

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

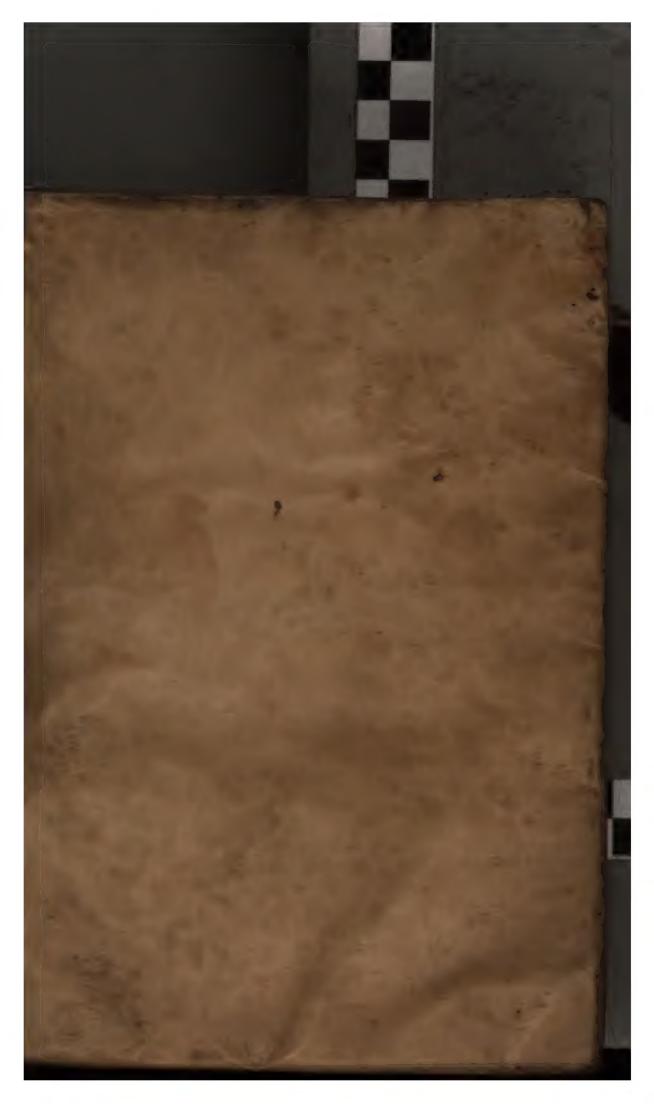



N



Charles James Blomfield 99



Ī

Carnoli provincia beneta, qui l'De lape, ille transpounti, banc dedit pro robis

# VITA DEL PATRIARCA SANT' IGNATIO DI LOIOLA

FONDATORE DELLA COMPAGNIA DI GIESV

Raccolta già per opera

### DID. VIGILIO NOLARCI,

Poscia in questa quarta editione dal medesimo riueduta,

ET AVMENTATA.



## VENETIA, M DC LXXXVII.

Presso Combi, e LaNoù.

CON LICENZA DE' SVPERIORI, E PRIVILEGIO-

(r •

... ( 14.

## Abbagli più graui scorsi nella stampa.

| Pag  | .lin.        | ERRORI                                  | CORRETT.                            | Pag. | lin. |                                                           | CORRETT.                       |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7    | 20           | giotna                                  | giorno                              | 171  | 25   | ifu-i dinnen                                              | fnoi Nuncij                    |
| 13   | 32           | offo i                                  | . ا. ز.                             | 203  | فلأر | da peta j                                                 | da penna                       |
| 58   | 28           | Ÿalentinia <b>no</b>                    | <i>Valentiano</i>                   | 215  | 27   | morth the fu                                              | morto che fa                   |
| 62   | 13           | Et in vero fu l'a-                      | Et in vero l'ainte                  | 316  | alla | postilla prima co'l                                       | Market Mary                    |
|      | - 2          | into del Cielo;                         | fù dal Cielo.                       |      |      | um.zz.aggingni                                            | Imagon, San                    |
| 66   | 33           | no'l farebbe anda-                      | •                                   |      |      | 2 00 0                                                    | Luca                           |
|      | - <b>J</b> . | 76.                                     | 76.                                 |      |      | •                                                         | Hebdom.S.Ign.                  |
|      | · •          | la dicerio                              | le dicerie                          |      |      |                                                           | Lancic.                        |
| 34   | 13           | eome                                    | come                                |      |      |                                                           | Gloria S. Ign                  |
| • •  | _            | Guidel                                  | Giudei                              |      |      | •                                                         | Garcia,                        |
| 35   | 29           |                                         | bospitale                           | 204  | •    | com.                                                      |                                |
| 109  | 40           | of pitale                               |                                     | 294  | 3    |                                                           | come                           |
| 116  | 18           | e la Casa Verzara.<br>è colà molto fii- | colla Cafa di Ver-                  | 308  | 38.  | o che non fe ne ri-<br>cordassero,                        | o che se ne ricordas.          |
|      |              | mata, enobile2                          | gaya cold molto<br>fimatase nobile. | Ž13  | ı    | <i>dopo l<del>e parole</del><br/>di delicie l'anima</i> . | •                              |
| 113  | 13           | vna sol volta                           | una folavelta.                      |      |      | aggingni                                                  | L cidin pena di tan-           |
| 116  | •            | dichiaro loro                           | dichiarò loro                       |      |      | <b>C3 6 1 2</b>                                           | te ingrativadini;              |
| 13.6 | •            | doneinfocandola                         | se non che infocan-                 |      |      |                                                           | a fine di renderlo             |
| 80.4 | ,-           |                                         | dolo.                               |      |      |                                                           | più fedel, ediligen.           |
| 132  | 40           | e viargi,pet/eem-                       | viaggi, e persecu-                  |      |      |                                                           | te in abnenire,                |
|      |              | tioni,                                  | tioni.                              | 313  | 32   | il coprire se fleffo.                                     | il coprire fteffo.             |
| 139  |              | a conciamente                           | acconciamente -                     | 334  | 7    | admirations                                               | admirations                    |
| 138  | nella        | pri-                                    |                                     | 349  | 5    | ilricere o                                                | il ricercò                     |
| •    | ma po        | filla ·                                 |                                     | 364  | 31   | efivalerefe .                                             | fi valorofo                    |
|      |              | .12. intanctis                          | innérit                             | 385  | 3    | D.Antonio                                                 | aD. Antenje.                   |
| 140  |              | egli vni                                | eg li vnì                           | 392  | -    | miracolosa l'ima.                                         | miracolofa imagine             |
|      | 39           | Vortano                                 | VOTTARRO                            |      |      | gine                                                      |                                |
| 148  |              | sonofigliuole.                          | sono fizituola                      | 413  | 15   | D.Girolama                                                | da D.Giroluma                  |
| 253  | _            | lole                                    | lode                                | 417  | 4    | resituito                                                 | reflituite                     |
| 154  | _ =          | \$4¢iono                                | <b>EACCIONO</b>                     | 7-/  | 7    |                                                           | 1 -   1-0 <b>2</b> 00 <b>7</b> |

AND THE STATE OF THE STATE OF

NOI

## NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoua.

Auendo veduto per fede del Padre Inquisitore nel Libro intitolato, Vita del Patriarea S. Ignatio di Loio-la, raccolta da D. Vigilio Nolarci, e dal medesimo aumentata, non v'esser cos' alcuna contro la Santa Fede Catolica, e parimenti per attestato del Segretario nostro, niente contro Prencipi, e buoni costumi, concediamo licenza à Combi, e La Noù di poterlo stampare, osseruando gl'ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle publiche Librarie di Venetia, e di Padoua, &c.

Dat. li 25. Ottobre 1686.

§ Girolamo Basadonna Proc.Ref.
§ Nicolo Venier Proc.Ref.

Gio: Battista Nicolosi Segr.

L'AVTORE

## LAVTORE

## A CHI LEGGERA'.

L publicar questa Vita di S. Ignatio dopo l'essersi adoperati con lode intorno allo stesso argomento nobili Scrittori nè superfluo, nè sconueniente parue a molti; che bramauano d'hauere in poco volume senza intramesse se memorie del Santo più degne.

con tal riguardo lasciài vicire la presente Operetta: ma per essere seguito ciò in assenza mia, sarebbe marauiglia quando scorsi non vi fossero degli errori; ad emendar li quali mi sono qui applicato, con timore tuttauia che ne seguano

altri dal non porere ne questa volta pure assistere io all'im-pressione. Nè perche assai cose porto del Santo non sapute da tutti, nè raccontate da primi, che ne scrissero, s'hà da condannare o me di troppo corriuo ad esporle, o le cose per men sieure da credersi; come notò ben il P. Daniel Bartoli su questo easo appunto: e così egli quante cose registrò nella Vita del Santo da se stampata non riferite sin a quel tempo da veruno? e quante n'aggiunse nel ristamparla taciute nella prima impressione? anzi publicando poscia quella parte dell'historia sua spettante all'Italia l'infiorò, e l'arricchi di notitie del medesimo tutte nuoue, ma non per tanto vecchie tutte, poiche d'vn secolo auanti; e pur non diuolgate dagl' Historici, & ignorate dalla maggior parte degli huomini, e nulladimeno tutte vere del pari, e certe. Quanto a me il non hauer dato in mostra tutto alla prima è prouenuto sì dal desiderio di breuità, onde il libro non riuscisse di mole, insiem e di spesa; e però andar poresse facilmente per mani d'ognuno, e giouare ad ognuno: e con tal riflessione l'intitolài Compendio: sì dal non haner sufficientemente sin all hora verificati molti particolari; come hò poscia ottenuto con qualche fatica procurando le informationi, & i racconti da persone autoreuoli, & oue bilognasse, accertati per mano di Notari, oltre vanie cose da non omettersi o accadute, o solo intese dipoi. E ben consolato mi sono, mentre stauano presso ad imprimersi: questi fogli, nel vedere in lingua Castigliana vna Vica di S. Ignatio con pienezza, & eloquenza data in luce l'anno 1683. dal P. Francesco Garcia della Compagnia di Giesib colla scorta del P. Gabriele d'Henao innestigatore della genealogia, e di recondite altre notitie del Santo; che comprous poco meno di tutto quanto già scrissi, o aggiungo

di nuouo in questo libro. Sopra del quale protesto in primo luogo non adduruisi cosa (toltane poca parte venutami da relationi sicure; perche o prouate, o altronde inde bitabili ) ch' io veduco non habbia presso gli Autori; e ne ricopio souente le parole. Questi poi sono degnissimi di se de, accreditati, e d'ogni eccettion maggiori, quali sono il P. Bartoli'tra gli vltimi di tempo, e prima di lui i PP. Ribadeneira, Massei, Orlandini, e Nicolò Lancici; che non solamente all'Orlandini compagno sù, e braccio nel raccogliere la materia dell'historia, in cui da quegli si descrissero del Santo i fatti; ma intorno allo stesso con ogni esattezza tracciò sempre quel tutto che potè d'autentico stampato dapoi con plauso. M'è paruto ancora di citar frequentemente alcune opere del P. Giouanni Nadasi come di molto credito meriteuoli e perche approuate in Roma, e perche di persona versatissima in questo soggetto per indefesso studio fattoui; tanto più c'hauendo ne dubbi, che m' accadeuano su questo lauoro vsato di ricorrere liberamente a lui; rispondendo mi certificaua della fedeltà, & accuratezza da le tenuta o fosse nel riferire, o nel trascriuere, con darmene vn giuramento in pegno: e tali sono i precipui Autori, a quali mi rimetto, come pur ad altri, che allego tal volta, con prenderne i racconti come giacciono, senza loro attribuire maggior certezza di quella, c'hanno massimamente oue si parla d'apparitioni, e di gratie. Protesto in oltre, che facendo mentione di molti, a quali parrà forse, ch' io dia titolo di Santità, o li qualifichi per Santi, con toccar effetti ancora, che possono sembrar miracolosi, non voglio che sia inteso in altro senso quanto qui dico, se non in quello, ch'è proprio delle cose fondate nell'autorità meramente humana, saluo quei, che dal-

la Santa Sede Apostolica sono arrolati fra Santi, o fra Martiri, e Beati; affatto inerendo al Decreto della Sacra Romana Vniuersale Inquisitione dell'anno 1625 confermato nel 1634, come dichiarò la fel. mem. d'Vibano VIII. L'anno 1631.

TITOLI

## TITOLI DE CAPI

#### CAPOL

yal fine banesse Iddio in mandare al Mondo Sant Ignatio.

CAPO II.

qualità naturali: sua vita in Corte, indi alla guerra; equanto sino ella connersione gli aunenne ananti, e dopo l'apparirgli S. Pietro; che lo campò da morte.

#### CAPO III.

Cambia stato Ignatio co'l mezzo di sacri libri: Visione di Nostra Signòra, da cui ricene l'insigne Dano di Castità; e le ne sa Voto. Per
lei veglia due notti orando; disputa con un Saraceno; appende l'armi; e sinalmente si spoglia del Mondo, e di se stesso.

C A P O IV.

Santa vita d'Ignatio mell'Hospitale di Manresa, e nella Grotta. Passa tutta la settimana senza cibo, con asprissime penitenze sin a termine di morirne. Sue vittorie contro i Demonij, e le tentationi loro, massimamente degli Scrupoli; da quali bà gratia di liberare chi a ini ricorre.

#### CAPO V.

Panori prinilegiati di frequenti Visite di Giesà, e di Maria, e d'altre-Visioni, Rinelationi, & Estasi, anche d'otto giorni; con dinersi Doni di Dio satti al Santo in Manresa. CAPO VI.

Del libro degli Esercitij Spirituali scritto da S. Ignatio in Manresa, dettato a sui das Ciclo. In che pregio l'habbiano tenuto gran Santi, e gran Saggi: e qual frutto ne sia derinato ad ogni sorte di persone in tutto il Mondo.

C A P O VIL

Pellegrinaggio del Santo a Gierusalemme, e Visita dinotissima di quei Sacri Luoghi. Si raccontano dinersi ani beroici di sue virtà, sino ad arrischiar più volte la vita per Dio; il qual sempre mirabilTorna Ignatio in Ispagna: e tra via don'è acclamato per Santo; e donc schernito, e hattuto come pazzo; ma sempre confortato da Dio, e protetto a Risolme per ainto dell'unime darsi agli Rudij; che gli so-no assutamente, se bene in vano, contrastati dal Demonio. Sucpersecutioni, sino ad esser lasciato per morto: suoi atti segnalatissi mi di virtù; estasi, splendori, & altri esfetti sopranaturali in Barcellona; nella qual Città risuscita vu Morto.

C A P O IX.

Studij del Santo in Alcett, & in Salamanca: ne quai luoghi operaconuersioni per unmero; e per qualità riguardenosi; e sossire persecutioni, e carceri con innitto cuore; nè senza compronatione della
sua santità, rinerita insin dazli Spiriti maligni; e con prodigio
grande testimoniata dal Cielo.
79

CAPOX.

Longanimità del Santo, e gran fortezza d'animo nello fludiare in Parigi; one con somma lode si addottora. Suoi disagi, e sue permitenze quini: sue contemplationi; e fratto, che sa vninersalmente ne prossimi: per la qual cagione vien perseguitato da Demonij, e dagli huomini. Atto di Caratà più non intesa verso chi l'haue a tradito. E publico vituperio, che nell'apprestarsegli risulta in suo esaltamento,

C A P O XL

Primi Compagni del Santo in Parigi: e breni riflessioni sopra l'egregie qualità di loro; che surono il seme della Compagnia di Giesu. Primi Voti; e Rinonationi, che ne sesero. Morte intentata, e
nuona persecutione sommossa contra Ignatio: quella per la convetsione del Sauerio; questa per la ridottione di heretici: e quella con
miracolo impedita; e questa, come tutte l'altre felicemente terminata.

C A P O XIL

Piazzio di Spagna. E incontrato processionalmente dal Clero della sua Patria; nella quale sà memorabile riforma di costumi, esercitativi insigni, & opera miracoli grandi. Spedisce ancora i negotifi de Compagni; e si consiglia co l'Castro alla Certosa di Segorbe.

CAPO XIII.

Ritorno in Italia fortunoso al Santo in mara, periglioso in terra, trana-

glioso in Bologna. Sue cose notabili operate, e patite nel Dominio Veneto; doue sa gran frutto in ogni sorte di persone. Viaggio de Compagni venuti a tronarso; e da sui spediti a Roma; cò i quali si ordina Sacerdote. Di questi vno insermo a morterotiene da sui la vita; & vno volendo abbandonarso è con minacolo trattenuto da Dio: il qual prende la disesa del Santo con chi so disprezza. Si dinidono in varif suoghi; vniti però nesti nome di Compagnia di Giesà: Rome prescritto al Santo dal Cielo.

## C A P O XIV.

Stupenda visions, in sui Ebristo accetta par serno, e promette sanorir Sant' Ignatio: il qual vede l'altimo de snoi Compagni entrar nel Paradiso; e sbiama glò altri a Ròma per sondar la Compagnia. Con essi fra tanto satica moldo in prò dell'anime, postia de corpi ancora de prossimi, e passa vua sierissimo persecutione, ebe si risolue in trionso miracoloso.

125.

### C A P O XV.

La Compagnia di Giesh fondata da S. Ignatio si approva Religione; la santità, & vilità della quale vien prenonciata; e poi autenticata con dimostrationi del Cielo; è testisicatà da più Santi, santi sani buomini della Terra.

### C A P O XVI.

Sant' Ignatio è oreato contra sua voglia Genérale della Compagnia, la quale santamente gouerna, valorosamente sostenta, e dilata. Ne scriue ancora con somma esquisitezza di prudenza, e d'humiltà, ma non senza lumi straordinari, é con frequentissime visioni, & estasi, le Constitutioni ripiene di sapienza celeste.

### C A P O XVII.

Fonda il Santo di pianta, o stabilisce ossai Opere pie di rara importanza in Roma; con soffrir per did satiche grandi, e grani persocutioni.

## C A P O XVIII.

Altre Opere pie di publica insigne vislità promosse du Sant' Ignatio : e degli essetti del zelo, e della carità sua verso al Genere Humano in tutto il Mondo ; che pergono motiuo ad ognuno d'esser divoto di questo Santo ; & aspettarne quanto brama per la salute...

## C A P O XIX.

Dell Guore di Sant' Ignatio totalmente staccato da ogni cosa terrena; della

della soprema sua carità verso Dio: e come vi si consumasse sino a pericolo di movirne.

C A P O XX.

Del Dono sublime d'Oratione, di Contemplatione, e di Lagrime; c'hebbe Sant' Ignatio: e della sua Dinotione. 203

C A P O. XXI.

Del sommo amore, che portà a Giesù Christo; e quanto fosse affettuosamente diuoto della Passone di lui, e del Santissimo Sacramenso. Come affaticò molto per introdurre nel Christianesimo la frequenza del Comunicarsi. Dell'intensissima, e tenerissima diuotion suain celebrare la Santa Messa; e de segnalati fauori, che vi ricenena
dal Cielo.

C A P O XXIL

Del figliale effetto, e dinotion singolare del Santo alla Gloriosa Vergine; dalla quale di continuo riportò mercedi, e gratie grandi, non solo per se, ma per i Suoi ancora.

C A P O XXIII

Si discorre in vnjuersale delle Virth del Santo; e si allegeno più argomenzi della straordinaria sua santità.

C A P O XXIV.

Dell'esterna, e dell'interna Mortisicatione del Santo: l'yna, e l'altra in sommo. E dell'estrema purità dell'anima sua. 227

C A P O XXV.

Dell'ammirabile suo Dominio sopra tutte le passioni, e monimenti dell'animo: e se ne apportano vari esempi, e documenti. 235 CAPO XXVI.

Della Fede, e della Speranza di Sant' Ignatio: quanta fosse la sua Fiducia in Dio: la Generosità; e la Costanza nelle cose del di lui santo. Seruitio.

C A P O XXVII.

Dell'Angelica sua Castità, e Modestia; singolarmente negli occhi, e nella lingua. O insieme dell'Essicacità de suoi squardi, e delle parole sue.

C A P O XXVIII

Della Mansuetudine sua; della Misericordia, Carità, e Compassione; che verso tutti baucua, massimamente insermi, tentati, e pouctelli.

C A P O XXIX.

Della segnalata Gratitudine del Santo in ogni stato, e con ogni sorte di persone: Quale ancera la rolesse ne Suoi.

| CAPOXXX.                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Delia Pouerta; come eara fosse a Sant' Ignatio; con quanto rigor,       |            |
| Brettezza praticata da lui , e refa inconcussa nell'Ordine suo          | , E        |
| della persettione di sua Obedienza, indisserente assatto ad ogni l      | <b>HO-</b> |
| go, impiego, trastemento, vita, e morte. onde su di ques                | ?a         |
| Virtù non meno per i fatti, che per i presetti Maestro incom            | pa         |
|                                                                         | 182        |
| C A P O XXXI.                                                           | •          |
| Della sourabumana Prudenza del Santo: della sua destrezza, & app        | pli-       |
|                                                                         | 87         |
| C A P O XXXII.                                                          |            |
| Dell'Humiltà persettissima di S. Ignatio; che meritò no venisse dato de | ulta.      |
|                                                                         | 307        |
| CAPO XXXIII.                                                            |            |
| 3. Ignatio bà riuelatione della morte sua; nella quale pratica essett   | _          |
| tissimi atti di viriù. Con raecontarsi altre cose accadute in que       | _          |
| notabili, e miracolose, prima, e dopo della sepoltura.                  | 16         |
| CAPO XXXIV.                                                             | •          |
| Credito, e sema di sublime santità, c'hebbe S. Ignatio appresso d'o     | _          |
|                                                                         | 24         |
| CAPOXXXV.                                                               | . ^        |
| La cura, che di S. Ignatio, della sua vita, e riputatione, s'è pre      | _          |
|                                                                         | 338        |
| CAPOXXXVI.                                                              |            |
| Dono di Profetia con tutta pienezza nel Santo.                          | 345        |
| C A P O XXXVIL                                                          |            |
| De Miracoli operati da S. Ignatio in vita.  C A P O XXXVIII.            | 352        |
|                                                                         | Q          |
| C A P O XXXIX.                                                          | 358        |
| Miracoli di 5. Iguatio contra li Demonij, contra glinuasamenti, strej   | rke.       |
| nie tentetieni e molefie l'oro                                          | 545-       |

C A P O

Miracoli di S. Ignatio negli Elementi.

382

C A P O XXXXI.

Miracoli operati d'al Santo nella Gravidanza, e nel Parto delle Donne. 392

XXXXII. CAPO

Miracoli spruisi per le Imazini di I.Ignatio.

400

-1 -1 - 1

CAPO

| 415            |                | • <u> </u>  | l'Olio, che arde 1 | eric las some              |
|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 4-2            | C A            | PO          | XXXXIV.            |                            |
| Miracoli di S. | Ignatio a fali | use delle a |                    | ·                          |
|                |                | PO          | XXXXV.             |                            |
| Dinersi Miraco | li di S.Ignati | io:         |                    |                            |
| 1.             | CA             | PQ          | XXXXVI             |                            |
| Seguono i Mir  |                |             |                    |                            |
|                | CA             | PQ          | XXXXVII            |                            |
| Albri Miracoli |                |             |                    |                            |
| ×              | CA             |             | XXXXVIII.          |                            |
|                |                |             | d'eterna memoria   | t <sub>i</sub> e vtilissim |
| · pra tuito    | alla vita spi  | rituale     | •                  |                            |

The second of the Same of the second of the

and the state of the state of the state of

Same to the first of

1.1.1.1. 13 W 1. 1. 1.

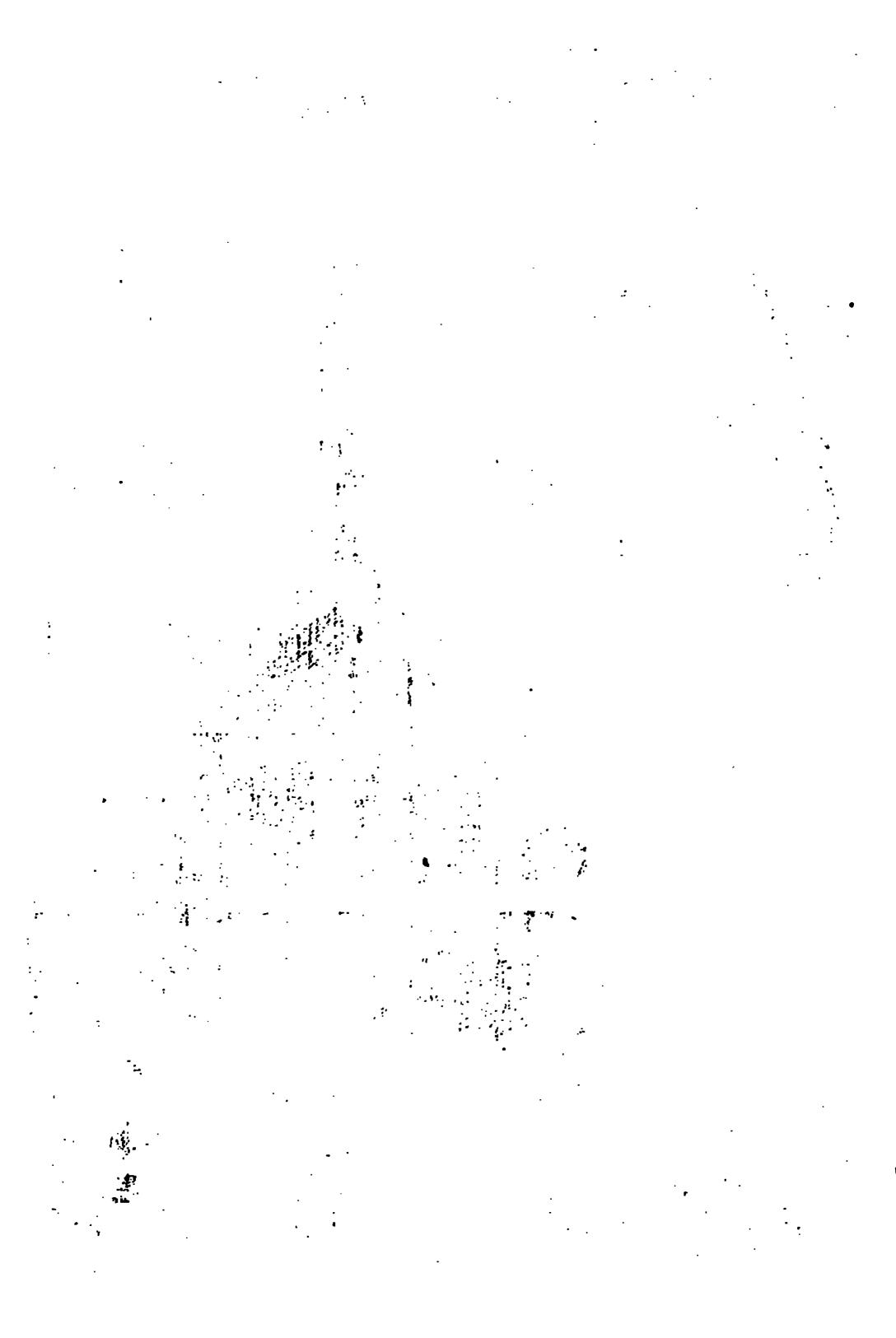



e colà vn altro Mondo pieno d'Infedeli, & Idolatri da conuertire; in sì fatta necessità Suscitò Dio lo spirito d'Ignatio di Lotola, il quale con modo marauiglioso richiamato da mezzo il corso degli honori, e daila militia terrena, cost obediente si rese al gouerno, & alla formatione della dinina mano; che fondata in fine la Compagnia di Giesù; la quale fra faltre opere di-pieta, o di zelo entra pen instituto si adopera nel convertire alla Christiana Religione i Gentili; nel ridurte. all'integrità della Pede gli Meretiti, I nel difendese l'autorità del Romano Pontefice; terminò con vn santissimo fine la vita da lui menata 6 Prea.FIII.in con ammirabile santità 6. Così definisce la Bolla della Canonizatio-8. Iguati, anni, ne di S.Ignatio, eletto certamente da Dio, e mandato al Mondo 1623. et. id. 7 a ristoro del Christianesimo, a conseruation de Catolici, a rau-7 Pide Franc. uedimento de peccatori, a riforma del Clero, a risorgimento delrel. Consionat. la frequenza de Sacramenti, e della parola di Dio, a riabbellimen-Dist. 13. 22.36. to, e politia de sacri Tempij, ad instruttion de rozzi nella Dottrina 144 per totum. Christiana, a disela della Chiesa contra lo Scisma d'Inghisterra, e contra Lutero, e Caluino, e le altre si moderne, come vecchie risorte Heresie, a conversion degl'Idolatri, e de Pagani, a ridottion degli Heretici, e de trauiati, a mantenimento in fine desta S.Fede nel Mondo Vecchio, e propagation di quella nell'immensità del Nuouo: come l'hanno conosciuto i Sommi Pontesici e gli Scrit-

sif. Gen Breu. tori Catolici da quel tempo in quà concordemente attestato. Zom, 31, ini,

# 27 & Dife.

E vaglia il vero a dimostration euidente della Diuina Prouidenza verso la Chiesa, e verso il Pontesice Romano Capo d'essa, nell' anno appunto, che Christoforo Colombo strigneua do'i Rè di Castiglia il partito fra pochi mesi conchiuso, e praticato della nauigatione al Mondo Nuouo; diede Iddio il nascimento ad Ignatio, con disegno che opra del suo zelo, e fatica de suoi Figliuoli fosse il conuertir tante di quelle seluatiche Nationi. Sei anni dopo Ignatio se nacque Francesco Sauerio; quell'anno Vasco Gama nauigò, e scopri l'Indie Orientali; ch'erano il campo destinato a lui, & a tanti figli d'Ignatio, e suoi fratelli, da rompersi cò gli stenti, e secondarsi 'co'sudori, e co'l sangue. Martin Lutero nel 152 r. lasciato il chiostro, e gittato l'habito religioso, indusse con s'esempio, e con vn suo libro a sprezzare i Voti, desertò i Monasteri, e se partir dall' obedienza del Vicario di Christo Prencipi, e Prouincie; e con l'vitima solenne protesta nella Dieta di Vormatia dauanti a Carlo V. dichiarossi heresiarca ostinato, scismatico, e doppiamente apostata: Iddio quella medesima settimana dello stesso anno, e mese cauò dal Mondo Ignatio; il qual consacratosi a lui con voto si ritirò nella

nella solitudine; doue scrisse il Libro degli Esercitij; co'l cui mezzo accrebbe di soggetti a gran numero le altre Religioni, e fabricò la sua di tale instituto; che in quanto a vita, e a dottrina maggior nemistà le tenebre non hanno, e la luce, che i Luterani, e quella. Nel 1534. Henrico VIII. Rè d'Inghilterra con bandi sieri, e cruda guerra si ribellò dalla (hiesa, e dal comun Padre il Papa: nell'istesso anno Ignatio pose i primi fondamenti della Compagnia di Giesù dedicata per offerta speciale di se al seruitio della Chiesa, & all'ossequio del Pastor sopremo, con decoro insigne dell'istesso Vicario di Christo nell'hauer tante migliaia d'huomini di quelle qualità, che da Prosessi di tal Ordine si richieggono; Jempre, come diceua il medesimo Ignatio, con vu piede in aria; anzisu l'ali, pronti ad ogni cenno in salute dell'anime. Il che se in qualunque altro tempo l'arebbe stato alla Santa Sede honoreuolissimo, era in quest'vitima età vnicamente al bisogno; quando le si contendeua il Primato; & al Pontesice negauasi, come sè detto, la potestà, ricusauasi la soggettione. Si trouarono insieme a Parigi S Ignatio, e Caluino, con farui amendue discepoli, e seguaci. S. Ignatio sondò la Compagnia dichiarata canonicamente Religione l'anno 1540, e tutta in armi a fauor della Fede, deila Chiesa, e del Papa: e nel detto anno Caluino alzò bandiera in Gineura contro alla Chiesa, e contro al Capo di quella?.

E per lasciare altri confronti, anco in questo si rende adorabile il vin Historia decreto, e ammirabile il gouerno del Cielo: Che hauendo Iddio sempre costumato di contraporre alle nascenti heresie mantenitori della Fede huomini a tal fine opportunamente riserbati; così gli Atanasi, li Cirilli, li Girolami, gli Agostini, & altri tali; e questi erano d'ingegno, di studio, di sapere in ogni humana, e diuina letteratura fornitissimi; e perciò disposti ad essere inuestiti di quel sopra più di celeste sapienza, che al gran fatto si richiedeua; molto diuersamente s'è vsato in Ignatio, che non hauea maggior conuenienza cò i disegni di Dio, di quello già gli Apostoli al pescare huomini. E quando fra tante calamità della Chiesa v'erano pur Soggetti per virtù, per lettere, per autorità, per zelo habili all' ardua impresa; su scelto egli solo a condurre questa nuoua, e smisurata opera, che Dio gli commise in sussidio a bisogni, & in penitentia genriparo a pericoli della sua Chiesa, in acquisto dinnumerabile nume- minationes imro d'Infedeli al Battesimo, e d'anime alla Gloria 10. Et vn Solda-pietatis; & in to, che d'anni trențatre non sapeua li principij della Gramatica, rum corroboramesso a fronte di Lutero Maestro in Theologia, e sacondo scrit- Eccles. 49.

10 Iple est dire Au divinitus in tisie tulit abo-, diebus peccatovit pietem.

A tore;

Sac, Societ. in feri.6.

tore; con seruirsene Iddio a riempir tutto di settere, di scuose, d' 11 Pide Imag. 11 ogni sorte libri profitteuoli 11. Et vn huomo di Corte, d'armi, e prolesem. Dis- di Mondo, che tratteneuasi con romanzi, e libri di caualeria; ne aspiraua, che a fama in terra, e gloria humana; sù reso in sapienza diuina, e persettion di Santità così perito, e selice maestro; che tanti solleuatissimi nella contemplatione, fauoriti con lumi, e doni dal Cielo, e per douere contati frà meglio intendenti di spirito dell'età loro, confessauano di propria bocca essergli non più che discepoli, o bambini rispetto vn gigante. Ma passiamo a vederne la discendenza, e'inascimento.

#### CAPO II.

Michael Ardian in Achale T. LOADH, Rhi. Retationi par-Hisolari di 12,

Franc. Garcia vella Visa del Santo.

2 P. Arbian, Wbi ∫upta

Janto.

3 P. Nirot.Laneicista 2. 194/c. 37.569. L

Loyola, y dek.

19 grimi Sacie.

a Garibay, Mariana Annu dier,

Sarieture priante di là. mella Vita.

2 Relationi di Antica nobiltà, & origine di S. Ignatio: suo nascimento, e qualità naturali : sua vita in Corte, indi alla guerra; e quanto stno alla connersione gli aunenne ananti, e dopo l'apparirgli San Pietro, che lo campo da morte.

TEl celebre confine della Spagna dagli Antichi detto Cantabria vien compresa la Guipuscoa bellicosa, e nobile Prouincia, che guardata per Leuante da Monti Pirenei si dà mano a wella Pita del Mezzo di colla Nauarra, da Ponente colla Biscaghia, e verso Tramontana si stende al mare: quiui l'anno 1491. nacque Ignatio di sangue tanto illustre, che per nobiltà inuidiar non poteua qualunque più cospicuo Casato di quei Regni : De Parientes Mayores Essa, y solar de dicono colà 2; e per ambi li Genitori schiatta di prosapie honorate Tolar de Ognez, tra Spagnuoli con titolo di Grandi: Qua dua in Cantabria Fami-P.Mich. Arbian lia carum funt e numero, qua Magna appellantur apud Hispanos? Il padre addimandauasi Don Beltramo, Signor d'Ognez, e di Lo-Dome nobiles iola 4, Ville poco distanti nel distretto amendue della Terra d'As-Paris D. 1820- peitia situata va miglio scarso lungi da Loiola. Vetustissima sù Ca-Les Les la d'Ognez, e celeberrima per antichi titoli di Signoria, per seggio di maggioranza nel Publico, e per attioni gloriose a gran numero Lann. Blow in pregio sì di lettere, come d'armi: basti far memoria di Giouan-Perez quinto anolo d'Ignatio, e del fratel suo Gil Lopez d'Ogner. primi campioni nella famosa battaglia di Beotiuar, doue con poche dude luce. centinaia di Guipulcoani l'anno 1221. sbaragliarono vn esercito di molte mila Francesi, e Nauarrini guidati dal General Ponce de Morenzayn Visconte d'Anay per lo Rè di Francia, facendone assai prigioni, e niportando gran bottino : prodezza tale, che moste Alfonso

Alfonso II. Rè di Castiglia nel 1332. a perpetuarne la gloria in Casa d'Ognez con darle per arme la Banda rossa, ò sbarra in campo d'oro, anzi 7. bande tali, ò sbarre; perche altretanti d'Ognez, e tutti fratelli combattettero in quella giornata, & hebbero gran parte nella vittoria. Più gloriosa però, e più dissicile, così ne pare a me, sù l'impresa d'altro genere, che diede l'origine a Casa di Loiola, e con l'arme il nome: come n'hò riceuuto il racconto; e s'accorda con più Scrittori. Ardeua da gran tempo nemicitia tra certa famiglia nobile di colà, e casa d'Ognez, sinche annoiato il Sourano di questa d'un tal viuere fra sospetti, e insidie deliberò sbrigarsene co'l duello; e colla spada, e con due seruitori, che senz'accostarsi lo seguissero da lungi, auuiossi all'habitation del Nemico. era d'estate su'I mezzo giorno; e stando spalancata la casa, entratoui trouò addormiti quanti erano, e'l Patrone su'l letto in profondo sonno sepolto. Gli ribollì a tal vista l'ira nel petto; e venuto gli parue il tempo della vendetta; ma vergognandosi di vittoria indegna d'vn suo pari comandò a se stesso; e senza più, già che altro non gli venne alla mano, leuò dal camino vn paiuolo rimandato con sua lettera indi a poco, per fargli manifesto l'hauerlo hauuto nelle mani, e do- de Informationi nato della vita. E poiche carattere di nobiltà nella Guipuscoa, e nella Biscaglia è il Lupo nell'arme, che diuersificar si suole con sim- ". bolo preso per lo più da qualche bel fatto della famiglia, volle il Rè, fortinale soft. ch'a vanto d'atto sì heroico egli, e suoi discendenti alzassero per christian. lib. arme due Lupi ritti, che mirano in sù; e de piedi anteriori vn tengono al labro d'vn paiuolo, e l'altro alla catena, che lo sostiene, par.a. Parbeen, de s. lacobis. L. che accennato in quell'idioma con Lobo en olla diede il cognomi- 7 Mich. Arbian narsi di Loiola 6. Quindi Aspeitia fabricata dapoi prese, come de delian, one hoggidi pur tiene ab antico scolpita sulle porte, l'arme stessa di Ca- segon sa Loiola 7 stata sempre patrona di quella Chiesa 8. E per tacere rime Ignati, qui o il titolo, e diritto di Conti posseduto da quei Signori 9, come si pretis, cre. (Co. mitem cre. 20 con assa altri l'artestano i PP. della Certosa nel dedicare ad Ignatio suffe confest ) ancor viuo la Theologia mistica d'Henrico Harsio; o le cariche più dedic. Colonia, sublimi, e decorole maneggiate; o l'unione di sangue colle Cale Roma, althi. maggiormente illustri, non è poco pregio il possesso vecchissimo sem- proce. Carebus. pre mantenuto; che qualuolta doucasi prestare al Rè giuramento ordinis. di sedeltà, o in somiglianti casi radunar li Nobili, & i Magnati, gli stessi Rè spediuano lettera particolare a Casa di Loiola; priuile- Borgia, I.i.c. 21. gio nella Guipuscoa goduto solamente da vn altra stirpe ". Da sì Iontani, e sì riguardeuoli antenati per filo di primogeniti venne il sudetto Don Beltramo Sourano della Famiglia; c'hebbe per moglie iin.

particolari. Franc. Garcia

nousine totins

Ribadto. nella Vita del P. Virgil.Cepari. Scip. Scambati,ambidue nella Vita del Bor-

10 Arbian,

ın

4, in tutto sua pari 11 Donna Marina Saez de Lizana, de Signori di Balda; parenti de quali erano, e poi sono stati heredi li Conti del-" la Puebla, Dama Biscaglina di tanta pietà, che quando hebbe a... partorir l'vltimo de suoi figliuoli, con tre semine otto maschi; e sù Ignatio, si fece portar nella stalla; e quiui per diuotione alla Vergine Maria, & a riuerenza del suo Parto, e dell'Incarnato Dio, che così volle nascere, lo diede in luce. Lode sia questa della Madre; pur nondimeno appartiene ancora! Figliuolo, parendo questo vu presagio dato da Dio della di lui santità, e d'assomigliarsi a Christo nel decorso della v.ta, se gli su simile nel nascere. Che se bene i primi a scriuere del Santo non n'han fatto mentione (come di tanto altro non han fatto, e pur verissimo) conuien però dire, c'habbia sodo, e gran fondamento, non solo perche nella Vita in figure, ch' in Roma vscì fuori al tempo della Beatification sua, questa è la prima historia scolpitaui: & è certo ch'ogni parte di quella Vita su discussa molto, & elaminata da publici Superiori, e auanti da quei della Compagnia, quando era Generale il P. Claudio Aquaui-ua in ogni cosa vigilantissimo, rattenuto sopra tutto anco priuatamente intorno al suo gran Padre per saui rispetti; come si vede nell' Orlandini al fine dell'historia sua: ma perche 9. anni prima sotto Clemente VIII. in faccia di sì gran parte del Mondo concorsa in Roma per l'Anno S: del 1600. si stampò, e si sparse incisa in foglio dal valente Francesco Villamena l'imagine d'Ignatio con titolo di Beato, con diadema su'l capo, e raggi attorno (e tuttauia se ne vedo-no esemplari) aggiunte le cose principali della vita; e la sudetta Na-scita vi stà per la prima, e nel mezzo. A chi sà l'attentione di quel Pontesice, il rigore di Roma principalmente circa persona per anche non approusta dalla Chiesa, la circospettione del Generale, non potrà venir sospetto, che pur si pensasse di tentare, molto me-no, che s'ottenesse d'esporre minima cosa, la qual non fosse prouatissima; tanto più che molti e maleuoli, e zelanti s'opposero gagliar-damente; come racconta chi dal Generale sù deputato a scegliere \* colle sue autentichezze le dette cose; & è il Lancici, che agitò que-" sto affare, v'hebbe sì gran parte, ene stampò la narrativa in tempo, che viueuano assaissimi stati presenti, & informati del fatto; il quale colle sue circostanze come cagiona per ogni capo ammira-'tione a chi è pratico di Roma, così autoriza quanto di sopra. Viene appresso vn prodigio raro ben sì, ma non assatto nuouo; e forse ad insinuar, & a persuader questo ne fece Dio dapoi yn altro, e più bello ad honor pur d'Ignatio; e si trouerà nel principio del Ca-

po 45.

po 45. Hora che alcuni l'hanno scritto; se lo tacessi farei torto al Santo, e a loro; alla fedeltà, e prudenza de quali m'appoggio, e mi rimetto. Narrano dunque come trattandosi di lauare al sacro fonte del Battesimo il Bambino, mentre fra domestici si discorreua sopra il nome da imporsegli; e propendendosi vniuersalmente a rino. narne il padre con chiamarlo Beltramo; ecco tutti vdirono il pargoletto di fresco nato articolar queste parole con dir chiaro: Ignatio è il mio nome 12. Riempi ciò di stupor, e d'vn santo rispetto quanti 12 P. Melchior eran presenti, o lo seppero, sopra tutto i Genitori; che per altro de Cerda in Vimolto pij 13 s'adoperarono tanto più ad instillar nel tenero Figlioli. M. S. authentie. no la diuotione. Indi cresciuto alquanto passò la fanciullezza in Nierembergh, Areua, Città di Castiglia la Vecchia tra Medina del Campo, & Auila, presso D. Giouanni Velasco gran Tesorier de Catolici Rè D. 3. Pantheon, in Ferdinando, e Donna Isabella, il qual a titolo d'amistà, e di consi-subinistum. denza, giache non haueua figliuoli suoi: ne dimandò a D. Beltramo di Loiola vno per conforto, e diporto da educare in casa 14 per observana. sodisfattione ancora di Donna Maria di Gueuara, zia d'Ignatio, e. Monte in Relat. Dama di rinomata virtù; la quale si prese pensiero di ben-assodarlo ad Pontif. nel timor di Dio, & affettionarlo alla pietà\*: onde non passò mol- 14 Franc. Sacto, che cominciò queglia far mostra ogni giotno più di costumi vir- soc. lesa part.5. tuosi, e di spiriti proprij non tanto d'vn sangue nobile, ma d'animo, lib.8.num.17. e d'indole signorile: peroche non v'è dote, o pregio da starne bene spagna. vn giouane gran caualiere, che in lui sino da primi anni eminente non fosse, tali erano grandezza di cuore pieno d'alti pensieri, generoso desiderio di gloria, dispostezza per ogni esercitio caualeresco, trattar manieroso, liberalità in donare, fattezze auuenenti; qualità, che come lo rendeuano amabile oltre modo, così obligarono il Padre, ch'il consideraua nato, e satto per la Corte, ad inuiaruelo ancor giouinetto, per consiglio etiandio del Velasco istesso timoroso di troncargsi sua fortuna con ritenerlo. E poiche l'età non portaua di più, andò Paggio d'honore del Rè D. Ferdinando di Castiglia; doue stato alquanti anni, com era tutto fuoco, s'annoiò di quella vita otiosa; e in vdire il grido, ch'i suoi Fratelli alzauano di valorosi guerrieri, sentì stuccicarsi maggiormente il suo genio; e voglioso d'acquistar nome confidò a D. Antonio Manrique Duca di Nagiara, Grande di Spagna, e valentissimo Caualiere, i pungenti suoi stimoli di cambiar la Corte co'l Campo: il qual Prencipe, oltre che Ignatio gli era parente, per la singolar attitudine, e coraggio, c'hauea scoperto in lui, si prese a dargli ogni giorno settione di scherma; quando studiaua pur l'arte di ben parlar Castigliano ; in- \* Garcia.

in Vit.c. 1. Engelgrane to. Office S. 128. Escober to 5 in Enang. lib. 12. 13 Cardin, d rex proce . chin, in Histor. Franc.Garcia.

di ad insegnargli l'altra della guerra; e n'era eccellente maestro: e tra per la natural dispositione dello Scolaro, tra per l'application costante, il condusse in poco tempo dal primo maneggio della spada sino agl' insegnamenti vitimi dell'Arte Militare. Cominciò dunque Ignatio a prouarsi da vero in guerra, prima ne scruitij, poscia ne comandi; e negli vni, e negli altri guadagnò tosto valor, e stima di prode soldato, a segno di poterne sperare auanzamento di stipendi, e di condotte le più honoreuoli, che si conseguiscano per

merito nella profession dell'armi.

Bu Vitage. 2. paz.465. Garcia nella Tild

Maffaire V. di jupra.

In cotal esercitio mantenne la sua pietà verso le cose di Dio, i sacri Tempij, la santa Messa; la veneratione a riti della Chiesa, il ris-Massaus petto alle persone ecclesiastiche 15: odiana la bugia come indegna visa l. 1.5.1. di persona d'honore, facendo gran conto del dire la verità, e del mantener la parola, quasi fosse il distintiuo del Nobile: nemico pur existe. era del maladir, e del giurare; nè s'vdì mai dalla sua bocca bestemmia, o parola men riuerente al Diuin nome, o de Santi, nè che sconcia fosse, o sapesse del disonesto: quantunque non si guardasse, più tuttauia per certa vanità, che per fine alcun cattiuo, dal professare amori, e corteggiar Dame. In rappacificar discordi, e nemici era di mimbile destrezza; e vi s'adoperò sempre con vtilità de priuati, e del publico, sino a sedar più d'vna volta i tumulti di popoli solleuati, e gli ammutinamenti dell'esercito; e ne riusciua con sodisfattion delle parti, e con applauso d'ognuno, singolarmente del ViceRè 's da cui era scelto, e mandato, benche si giouine, a tal essetto: tanta era sin d'all'hora la maniera, e'l garbo in guidare i negotij; e vniva sì bene con senile maturità dolcezza di tratto, & energia per concludere ogni affare. Hauea nondimeno per tenere in punto la riputatione pronto altretanto il cuor allo sdegno, come allo sfidar veloce la lingua, e presta la mano alla spada, maneggiata da lui con tal brauura, e maestria, che solo mise in suga vna truppa d'Armati per difesa d'vn Sacerdote maltrattato da loro; e venuto a rissa con vn gran Titolato si riparò da quantità di spade solo, e senza mai ritrarre il piede. Con tutto ciò benche adirato non rispondeua scompostamente, nè vsciua in voci d'ingiuria; e presa la sodisfattione, che gli sembraua conueniente, non curando altra. vendetta, per grandezza d'animo deponeua tutto insieme co'i ferro lo sdegno 17. Lontanissimo poi da qualsiuoglia interesse di roba, P. Pitra zella e danaro; e mostrollo bene spesso, principalmente soggiogata Na-Rousie prinate giara Città della Biscaglia; quando, secondo gli ordini, che ne teneua, datala in sacco a soldati (e così auuenne di più Città, e Ter-

my Historici del Predica di Ini. di Seristuzza - Gazsias

IC>

re, in pena d'essersi ribellate) ancorche s'arricchissero gli altri, vf-ficiali, e fantaccini; e douesse toccare a lui gran parte del bottino, schifò d'auuilirsi, come gliene pareua, con partecipar della preda,o degnarsi di pur guardarsa; nè volle cosa minima per se giamai, saluo l'honor della vittoria. Similmente abborriua l'otio, e del pari ogni giuoco di carte, o dadi; vsando più tosto trattenersi con tor-nei, e giostre; con far correre caualli, de quali sì alla ginetta, sì a stassa lunga valeasi leggiadramente \*: ouero faceua in lingua Castigliana versi, e questi d'argomento morale, o sacro; così sù d'vn-lungo poema, che compose di S. Pietro Apostolo tenuto da lui sem-pre in ispecial riuerenza; la quale s'aumentò riceuuto che n'hebbe la vita, come si dirà qui sotto; e l'honorò con maggior diuotione finche visse, a lui ricorrendo; e poiche su Sacerdote, celebrando souente in S. Pier Montorio di Roma, ch'è l'antico Monte Gianicolo; doue su crocifisso il Santo. e sin dal Cielo, a 10. di Gennaro 1617. nel comparir suo trionfale ad Agostin Baglioni carcerato in Napoli per consolarlo, & accertarlo della liberatione, gli raccomandò l'esser diuoto della SS. Trinità, e di S. Pietro Apostolo: e fù all'hora, che l'auuerti ad eseguire i buoni propositi, mutar vi-ta, esrequentare i SS: Sacramenti; con che si sarebbe saluato: Altrimenti, glidisse, aperto ti stà l'Inferno 18.

Con si fatti costumi era giunto Ignatio all'anno trentesimo; quan-Rom. Soc. do per occasione del trouarsi l'Imperator Carlo V. lontano da suoi in praxi ser.a. Regni di Spagna, messisi alcuni Popoli di Castiglia in riuolta; l'Am-n.a. impress. Remiraglio, e ViceRè D. Federico Enriquez per acquetar tutto, e rinforzar le Città pericolose a cadere cauò dalla Nauarra in quantità soldati, munitioni, e artiglierie: nè s'oppose quel ViceRè D. Antonio Manrique Duca di Nagiara; non essendoui altro vicino da temere, che Francesco I.Rè di Francia; di cui sidauasi per la pace tra l'Imperator, e lui. Ma come quel Rè seppe indebolita la Nauarra, vi pose l' occhio, e pensò di ricuperarla per D. Henrico di Labrit suo cognato; il cui padre Giouanni III. da Rè Catolici a sorza d'armi n' era stato cacciato. E in breue s'auuide il ViceRè di Nauarra e di quella Nobiltà cupida molto d'Henrico, e del disegno di Francesco sopra quel Regno; andò perciò egli stesso al ViceRe di Castiglia, e al Contestabile D. Ignigo di Velasco rappresentando il pericolo, e l'vrgenza d'opportuno, e presto prouedimento. Ma entrati sra questo men-tre da verso i consini della Guipuscoa i Francesi nella Nauarra, e suttisi patroni di vari luoghi, posero l'assedio a Pampsona, Città ca-po del Regno; doue i Cittadini atterriti dal numeroso esercito de nemici,

18 Ex relat an. thet, in archin.

nemici, ch'ogni di più ingrossaua; e riputandosi senza sorze da di-fendersi, anzi da tenersi sino al ritorno del ViceRè; per non peg-giorarsi le conditioni co'l tardare, molto più con resistere, cominciarono a patteggiar la resa: non ostante le molte promesse di pronto soccorso, indianco i gran rimproueri d'infedeltà, e di codardia, che loro faceua Ignatio; a cui (benche non hauesse autorità, nè gouerno per vsficio) quella piazza staua in tanto raccomandata.

Poiche dunque prouò essere ogni suo sforzo in darno, e che quel poco di presidio, parte per temer del nemico, parte per dissidar de paesani, tutto si sbandaua; spirando sdegno, e coraggio dal volto, su gli occhi della Città si portò solo nella Fortezza risoluto di tenerla con quella scarsa guarnigione: in che sece mostra di tanta magnanimità, e franchezza; che vn Caualiere di quella patria... 19 Messeins, magnamunta, entanchezza; che vii Cauanere di qui vii suprazioni, emolando il glorioso esempio, si mosse a seguirlo 19.

Quiui pure trouò il Castellano di cuor fiacco; e non molto dopo videlo smarrito affatto, e seco gli altri, tosto ch'i Nemici patroni già della Città disposero l'assalto. E perche alla chiamata de France-si circa l'arrendersi vscirono co'l Castellano altri due Vssiciali a par-lamentarne; Ignatio dal gran timore scorto in quelli sospettando, che non si gettassero a capitolationi di poco decoro, e di niun van-taggio, volle andar con loro: nè ci facea bisogno di manco; pero-che il Nemico tanto superior di forze, e per l'acquisto sì facile della Città imbaldanzito, staua duro senza piegare a patti punto più ragioneuoli: onde il Castellano, e li compagni con lui sbigottiti; e guardandosi l'vn l'altro, quasi cedendo alla necessità, s'arrendeuanos le Ignatio stomacato della viltà de suoi, con atti, e con parole non s'opponeua: e da risoluto, stracciata ogni pratica di trattato, seco ritirò gli altri nella Fortezza: doue si diede a fare animo a tutti; e ricordar loro la fedeltà, le ricompense, la gloria d'una morte hono-rata miglior sempre d'una resa vitupereuole. Così venutosi con ugual ardore all'assalto, e alla disesa; v'è memoria, che Ignatio sulla punta del più pericoloso, perche più debole baluardo; in cui giucauano i cannoni colla batteria, e caricanano i nemici per guadagnarlo colla scalata; fece proue di valore straordinario; e solo, può dirsi, sostentaua la piazza, in quanto da lui solo tutti gli altri prendeuano. l'animo, e l'ardire: come videst al cader di quella immediatamente presso al cader d'Ignatio: mentre vn colpo d'artiglieria gli battè sì vicino, ch'vna pietra percossa, e diuelta dall'orlo del muro gli ferì la gamba sinistra; e la palla di ribalzo toccandogli la diritta, gliela infranse. Da questi due colpi abbattuto cadde semiuiuo, con

con lui cadde l'animo de Soldati, ch'egli con l'esempio, e colla voce manteneua; e la Fortezza rimasta senza disensore venne subito in mano de Nemici del 1521. in lunedì della Pentecoste, ventesimo giorno di Maggio. E questo su quel selice tiro della destra di Dio, quel colpo fortunato, che lo buttò a terra, come vn Saulo, per farlo vaso di elettione; che lo storpiò come Giacob, per farlo vn.
Israel, & vn sì gran Patriarca. Onde costumano i suoi Diuoti guardare ogn'anno il sudetto giorno con particolar pietà, e raccoglimento; e lo chiamano il giorno della Conuersione, che di quà s'originò, di S. Ignatio. Altri lo fanno alli ventotto di Giugno: el'istesso S. Ignatio comparendo in Napoli nel 1602. al P. Giulio Mancinelli della Compagnia di Giesù; gli commise l'hauer sempre in honor quel giorno tanto a se caro per memoria della conuersion sua, e del

comparirgli S. Pietro Apostolo 20.

In tanto i Francesi, che o fosse nel negotiar la rela, o fosse nel Roma impressa. combattere, ammirato haueano il valor d'Ignatio, la lealtà, e l'al-liberation tezza dell'animo suo; rispettandone le nobilissime qualità; e forse anco per acquistar credito di clemenza; il trattarono con cortesia; e dalla Fortezza trasportatolo nella Città, il secero diligentemente curare; ben corrisposti da lui desso, il quale; non che li mirasse di mal occhio; gradiuane le visite, lodauane il trattamento; e con liberalità per somigliante stato rarissima, quanto rimasto gli era in quel frangente, spartiua fra di loro, con regalar chi d'vn colletto, chi d'vn cappotto, chi d'vna bell'arme, chi d'altra galanteria . 11 Mafai.vii In fine osseruando i Francesi abbisognarui e lunghezza di tempo, e sor lo: Rhi, Var. cura più assidua di quello permetteua vn luogo tale; dopo alcuni vin. Historia, giorni postolo in seggia, il secero a braccia d'huomini riportar libero a Loiola; ch'è distanza di presso a quaranta miglia italiane; doue con ogni più assettuosa, e più degna espressione sù accolto da Suoi. Ma percioche a giudicio de Medici chiamati di tutto intorno i pezzi dell'osso infranto della gamba o per disetto de Chirurghi del Campo, o per l'agitamento del viaggio, si trouarono male allogati; ese di nuouo non si scommetteuano per assettargli, e riunirgli al suo sito, se ne sarebbe sempre doluto, con rimanerne in oltre sconciamente storpiato; egli senza niente atterrirsi diede a periti ogni libertà di maneggiarlo a discretion loro. Nel qual crudissimo, e dolorosissimo lauoro discongiugnergii, & in altra forma ricomporgli l'ossa spezzate, non mandò mai grido, nè voce di do-glia, o sospiro; non mutò colore; non ismarrì l'ardir del sembian-te; nè con altro segno mostrò di risentirsi, fuor che aggruppando

in pugno le dita. Nondimeno se non cedette la costanza d'Ignatio, cedette la natura dopo l'acerbo patir di tanti giorni a quel fre-seo tormento precipitosamente peggiorando; & o per nuouo sconcerto degli humori, o per lo spasimo, sù sorpreso da penosissima. languidezza di stomaco, e da estremo abbattimento di forze; per cui condotto al fine della vita; chiesti, e riceuuti con molta pietà

gli vltimi Sacramenti; si preparaua di morire.

Era di Venerdì, Vigilia de SS: Apostoli Pietro, e Paolo, vltimo giorno per lui secondo il sententiar de Medici; se non parcua diuersamente al suo tanto diuoto S. Pietro; che visibile sulla mezza. notte gli comparue con gran miracolo a liberarlo da morte, a trarlo d'ogni rischio, e sanarlo, come fece di sua mano; e con ragion certo, non tanto per gradimento della seruitù ossequiosa prestatagli dal cliente, quanto per l'interesse, c'haueua il S. Apostolo nella vita d'Ignatio; al cui perire mancaua sì brauo Sostegno della sua Catedra, sì valoroso Campione della sua Chiesa, sì gran Propagator del Christiano Imperio; come lo sopranominò Gregorio XV . Sparì dunque cò i dolori ogni faccia di morte, lo stomaco gol. de Letha- quietossi, le forze risorsero, e su sano Ignatio. Quando egli osser-Virdun. sub die uò, che la seconda cura della gamba destra quantunque fatta con-

ringia Episc. B.April,

diligenza, per li troppi minuzzoli d'osso, che s'hebbero a rimettere insieme, non era proceduta si selicemente, che lasciato non hauesse due desormità molto apparenti; la prima di cotal pezzo d'osso, che risaltaua in fuori sotto il ginocchio; la seconda, che per hauergli cauato venti pezzi d'osso era la gamba rimasta più corta dell'altra. la onde come pulitissimo per natura, e oltre modo vago d'andar leggiadro, e di portare attillati gli stiualetti; giache disegnaua di proseguire la guerra; ne sentiua tal rammarico, che si condusse a lasciarsi di nuouo scarnare ini, dou'era il risalto dell'osso; e segar quel pezzo, che ne spuntaua; indi a farsi stirare ogni dì con certi ordigni, e ruote di ferro la gamba, finche s'vguagliasse all'altra. Gli prediceuano i Chirurghi, che l'operatione di segar l'osso per mezzo la carne viua riuscirebbe lunga, e di dolore sopra quanto n'hauesse mai prouato; anzi come più lenta, e lunga, tormentosa tanto più, e violenta: egli nondimeno; bastandogli, che senza manisesto pericolo della vita potesse farsi; quantunque a suo gran costo nulla stimo; e volle, si eseguisse tosto, senza dare orecchio a ragioni di chi s'affaticaua per dissuaderlo da quella spictata carnificina. Come poi si venne a serri, non consenti d'esser legato, conforme si costuma in simili casi etiandio cò più animosi; posciache ogni

ognileggier moto non è di leggier pericolo; e la virtù non suol es-ser patrona de moti della natura: tanta era tuttauia l'intrepidezza del cuor suo, che indegno di se gli parue ciò, e della sua generosità più che Spartana; e sosserie i tagli, e'i segamento con viso inuariato, co'i corpo immobile senza gemito, senza vn risentirsi,
quasi attorno a pietra insensata s'adoperassero quei crudi arnesi;
mentre languiuano, e sueniuano gli astanti.

Di tal coraggio su Ignatio pazzo dell'amor di se medesimo, e martire delle sue vanità. Se bene perduta non andò assatto questa sua sortezza, sì perche gli diede sempre molto da piangere in ripensando la sua vita del secolo; sì perche gli riuscì gagliardo sproune per saticar heroicamente in seruitio di Dio; accioche le sue ossatto si perche gli riuscì gagliardo sproune per saticar heroicamente in seruitio di Dio; accioche le sue ossatto si perche gli riuscì gagliardo sproune per saticar heroicamente in seruitio di Dio; accioche le sue ossatto si perche gli riuscì perche gli riuscì perche gli riuscì perche se succioche le sue ossatto si perche se succioche le sue ossatto si perche se succioche le sue ossatto si perche gli perche se succioche le sue ossatto si perche se succioche se succione se succion proprie non gli rinfacciassero d'hauer fatto, e patito più per non dispiacere al Mondo, che per piacere a Dio: il qual fra tanto si valse di quel pretioso sondo della natura, dell'indole, del magnanimo spirito di lui, tutto in amor di gloria humana, e per quella costantissimo in ogn'impresa malageuole senza restar per dissicoltà, o pericoli, anzi con accoppiar grande ardor, e brauura, eminenza di senno, e maturità di consiglio; e sece, che queste desi paturali d'Ignatio pella servità del Mondo terminate in ope doti naturali d'Ignatio nella seruitù del Mondo terminate in opere di vanità si voltassero ad imprese di spirito in souuenimento della Chiesa, in acquisto delle anime, in difesa, e dilatation della Fede per gloria di Dio 33.

23. Mutabunt fortitudinë, &c. Isa.cap.40.

## C A P O III.

Cambia stato Ignatio co'l mezzo di sacri libri. Visione di Nostra Signora, da cui-ricene l'insigne Dono di Castità, e le ne sa Voto. Per lei veglia due notti orando; disputa con un Saraceno ; appende l'armi ; e finalmente si spozlia del Mondo , e di se stello.

'Vltimo taglio, e stratio della gamba d'Ignatio guarir non. poteua, che in assai tempo; e però la necessità di tenersi a letto in sì otiosa, e penosa conualescenza gli era di tanta noia, che per solleuarlo non bastaua il pensar più hore a trastulli vani, & ancoa maniere acconcie di corteggiar Dame, vna fra l'altre, che andauagli a verso: poiche sì come la precedente vita sua era stara più tosto non cattiua, che buona; così colla comparsa di S. Pietro, e co'l miracolo in lui operato erasi fatta più lunga, e non

più saggia. Per passar dunque il tempo, e diuertirsi dimandò alcun libro profano di caualeria, de quali dilettauasi molto; e n'era sempre gran copia in casa: ma volle Iddio con alto disegno della. sua sapienza, che non se ne potesse trouare all'hora pur vno, per quanto si cercasse in ogni lato; e che ne capitassero due alla mano molto differenti, la Vita di Christo scritta dal P. Landolfo di Sassonia Certosino, e'l Leggendario de Santi, amendue in lingua. Castigliana; e questi alla fine gli furono recati. Cominciò a leggere per trattenimento, e poscia, operando lo Spirito Santo, con gusto, anzi con auidità, e con tenerezza: e su il primo essetto, che cagionò in lui questa lettione, vna gran marauiglia dell'aspre penitenze, con che domarono quei Campioni la propria carne; indi, lauorando la gratia nel suo cuore, vn dimandare a se stesso: Perche similmente a lui non darebbe l'animo di fare altrettanto? Tornaua con tali pensieri a leggere: passaua da questo a nuoue impressioni della gratia; che a poco a poco gli apriua gli occhi, e lo disponeua per operar da vero. Ma staccato a pena dal libro, l'assaliuano cento Demonij, lo stimolaua il suo genio guerriero, l'. allettaua la speranza degli honori, lo cattiuaua l'amor della li-bertà, e'l timor del dire degli huomini; così lusingato, e atterrito fra mille perplessità ondeggiaua; dapoi ripigliando la lettione riassumeua i proponimenti di prima; e nuoua luce riceuendo, vigor nuouo, si determinaua con maggiot sodezza, e sacenasi. più forte contra gli assalti, che cessato di leggere si replicauano: finche per vltimo vincendo Dio in lui, & esso in Dio, stabilmente fermò di mutar costumi, e vita. Grande auuenimento in vero, e sempre degno di rammemorarsi: Che quanto non operò in Ignatio nè la faccia della morte imminente, nè l'apparition di S. Pietro, ne la vita restituita, e la sanità donata con si bel prodigio per fare in lui la gran mutatione, che poi risoluette; il sece la semplice lettura di libri diuoti; colle carte de quali si accesero le prime scintille di quella siamma, che diuampò Ignatio; e da cui difsondendosi per tutto auualorata dalla voce sua, e de suoi apostoliei figliuoli; alimentata, & ingrandita colle migliaia de libri spirituali vsciti da loro, hà eccitato quel vasto, e diuino incendio. doue purificati, e santificati si sono tanti millioni d'anime. Esempio anco di gran documento per quanto importi, qual sorte di libri hauer si debba in casa...

Cosa pur notabile: Che volendo Iddio formare in Ignatio vna somma santità, come si vide poi sempre, non all'impeto d'un pri-

mo seruore, ma con discorso, e a colpi della ragione; si seruì del suo stesso giudicio per ammaestrar lui a suo prò, e farlo sì gran-maestro in prò altrui, a santificare altri. Auuertì egli con replicate ristessioni, che qual volta metteua il pensiero nella vita di prima, e sigurauasi d'esser peruenuto al preteso termine di gloria, di grandezze, per quanto soaui gli sembrassero queste apprensioni, e l'appetito sensuale dilettassero; gli lasciauano in parte serito il cuore, malinconica l'anima, e dise stesso insino rincresceuole: all'opposto quando consideraua il servire a Dio, proponeua d'abbracciar la virtù, e machinaua quelle gran penitenze, delle quali si dirà servire. L'anima sinche duranza tali pensieri, non capiua in fra poco; l'anima, sinche duranano tali pensieri, non capiua in se per gaudio; e al dipartirsi quelli non rimaneua suogliata, e secca, ma illustrata con raggi del Cielo, e colma di contentezza. Da tal osseruatione, con che scorto da lume superiore conobbe chiaro la differenza, e la contrarietà de mouimenti buoni, e rei, originatonsi li precetti, ch'insegnò poi a discernere il vero spirito di Dio, e'l fallace del Mondo: percioche intese, che v'erano du spiriti fra loro contrari; come contrarie le cagioni, d'onde procedono, cioè Dio, e'l Demonio: indi notò le proprietà d'ambi questi i spiriti: e riuerberò all'hora nella sua mente vn lume di celeste. sapienza infusagli da Dio per distinguere tali affettioni, con sopranatural vigore nella volontà per abborrir quanto dal Mondo gli si rappresentaua; e per appetire, voler, e proseguire quel tutto, che dal diuino spirito gli veniua proposto. E così sece appunto, lascian-dosi portar dalla forza di sue maturate risolutioni a castigar la carne con digiuni, e con pellegrinaggi, & a crudeli, e lunghe peni-tenze in ogni più dura foggia d'austerità. Che questo l'ordinario sfogamento esser suole del primo seruor de conuertiti; o per iscontare a costo di pianto, e di sangue i debiti con Dio nella passata vita... contratti: o perche non vedendo ancora, com è solito de principianti nello spirito, forma di persettion maggiores; pensò con sa-crisicar nelle asprezze il suo corpo d'osserir l'hostia più grata che potesse alla Maestà del Signore; al persetto conformarsi colla cui volon-tà infin da quel principio generosamente aspiraua: o essetto su della gratia, che s'accommodò al di lui bisogno di staccarlo dall' amor proprio, e di farlo morire a gusti del senso; a quali si oppongono i mali trattamenti, che delle nostre membra sa la penitenza.

E poiche alla conservation, & all'aumento delle cose giouar sogliono quei principij, che le produssero; staua tutto in leggere i prefati libri; e questo a bell'agio in ordine alla pratica, notando i

dctti

detti più degni, e le attioni più illustri nelle quali s'incontraua, deliberato d'imitarle. Per tal fine si sece legar pulito, e riccamente fregiare vn libro di carta bianca in quarto; & essendo eccellente nello scriuere, con estrema diligenza, e con bellissimo carattere, per tenerle a memoria, & hauerle alla mano, le trascriueua su quello, sino a riempirne trecento sogli; e ciò con tanto assetto, con tal riuerenza, e stima di quei satti preclari, che parendogli d'auuilire opere sì egregie, se scritto le hauesse con inchiostro comune; vsaua in vece varie tinte di bei colori; e con cinabro, & anche in oro quelle di Giesù; in azurro scriueua le virtù di Nostra Signora; le altre de Santi, secondo i soggetti più, o men cospicui, con colore più, o men pretioso. E detto libro su l'vnico mobile, che di tut-

to l'hauer di sua casa portò seco il giorno, che ne partì.

Non appagaua per tutto ciò questo pio trattenimento la santa impatienza de suoi feruori; oltre modo lungo riuscendogli, e graue il tempo della conualescenza, da cui era necessitato a disserirne l'esecutione sinche fosse la gamba in forze da sostenergli la vita; onde continuo il sospirar, e lagnarsi; e vna notte singolarmente si commosse in maniera, che non potendo altro, balzò di letto; e con infocate voci, e con dirotto pianto dauanti vn imagine della Madonna prostrato a lei, e al suo Diuin Figliuolo consecro di nuouo se stesso, e la sua vita, e ratificò i decreti di sacrificar nelle penitenze il corpo, e fra l'altre eose di pellegrinare al S. Sepolcro, per venerarui le care memorié del suo amato Signore, per aiutare i Christiani quiui tiranneggiati da Barbari, e per assaticarsi nella. conuersione de Maomettani con isperanza d'incontrar tormenti, e stratij per Christo, e dando per lui la vita cogliere per se il martirio. In quel mentre vn horribile terremoto scosse tutto il palazzo, o come dicono i paesani, la torre di Loiola; e più d'ogn'altra parte se ne risentì la di lui camera; e stà nel terzo piano, aprendosi notabilmente il muro con larga spaccatura dopo vn secolo poi turata: e cadendone i vetri della finestra in pezzi. Contrasegne su questo dell'essere gradite alla Vergine le oblationi del nouello diuoto, e da lei presentate a Dio: se non volessimo dire colla traditione, che pur anco durando si fonda nella sinestra tutta rimastane a quel punto affumicata; ch' vscì per là il Demonio esiliato dal braccio di Maria; e lasciò tal effetto di sua rabbia con mira di rouinare adosso ad Ignatio l'edificio, e sepelirlo.

Ma se l'Inserno smanio, giubilò il Paradiso; e la Madre di Dio, quando Ignatio vn altra notte vegliaua in oratione, gli compar-

ue co'l bambino Giesù, & in sembiante d'affabile domestichezza gli stette buon pezzo innanzi lasciandosi mirare, come venuta per satiarlo della sua vista. Trouasi anco scritto: Che dalle proprie traportò nelle braccia di lui con doppio regalo il suo Diuin Figli-uolo. E con isfoggio di gratia sin a tanto, che tal presenza durò, e su lungo spatio di tempo, sentì egli muouersi, e tramutar sec. Iesu, soauissimamente il cuore, come se da vna mano gli venisse cambiato; e gli s'impressero nuoui assetti, e nuoui pensieri con trassormarlo tutto in altr'huomo da quel di prima : posciache hauendo per l'addietro con l'incauta custodia de sensi raccolto fantasie di poco pudici oggetti; che souente gli si faceuano auanti, e con laide rappresentationi lo molestauano; il comparirgli della Reina do Vergini gliele cancellò in tutto dalla mente; con serrar loro la porta, perche non potessero entrarui mai più. Il qual fauor sì raro, e concesso a pochissimi Santi, su goduto da Ignatio in grado tanto sublime, che sino alla morte, come se la carne sua gli fosse morta. in doslo, non prouò giamai nè anco inuolontario mouimento di cosa sensuale, o imaginatione men che castissima. E veramente parue diuenuto vn huomo celeste tra per questo gran Dono di Ca-Aità; datogli, dice il P. Polanco, in un modo altissimo: datogli, dice il P. Lainez, il più persetto, che dar si possa: tra per lo tan-to conuersar cò i Cittadini dell'Empireo nel continuato leggere, orar, e scriuere di loro: tra per vn suo nuouo costume di mirare. attentamente in sù; con inoltrarsi dall'esterior del Gielo alla consideratione di quanto sopra vi si troua; consermandosi nel disprezzo delle cose variabili, che sono di sotto; e vie più accendendosi verso le immortali, e verso Dio. e tanto si habituò in questo, che ancor vecchio, come altroue si dirà, fissaua gli occhi nelle stelle; nè molto era stato così, che tutto s'inteneriua; e non capendo l'anima nel petto si disfaceua in soaui lagrime; vdito esclamare: Ob' quanto la terra è brutta, e vile, mentre contemplo il Cielo !

Come gli parue d'hauer forze basteuoli, non disseri punto l'vscir lum aspicio. di casa, e volgere le spalle al Mondo; e con pretesto di sodisfare al debito d'vna visita co'l Duca Manrique, da cui nella malathia. riceutto haucua gran cortesie, prese licenza da D. Martin Garzia suo maggior fratello, succeduto per morte del padre nel dominio,e nel gouerno della famiglia. Nè per quanto dissimolasse il suo disegno, non dando in quella, ch'era pur l'vltima dipartenza, indicio negli occhi, o nel volto di risentirsi a tenerezza; lasciò il Fratello d'indouinarla: mercè che osseruando le nuoue maniere si diuerse

Quam sorder

dalle prime arguiua lui non essere quel desso; e dal vederlo amico.

di star solo; dal trouarlo sempre sopra pensiero, e in se raccolto, nè di rado con gli occhi rossicci per fresco pianto; dal considerarlo alieno da scherzi, e da complimenti, senza quel brio, senza la tanto propria sua viuacità, e bizarria, dubitaua sorte, che couaste qualche strana risolutione; onde a questo intempestiuo congedo, mentre pur si reggeua male sulla vita; il tenne per indubitabile. Tutto perciò appassionato, trahendolo in disparte, gli disse quanto seppe l'amor di si degno fratello, quanto gli suggeri la gelosia della riputatione: ma egli sbrigossene con poche parole, dando per non finta la visita del Duca; e mostrando marauiglia dell'essere a lui caduto in pensiero, ch'egh fosse mai per fare attione da oscurarsi la. chiarezza del suo sangue, o auuilire il merito de Maggiori. Partendo non volle in alcun modo l'accompagnamento destinatogli per tutto il viaggio dal Fratello; se bene sfuggir non potè, che l'istesso arbian, sefi.oc. dodici miglia da Loiola. Egli all'hora v'aggiunse il diuertire alla diuertire alla diuertire di l'ann. Rhi, pas. diuotione della Madonna d'Aranzazur, Conuento di S. Francesco, lontano altretanto da Loiola: e valse in modo l'efficacia non sò più delle parole, o dell'esempio d'Ignatio, che persuase al Fratello il passar seco quella notte vegliando, e orando nella Cappella di Ma-3 Exambem. ria Vergine 3, alla quale rendeua la visita; ringratiandola con la-Author ap. An. grime d'essere vscito per suo mezzo da parenti, e chiedendo aiuto per sua per vscire affatto da quanto non è Dio. E si come questo su il primo mem. ad 31. Int. frutto, che la pietà sua producesse in altri, e'i primo essetto del suo zelo in procurar di fuori l'honor di Dio, e della Vergine; così questa fù la prima notte, ch'egli aspramente si flagellò 4; per proseguir poi sin alla morte a farlo quotidianamente con accrescimento di ri-gore; venerandosi tuttauia in Roma i panni pieni del suo sangue, che astergeua con questi ancor nell' vitima vecchiezza dopo estersi crudelmente flagellato; non volendo l'humilissimo Santo, che nelle

Aunus dier.

4 Annal, Mar. ibid. 7.4.

5 April 16. Rhi vesti, o drappi del dosso apparissero segni delle sue penitenze 5.

3, Iuny,

Al qual proposito sarà di profitto l'intendere per qual via conducesse il Signor questo Nouitio nello spirito. Poiche da principio egli pose ogni suo pensiero intorno a cose grandi, e difficili, con che meditaua d'affliggere il corpo, a cagione, non di sottrarsi alle pene dell' altra vita; ma dell' essere andati per tale strada i Santi, li quali s'era preso ad imitare. Indi gli venne dal Cielo vn viuissimo desiderio di procurare in ogni cosa quello, che più aggradisse a Dio: con che salì ad vn grado sublime in dette penitenze, cominciando a riguar-

vitu-

riguardare i proprij peccati per motiuo di piacere alla Diuina Maestă; si che detestaua, & abominaua in sommo le sue colpe, le voleua punire, ma per zelo dell'honor di Dio; li cui oltraggi vendicò

poi seueramente con macerationi ad eccesso rigorose 6.

Lasciato in Ognate il Fratello; e per vltimo baciamano, e pegno din. Hist. Soc.p. d'amore incaricatogli l'essere sempre suiscerato schiauo di N.Donna; s'inuiò a cauallo con due seruitori verso Nauaretto; doue complì co'l Duca, ch' iui era; e gli andaua debitore d' vna somma di danaro. Di questo volle Ignatio, che buona parte si spendesse in/ abbellir magnificamente vn imagine della Madonna; la qual non sofferse vederui tenuta con niun decoro? In fine accomiatatosi dal ,? Annal. Ma-Duca, e da vna Sorella, che quiui haueua, senza nulla palesar 1522.num.6. dell'intention sua, rimandò i seruitori, con donar loro grossa. Massains su dell'intention sua, rimandò i seruitori, con donar loro grossa. Vita, lib. 1.6 3. mancia; e solo sopra vna mula prese il camino alla Madonna di Monserrato: nel qual viaggio perche andaua riuolgendo fra sè come potesse rendersi più gradeuole a Nostra Signora in comparirle dauanti; gli souuenne di consacrarsi nominatamente a lei con Voto di perpetua Castità. Esti tanta la brama, e l'assetto di sarle con ciò cosa grata; che parendogli ogn' indugio men degno; e che anzi al donatiuo s'accrescerebbe lustro dalla prestezza; prima di giugnere a Monserrato s'obligò co'l sudetto Voto, e glielo presentò in segno di verace seruitù.

Erano di quella stagione alcuni Mori pur anco ne confini di Valenza, e d'Aragona, da che Ferdinando il Catolico gli hebbe cacciati da luoi Regni: accompagnossi vn di costoro con Ignatio; e come nel primo incontro si fauella di ciò, che prima occorre, dall' andar di questi alla Madonna di Monserrato, di lei s'attaccò difcorso, e poscia disputa. Concedeua il Moro, che la Madre SS. nel parto, e prima del parto sosse stata vergine; conuenendo così alla grandezza, e maestà del Figliuol suo; ma negaualo per dopo il parto, con addurre apparenti proue; ch'erano dal pio Mantenitor dell'Immacolata Madre abbattute, come sapeua il meglio; adoperando ragioni, e similitudini, secondo che l'amore gli aguzzaua l'ingegno: e la gara passò tant'oltre, ch'il Moro, il qual prendeua tutto a scherno, e di troppo credula motteggiaua la nostra Fede; per liberarsi dalla pena di sentir l'altro, che non rimaneua di premerlo; cacciato dispettosamente il mulo, che caualcaua, si spinse auanti a guisa d'infastidito; e senza dirgsi A Dio se gli tolse dagli occhi. Rimase Ignatio doppiamente punto dal Barbaro per l'atto scottese vsato seco di dispregio, è per l'empie parale in...

6 Nicol. Orlan-

vituperio di Maria; e acceso ad vn tempo d'ira, e di zelo stette in pensiero di vendicar l'ingiuria della Vergine colla morte del Saraceno: e gli pareua debito il farlo; e come già Caualier di Christo adoperar la spada, se non in sodisfare all'honor proprio, in difendere almeno l'honor della sua Madre. Pur sentiua dirfinel cuore: Il punir li delinquenti essere vsficio dell'autorità publica : non connenir la vendetta prinata. e non sapendo cosa risoluere; nerimile, com egli pensaua, il giudicio al Cielo: peroche giunto do-: ue la strada si diuideua in due parti, l'vna erta, sassosa, e stretta. verso il monte; l'altra spatiosa, piana, e frequentata, la quale imboccaua la porta d'vna Terra; che non gran fatto lontana le staua infaccia; quiui lasciò la briglia su'l collo alla caualcatura; disposto, se hauesse preso la strada, per cui andaua il perfido Maomettano; come Dio con ciò glielo dasse nelle mani, torgli la vita; parendo in tal modo a lui di sodisfare al zelo, & alla coscienza. Ma il Signore mosso a pietà dell' imperito principiante ordinò, che la bestia, lasciando la via facil, e diritta, e l'inuito del vicin albergo, che si vedeua; e doue andò il Moro; s'incaminasse per la scabrosa della montagna: con che s' auuisò egli non piacere a Dio che l'vccidesse.

Dunque tirando auanti comperò in vna Terra, che giace a piè del monte, il vestito, in cui comparir voleua da pellegrino penitente; vn sacco lungo, ruuido, e così pungente, che si tenne per tessuto di crini di cauallo, come tuttauia si vede in Barcellona da vno straccio, che ve n'è rimasto; vna grossa fune per cingersi, vn paio di scarpe di corda, vn bordone, vna zucchetta, vna catena di serro da portare a trauerso, con altre catenelle per flagellarsi. Di queste cose fatto un fardello; e per trionfar de mondani rispetti, e cominciare a non arrossirsi di Christo, portandolo scoperto, e pendente all' arcion della sella, viaggiò sin al Monasterio samoso di Monserrato, distante vna giornata da Barcellona; e v'habitano Monaci di S. Benedetto; in cura de quali stà la miracolosa Imagine della Madonna, visitata da pellegrini d'ogni parte. Quiui poiche adorò Dio, e la gran Madre, non seppe come principiar meglio vna vita nuoua, quanto disfacendo interamente la vecchia mediante una Confession generale; a eui applico l'animo con ogne sforzo: mercè che Dio guidaua questo Giusto per li diritti sentiezi; e voleua co'l formar quest' vno persettionare un maestro d'innumerabili. Nè altri che Dio gli pose in cuore quel doppio auniso importantissimo nel darsi allo spirito: Di consessarsi generalmente

mente (cosa in quel tempo non costumata, come dapoi per opra d'Ignatio, e de suoi Figliuoli s'è introdotto di fare) e di conserir con persona dotta, e pia l'interno suo. Atteso che la Confessione di tutta la vita in quel primo lume, e seruore, purga mirabilmente l'anima, e la dispone a doni, e gratie maggiori: oltre che troppo gioua per mantenersi, e per prosittare, l'vsar quanta dili-genza si può co'l celeste aiuto a sine di tornare in amicitia, e buona gratia con Dio. La guida poi altrui per non esser gabbato dall' amor proprio, e da Satanasso, che si finge Angelo di luce, se a tutti sempre è necessaria, singolarmente però a chi comincia; sì perche inesperto; sì perche il picciolo errore da principio si sa gran-

dissimo in progresso.

Haueua in quei giorni carico di ministrare i Sacramenti a pellegrini il P. D. Giouanni Chanones Francese, di vita molto rigorosa, & osseruante; per lo cui esempio riformaronsi alcuni Monasteri della Spagna, e di Portogallo 8. A lui si confessò generalrio di quello armente Ignatio, dopo hauer colla possibile accuratezza disteso in carta la vita, e gli errori suoi; e lo fece sì per minuto, e con interrompimenti lunghi, e sì replicati di singhiozzi, e di lagrime, che vi spese tre giorni. Scopersegli ancora i suoi disegni, e quanto pensaua di fare; cosa taciuta sino a quel dì ad ogn' altro. Donata indi al Monasterio la caualcatura; & a poueri, che mendicauano sulle porte della Chiesa, tutta la moneta rimastagli, verso, Massai, lib. 1;
notte cercò vn mendico, a cui dare in secreto le sue pretiose vestimenta da Caualiere, con ispogliarsi per insin della camicia; nel ad annum 15222
qual fatto per diuotione dolcemente piangeua: poi con estremo
num 13.
giubilo si vesti del sacco, più volte baciandolo; cinse a fianchi la fune, appendendoui la zucchetta; e colle scarpe di corda in piedi, e in mano il bordone, tornossene in chiesa. E hauendo letto, ch'i nouelli Caualieri prima del cingere spada, e di venire ammessi nell' Ordine, vegliauano vna notte in chiesa (e chiamasi nella Spagna la Veglia dell'armi) ancor egli, che s'armaua Caualier di Dio, e di Maria, vegliò a piè dell'altare d'essa tutta quella notte, che precede la di lei Annonciatione, parte ritto, parte inginocchiato, sempre orando, e di soauissimo pianto continuamente bagnato. Sù l'alba, dopo hauere appeso ad vn pilastro presso il medesimo altare la spada, e'l pugnale con insieme gli spiriti soldateschi, l'appetito d'humana gloria; vdì la Messa, e con indicibili sentimenti dell'anima sua, che si vide aperto il Paradiso, comunicossi: e prima del nascere il Sole; per non essere in giorno di tal solen-B 3

nità, e concorso riconosciuto da veruno: fustiuamente parti. Andaua il nuouo penitente con tardo passo, nè senza pena zoppicando; lieto però, e con insolita consolatione se medesimo guardando in quell' habito: e già come superflua gettato haucua vna delle scarpe; portandola nel solo piè diritto; la cui gamba pur anco dolente ogni notte gli s'ensiaua; quando, fatte a pena tre miglia, lo sopraggiunse un Vsficiale della Giustitia di Monserrato, che gli veniua dietro in fretta; e domandollo: Se hauesse certi ricchi habiti della tal fatta donato ad vn pouero, che il giuraua; ma non creduto era stato per sospetto di ladro posto prigione. A tale annuntio s'inteneri, e pianse il Santo; finalmente rispose all'Vsficiale: Che sì. Nè per quanto insistesse l'altro in richiederlo: Chi sosse la d'onde? o doue incaminato? aggiunse pur vna parola: perche la carità l'indusse a sodisfare alla prima interrogatione; l'humiltà, e brama di celarsi l'obligò a tacer nell'altre; anzi confuso, e addolorato a se stesso rimproueraua di non saper giouare ad vn misero innocente senza cagionargli danno, e disonore,

## C A P O IV.

Santa Vita d'Ignatio nell'Hospitale di Manresa, e nella Grotta.

Passa tutta la settimana senza cibo, con asprissime penitenze sino a termine di morirne. Sue vittorie contra li Demoni, e le tentationi loro, massimamente degli Scrupoli; da quali ba gratia di liberare chi a lui ricorre.

Sospiraua il Santo per la sua Gierusalemme, a riuerirui le amatememorie di Giesù, a rigarle co'l pianto, e, se riuscito gli sosse, col sangue: ma vedendosi chiuso il passo dalla peste, che maltrattaua in quel tempo fra molti paesi anco Barcellona; in braccio al cui porto gli sarebbe conuenuto imbarcarsi; prese partito d'ascondersi tra tanto in alcun luogo rimoto; e con darsi tutto a gli eserciti d'oratione, d'humiltà, di penitenza far come il nouitiato della vita, che imprendeua. Diuertì per ciò a Manresa, Terra di cinquecento suochi su'l Barcellonese, noue miglia distante da Monserrato; ritirandosi ad vn Hospitale d'infermi, e mendici, detto di S.Lucia quaranta passi suor dell' habitato; che su glorioso theatro non tanto de suoi spietati rigori, quanto delle humilissime sue depressioni, e della sublime sua santità. Posciache oltre il ruuidissimo sacco, che si disse, vestiua sulla nuda sarne vn horrido cilicio;

nè questo, nè quello deponendo giamai: cingeua di più con grossa catena di ferro la vita: e ogni qual volta visitaua (e faceualo frequentemente) la Chiesa della Madonna di Villadordis, in lontananza d'vn miglio, e mezzo da Manresa; con inuentione strana si rodeua, e trafiggeua le carni, stringendosi attorno vna larga. treccia, o fascia lauorata di sua mano a tre doppia d'vn herba pungentissima, e penetrante. Non mangiaua carne mai, nè oua, nè espannadas de latticini, nè pesce; nè beueua vino, digiunando rigidissimamen res ramales. te ogni giorno con prendere vn sol pezzo di pan duro, e nero, e in Vitage. 26. vna scodella d'acqua; e questo vna semplice volta il dì: la Domenica però pigliaua il regalo d'vn pugno d'herbe, mescolandoui den tro cener, e terra; come raccontò eglissesso al P. Lainez. Vero è che alcuni giorni e due, e tre continui se ne staua digiuno assatto scnza gustar cos' alcuna. E narrano i processi, che non essendosi veduto in Manresa da più giorni, si dubitò, ch'ei sosse morto per disagio; e ce: catone assai, alla fine il trouarono certi suoi diuoti giacente nella cappella di Villadordis priuo de sensi per estrema. debolezza; & a pena con somenti, e con ristoro da pietose donne tostamente recato rizzatolo in piedi, sulle altrui braccia il riportarono all'hospitale. Auuenne ciò più volte; in vna delle quasi ad alcuni, che lo confortauano a tralasciar quel martirio di vita sopra d'ogni penosa morte stentato, rispose; Lasciatemi per carità patir queste cosette; acciocbe metta in salvo il gran negotio della salute dell'anima mia. Era breuissimo, perche di poche hore il riposo del sonno; se riposo esser poteua sulla nuda terra senza coperte con sotto al capo vnsasso anco nell'asprezze d'inuerno, anco mentre consumato, e dissatto a grave stento strascinava la vita. Il rimanente della notte passaua parte orando, souente colle braccia. stese in sorma di croce, o con quelle così allargate prostrato in. terra?; parte flagellandosi: e flagellauasi tra di, e notte hor tre, processi, fol. 570. hor cinque volte con catene di serro, senza misura, o discretione; Hebdom. 5.15n. taluolta veduto da coloro, che d'appiatto l'osseruauano; i quali num. 5. piangeuano per pietà, e restauano attoniti?. Oraua ogni di almeno sette hore sempre ginocchioni; non computando il tempo, che 3 Annus dier. al confessars, e al comunicars contribuina quasi estatico tutte le diem 32. Ini. Domeniche, nè quello, in cui con pari diuotion, e raccoglimento assisteua ciascun giorno alla Messa, e a Divim Vssici. Da maniera sì ftrauagante di viuere naeque, ch' essendo egli giouane di bell'aspetto, di gran sorza, e ben complessionato, gli spanì tosto il colore, langui la robustezza: e guasto il temperamento

Nierembergh. Andr.Lucay Bartoli, GAZCIA

mento si trouò senza sanità, e senza vigore.

Nè questo era il tutto, nè il peggio delle sue mortificationi; perche diuenuto nemico implacabile di se medesimo, e di quanto sapesse di vanità, o di Mondo, si pose dal primo di a crocisiggere del continuo il cuor suo: nè sodisfatto di combattere in tante guise il senso; per più soggetar la carne allo spirito, eleggeua, & abbracciaua tutto ciò, da che abhorriua la natura; fuggendo quanto s. appetisce da quella, con occultar industriosamente la nascita, e le qualità sue; con cercar vie da rendersi presso altri negletto, e disprezzato, con appigliarsi a quel tutto, d'onde potea sperare auuilimento, e confusione, per così conculcare il genio suo fastoso, e la sua boria. E poiche nell'attillatezza della persona era stato molto curioso, e s'era dilettato di nodrir la capigliatura lunga, e riccia, e di calzare i berzachini con leggiadria; portaua giorno, e notte scoperto il capo, la zazzera incolta, escarmigliata, i piedi, e le gambe ignude, con lasciarsi crescere la barba, e l'vnghie sino alla deformità. Seruiua nell'hospitale ogni dì: e gli vsficij più sordidi si faceuano da lui con maggior alacrità, e diletto : si come gla infermi più setenti, e stomacheuoli erano i suoi più cari: godeuæ in maneggiarli, nettargli, e lauarli, prenderli sulle braccia, rifat loro i letti, cibargli, e ciò con diuotione pari a chi vedeua Christo, e lo seruiua in essi; anzi con tale ardenza di carità, che s' hà 4 Nel somme de da processi 4; come parecchie volte pose la bocca nelle viceri, e piaghe loro puzzolenti; e le baciò; e ne succiò, e beuuè con heroica mortificatione la marcia. Ipsa vulnera quamuis sæda, & putria & osculari, & sambere, silegge di lui, & ex ijs Rillantem sa. niem non rard excipere ore, atque exsugere, &c. \*

processi,fol.509. 512 513.

\* Imagol.,Sue, Loc. 1. 3. c. 11.

Passando poi quotidianamente a limosinar nella Terra trouaua su'l principio strapazzi più, che pane; sopranominato Colui dat, sacco da fanciulli, che se gli ammassauano dietro dileggiandolo a gara, come sapeuano alla peggio; senza nè molto, nè poco risentirsi, o turbarsi egli; a cui ciò gradiua sopra d'ogn'altra cosa. E. benche conosciuto dapoi salisse in veneratione a tutti; non gli mancò giamai però vn certo scapestrato; che qualunque volta egli entraua in Manresa, gli si metteua dauanti a contrafarlo con besse, a motteggiarlo villanamente, a caricarlo d'ingiurie bruttissime; non satiandosi mai, e ogni di ripigliando il medesimo giuoco. Seruiuansi di costui li Demonij per muouere Ignatio a qualche affetto d'ira, ò di vendetta: ma non venne fatta: loro, per quanto prolisso, e troppo arduo sosse vn tal cimento della patienza, e della

mansuetudine insuperabile di questo heroe, benche focosissimo di natura, signorile d'humore, poco auanti guerriero, e sì delicato,

e sensitivo della riputatione.

Con la limosina di quel poco pane, che raccoglieua (per questa vsaua renderne vna spirituale d'alcun ricordo a prò dell'anima ) si ritiraua nell'hospitale; oue serbato per se il peggior tozzo, com-partiua il restante a pouerelli. E così praticò poi sempre douunque sù: anzi faceualo con diuotion tale, che in distribuir dette limosine lagrimaua di pietà. Nè satollo d'humiliarsi, e d'auuilirsi, per farsi maggiormente spregiare, addomesticauasi con quei meschini laceri, esetenti; studiando imitar le rozzezze loro, e basse maniere; onde fosse creduto di condition tale, qual si dimostraua. Il che spiacque tanto al Demonio, che dopo hauerlo con più assalti astutamente combattuto in darno, gli si parò vn giorno visibile inanzi sotto forma d'honorato giouane ; il qual mostrando com- s' Andr. Incar
passione a quel corpo macero, e a quel volto sfigurato, consiglia il
ualo a moderar gli spropositati eccessi, c'haurebbono veciso lui; e Annal. Marian. ad ann. fraudato altri moltissimi del bene preteso in loro da Dio co'l mezzo 1522. 71.15. d'vn par suo, e del suo esempio. indi si diede a fargli coscienza. Vita, c.26. quasi denigrasse il legnaggio, e lo splendor degli antenati con va memor. ad 31. sordido, e troppo indegno strapazzarsi. E tutto ad vn tempo I- 111. gnatio sentì venirsi nausea di quella puzza, e schisezze degli ammalati, e di quelle inciuiltà, e miserie de mendici: del che come s'auuide; tosto voltate le spalle, senz'altro dire, corse a rimescolatsi cò più stomacosi pezzenti, abbracciarli su gli occhi d'ognuno, e trattenersi a lungo con quelli. Non erà possibile districarsi meglio dagl'inganneuoli sossimi di Satanasso, nè con maggior art deluderlo, e trionfarne! Di li passò alla Madonna di Villadordis; doue prosteso, e la grimoso replicò le sue risolutioni, s'humiliò, e supplied tanto per la perseueranza; che stette quiui più giorni, e notti senza cibo alcuno, ma pasciuto mirabilmente da Dio. Altra volta per questo suo distruggersi ridotto a termine, che parea douesse mancare all'hora, prese animo il Demonio d'assalirso di nuouo, e dirgli: Deb ponero Don Ignatio! qual pensier è il vostro-nel fare, in vece di viuere, vna continua morte? come la durerete. vecchio, se vi restano anni ben settanta da campare? Ma il Santo lo scherni, e confuse nel riuoltarsi a lui interrogando: Se l'assicuraua per vn momento di quei anni, che tanti gli prometteua...

Non hebbe però tentatione più molesta degli Scrupoli. Da che dedicossi a Giesù, & a Maria godeua nel golfo di quei volontarij.

tor-

tormenti, e tra gli amati disprezzi gran bonaccia d'interna pace; anzi tra celesti dolcezze traboccanti nel cuore le diuine illustrationi gli rischiarauano, & inferuorauano l'anima; quando a mezzo dì ' tramontò d'improuiso il sereno dell'allegrezza; e non apparendone occasione gli venne sopra vna fredda notte di dubbi, di timori, di spauenti, senza diletto nell'orare, o in qual si fosse altro esercitio diuoto, coll' interno arido, colla mente turbata, sommersa nel buio, e appunto più combattuta quando si ritiraua verso Dio,che non sapea trouare. Tornaua poi la luce, con esso lei la quiete, il gaudio: e succedendo ciò frequentemente, diedesi a ricercar l'origine di sì opposte alternationi; e dubitò, se hauesse per compito Iodisfatto nella Confession generale quantunque sì esatta, e dolente; onde sdegnato se gli mostrasse Dio: quindi non riuolgere altro nel pensiero; contrastar di, e notte seco stesso, e versar fiumi di pianto. E poiche co'l maggiormente affannarsi per vseir d'intrico peggio s'auuiluppaua; non contento del più volte confessarsi d'alcune cose, le quali temeua non hauerst ricordato, a persuasione d'vn Predicatore venuto a Manresa rifece da capo la confession generale, con distenderla prima, eome l'altra di Monserrato, puntualissimamente in carta e: il che nocumento gli diede, non rimedio; nè già più la sola preterita vita, ma ogni parola, ogni pensier, ogni moto a lui pareua, che fosse in dispetto a Dio, e lo facesse dannato. Ben passauagli pe'lcapo: Ch'a sanarlo valerebbe il Confessore co'l comandargli di non pensar punto a ciò. ma non osaua proporlo per nuouo scrupolo: Che sicuro non fosse il consiglio > per venir da lui. E crebbe tant' oltre la tempesta, che vsciua. in grida, e mandaua ruggiti per dolore: nè comparendo con tutto questo raggio di buon annuncio; Satanasso l'instigaua sino a buttarsi per disperatione giù dalla finestra d'una cella del Conuento di S. Domenico; doue per carità raccolto l'haueuano quei Padri. Ma rispondeua: Non fard questo, non offenderd il mie Dio. E riuolto a lui esclamaua: Cosa è questa Signore? non sete voi il mio Creator, il mio Dio, la mia speranza, & ogni cosa?. come permettete, che voglia il nemico allontanarmi da Voi? Volgete gli occhi sopra questa vostra creatura, e mirate l'afflittion mia. Gli souvenne in fine d'hauer letto d'vn Santo; che determinò di non mangiar boccone sin che Dio gli fosse cortese d'una gratia, la... qual ottener non poteua; e propose di non mangiar, nè bere anch? cgli sin tanto, che Dio no'l consolasse; quando però non si vedesse in pericolo di morirne. Cominciò dunque vn digiuno sì strano, benche

& Maffai, tib<sub>e</sub>2.

benche fosse tanto estenuato, e disfatto sino a parere vn cadauero; e niente rallentando il sì replicato suo flagellarsi a sangue ogni dì, l'orar tante hore ginocchioni, e l'altre penitenze; l'hauea continuato per otto giorni da vn Sabbato all'altro: e poiche in tanto (ne pare senza miracolo) non prouaua maggior debolezza dell' ordinaria; ne però cessauano gli scrupoli; staua risoluto di proseguir questa non humana forma di viuere; se la Domenica nel confessarsi, dando parte al Confessore, come soleua, di quello, ch' era passato, e che pensaua di fare; questi assolutamente non glielo prohibina, obligandolo a cibarsi quel medesimo di. Gran forza dell'humile loggettione! Obedi senza replica; e Dio lo consolò senza dimora; per due giorni però: poiche pretendendo insegnargli a confidare, nè voler espugnare a forza la santissima volontà sua, permise che di nuouo l'assalisse al Martedi vna piena di scrupoli, disconsidenze, di malinconie, di disperationi, che in poche hore mancò del tutto, e per sempre. Calmata con sì bella vitto-ria la borasca, tornò all'anima il sereno, e vna pace dolcissima. E come Dio no'l cimentaua per lui solo, ma per vtilità publica, oltre vna maggior peritia sopra li mouimenti dell'animo, & vna discretion esquisita degli spiriti, gl'infuse la gratia mirabile di sanar le coscienze scrupolose; sì che nissuno tocco dall'infermità degli scrupoli andò giamai da lui; che co'l suo discorso, taluolta con vna parola, e sino con l'aspetto, non guarisse. Nè per tanto al mancar suo cessò questo beneficio; sì per ottime regole, c'hà lasciato intorno a ciò; sì perche dopo sua morte l'inuocano gli Scrupolosi, ri-portando gratia con rimaner sanati, e quieti assatto.

La sudetta ricuperata tranquillità di prima, e maggiore anche di prima obligò il buon Ignatio a voler proseguire i rigori, e i seruori suoi con tale ssorzo di spirito; che riceuendo per ciò nuoui sumi dal Cielo, e di più accese siamme auuampando; come se il fatto, e'l tolerato sin all'hora sosse nulla; e l'albergo dell'hospitale gl'impedisse quell'intima vnione con Dio, e quegli eccessi d'austerità, che bramaua; trouò vna grotta, doue celato agli huomini ssogare i suoi assetti, appagare i suoi desiderij. S'apre questa sungi da Manresa due terzi di miglio, scauata sotto vn colle nel sasso, in mezzo ad vna valle per l'amenità sua detta del Paradiso, bagnata dal siume Cardenero; e confinante dall'opposta parte colla via comune; fra cui, e la grotta era vna delle tre Croci di pietra, dauanti alle quali faceua il Santo le sae stationi diuotamente orando. La grotta è lunga trentadue palmi, larga, & alta dieci; nel sondo però s'abbassa

s'abbassa molto: e se ben tiene vna finestruccia in certa fenditu-

7 Spelunca ista breuis maior est quippe in hanc Iclus,&c. ap.Cornel. à Lash. verf.s. 1. I.C.7. num.s. 9 Andr.Luca, ibid. Mensis tertius Diuini Amoris, arte 17.

Soc.pag. 387. Pantheon.

ra, d'onde Ignatio miraua, e riueriua la Madonna di Monserrato, non contento di spesso visitarla con breui pellegrinaggi; è oscura con tutto questo, e negra quanto vn sepolero, e horrida molto per le punte de sassi, che da ogni sua parte risaltano. Colà entro penetrò egli per bronchi, e spine a farui mediante il confidential trattenersi con Dio la stanza del suo paradiso in terra 7; e del suo monte Sina, tormento insieme co'l raddoppiarui le penitenze nel vegliar più a sapius Dom. N. lungo la notte, nel digiuno, che tiraua li quattro giorni senza bricia di pane, o stilla d'acqua, nel prolisso stagellarsi a catena, e a sanpide in c.3.Mat. gue, nell'orar continuato a più hore di prima (e sulla mezza notte ex Io: Moscho, meditaua i Nouissimi 8 terminando sempre con vna crudel disci-8 Andr. Luca, plina 9) nelle percosse, che al petto si daua con vna pietra; come osseruarono alcuni spiandone secretamente; oltre la solitudine, il Hevaom. 3.13n. sientio, la catena, e le spine, il cilicio, la nudità nel crudo verno, fer.2.in Prazi, si entio, la catena, e le spine, il cilicio, la nudità nel crudo verno, e in aperta spelonca; dalla qual vsciua per cercar limosina, e spartirla tra poueri; che così adescandoli radunaua per insegnar loro cò i principij della Fede a temere Iddio, e saluarsi. Dopo di che visitaua i suoi ammalati nell'hospitale, accarezzandone i corpi; come sù detto di sopra; e con dolci ragionamenti, e opportuni auuisi medicandone le anime 1°. Non sè parlato di qualche ristoro alle Imago 1. sac. sue membra co'l sonno; poiche pareua, che glie'l contendesse la Engelgrane in terra, e'l Cielo: quella con l'acute, e dure pietre del pauimento, sopra del qual in fine alcun poco stendeuasi; questo con interne illustrationi, e consolationi; assorbendolo in modo, che s'apriua il giorno senza d'hauer egli chiuso vn occhio. E perche ciò durando assai gli parue di non lieue pericolo; conciò sia cosa che potesse da buona, e da cattiua radice originarsi: pesate le ragioni d'ambe le parti, riputò più sicuro torsi alquanto a cotali pensieri, e concedere alcun riposo al corpo: ma non gli si permetteua. Onde venne ad vn disfacimento di forze, che sol con miracolo potea tenersi la vita sua: patiua di continuo, e sieramente dallo stomaco stemperato; lo spirito con improuisi, e lunghi deliquij l'abbandonaua; e tanto per vitimo si debilitò la virtù naturale, che sopraggiuntagli vna gran febre si ridusse all'estremo.

Auuisatine quei della Comunità, e'l Magistrato di Manresa, come se in lui pericolasse la saluezza publica lo secero portare a commodissimo albergo fornito di tutto punto: e faceuano a gara in seruirlo non solo i principali del luogo, ma Gentildonne assai, che per fuggir dal contagio vscite di Barcellona s'erano ritirate colà; sino a

Margli

stargli assiduamente intorno, e vegliarlo quanto lunghe sossero le notti. Era questa la casa d'Andrea Amiganti vn de più ricchi, e riguardeuoli di Manresa; c'hauea da suoi Aui hereditato la pietà, da che Gasparo Amiganti l'anno 1364. introdusse il curar di continuo in sua casa 2. infermi poueri, appostate stanze per ciò; in vna delle quali, e fù la medesima d'hora, vn altra volta era! stato seruito Ignatio trasportatoui da S. Domenico dopo il penosissimo trauaglio degli scrupoli; quando ridotto a magrezza, e sembiante di tisso, e per tale spacciato da Medici, non peròsapeano appartarsi, o temeuano che loro s'attaccasse il male quei Signori, e Signore, o l'-Amiganti, che non se ne dipartiua può dirsi mai con Angela sua Madre, colla Consorte Lucia, e Giuseppe figliuol maggiore\*. \* Da proessir de Ignatio intanto da Medici abbandonato disponenasi al viaggio del ferine Cielo; quando gli fù a canto il Nemico; e non hauendolo altra volta Franc. Garcia. vinto colla disperatione, tentò d'abbatterlo colla prosontione, vrtandolo con vigorosissimo impulso di vanagloria, e con dirglial cuore: Che doueua morire allegro; poiche moriua Santo: e nel punto medesimo gli schierò dauanti agli occhi la catena, i slagelli, la nudità, i digiuni, la grotta, il cilicio, e quanto altro hauena e-sercitato di virtù, e cumulato di meriti. S'inhorridì egli, e si ricoprì la faccia di vergogna, che ad un peccator par suo montassero pensieri di vanità: ma questi pertinaci non cessauano, e scacciati ritornauano con importunità; benche rammemorasse le sue colpe, si riprendesse, e s'humiliasse ananti a Dio, chiedesse con lagrime perdono; di maniera che la pena, e la fatica dell'anima in questa lotta era maggior di quella del corpo nell'agonia. Vinse alla fine: ma gli rimase horror tale di sì dissicile pugna, e in tempo sì pericoloso, che, come potè parlare, pregò, e scongiurò gli astanti, se altro accidente gli soprauuenisse, a non cessar di ripetergli all'orecchio que-ste parole: O misero Ignatio, o peccator disgratiato, ricordoti delle tue maluagità, e dell'offese fatte a Dio; colle quali bai pronocato il suo sdegno, e meritato l'Inserno. Tra questo conato contro al Demonio, e tra la profonda cognitione di se stesso, non senza speciale aiuto di Dio, superò, e suesse in guisa quel vitio; che in vita sua non senti mai più tentatione di Vanagloria 11. Rihauutosi al- 11 se sugar. quanto volle ripigliar le vsitate austerità, e penitenze, con subito in Pita, l. Est. 10infermarsi di nuono; così ricadde la seconda, e così la terza volta; perche in somma era cautissimo di non venir da lusinghe dell'amor di sua carne ingannato; indesesso nel ripugnare a se in ogni cosa; magnanimo, ecostante in patire assal per lo suo Dio. CAPO

## CAPO

Fauori prinilegiati di frequenti Visite di Giesit, e di Maria; d'altre Visioni, Riuelationi, & Estast, anche d'otto giorni; con dinerst Doni di Dio satti al Santo in Manresa.

Ssai altra misura, che non tenne Ignatio in auuilirsi, e disfarsi, e se tanto hauesse potuto, in annientarsi per l'amato suo Dio, tenne Iddio verso d Ignatio in fauorirlo, & inalzarlo. E se bene a primi giorni dopo la conuersione trattaualo il Signor alla foggia, che discreto Maestro suole vn fanciullo (così appunto raccontaua egli) con insegnargli a poco a poco; non caricandolo di molti documenti; nè gli dando nuoua lettione più alta, se non. possiede la passata men ardua; quiui nondimeno in Manresa, e molto più dopo le vittorie delle tentationi sudette non seguì tal regola. Gl'insegnò dottrine recondite, gli palesò misteri ascosti, lo solleud a sublimità di cognitioni, e di gratie; che a pena dopo lunga seruitù, e gran meriti sappiamo hauerui ammesso alcuni de Santisuoi più confidenti, e più cari; di modo che nouitio, e principiante di poco nella scuola della Santità riuscì a giudicio del Diuin Maestro habile per capire quelle altissime lettioni, che sono più che da huomo, sono da Serasino. E per la prima, così gran copia di lume sopranaturale gl'insuse nell'anima, e tant'oltre gli portò i pensieri nella vista delle cose diuine, che potè il Santo con verità dire al P. Lainez quella gran parola non mai bastantemente penetrata: Che in vna sola, e breue hora d' oratione in Manresa. imparato baueua più di quanto gli baurebbono saputo insegnare tutti li Dottori del Mondo.

Hebbe Ignatio spessissime apparitioni, e visite de Beati Angeli, e d'altri Personaggi del Paradiso, anco de primi Santi ' quando Nierember.in di vno, quando di vn altro. E come poteuano essere scarsi nel Bartoli Pitas trattar domesticamente seco i Cortigiani dell'Empireo, se la Ver-Andr. Luca, gine Reina loro, e'l fuo Diuin Figliuolo conuersauano tanto simigliarmente con lui? Di Nostra Donna è certo, che nella sua dimomi ad ann. 1522. ra in Manresa lo visitò, non vna volta come in Loiola, ma da venti volte lo fauori colla sua presenza, lo incoraggi co suoi sguardi, lo addottrinò colle sue parole, lo affidò colle sue promesse, lo felicitò colla sua protettione. Che quanto a Christo Giesù, nel sudetto spatio, che pur su breue, si lasciò veder da lui comparendogli

Vitage.5 Annal Maria-

Branc, Garcia.

dogli sopra trenta volte ". almenø dopo degli anni tanti disse Igna" : Andr. Inch. tio medesimo al P. Luigi Gonzalez: Di non saper bene, se queste ".i.c.11. Apparitioni del Saluator in Manresa più s'accostassero alle venti, o alle quaranta volte. e compariuaglital'hora nel toccarsi colla. campana il segno dell'Aue Maria della sera, e porsi egli ad orare 3; 3 Annal. Ma-tal hora colla sua Madre Santissima, e tal hora solo, per lo più nel- 1522.0.16. la forma, e nell'habito, con cui caminaua, e predicaua in terra dopo gli anni trenta d'età +; risplendente sempre in volto, e co'l corpo tutto luminoso d'vn candor soaue; quale ancor soleua egli Andr. Luca. veder nella Vergine; trattenendosi lungo tempo seco, e accop- 5 Annal. Mapiando l'altro fauore dell'affabilità, con cui l'accarezzaua, l'instruiua, l'auualoraua. In conuersatione dunque sì frequente, in sì do- 1161 1111. mestico tratto con Giesù, e con Maria venuti a far gratia, chi potrà capire cosa prouasse il cuor del Santo? quanto illuminato rimanesse quell'intendimento? quali assetti auuampassero in quella voiontà? come s'auuantaggiassero in lui le virtù? a che grado venisse l'anima santificata? onde non è da stupir molto, se fosse veduto Ignatio di marauigliosa luce adorno, e con raggi alla faccia ex consortio sermonis Domini ; giusta fù di Mosè per conversar con vn & Exodient. 34 Angelo, ch'in vece di Dio gli parlaua: o che fosse veduto alzarsi miracolosamente da terra, e durare a lungo librato in aria?.

Professaua gran riuerenza verso la SS. Trinità, con recitare anco a ciascuna delle Divine Persone certe preci ogni giorno; ma gli crebbe in immenso questo affetto da che nella Chiefa di S. Domenico stando presente ad vna processione sù rapito in estasi, e per modo inesplicabile, con arcane forme d'imagini accommodate all'intelletto di viatore in terra vide il secretissimo, è sacrosanto Misterio della Diuina Trinità. Il qual priuilegio sù sì ampio, e con affluenza di consolatione sì eccedente, che ne all'hora, ne per buona pezza dapoi era in poter suo il reprimere i singhiozzi, che dal petto, e le lagrime, che da gli occhi gli sgorgauano; nè pensar sapeua, o fauellar d'altro: tanto intenerito staua, e trasformato il cuor suo alla stupenda, e dolce impressione di quello, c'hauea veduto. nè perche di tal Misterio a pena sappiasi balbettar da dotti; trouaua ben egli termini espressiui di quello, che in mente haucua, e similitudini a dichiararlo per maniera, che cagionaua marauiglia in quanti l'vdiuano: e tanto hebbe da dire sopra di questo, ch' essendo a quei di huomo: idiota, che nulla sapea saluo legger, scriuere, in quel tempo riempi vn libro d'ottanta fogli tutto del sudetto prosondissime argomento. E poichegli rimasero per tutta

Garcia.

Garcia.

7 Maffai,lib.z. 54**)**.7• Bartoli. GATEIA.

la vita scolpiti nell'anima i segni di fauor sì straordinario; se auanti vsaua inuocar, e lodar la SS. Trinità, e ciascuna delle Tre Persone; indi lo fece finche visse con assai altri sentimenti del suo spirito, e più spesso, e più a lungo, nè mai senza notabile tenerezza, e consolatione, sopra tutto nella Messa; la quale, fatto poi sacerdote. diceua frequentemente di quella; e prouaua ogni volta le soauità del Cielo: e se gli rinouauano le antiche notitie, anzi maggiori, e meglio penetranti, con riuelationi più confidenti e del puro essere

Altra cosa gli accadde prima di questa, e degna molto d'ammi-

\* Maffai. 116.1. di Dio, e del producimento delle Diuine Persone 8.

soc par l'alle 1870 ratione. Andando egli a pregar Dio nella Chiesa di S. Paolo, fuor di Manresa vn miglio in circa, trasportato dal pensier delle cose diuine si pose a seder sulla ripa del Cardenero; done sissando nell'. acqua gli occhi corporali sentì leuarsi al Cielo quei dell' anima; che con insolita luce rischiarati gli furono in vn momento. Atteso che, oltre al modo sicuro di Meditare insegnatogli all'hora; non hauendo costumato di orar sin a quel tempo se non vocalmente; oltre al Dono della Contemplatione, che gli sù conceduto in sublime grado 9; se gli spiegò vna scena non più veduta; e conobbe chiaro quanto in vno specchio, e penetrò vn abisso d'oggetti sopranatura. li. Comprese assai Misteri della Santa Fede. Penetrò con somma chiarezza primi principij, e sottili spiegationi di scienze humane, morali, e naturali; l'essenza, e la giusta estimabilità delle cose create; a qual fine fossero da Dio prodotte; li motiui, e la misura di seruirsene; in che consista la Virtù; i riguardi, e le regole di praticarla; tútta in fine l'harmonia della Santità Euangelita, e la sottigliezza della spirito interiore gli si suelò, e gli si stampo nella mente per modo, che addottorato in Cielo, e diuenuto quasi vn altro non pareua quel di prima; nè le cose a lui pareuano quelle di prima; con altri occhi almeno le miraua. E se tali riuelationi l' addottrinauano, ben poteua prima d'hauere studiato rispondere sì aggiustatamente a gran Letterati, quando gli proponeuano que-stioni le più dissicili della Trinità, dell'Incarnatione, dell'Eucaristia, del Peccato, e simili. Dopo questa estasi durata lungamente alzandosi vn huomo nuouo, e formato secondo il cuor di Dio, andò a prostrarsi dauanti ad vna Croce detta del Tors non molto distante, posta sulla strada, che conduce a Barcellona; e mentre per fauori tanto pellegrini s'humiliaua, e rendeua gratie, fù rapito di nuouo fuor de sensi; e gli vennero con maggior distintione dichiarati dal Ciclo i medesimi oggetti, misteri, & insegnamenti.

Nè

Nè furono queste visioni d'apparenza sensibile all'occhio, ma pure illustrationi di mente, quanto alla materia solleuatissime; per lo comprenderuisi molte cose della Natural Filosofia, e della Discretione degl' interni spiriti; ch'è la Scienza, di cui si fanno i Maestri della Vita Spirituale: quanto poi al modo, furono cognitioni sì viue nella chiarezza, e tanto indelebilmente scolpitegli nell'anima, che anco nell'estrema età in solo volgere sopra d'esse il pensiero, le haueua presenti, e chiare, come di fresco le riceuesse, colle medesime commotioni, e accendimenti d'assetto, che all'hora; solito dire per sin negli vitimi anni: Che quanto Dio per sola sua bontà insuso gli banea nell'anima sino a quel tempo; e quanto adoperandosi egli banea guadagnato di conoscimento delle cose celesti, non era tutto insieme altrettanto, che il compreso da se alla ripa del Cardenero, e poi alla Croce del Tort.

Ne si deue omettere vn illusione diabolica scoperta dal Santo in questa occasione dauanti alla sudetta Croce. Nell'hospitale fin da principio, e altroue più volte se gli era fatta vedere in aria vna figura luminosa; che non potea ben discernere cosa fosse; appariua somigliante a lunga striscia quasi d'vna serpe tempestata d'occhi, scintillante di luce, vagha di colori, e curiosa da vedersi: questa e perche di niun vtile a riguardarla; e perche rallegrandolo in presenza, nel partirsi lasciaualo malinconico; era dispregiata da lui; per hauere appreso da Dio il discernere i mouimenti dell'animo secondo la diucissità dello spirito, da cui vengono sommossi. Nonrestaua però di pararglisi auanti, e così quiui sopra la Croce; quantunque non si vagha, e lucida come per l'addietro. Ma egli conobbe manisestamente, ch' era il Demonio; e che per la vicinanza della Croce non hauea potuto fingere il consueto inganno di quel mentito risplendere: onde in auuenire quante volte in Manresa, e ne viaggi, o anco in Parigi, e in Roma gli compariua: e comparue poi sempre senza scintillare, anzi fosco, e desorme; lo scacciaua da se con bessa, o con vn calcio come vn cane, o co's bastoncello. Quando albergaua nell'Hospitale, o venendo dalla Grotta vi pernottaua per consolatione d'alcun infermo, era osseruato, che sulla mezza notte mentre stimaua tutti addormentati si metteua ginocchioni cogli occhi, e colle mani al Cielo; e così piegato di ginocchia s'alzaua da terra molto spatio, rimanendo in quel posto: con che haueua tempo chi lo guardaua di chiamare altri a veder sì diuoto spettacolo cogli splendori

del suovolto, e a vdirlo vscire in dolcissimi assetti, come quello:

\* Process di Abi Giesù buono? abi se vi amassero tutti gli huomini!\*

In recitando sulle scale della Chiesa di S. Domenico l' Vssicio Manre a. Bazatta. della Madonna, eccolo in estasi marauigliosa; doue gli sù dato a veder tutto per ordine il magisterio, e modo tenuto da Dio nella

Creatione del Mondo: e penetrò insieme verità profondissime del Saper, e del Poter diuino nella fabrica d'esso. Vdendo iui Messa vn giorno, su satto degno di veder Giesù in sorma di bambino

dentro l'Hostia: mentre quella s'alzaua. Con più bel fauore se gli modrò altra volta Giesù nel venerabile Sacramento, ma colle cin-

so Andr Luca, que Piaghe luminosissime 1°. Incomparabilmente però maggiore

Hebdoms Ign. shà da riputar la gratia di capire Mysterium Fidei; quando con luce inustrata infusagli nell'anima, gli sù suelato il secreto ascosto a secoli, e fatto conoscere in qual guila trouisi, e stia viuo, e vero tutto

Christo sotto le specie consecrate dell'Eucaristia. In fine, per tacer d'altre chiare notitie diuine; di più doni che riceuette, specialmen-

te di Sapienza, d'Intelletto, di Fortezza, e di Consiglio, venne il-

sustrato da tante Visioni, e da tali Riuelationi sopra gli oggetti del nostro credere; che sin d'all'hora potè assermare: Che se gli ora-

coli della S. Fede non fossero scritti nelle Sacre Carte, o se ancor la Dinina Scrittura, il che non pud essere, si smarrisse; unlla sa

perderebbe per lui; e sarebbe stato altrettanto pronto a dar la vi-

ta in testimonianza, e per la verità d'essa; meramente per quel-

le, che Dio gli bauca rinclato in Manresa. Onde ben forse gli

Starebbe il dire con S. Paolo 11: Neque enim ego ab bomine acce-

pi , neque didici; sed per reuelationem lesu Christi. La qual inso-

lita maniera d'infondere la Fede ponderarono, e ammirarono in S.

Ignatio gli Vditori della Ruota Romana, e i Cardinali de Sacri Riti, come particolar priuilegio, conceduto a pochissimi de Santi.

Per vitimo, accioche non mancasse alcuna sorte di lumi sopranatu-

rali per illustrar la stanza di Manresa, vi s'aggiunse la Profetia con

predire occulti, e lontani auuenimenti, verificati a suo tempo.

Dopo si molte mercedi, e si pretiose di questo genere, conferite ad Ignatio in Manresa vnica può dirsi quell'Estasi ammirabile, che per otto giorni tenendolo tutto in Dio, e di Dio, con torgli. ogn' vso di moto, e di senso l'hauea lasciato in sembianza di morto; e credutel, indubitatamente per moito, l'haurebbono sepelito di fatto; se pur in fine ad vn leggierissimo, e quasi non sensibile palpitar del cuore non si fossero auueduti, ch'era viuo. Auuenne ciò nell'hospitale di S. Lucia, in vna cameruccia eletta da lui per

11 Epift. ad Ga-

lat,cap.1.

is praxi fer.6.

Garcia.

# BM.4.

sus ritiramento; perche indi si guarda in Chiesa verso l'altare da vna sinestra; e agl'infermi seruiua per vdir Messa ". Cominciò " Andr. Emar. questa vn Sabbato sera in tempo della Compieta; nè mai più sino Garcia. alla sera del seguente Sabbato, mentre cantauasi la Salue Reg na dopo Compieta, si risentì. Doue in quel tempo dimorasse lontano da se, con quali oggetti pascesse la mente, di che sorte delicie nodrisse l'anima per tanti giorni, il modestissimo Seruo di Dio tenne sempre sotto silentio: solamente quando rinuenne, all'aprir degli occhi disse collo sguardo al Cielo in voce amorosa, e soau due volte: Abi Giesù! e mostrò nell'atto d'assai più dire, che non fignificauano le parole. Fù però sempre opinione de primi huomini della Compagnia di Giesù, che vissero co'l Santo, e l'vdirono fauellar delle sue cose di Manresa: Che si come l'Apostolo delle Genti sù leuato al terzo Cielo, intese i secreti diuini, si misteri dell'Euangelio, e la forma d'ordinar la Christianità; e stimano Interpreti gravi con S. Tomaso, e altri Santi, ch'essere ciò potesse ne tre giorni duratisenza cibo; così Dio in quei otto di palesasse ad Ignatio il fine, a che l'haueua eletto in seruitio della Chiesa, e gli mostrasse la traccia, e'i disegno dell'Instituto da sondarsi per lui, con prescriuergli le cose principali, singolarmente quelle, nelle quali è diuerso dall'altre Religioni; come confessò egli al P.Lainez, al P. Mercuriano, e ad altri; alli quali desiderosi di saper la cagione dell'hauerni prescritto alcune cose tanto proprie, particolari, e differenti dagli altri Ordini, sodisfaceua con ragioni, n'era l'vitima l'insegnamento del Cielo con rimetterfi alla Riuelatione hauutane in Manresa 23. Vno d'essi sù il P.Luigi Gonzalez 14 Pide Zanel. di Camera, soggetto pernobiltà del sangue, e per samigliarità 17 toto 118. 1. con Capi Coronati, e per virtù proprie stimatissimo, andato a mum. 5 14. Roma con ordine del Rè di Portogallo Giouanni III. d'osseruar, e 116, 11, 11. mettere in carta i detti, e le attioni del Padre Ignatio, per go- "ride lo: Rhi, derne vn fruttuoso ritratto in quei racconti; giache non hauea la Imerror. Apolgratia di presente vederlo, e praticarlo. Questi con tal occasione, santo meglio che per gran doti sue di spirito era molto caro al Santo, e per l'ufficio di Ministro corrispondente a quel d'hora di VicePreposito, si trouaua seco più volte al dì; notò diligentemente assai cose; anzi ne scrisse vn Diario, il qual si conserua; e su riconosciuto, approuato, & inserito nel Processo di Madrid per la Canonizatione del Santo dauanti al Cardinal Sandoual Arciuescouo di Toledo, & a Melchior de Soria Vescouo di Troia Commissari Apostolici 14. Quini attesta d'hauere vdito dalla boc 14 l'anno 1606

ca di S. Ignatio: Come nella Riuelatione di Manresa gli era stato definito il douer fondar la Compagnia colla dispositione, cogli ordini, & altri particolari di quella 15. Nè lascia di soggiugnere d'hauer egli stesso alli 17. d'hauer egli stesso alli 18. In diario, paz. cose; con riportarne in risposta: L'hauer cost appreso in Manresa: come de Pellegrinaggi statuiti fra gli altri esperimenti; per motiuo de quali fugli data dal Santo la proua del giouamento, ch' egli n'hauea tratto 16: atteso che pellegrinando senza danari, o altro sussidio humano, e albergando cò poueri negli hospitali si perdono i rispetti del Mondo; e dipendendo nel viuere d'ogni giorno dalle limosine accattate per via, si lascia l'assetto agli agi del secolo, & alla casa paterna; imparandosi a tener gli occhi nelle sole mani di Dio, per aspettarne qualunque trattamento, che gli piaccia. E poi, aggiunse, perche ancor questo mi su dettato da Dio in Manresa. Così del non hauer Coro, del portare habito comune cò Chierici del Paese, delle Case Prosesse oltre i Nobito comune cò Chierici del Paele, delle Case Prosesse oltre i No-

eccesso i suoi tesori, benche stato poco anzi soldato, e tuttauia nouello in questa scuola; non è da marauigliarsi gran fatto; sì perche haueua profittato assai, & era pieno già della vera sapienza; sì perche scelto dalla Dinina Maestà per Capitano d'uno degli Squadroni della sua Chiesa, e per Patriarca di tanti predestinati: che questo è certamente benesicio di maggior conto, e da pregiarsi di gran lunga più, che non il goder estasi, o riuelationi dal Cielo. E considerandosi chi era Ignatio, e cosa operò; è necessiri di pieno si pi sario il riconoscere in lui, e'l consessare vna diuina partiale assistenza, e fingolar aiuto per mettere mano ad impresa di tanta importanza, e con essetti da non mai obliarsi riportarne srutti sempiterni; al che non era basteuole natural forza, humana industria, terrena prudenza. Percioche vn huomo d'armi, e di Corte, immersonelle vanità, ssornito d'eloquenza, e di lettere, perseguitato da ogni parte, come haurebbe mai potuto adunar gente, in-Lituir Religione, riempirla di tanto spirito, stenderla tosso per

tutta la Terra, gouernarla con senno, difenderla con valore; se il medesimo Dio non l'hauesse mutato, non se'l fosse fatto conforme al suo cuore, con dargli lo spirito suo, la sapienza, la fortezza, il coraggio, che facea di mestieri? Lo destinò egli a sì grand' affare, il volle, il chiamò, lo prosperò; perche gli piacque così. Di quà s'intende, che tutt'i raggi, che risulsero ne gloriosi fatti d'Ignatio, vicirono da quei lumi, e visite diuine raccontate di sopra, e da più altre successivamente riceuute finche visse. Atteso che quanto in Manresa hebbe di gratie gratis date, di fauori, e di virtù; in riguardo al crescere, che sempre sece nella domestichezza con Dio, nella trasformatione in lui, e nel soprafino della Santità, non su'altro, che vn abbozzo di quella vita, che poscia menò da grandissimo Santo. e però con diuoto scherzo chiamaua Manresa la sua primitina Chiesa; doue prese le prime lettioni nella scuo. la di Dio, che gliera maestro: e così ben le apprese; che andando assai volte a riuerir Nostra Donna di Monserrato, e trattenendosi co'l diuoto Monaco, a cui generalmente si confessò, aprendogli tutto il cuore, con dargli di se sedel conto dal di vitimo, che s'erano veduti; sin d'all'hora quel saggio Vecchio internamente il riueriua come persetto, e ne parlaua come d'vn Angelo; arriuando a dire, conforme han testimoniato Religiosi antichi di quel Mona-Rerio: Che Ignatio sarebbe vna gran colonna della Chiesa; e ch'in lui bauria il Mondo vn Apostolo, vn successor di S.Paolo a predicar l Euangelio a Barbari, e ad Idolatri.

Erasi frà tanto diuolgato per colà intorno: Ignatio essere huomo d'altra fatta, che non mostraua di fuori; amore d' humiltà, e di penitenza tenerlo ascosto sotto quel sacco; e di Capitano, e di gran Caualiere hauerlo fatto mendico., & eremita: la qual cosa gli tirò dietro gli occhi, e con gli occhi anco i cuori della gente; poiche auidi molti di trattar seco, quando a ragionar l'ydiuano, restauano da vn canto ripieni di marauiglia, e dall' altro infiammati per quella santità, che ne traspariua; essendo che l'anima sua era in si fatto modo accesa dell'amor diuino, che in ogni luogo, e tempo ne scintillauano gli splendori, ne suaporauano le fiamme: onde le ardenti sue parole auuentate colla forza, e collo spirito suo proprio a persuader la virtu, e accompagnate dall'esempio di quella vita. sourahumana, guadagnauano le anime, innamorauano le volontà; con prouenir di quà che non era chiamato, più con altro nome, che di santo: e molti occultamente tagliauano pezzetti del sacco, di cui andaua coperto; serbati poi come Reliquie sin ad

hoggi: e altri, che d'accostarsegli non ardiuano, piamente curiosi dì, enotte l'osseruauano da lontano; con che vennero a sapersi molte delle prolisse orationi, e delle penitenze sue; lo sfolgoreggiar di fiamme, chel' attorniauano; lo star sublime da terraleuato in aria. e si trouano nel processo di Manresa le depositioni giurate di molti d'hauerlo veduto, mentre oraua in publico, portato in alto più cubiti: e ch'vna volta in andando a Monserrato entrò in certo campo a fare oratione; doue lo videro solleuato assai palmi da terra, e mandar da se gran luce. Parlaua di lui altamente vna Donna quiui hauuta in comune stima di Santa; e per tale teneuasi altroue nella Spagna, massimamente alla Corte; doue chiamolla il Rè Catolico, per hauerne consiglio, e luce agl'interessi dell'anima. Parimenti Agnese Pasquali, donna di senno, e di virtù ritiratasi da Barcellona per la cagion detta, che al primo incontrarsi con S. Ignatio, quando venne colà, sentì mettersi nel cuore assetti d'ossequio, e riuerenza verso di lui, si che all'hora gli trouò albergo nell'hospitale; hauendolo poscia seruito in vnamalathia contaua cose marauigliose della di sui santità da se vedute, e vdite. Quindi ne crebbe a sì alto segno il concetto, che: per indispositioni trasportato a casa dell'Amiganti; come se quegli riceuuto hauesse in Ignatio il Saluatore, per l'auanti lui simeone chiamarono, & alla Moglie posero il sopranome di Marta; per essere stati l'uno albergatore, l'altra viuandiera di Christo. Quando poi parti di Manresa Ignatio; fra molti, che vollero seguitarlo, vi sù chi meno curossi de propri haueri, che della conuersatione di lui, e del frutto, che per l'anima ne traheua; onde per essergli vicino lesciò la patria; e mise in abbandono una lite d'intereste rileuantissimo, non badando allo scapito, che ne douea sentir più anni la sua famiglia; come sù. Teneuagli dietro il popolo a mirarlo, mentre vsciua taluolta per orare a quelle Croci piantate in vari siti fuor della terra, e per alcuni corti pellegrinaggi di diuotione in quel contorno; ma sopra tutto s'affoliaua la gente a sentirlo ragionar di cose dell'anima; e soleua farlo salendo s'una pietra, che ancor al presente si mostra inanzi l'Hospital vecchio di S. Lucia; con derivarne frutto sì notabilmente grande; che oue prima dell'arrivar suo in Manresa o niente, o pocovi si conosceua Iddio; come testificano con giuramento i processi della Canoniza-tione; per lui cessarono gliscandali, cominciò a frequentarsi voiversalmente la Confession, e la Comunione; si ridusse a parer quelle vn paese di buoni Religiosi: e conserì a questo non poco l'esemesempio d'assaissimi, che da sudetti, e da priuati suoi discorsi, e e da certi punti fondamentali, che spiegaua, e daua loro a considerare, concependo timor di Dio, s'applicarono seriamente al negotio dell'anima, e dell'eternità; di modo che molti, abbandonato d'improuiso il secolo, entrarono in Religione; altri a gran numero fecero vn total cangiamento di vita.

## CAPO

Del libro degli Esercitis Spirituali scritto da S. Ignatio in Mauresa, e dettato a lui dal Cielo. In che pregio l'habbiano tenuta gran Santi, e gran Saggi: e qual frutto ne sia derinato ad ogni sorte di persone in tutto il Mondo.

RA tanti fauori, e tanto pellegrine gratie, che nobilitarono i Admirabilem Ignatio in questo luogo, e al detto luogo diedero augusto gri- illum composuit Exercitio: um lido per Ignatio, porta facilmente il vanto l'aureo Libro degli Eser- brum: Breniar. citij Spirituali disteso quiui da lui colla totale insofficienza di lettere, Roman. 31. Int. che s'è detto. Libro ammirabile, come il chiama la Chiesa ; Libro do in proamio dinino 2, dettato da mente più che humana, e scritto senza dub- ercie, s. Ign. bio al lume di Dio: Ex ijs, qua diuino magisterio didicerat?. Mercè che glielo inspirò, riuelò, e sopranaturalmente infuse l'istes- cora Grez. 20. fo Dio: come dopo solidissime proue dimostrarono al Papa gli Vditori della Sacra Ruota: Cogimur fateri distam cognitionem, & Apophiegm, & lumen supernaturaliter insusa &c. EliPP. Lainez, e Polanco, intimi del Santo, pienamente in voce attestarono, & in iscritto: Che altro insegnamento non bebbe in ciò, saluo le visite del Pa- Franc. Macedo radiso; ne oltre l'esperienza, astro principal maestro che Dio 4. 5 Apud Lyreum Dissero principal maestro; attesoche v'hebbe la Beatissima Vergine ancora. Così affermaua il P. Lainez; così è la costante traditio- co in apopules. ne 5; così l'Arcangelo Gabriele disse a persona di vita persetta: Venir dalla Madre di Dio a notificarle : come gradiua, che s' impiegasse in detti Esercity secondo il costume della Compagnia: Mund. Marian. l'aunisana, esserne lei sa Protestrice, e quansi la Fondatrice; hauendo aintato S. Ignatio, & insegnato a distenderli così; onde Societ. colla sua scorta s'era posto a quel lauoro. Anzi che viuendo ella Lodon. a Ponte in terra s'occupana di continuo nelle considerationi, che stanno in Aluarez, 6 43. quel libro 6. Libro tutto d'oro, dice Gian Pietro Camo Vescono Itin. Spirit.p. 14 Bellicese, e pretioso più assai d'ogni gemma, e rischezza; di cui lib,s.c.a. men vale quanto si può in terra bramare. O libro divino, scritte opuscary. s.s.

Exercitio: um li-Harmonia Ex-3 Nicol. Zam-

beccar ju Relat, 4 Vide Hadrian, Lyreum in Ignasu.

Nicol, Lancic, 10.2.0pm/e. 17.M.

Ubi [upta. Confilie Operis: **9.**/ib.1.

Lancie, tom, 3. opu/c.18. Chryfogon, to.2.

Imago 1. Sac. 6 Nel 1600.

inVita Balthaf.

Lancic,tem

con lume special di Dio ; e da non potersi mai lodare a bastanza! Libro, che asconde in se la manna, la midolla del Libano, spiritual, 1,19. la senape dell'Euangelio?. Ma è-di leggersi degno il P. F. Francesco Macedo Minor Osservante, oue sà vedere la concordia mirabile di S. Ignatio nel Libro degli Esercitij con S. Paolo, e con S. Agostino circa la Diuina Gratia, e la Predestinatione, come ammaestrati dal medesimo Spirito. Quiui paragonando il libro degli Esercitij cò i libri più confacenti ad infiammar di Dio, e a cagionar diuotione; quali sono i Soliloquij, le Meditationi, e le Confessioni di S. Agostino, e l'Imitatione di Christo di Tomaso a Kempis, antepone francamente gli Esercitij. E ne dà la ragione; perche quei altri sono addattati a solamente muouere la volontà, non insegnano; quel di S. Ignatio ammaestra l'intelletto con dar l' arte per giungere senza fallo a Dio; e vi conduce di fatto la vo-Hamonia Ex- lontà!. Nè più di tanto pretendeuano il Cardinal di Perona, & es est. s.lgu. & alcun altro con dite: Che dopo la Scrittura Satra non v'è libro miglior degli Esercitij di S. Ignatio. Conciò sie cosa che volendo il Signor fare S. Ignatio vn sì gran theologo mistico, e vn sì perfetto maestro di tutta la vita spirituale, oltre al manifestargli l'eterne verità, e le vie del Cielo per suo profitto, lo rischiarò con più copiosa luce della sua sapienza, e gli diede conoscimento di cose ammirabili, el dono Apostolico di saperle spiegar, e comunicare altrui; non v'essendo sublimità di camino per eleuarsi a. Dio, ch'egli non trapassasse; nè maniera tanto secreta, considente, fauorita, e specialissima d'unione, e di trassormatione; a cut preso per mano dallo Spirito S. non sosse introdotto; e di cui non lasciasse regole importanti; le quali necessarie sono a chi ora, conversa domesticamente con Dio, a cagione del solleuarsi che sà la creatura sopra de sensi; al che si ricerca vn cuor purissimo, & vno spirito illuminatissimo: e così vi bisogna chi l'instruisca di quanto fur deue dal canto suo, e del come ripararsi daile diaboliche illusioni, e da ogn' impedimento al riceuere, al servire, al seguir le diuine inspirationi. Per seruirsi di lui a tal fine gli diede lo Spirito S.in eminente grado 3. qualità, che risplendono in questo libro, scienza, esperienza, metodo. Scienza infusa lungi dallo studio, e da humana industria; e scienza acquisita, per la quale, composto c'hebbe da principio gli Esercitij, v'aggiunse poi co'l tempo i frutti del suo studio, le autorità della Scrittura, de Concili, e de . Padri. Esperienza rara in ogni sorte di patimento, d'austerità, di mortificatione dello spirito, di persecutione d'huomini, e di Demonij.

A la prosmio 11 Mini.

monij. Metodo incomparabile, come dimostrano il fine, che si propone, l'ordine, che tiene, le regole, che prescriue, le vie di Dio, che discopre, la breuità, la chiarezza, l'essicacia, l'vniuersalità della dottrina, e lo spirito, che dissonde per tutto. Gli Esercitij dunque sono vn arte da curar l'anime con metodo canonico, persetto; che quanto a se hà infallibile il riuscimento. E poiche lo scopo, e fine loro è la cognitione dell'amor, che Dio ci porta, in tanti modi, e sempre liberale; che stà in ogni luogo con noi, ci ama, opera in compagnia nostra, e c'insegna le attuose regole d'amarlo; ciò è stimarlo assai, dare, fare, patir per lui &c., consiste questo magisterio in disporre il cuor dell'huomo, e prepararlo a. Recnerdos, Di. correggere tutte le passioni, & inclinationi men bene, o non bene ches, y Heches ordinate; a fine di cercar, e di ritrouare accertatamente la volontà di Dio circa lo stato della vita, e la salute dell' anima, con indubitata mutatione de costumi cattiui in buoni; e de buoni in ottimi. Quanto poi al rito, & ordine per questo eleggere stato; ch'è il più rileuante negotio, da cui tutta dipende la vita, e l'interesse della salute; come s'è detto, lo guida con regole sicure tanto, e'sì ben fondate, che non rimane luogo a pentimento. Vedendosi qui-ui, come diceua il P. Euerardo Mercuriano, quanto il lume di Dio sepelisca, e sparir faccia il saper humano anche de più saggi antichi, doue han disputato delle maniere di ben eleggere; non trouandosi fra quanto hanno sopra ciò discorso nè regole più spedite, nè principij più vniuersali, più proprij, più euidenti, e meglio dispossi per dedurne con infallibile certezza l'elettione della parte migliore. Et era ciò al Santo sì noto, c'haueua questa pratica. sempre alla mano: si che non solamente intorno a se, o poscia nel gouerno della Compagnia; ma veruna cosa etiandio se di poco affare, non vsaua risoluere senza diessa.

E quantunque la maggior forza degli Esercitij si veda in quelli, che trattano d'appigliarsi a nuouo stato di vita; e desiderano accertarsi del voler diuino: peroche tutti gli stati non son buoni per tutti; e qual conuenga, e sia più sicuro per ciascuno, il Signor solo persettamente lo sà: onde bisogna gran ritiramento, moltaconsideratezza, lunga oratione a fine di toglier dal cuore gli affetti disordinati; e così disporlo alle influenze del Cielo, per incontrat. d'apprendersi a quanto è in piacer a Dio, & è opportuno per l'acquisto del fine vitimo nostro, e dell'eterna gloria; il che si consegue con gli Elercitij. Nondimeno il frutto loro a tutti vniuersalmente si stende; mostrando l'euidenza del fatto, che Prencipi ecclesiasti-

16 Apud Orlandin Hift. Soc.p. 1.1.16, 2:137.

ci, e secolari, huomini d'alto maneggio, e di minor conditione, sauij, & idioti, congiugati, e liberi, vecchi, e giouani, con questo sol mezzo hanno emendato la vita peruersa, o migliorato la buona, che teneuano: essendo verissimo il sentimento del P.M. Luigi Strada Monaco Cisterciese: Che 3. Ignatio bà con gli Esercitis aperto vn nouitiato a tutto il Mondo 10. Anzi personaggi d'eminente ingegno, tenuti per i maggiori letterati de suoi tempi, dopo hauere insegnato nelle Vniuersità, e satto ammutire a' tri nelle dispute, loggettandosi poi ad esser discepoli d'Ignatio, hanno imparato negli Elercitij quanto inteso non haueuano da libri, nè compreso in prosondo studio. Vn di questi sù Pietro Ortiz, chiaro per iscienza, e per senno, Agente di Carlo V. presso il Papa; che veduto il prò seguitone al saussimo, e sapientissimo Cardinal Gasparo Contarini; e come restati gli erano in tale stima gli Esercitij, ch'egli Signor di tanto conto, se n'hauea di proprio pugno trascritto vna copia, lasciata poi come il meglio dell'hauer suo a-Signori della Casa in heredità; ritirossi co'l Santo a Monte Casi-no; doue finiti che gli hebbe, non satiauasi di lodare il Signore per hauere imparato in quaranta giorni, che v'impiegò, vna tal filosofia, diceua egli; che dopo assassimi anni di catedra in Parigi none era giunto a saperne pur il nome: forte lagnandosi di non essere habile a goder quel meglio, c'hauea capito, con lasciare al Mondo le sue Corti, li suoi Prencipi, le sue vanità, e abbracciar Christo, e la Croce nell'humile pouertà religiosa; perche atteso gli an-ni auanzati, e le forze scadute S. Ignatio non gli consenti l'entrar nella Compagnia. Vn di questi sù Giouanni Cocleo, Teologo del Rè de Romani, e samoso fra letterati per libri, che scrisse, e per vittorie, che disputando riportò da Luterani: all' vdir egli di questa nuoua Scuola dell'anime, alzati gli occhi al Cielo in ringratiamento, e gridando: Gaudeo, quod tandem inneniantur Magistri eirea affectus; volle prouaruisi; e tale se ne troud, che ne diuenne maestro a molti Vescoui, & a gran Dottori. Vn di questi su Ruardo Tapper, Cancelliere dell'Academia di Louanio, Theologo, e Scrittor di lodato nome. Vn di questi sù Theodorico Hesi, Inquisstot della Fede, già Secretario, intimo Consiglier, e Confessore d'Adriano VI. Papa; e con suo sì copioso profitto, che ridondo in altri assai, sino in pieni Monasteri di Vergini dal pio Vecchio riformati colle Massime apprese negli Esercitij. Vn di questi sù il Cardinal Roberto Nobili, Nipote di Papa Giulio III. che per inuiamento della santa sua vita entrò negli Esercitij; e glie ne seguì l'effet-

essetto consucto di quella celeste scienza studiata bene al lume di Dio, e del buen discorso; e non hauendo potuto dipor la porpora, con farsi della Compagnia, visse per quanto potè colle regole di quel'a 11. Vn di questi sù il Cardinal Carlo Giorgio Radziuil Ve- thin. Hist. Soc. scouo di Vilna, che ricoueratosi nella Villa di Papa Giulio co'l Du. p. 2 1.3.n.1. ca Stanislao suo fratello a far gli Esercitij 12 riempì tosto la sua Polonia di marauiglia, e gli Heretiei di cordoglio per l'aspra guerra, rettione del P. che fece loro; e ne ridusse a migliaia; mentre con ardor vguale il Achille Gagli-Fratello rimetteua la pietà, la quiete, I honestà ne suoi Stati 13. 13 apua 137 an, Vn di questi su Annibale d'Afflitto Arciuescouo di Reggio in Calabria dispostosi con essi al Sacerdotio, alla Mitra, alla persettione, vsandoli rigorosamente per vn mese due volte l'anno\*. E quel Ve nella di Ini Viscouo di Basilea così megliorato dagli Esercitij, che riconosceualo 14. per beneficio assai maggior del fatto da se alla Compagnia con sondarle il Collegio di Bondrut\*. Vno di questi è stato l'Arciuescouo di Paris per di Siuiglia D. Ambrogio Ignatio Spinola, che dopo il farli sempre, ogn'anno per 8. giorni, li faceua in compendio per 3. giorni due, volte l'anno, e di più in ciascun mele vn giorno: gli esiggeua pur ogn'anno dalla famiglia, e dalle Religiose della Diocesi de Relationi non parrà strano, se il P.M. Pasqual Mancio dell'Ordine de' Predi catori Primo I ettor. Theologo in Alcalà stimana la theologia de l'anno della di Predi catori, Primo Lettor Theologo in Alcalà, stimaua la theologia de-gli Esercitij sopra quella di tutti li Dottori del Mondo '5. E se Mar-tin Olaue Dottor valentissimo della Sorbona protestò; che meditan- in vita 5. Igni do per vn hora il Fondamento degli Esercitij haueua imparato più, 1.1.11.18. che dalla theologia di moltissimi anni. (Chiamò il Santo con nome di Fondamento, per la grande sua importanza in ordine al rimanente, vna consideratione del fine, per cui dato ci hà Dio l'essere, la vita, e le creature.) Il Dottor D. Butolomeo Torres, ben conosciuto per suoi scritti, e pervirtù, da cui spinto su al Yescoua-to delle Canarie; publicò in vn suo Manisesto questo giudicio; Gli Esercitij co'l praticarli, meglio che con lo specolarli, s'intendono: & hò veduto huomini di molte lettere, e d'eccellente ingegno, che per capire la dottrina di quel breue libro; la qual è pur si limpida, e certa, si come cauata dagli Enangelij, e das Santi Dottori; parena fossero senza ingegno, e senza lettere. 10 chiamo Dio in testimonio del vero: Ne pochi giorni, che in Alsalà io spesi nelle meditationi di questi Eserciti, penetrai a prò dell'anima mia più di quanto per l'addietro m'bauessi fatto in auni pologia pro so. trenta di fiudio; molti de quali bò impiegato insegnando Teologia 6. E da Siguenza, dou'era Catedratico, inuiana sino ad Alcalà

cietase lesu, Vide Orlan. din. Hift. Soc.p. z.lib.13.2.34.

per farui gli Esercitij assai Dottori, e Prebendati; che ne torna-uano con gran guadagno dell'anima: tra essi su il Licentiato Spi-nosa, Prouisor, e poi Cardinale, Inquistore Maggior, e Presi-dente di Castiglia; per cui lode basti: Che nel suo Presidentato vi su giorno, che non v'era pur vna lite da terminare, nè vn nego-

tio da spedire.

Ma chi raccoglier vuole quei per quantità innumerabili, cospicui per qualità, giouati con ciò insignemente nella Corte Imperiale, nelle Diete di Vormatia, e di Ratisbona, in Magonza, in Spira, in cento altri luoghi dell'alta, e della bassa Germania, in Portogallo, nella Spagna, nella Sicilia, in Italia, in Trento; doue assistendo al Concilio i Vescoui, e Prelati della Christianità se n'indussero molti agli Esercitij con loro tal guadagno, che ridondò in profitto ancora de popoli soggetti: e apparue sì euidente il frutto; che non bastando i Figliuoli d' Ignatio alla moltitudine di tanti, li quali chiedeuano questo coltiuamento; adoperauansi per maestri quegli stessi, che di fresco n'erano stati scolari. E a dire della sola Dieta di Spira, sarebbe noioso insino il pur nominare i Vescoui, gli Ambasciatori di Prencipi, e di Corone, i Duchi, e princi-palissimi Personaggi di varie nationi, e li più intimi nella Corte-di Cesare 7 tutti con l'vso degli Esercitii tanto sensibilmente mipredi Bartoli gliorati, che non pareuano quei di prima; e si parlaua publicamente di loro, come in procinto di rendersi Religiosi nella Compagnia; e degli Esercitij, come d'vn santo incantesimo, che trasformaua in Angeli di costumi gli huomini mondani; e'l P. Pietro Fabro, che daua loro gli Esercitii, sopranominauano il Santo Incantatore. Nella Corte parimenti di Portogallo surono abbracciati con seruor pari al gran srutto da Signori di conto, da Duchi, dall' Infante Don Luigi, dalla Reina, e sin dal Cardinal Henrico, quando anche Re. Altretanto nella Corte di Spagna; doue molti Velcoui, osseruando le mutationi di vita fatte dopo gli Esercitij da pur assai di quei Grandi, conclusero: Forte machina esser quella, che spiantaua huomini tali, e trasportauali da costumi vecchi ad vna forma di viuere in tutto nuona, e santa: e presi c'hebbero gli Esercitij, ne seguì vn gran dire nella Corte, vn grand' ammirarsi; poiche n'vscirono in tanto miglior forma ristampati, che vdiuasi da ognuno: Beata la Chiesa, se tutti li suoi Pastori almeno vna volta in vita v'entrassero.

E ben parrebbe vn prodigio (adoperandosi veramente nella maniera ordinata dal Santo, e sotto perito Direttore: poiche il darli

non è mestier da tutti; & egli stesso fra tanti allieui del suo spirito, e d'alto sapere nelle cose dell'anima, trouò pochi habili a maneggiarli secondo il suo disegno) se non se ne trahesse quel miglioramento, e quell'effetto di salute, che di certo quanto a se producono. Di che persuaso egli, che li compose, e che ne proud l'efficacia: se voleua, ch'altri cangiasse vita, o si dasse più a Dio, il ricercaua di questo, e n'hauca l'intento. Cesì guadagnò a Dio, & all'vniuersal bene del Mondo S. Francesco Sauerio, e gli altri suoi Compagni; li quali per vn mese secero gli Esercitij con tanta esattezza, ritiramento, e rigor di penitenza, che (trattone Simone Rodrigo, conualescente di lunga insermità) chi di loro digiunò meno, digiunò tre giorni senza mangiar, o bere minima cosa; e Pietro Fabro passò sei giorni a questo modo, con orar molte hore d'inuerno, e di notte al sereno in mezzo alle neui, e ghiacci di Parigi,
senza mai accostarsi a suoco in quel tempo, e con seruirsi per letto d'una massa di carbone in vece d'accenderso: e n' vscirono tutti con quello spirito, che loro diede virtù, e lena per imprese tanto heroiche, d'impareggiabile profitto all'anime, di somma esaltatione alla Chiesa, di gloria immortale a Dio. Così guadagnò assaissimi altri Soggetti segnalati per nascita, per talenti, per ogni conto; fra quali è degno far mentione di due: Del primo, per essere stato Cugino suo carnale, D. Emiliano di Loiola; che portatosi alla Corte Romana gonfio di speranze, negli Esercitij si trasse di capo il pensier del Cappello 18; e impetrata la Compagnia, salì tosto a gran persettione; sinche per eccessiuo seruore nell'austerità della. vita, e nelle fatiche apostoliche, specialmente del predicare, rottasegli vna vena su'l petto, in breue morì 19. Dell'altro, perehe su il 19 Anno 1542.
primo Italiano ammesso nella Compagnia; e che meritò d'essere al Santo in gran maniera caro; cioè di Pietro Codacio, d'antica nobiltà in Lodi sua patria, vissuto lungamente in Corte di Roma, e montato a gran confidenza del Pontefice Paolo III, & a gran ricchezza; quando inspirato a prouedersi per l'eternità prese gli Esercitij con tanto cuore, che auuezzo a lautissimo viuere digiunò totalmente i primi tre giorni, non assaggiando affatto nulla; e con... vscir da quegli, vsci ad vn tempo dalla Corte, dal Mondo, e dal timore, non che dall'amor di quello; dandosi tutto a Dio, e seco sempre sinche visse congiungendosi più. Per tacere d'una truppa di Nobili Boemi dal Rè Ferdinando inuiati a Roma, e raccomandati al Santo: questi giouani tutti dodeci, che tanti erano, con pochi giorni d'Esercitijchiesero d'accordo la Compagnia; risoluti la volle-

ro; e ne surono con gradimento notabile del Rè compiaciuti. Costo, meno Euerardo Mercuriano, che co'l solo Fondamento degli Elercitij arrestossi; e si stabili per sempre: la qual isperienza in se hauuta, & in altri gli poneua spesso in bocca queste voci: Bastare il solo: Fondamento a far qualunque sia gran mutatione di vita. E si racconta di non pochi, li quali hanno mesi, e messproseguito in meditarlo, con essetto sensibile di leuarsi tanto in alto co'l cuore, quanto in quello si profondauano colla mente, sino a parere huomini rinati di spirito. Al Santo era nota la virtù di questa verità; e ne speraua giouamento ancor solo ricordandola da lungi; come ad vn gran Prelato, che gli hauea scritto i suoi trauagli dell'andargli a traverso le cose del Mondo, fra l'altre ragioni disse in rispo-Ra: Monsignore, tanto è buona qualche cosa in questa vita, quanto ella ci ainta per quell'altra eterna; e tanto è cattina, quanto ce nº allontana, perciò bauendo trauersie in terra, l'anima illuminata, escorta da eterne influenze pone in alto il suo nido; e tutto il suo desiderio mette in non desiderare altro, che Christo, e questo crocisissa per chi crocifiggendosi in questa vita a lui risuscita nell'altra. Ma del prò, che cauast, o sia dal Fondamento, quin vniuersale dagli Esercitij, potè dire in atto di gran serietà un Caualier Tedesco al P: Fabro: Di riputarst assai più ricco delle verità mille volte vdite. ma solo qui ben intese, che di dodici mila scudi annui, c' hauea di rendita. E conosco motti, soggiugne il Vescouo Torres, c'han praticato questi Esercitij; & io n'bò indotto ben assai de miei Scolari. Religiosi, e del Mondo, ne sò di veruno, che non siane vscito migliorato nell'anima; e che non dica publicamente: Che non cambiemonthere, rebbe tal guadagno con quanto vale tutto il Mondo 3.0. Lo disse il Marchese di Novice Anna Erro-ofe di Di Dina Marchese di Novice Anna Erro-ofe di Di Dina Marchese di Novice Anna Erro-ofe di Di Dina Marchese di Novice Anna Erro-ofe di Dina di D Marchese di Nouian Anna Francesco di Bouò congiunto di sangue alla Real Casa di Francia, dopo esserne vscito tant'altro, ch'i domestici non sapcano credere a propri occhi; nè a se credeua ili Mondo in pur vederlo Sacerdote nella Compagnia di Giesù hauer lasciato le Signorie di più Castella, i figliuoli, e la moglie; a cui persuase gli Esercitij fatti poscia da lei ogn'anno con raro profitto,

\* real trigi e sodisfattione del suo spirito\*.

la, l, L

Myel wells Vi-Vero è, che per conseguir questi essetti, che a suoi di erano come infallibili, voleua, che nulla si trascurasse, o trapponesse nè pur delle picciolissime Regole, da lui chiamate Additioni; e prescritte con gran maestria di spirito al buon vso degli Esercitij; mostrando con ciò d'hauerle riceuute per dettato superiore; nè poter dispen-sare in quelle. All'Abate Martinengo, Primo Chierico di Came-

ra,

ra, estato Nuncio in Alemagna, quando in SS. Gionanni, e Paoi lo di Roma fece gli Esercitij " non consenti hauer seco ne anco vn 21 sato la Bia seruitore de suoi; ractioche nissuna cosa gli ricordasse o Corte, o Luigi Genzalez. Mondo. E alle Dohne di S.Marta per vn mese intiero ( che tanto all' hora durauano comunemente gli Esercitii) mandaua il desinar, e la cena ogni di; onde loro non isuagasse la mente per necessità di facenda, o d'vsficio. Se bene quanto alle penitenze; non... conuenendo a tutti la stessa misura; le permetteua più, o meno, conforme al vigor della natura, e dello spirito. E dell'vso conueneuo-le delle penitenze; del discernere gli spiriti; del toglier gli scrupoli; dell'ordinar meglio la vita; del sentir colla Chiesa; del ripartire in limosine fruttuosamente il suo; del far l'Esame particolare; di varij modi d'orare, fece annotationi, e diede regole marauigliose in quel Libro. Con tal presupposto scrisse ad vno, ch' era in Parigi, questa lettera da Venetia. lo stò son gran desiderio di saper di nonemb. 1576.
voi, e delle cose vostre. E certamente non può di meno, ch' io non babbia pensiero di chi mi è stato si amorenole padre nello spirito; & lo amo perciò teneramente, come da figlinolo si deue. E di qui ancora nacque; che per renderui, conse potessi meglio in questa vita, il contrucambio d'on vero affetto, vinuitai a metterni per vn mese negli Esercity Spirituali sotto la direttione della persona, che vi nominai; e senz'altro pensiero, che di voi stesso: e voi me'l prometteste. E se l'bauete adempite; scriuetemi, vi prego a gloria di Dio, come ve ne sentiate: Se no; per quell'amore, che Dio ci. porta, e per quell'acerbissima morte, che per noi sofferse, vi prego di unono: Date questo mese alla salute vostra. e se annerra, che fattolo ve ne pentiate; babbiatemi per buomo falso, e ingannator di persona, a cui tanto devo. Di nuovo due, tre, e quante altre volte mai posso, ve ne scongiuro: Fatele ad bonor di quel Dio; a cui non vorrei bauere a dar conto nell'vitimo giorno di non essermi adoperato in ciò con tutta la forza, che m'era possibile; percioche io non sò nè tronare, nè intendere in questa vita più gioueuol mezzo per mettere in vu enore zelo della salute propria, e dell'altrui: onde se per conto vostro non vi sentite necessità d'adoperarlo; vi muona il profitto, che ne trarrete per gionamento degli altri. Nel resto supplico l'immensa clemenza di Dio, che c'illumini per veder, e d'innigorisca per eseguir la sua santissima volontà secondo i talenti, che per ciò ne hà dati; accioche non babbiamo a sentire in sine quell' atroce parola; Seruo infingardo, sapesti; e non facesti. S'arrese quel tale a prieghi del Santo, e poi al voler dinino scopertole-

tosegli negli Esercitij: mighorò se medesimo, e si diede ad aiutare i prossimi; e fondata la Compagnia v'entrò, e vi faticò santamente sin all'vitimo; e sù D. Emanuel Miona Portoghese; che mentre il Santo studiaua in Alcalà, & in Parigi, statogli Confessore;

gli diuenne discepolo, e figliuolo: Discepoline diuennero l'illuminatissimo Abbate Lodouico, Blosio dopo venti anni di prelatura; e con tal profitto, che ne volle discepoli altri pur assai dell'Ordine suo. Il diuotissimo P. F. Luigi di Granata solito dire: Che tutta la vita non gli basterebbe a spieger la verità delle cose eterne, e diuine penetrate da lui negli Esercix tij: dopo i quali compose la Guida de peccatori; doue raccosse le considerationi, che in quel tempo mosso l'haueano più sortemente 22 Piliosef. Su-33: L'inclito Giouanni d'Auila, che inuiaua i suoi allieui a questa spirit, so. 3-par. nuoua scuola di Santità: Il zelantissimo Vescouo di Gineura S.Francesco di Sales; che con questi s'instradò alla persettione; con questi preparossi al Sacerdotio; e prima d'assumere il Vescouato li sece per venti giorni sotto il P. Antonio Forer Confessor, e direttor suo; con cui generalmente confessossi, e concertò quanto sar nel nuouo

guft, in Vita. Visa S, Ign, P. Giosef. Foxio in Vita. P Lansis, Cre.

rin, Catechism.

Ait.S.

stato doucua circa di se, della famiglia, e dell'anime; volendo il tutto sottoscritto, e sigillato di mano del Padre: e tanto si riempi dello spirito di S.Ignatio, e degli Esercitij, che lo versò per ogni parte de suoi fruttuosi libri, specialmente dell' Introdottione alfa vita diuota fatta da lui per voler del P.Giouanni Rogero Retxor Carol. An del Collegio della Compagnia in Ciamberì 44: L'Arciuescouo San Nierember.in Carlo Borromeo; che piantò, e promosse in alto la gran totre di sua Euangelica virtù con gli Esercitij; quando giouane, Cardinal, e Nipote di Papa Regnante, li sece nel Giesù di Roma la prima volta; e poi finche visse li praticò vna, e se poteua, due volte l'anno, colla direttione del P.Gio:Battista Ribera, poscia del P.Antonio Valentino, in fine del P. Francesco Adorni; con indurui anche' i famigliari: fabricò nella Canonica vn appartamento per i Chierici a tal effetto, con chiamarlo Asceterio, cioè luogo d'esercitijs e decretò in vn Sinodo, che auanti al Soddiaconato, e al Sacerdotio se nemeditasse alcuna parte: prendeua ogni giorno il soggetto delle sue contemplationi da quel Libro; e talmente lo stimaua, che portaualo sempre seco; e inuitato dal Duca di Mantoua Vincenzo I. a vedere vna sua libreria, S. Carlo gli disse: Ho meco vna libreria in questo libro, dal quale imparo più, che non farci da libri tutti del Mondo: e gli mostrò gli Esercitij di S.Ignatio. E appunto era detto vsato dal Generale Mercuriano: I soli Esercity del Santo

Santo studiati bene bastare a Maestri di spirito, & a Predicatori per vna gran libreria. Così bastauano a quell'huomo apostolico il P. Siluestro Landini, che occupato di continuo in vdir confessioni, ammaestrar fanciulli, farpaci, leuare abusi, fondare opere pie, predicaua tre, equattro volte al giorno, senza tempo d'apparecchiarsi, e sempre con vniuersali commotioni, e conuersioni degli vditori: mercè che staua pieno di quelle verità della Fede, di quei fondamenti della vita christiana contenuti negli Esercitij, ch'erano tutta la sua libreria; nè d'altro tenca bisogno: e lo scrisse a S.Ignatio con queste parole: Se io non mi attristassi dell'absentia di Vo-Rra Paternità Reuerenda, mai non bauria molestia alcuna. Ma di lei bò bisogno per l'anima mia, e per quelle de prossimi: benche io babbia la sua dottrina santissima in iscritto; d'onde nasce tutto il frutto, che si sa predicandela, e in particolare; io dico i santissimi Esercitij suoi. Nondimeno la vina voce, e i santissimi esempli più muouono. Guai a me, che non conobbi il tempo della mia visitatione, quando io ero costi inanzi a lei; e poteno imparare dal suo santissimo esemplo. Ma sappia, che tutto il frutto è degli Efercitij di V.P.Ren. In quella Meditatione de tre peccati, della Morte, del Giudicio, dell'Inferno, tutto il popolo trema: e ben' è matto chi non trema.

Di ciò chiarito Egidio Foscarari Bolognese, che di Maestro del Sacro Palazzo era fatto Vescouo di Modona, chiamò il detto P. Landini a predicare in quella Città, e per la Diocesi gli Esercitij, che appartengono alla prima delle quattroloro settimane; giudicando non esserui più essicace mezzo per l'emendatione du reuole, che ottenne di vederui. Vguale intorno a ciò era il concetto, e la premura dell'Arciuescou o di Granata D. Pietro Guerrero, sin a predicarlo egli dal pulpito al suo Clero, & a suoi popoli; e ne godette con pianto d'allegrezzai mirabili effetti, che potrebbonsi pur dire d'altre mille Città, e Diocesi: come testifica in genere il soprallegato Luigi Strada così: Gli effetti grandi, che questa medicina de Santi Esercitif sa, & ba fatto in persone di diuersi stati, non si possono dire, nè li crederebbono quelli, che non han veduto; come bò veduto in molte anime per mezzo d'essi ridotte alla vita spirituale; ecauate dal sango, e dall'immondezze de peccati vecchi, e da insermità, che parenano incurabili. Alcuni di questi effetti erano: Vscir dal meditar l'Inferno gridando con voci di spauento; Andar per le strade flugellandosi, e chiedendo al popolo perdono dello scandalo dato; Far grossissime restitutioni di beni mal posseduti; Rinonciar tut-

toil suo, e dedicarsi a seruir pellegrini, & infermi negli hospitali: Tornar dopo l'apostasia di più anni, e dopo molte sceleratezze rauueduti alle Religioni abbandonate; Perdonar offese grauissime, non sol dando la pace ostinatamente negata, ma con humiliarsi, & inginocchiarsi a nemici stessi; e somiglianti. Siane saggio quel Giouane in Messina figliuolo d'vn Barone del Regno, e incorreggibile per modo, che suo Padre alla sine sù necessitato metterlo in galera fra gli schiaui alla catena, e al remo; e già v'era da tre mesi, nè però punto macero, e domo: quando impetrò da lui con destrezza il P. Girolamo Domenecchi, persopranome l'Angelo della Compagnia in sicilia, di considerare attentamente certi punti degli Esercitij; e in pochi di n'hebbespontanea la Confession generale, e la trasformatione di siera in agnello: tale presentollo a suo Padre, il quale non meno lagrimò per gaudio, che per dolor, e confusion il Figliuolo. Maggior elempio diede vn Sacerdote in Siena famoso per comedie ridicolose, e disoneste, che componeua, e recitaua con doppia indegnità su'l palco. Vennero colà tre della Compagnia di Giesù mandati dal Pontefice per vna difficile riforma da loro poi con felicità fatta d'vn Monasterio di Religiose, c'hauea implacabilmente battagliato assai tempo con l'Arciuescouo; e con atti egregi di virtù, con discorsi publici, e prinati, e sopra tutto cogli Esercitij operarono tra pochi giorni gran mutationi di vita ne Secolari, e negli Ecclesiastici; fra qualifù il mal Sacerdote, che vdito vn di loro; efatto conoscente dell'oltraggio a Dio, dello scorno al grado, dello scandalo al popolo, il richiese d'aiuto; e appena entrato negli Esercitij concepi horror tale della sua vita; che, ottenutane dal Vicario licenza, un di finita la predica, e fatto restar l'uditorio, sali con fune al collo in pulpito, doue piangente cercò perdono da tutti: e lasciando il Mondo; giache non l'ammisero i Padri, che voleuano lunghe proue, si vesti Capuccino.

Qui cade opportuno l'auuertire: Quanto gli Esercitij siano benemeritidi tutte assatto le Religioni, con hauerne riempiti lichiostri; e di più sermati dentro molti, che vacillauano; e altri, che vi menauano vita disoluta, ridotti all'osseruanza. Facciane sede ciò, che segue: Pietro Aragona Religioso graue di S. Girolamo trouossi cogli Esercitij tanto cangiato da quel di prima, che desiderò condurui quanti potesse, massimamente quei del suo Monasterio di Tendiglia, Terra poco distante d'Alcalà: nè per lo ripugnar loro cessando egli dal pregarneli, venne persine a patto: Che degli Esercitij si giudicasse dall'essetto, che opererebbono in vntal Religioso loro, che so-

loeleggeux da farne in lui la proua. Si accettò il partito con risa di sutti; percioche questi era vn Laico, nobile dinascita; ma fantastico, intrattabile, con costumi da sgherro, nonda claustrale, che v'acconsentiper bizarria di saper dire a Suoi: Cosa mai sossero detti Esercitif tauro menati per boceatutto ildi: e salito acauallo con seruitor dietro, rispondeua ridendo a quanti per viane lo dimanda-uano: D'andare ad Alcalà per prouar cert' incantessmi d'uno della Compagnia; che li suoi Frati non sapeuano, con che spiriti se li sacesse. Giunseal Collegio; e chiestone il Rettore, sotto cui hauez satto gli Elercitijl'Aragona (era il P.Francesco Villanoua, gran maestro dell'anime cogli esempi, e cò precetti; chi operò segnalato bene in ogni sorte di persone anco eminenti, riuscite poi vtilissime alla Christianità; e ciò sin da quando non era Sacerdote; onde amaualo molto S. Ignatio) come lovide giouane, di poco aspetto, con indossovna veste rappezzata, sdegnossi; e maladicendo chi l'hauea bessato, senza dire altro daua volta. Ne costò poco al Villanoua, che l'attendeua, il fermarlo, e hauerlo seco a desinare; poi con instanze maggiori, e cortesiviolenze il trattenerlo sin alla mattina seguente. In tanto il soaueragionar delle cose di Dio, le piaceuoli maniere vsate seco, l'humiltà, e l'amor in seruirlo, il guadagnarono per modo, che si pose negli Esercitij; e durò ventiun giorno nelle meditationi della prima settimana, che più faceuano al suo bisogno; con tal rauuedimento del suo misero stato, che daua marauiglia il pianger dirotto, e'l crudostrapazzo, che saceua delle sue carni con ogni sorte di penitenze, tutte a lui nuoue, e tutte prese co'l doppio più confolatione dell'anima, che pena del corpo. Fatta la Confession generale; e già vn altro dentro, e di fuori, tornò al Monasterio; ebastò vederso, perche tutti s'arrendessero: così miracolosa parue loro la mutatione del Laico. Vn Vecchio stato Superiore delle volte assai, e Giubilito in Religione, c'hauea contradettopeggio d'ognuno, sùil primo, indi gli altri a due a due sino al Priore, già Lettor publico di Salamanca, e por sì affettionato agli Esercitij, che voleua dare vn assegnamento per mantener quanti quiui si raccogliessero a fatti. E poiche lungo sarebbe il raccontar delle Famiglie Religiose, nelle qualis è ristorata l'osservanza regolare, o accreseiuto lo spirito con tal mezzo: come prouaua il P.M. F.Agostino Caruagial dell'Ordine degli Eremitani, adoperato in grani affarmell'Indie d'Occidente, nella Spagna, e mell'Italia; che speditor da Clemente VIII. Visitator Apostolico alla riformatione del Conuento di S. Giacomo di Bologna vi rimise la disciplina con questi E-

sercitij fatti già per vn mese da'lui; e diceua: Tronaruisi dentro vna virtù diuina: e che desiderando sin da quando vestì l'habito, e cercando. in più modi vna via, che tutto le portasse a Dio, non l'hauena mai trouata, se non negli Esercitij del Padre Ignatio: basterà l'auuenuto al P. Domenecchi nella Sicilia, non con tanti Monasteri di Vergini di quel Regno tornati dagli Esercitij al rigor della Regola; togliendo tutto quel di fuori, che con rubar loro i pensieri, el cuore le teneua col solo corpo in clausura (che questo è seguito in migliaia d'altri Monasteri per tutta Europa) ma singolarmente con vn Conuento di trenta Conuertite in Palermo; chiuse però come siere in serraglio. La pouertà le haueua indotte a rinouar la domestichezza con vecchi amici; eraddoppiatasi con ciò la doglia delle miserie presenti a confronto de passati commodi, e diletti; ogn'arte, ogni violenza era stata in darno a rimetterle; con aspettarsi ad hora ad hora da Superiori, che suggissero tutte: ma negli Esercitij della prima settima-na tocche da Dio, massimamente ventisette di loro, surono cambiate a segno, che nel profuso piangere, nel macerarsi asprissimo erano ritratti al naturale del primo andar di Maddalena dauanti a Christo.

Di quà raccogliasi essere habili per gli Esercitij ancor le Donne, giusta il sentimento di più Saggi, che v'hanno ammirato la prerogatiua del confarsi ad ogni stato, e qualità di persone, come sossero puramente in gratia di ciascuno. È così raccomandando il Santo per lettere a tutta la Compagnia il condur molti a praticarli, fin a volere, che da qualunque luogo se glie ne scriuesse ogni settimana il numero (surono sopra cento in Parma nel medesimo temposotto i PP. Fabro, e Lainez) noneccettua le Donne, anco secolari; purche tengansi d'ordinario nella prima settimana; evengano este a prenderli nella chiesa de Padri. S'aggiunge l'autorità di Paolo III; mentre nella sua Bolla esorta i Fedeli dell' vno, e dell' altro sesso a seruirsi d' Escreitij tanto santi. Se ne serui la S.M. Teresa con inestimabile suo guadagno; perche sece la Consession generale all'hora; e co'l lume, ch'iui le fù infuso, eco'l seruore, che vi concepì, tant' oltre passò dauanti a Dio 25. Sene seruì la S. M. Maria Maddalena de Pazzi; e gli stimaua molto, e commendaua 26. Lo sà in Fiorenza il Monasterio degli Angeli, stanza poi della sudetta Santa; doue con questo mezzo il P. Lainez nel 1551. e più altri della Compagnia ne due anni seguenti, essendoui Confessori, Predicatori, e maestri di persettione, introdussero I vso quotidiano dell'oration mentale, dell'esaminar la coscienza, del prendere i Sacramenti, e del riti-Helie, 1.41.16. rarsi ogn' anno per alquanti dì 27. È alprimo giorno, che in Roma

se ne

bera, in Pita, 26 Ottonelli, Magister.Spirit. Lancic, to, 2. ₹₹.12.6.19.

se ne serui Maria di Bonauentura nel Monasterio di Torre di Spec-chi, sece quella stupenda conuersione, la qual non si può leggere senza lagrime, senza benedire Iddio; come su'l morire lo benediceua ella, presenti le Sorelle, per li gran beneficij riceuuti co gli E- 28 Laneie, to, 12 sercitij 3 8. Equanto alle Donne Secolari, ne fan sede per innume- opuse. 6.6.22. n. rabili altre Orsola di Lichtenstein diuenuta specchio di virtù alle matrone più graui 3º Sibilla Eberstein moglie di Marco Fucchero 29 sacebin. es. fatta modello di christiana pietà 3º, con gli Esercitij amendu. 30 Lyraus apo. Giulia Zerbina, quella in Parma, e suori sì venerata per sama di pheesmos. I. sublime spirito acquistato cogli Esercitij; de quali sù a più altre Gentildonne seile maestra 3 . Giouanna Cardona Dama nobilissima; 31 Orland. Hist. che a questa scuola imparò baciar le piaghe dell'inferme, a cui seruiua negli hospitali, stareimmobile noue hore al giorno seguitamente orando; e per fare a Dio cosa grata, e trionfar di se, visitare in casa propria chi assassinato hauea il tanto da se amato Caualier Consorte suo; e prender cibo da quella stessa mano scelerata 3.2. Mad 17,200. dalena Vlloa stata moglie al Maggiordomo Maggior di Carlo V; la quale come se n'approfittasse, lo dimostrano i tanti Collegi, & Hospitali fondati dalei, e dotati riccamente; gli Schiaui con sedici mila scudi riscattati; le Case di risugio aperte con entrata sopra mille scudi per donnevscite di peccato; il proueder tutto l'anno habiti, e panni lini da vestir mendici; a quali tornati più volte algiorno mai non negaua limosina 33. Et è ben memorabile l'accaduto in 13 Lyrane esti Catania, doue imprendendo più Gentildonne gli Esercitij nelle pri-lapen.
uate case ademolatione d'assai Caualieri, che li faceuano presso de Padri, n'hebbe tal dispetto il Demonio, che ad vna di loro di virtù cospicua, e di sangue, aidi minacciar sin la morte, se non defisteua; e l'afferrò per la gola 34.

E appunto a giudicar degli Esercitii, e delle vtilità loro inestimaapprob. Roma,
bili, vaglia quanto altro argomento, la rabbia dell'Inferno scatemato a danni d'essi, commouendo accuse, calunnie, persecutioni anco d'accreditati, e potenti, colla lingua, e colla penna, conde productione de la con dannandoli sin di magia, e citandogli a Tribunali. 1 Demonij, dice il Vescouo Torres 35, ch' intendono, quanto a loro interessi pre- 35 la apologia, giudichi, che gli Esercitis si spargano, e prendan credito; con de supra. ogni peggior maniera s'adoperano per sepelirli, per torli dal Mondo, per annientarli. Ma faticano in darno; e fanno a lor dispetto vedere: questa essere cosa di Dio; giache s'auanza colle persecutioni, e cresce cò nocumenti. E così su: Gli stessi Giudici se ne faceuano protettori; ne diueniuano discepoli: e doue prima gli Eser-

citijssurlauano come vn arte da far pazzi, e spacciauansi per lauo-ro di Satanasso; tosto erano riueriti come magisterio di salute pieno dello spirito di Dio, e ammirati come vna pratica da far Santi. Nondimeno S. Francesco Borgia in quel tempo Duca di Gandia, per zelo della giustitia, e del publico bene, supplicò Paolo III. d'approuarli: perciò esaminati diligentemente da tre de primi, che quanto a dignità, e lettere sossero in Roma; e hauutasene da tutti tre gran commendation, elode, il Papa gli autenticò, e consermò conforalis Officij. uoli al profitto spiritual de Fedeli: e così accertò Ignatio, e la Compagnia di ben, e sicuramente procedere; come parimenti di condurre altri nella via dello spirito; la cui dottrina dal principio sin al sommo si contien tutta in quell'Opera. E poiche vi sono molte propositioni dirittamente opposte a gli errori di Michel Baio, edi Giansenio, condannati poscia dalla Chiesa 37, comprese anch'elle vis. Augustini sono, & approuate con apostolica autorità, come il rimanente: Documenta, & Exercitia predicta; ac omnia, & singula in eis contenta; dice il Pontesice: il qual aggiunge D' bauere in oltre il dounto riguardo al copioso frutto, che Ignatio, e la Compagnia. da lui eretta fatto haucua, e seguina di fare in tutto il Mondo; ețiam respectum & al grandissimo aiuto, c'han dato per ciò li medesimi Esercitij 38. Con tal occasione si diedero in luce; onde il primo libro, che di tius, & ab ipso tanti della Compagnia si ssi stampato, è vn libro scritto da S. Igna-

38 Dehitum ad fructus vberes, quos Ignainstituta Societas in Ecclesia tio; & è quello degli Esercitij. Dei vbique gen. tium producere quod ad id præ-dida Exercitia imm:rito ha-

37 Vide Franc. Annat, 12,cap.

A BAIAN. Vinds-

casi.

Giache dunque il Vicario di Christo faceua fede ad Ignatio, e a non cessant; & tutti del giouamento insigne degli Esercitija saluar le anime per ad maximum quanto gira la terra: come poteua il Santonon inculcare a Suoi, che vi s'applicassero assai, e s'addestrassero a dargli vtilmente agli akri? assulerunt; non Mercè che di cotal ministerio, nota il P. Diego Mironi nelle memorie sue, Nostro Padre Ignatio faceua il maggior conto, che dir si possa. Questi Esercitij solena dire, ch'erano le nostre armi, alle quali Dio hauena dato efficacia sì grande per imprese di suo seruitio: ne altro stile, manier ad'orare volle mai insegnare, ne permettere, che fra Nostri si praticasse. Questi Esercitij volle fossero il primo magisterio di spirito, co'l quale ne Nostri s'imprimesse la forma del viuer religioso. Eg!i ben sapena, che da essi potenamo prendere l'inuiamento alla perfettione; e ancora per chi è da tanto, alla sublimità dell'oratione. E se alcuno indebolina nello spivito; con ess il rimetteua in forze, il ristoraua. E per dir tutto in vna parola: Da questi Esercitij egli pretese, che trabessimo l'-

anima

anima della vita spirituale. Al che s'aecorda la diuota consideratione del P. Pietro Canisso; & è soda ragione del sopradetto: Che si come il S. Padre co'l mezzo degli Esercitij bauea preso la forma a scarnar solo, e distaccar dal Mondo, e da se, con isuellere dal Questo s'nticuore ogniamor disordinato; eciò, che non è Dio, apprezzarlo P. General Casoltanto, e soltanto vsarlo, quanto conduce a Dio; madi van- rafa nella suataggio infocano di Dio, & accendono dell'amor di Christo in mo-le alla Compado, che per sin nel Giappone huomini, edonne ad ogni alzarsi di gnia. persecutione contro la S. Fede correuano a Padri, per armarsi cogli Esercitij diuolgati colà fruttuosissimamente; palesandosi benlo spirito, e'l vigor, che ne cauanano, dal soffrir con inuincibile patienza, e con allegrezza sensibile morti penose di suoco lento, d'acque gelate, di crocifissioni, e d'altre non più vdite maniere. Per chi poi attende all'aiuto spirituale del prossimo giouano mirabilmente ancor per questo: Che riempiono la mente d'vn chiaro, e gran lume; che facendo veder a fondo l'eterne verità, ne fà ragionar con proportionato sentimento; & imprimerle con forza, che non è d'humana rhetorica. E di questa lor esficacia per introdurre in altri la virtù, eper accrescerla sino alla persettione, consapeuole Alessandro VII; che gli hauea praticati; con Breue da valere in perpetuoconcedette atutti, per ogni volta che li faranno appresso i Padri, esi comunicheranno, Indulgenza, e Remissione plenaria di sutt'i peccati 40.

40 Incipit: Ca ficut Nobis. [ab 13,080b.1657.

## CAPO VIL

Pellegrinaggio del Santo a Gierusalemme, e Visita dinotissima di quei sacri Luogbi. Si raccontano diuersi atti beroici di sue vitth, sino ad arrischiar più volte la vita per Dio; il qual sempre mirabilmente lo preserva. Spesso gli apparisce Christo; le consola; lo pronede d'albergo, sie in più altre guise lo sanorisce.

Essati li sospetti di pestilenza, c'haueano vietato ad Ignatio il pellegrinare a Terra Santa, come n'ardeua di voglia, mentre staua sospirando che s'aprisse libero il commercio, insosserente d'indugio volle prender le mosse con partir di Manresa, dopo esserui dimorato poco più di 10. mesi; discacciato ancor da chi troppo importunamente lo seguitaua, cioè dalla riuerenza, eveneration publica,

blica, in che hormai era presso quasitutta quella Prouincia; senza poter sottrarsi, per arte ch'vsasse, a bastanza. Ma poiche si seppe vn tal proponimento; non può dirsi, quanti gli sossero intorno, chi pregando, chi piangendo, tutti disposti a trattenerso; e tutti perciò su'l proporgli le necessità delle proprie anime, che rimaneuano in abbandono; e l'immenso bene, che faccua quiui; con esaggerare insieme i pericoli euidenti di sì satto viaggio; ma talmente indarno rispetto alla sua grandezza d'animo, erisolutione d'assatto dipendere dalla diuina Prouidenza, che nè pur l'industero ad accettar compagni del pellegrinaggio alcuni diuoti amici, che gli si osseriano; o a prender seco qualche perito della lingua latina, oitaliana, che nel camin lungo, e periglioso gli sosse guida, e interprete; rispondendo: La Speranza essere una delle virtà del Christiano. rispondendo: La Speranza essere una delle virtà del Christiano. Quanto a se, in sua compagnia non volere altri, saluo la Fede, ch'il condurrebbe; la Speranza, che lo prouederebbe; la Carità, che no'l lascieria mai solo. Con tal motiuo ricusò qualunque sussidio di danari csibitigli: Per non far torto alla confidenza in Dio, che per lui, diceua, era meglio d'ogni compagno, d'ogni tesoro.

Lasciossi persuader solo a metter giù il sacco, prendendo vna pouera, ecorta veste da chierico di panno grosso per alcun ristoro della
vita, che stentatamente portaua dopo li passati eccessi di mortissicationi, e le fresche ricadute dall'infermità mortale; tanto più che
oltre l'asprezza dell'inuerno lo stomaco il tormentaua con acerbissimi dolori. Così lasciata mesta e la crimanta la maria della ricadi. mi dolori. Così lasciata mesta, e la grimante la maggior, e la miglior parte del paese, parti a piedi, scalzo, con sulla carne il cilicio, e la catena di ferro; e vedremo dopo 12. anni che ancor la portaua; colla predetta vesticciuosa di sopra, esu'spetto pendente dal collo vn Crocifisso di legno d vn palmo, e mezzo, senza croce, quasi egline sosse la croce ": a tal modo vestito dentro della mortificatione di Christo, e di suori dell'istesso Christo, habito proprio d'vn pelleprante, Garcia grinoal S. Sepolcro, s'inuiò verso Monserrato a licentiarsi dalla B.V; india Barcellona; doue giunse il 1. di Febraro; e su proueduto d'hospitio da vn Sacerdote fratello d'Agnese Palqualt. Racconsolando in tanto quei di Manrela colle sue memorie il dolor del mancarne; onde riuolsero la diuotione, cha lui presente portauano, a luoghi fantificati co'lsuo pianto, eco'lsuo sangue, colle visioni, ecoll'estasi, cò pellegrinaggi, e co'l ragionarui di Dio; altri frequentando con diuotevisite, altri nobilitando con iscrittioni, altri consecrando ad honor suo. Si consecrò ad honor suo la Stanza della grand'Esta-6; con chiamarsi la Cappella dell'Estasi; e si conservano quel pa-

uimento, e quelle pietre, ou'egligiacque tutto quel tempo. V'è dipinto S. Ignatio, a cui l'Angelo porge vno stendardo co'l nome di Giesù, e sopra in Cielo aperto stà la Compagnia rrionfante. Due tauole, vna in latino, vna in castigliano spiegano la pitrura, eraccontano il fatto: & è luogo riuerito da paesani, e da forestieri. Tanto è auuenuto della Grotta: questa era di Casa Cardona; che, così pregata, nel 1602. la donò alla Marchesa d'Aytona; da cui su cedutaliberamente alla Compagnia; & è in cura de PP. di Manre-1a. Di detta Grotta parleremo altroue: per hora basti, ch'il Cardinal Francesco Surdis Arcivescouo di Bordeos nel 1609. venne pellegrino a Manresa per venerar la Cappella dell'estasi, e la Grotta, con dirui ancor Messa, e baciarne il suolo: concedette 100. giorni d'Indulgenza per chi visitaua quei 2. Santuari; volle hauerne Terra, e Olio della lampade, che v'arde, con l'Autentica di tali Reliquie. Si tiene in particolar veneratione la Chiesa di Villadordis, doue il Santo sù fauorito con estasi lunghe, con molte apparitioni di Christo, e di Maria; e lo visitò, scriuono, alcune volte S. Pietro Apostolo. A destra dell'Altar maggiore si vede in pittura il Santo vestito di lacco; e sotto in lingua Catalana: S. Ignatio Fondator della Compagnia di Giesù nell'anno 1522 primo della sua connersione viuendo in Manresa frequentaua questa Chiesa' di N. Donna di Villadordis, oue riceue straordinari fauori dal Cielo, in memoria di che la diuota, e grata Parochia dedica questo Ritratto a 19. di Febraro 1632. E'l 2. giorno di Pasqua sista festa del Santo con Indulgenza Plenaria, e predica in lode sua, e si bacia la Cintura, o Fascia. di spine da lui portata, che siconserua in vna Statoa del Santo d'argento; per la quale il Signor sà miracoli, se gratie; e in pericolo di grandine con quella si benedicono i campi\*. E' pur molto rinerita \* Dalle sade l'antica Croce del Tort, ch'è vn piccolo Crocisssoscolo si dette: staua questa sulla via di Barcellona, finche atterrata dal vento la raccolseil Canonico Tomaso Fadre con riporla poi nella Grotta; edirassene al Capo 15. Su'l piedestallo rimasto ritto come prima si pose vna simile Croce, aggiunte queste parole: Hie habuit s. Ignatius Diuinam Visionem 1522. Non molto lungi da questa s'adora vn altra Croce detta della Cuglia; doue oraua pur il Santo, eveniua regalato dal Cielo: e v'è memoria di Giouanna della Cuglia Gentildonna pia, che l'hauea conosciuto, come vi s'inginocchiaua spesso, e recitando cò suoi Nipoti vn pater, & aue, diceua loro: Ahi, siglinoli, chi fosse così santo come il Padre Ignatio; il qual' bebbe inanti



cia, lib, 1,6,12.

inanti a questa Croce vna gran riuelatione, vide aperto il Cielo, e la SS: Trinità: E ancor in diuotione la Madonna di Pietra presso al ponte del fiume: quiui orò lungamente il Santo nel venir da Monserrato a Manresa la prima volta; e gli apparì la B. V. con animarlo a perseuerare. Corre fama, che dall'andata del Santo alla Grotta detta Imagine stà mirando verso quella parte; ancorche più sia-te sia stata riuoltata come staua prima. Ciòsù scritto da persone di sede hà grantempo; e hora che da Spagna m'èratissicato, l'accen-no. Assai si rispetta la Camera, oue dimorò il Santo in casa degli Amiganti; etrouotra glialtri di 3. Infermi di petecchie là portati, tione sottola Piramide, che s'alzò in ricordanza di lui sulla piazza frances ce car- dauanti all'Hospitale fatto poi Collegio della Compagnia, con trasportare a posto più commodo gl'infermi. Ad Ignatio di Loiola, Figliuol di Beltramo, nativo della Provincia di Guipuscoa, Fondatore de Chierisi della Compagnia di Giesh; il quale nel trentesimo anno dell'età sua per difesa del Castello di Pamplona valorosamente combatte cò Francesi; e quiui serito a morte; e possia per singolar beneficio di Dio sanato, acceso di desiderio di visitare i Luogbi Santi di Palestina, nel viaggio sece Voto di Castità, e consacrate a Nostra Signora nel Tempio di Monserrato le armi, che come soldato portana; coperto di sacco, e di cilicio, e quasi ignudo, cominciò in questo luogo a piangere le colpe della passata vita, e come nouello Soldato di Christo a far vendetta di se medesimo con digiuni, con lagrime, & orationi. Per memoria d'un sì gran fatso, e a gloria di Dio, e a splendore della sua Compagnia, Giouan Battista Cardona Valentiffano, Vescouo di Viche, & Eletto di Tortosa, affettionatissimo alla Santità di detto Padre, e all'Ordine suo, sece porre qui questa lapida, come ad Huomo pijssimo, e benemeriso di tutta la Religione Christiana.

La dimora d'Ignatio in Barcellona su breue, perche poco più di 20 giorni; ma non su otiosa: la carità sua trouò subito campo negli hospitali, e nelle carceri; doue del tempo soprauuanzato alle sette hore, che inuariabilmente daua fra di, enotte all'oratione, buona parte spendeua in consorto, e souvenimento di quegli afflitti. Giraua di più la Città mendicando per i poneri; a quali distribuiua tutto l'accattato senza pensar punto alle provissioni del suo viaggio. Ma vi pensaua Dio: Vna mattina sedendo tra fanciulli a piè dell'altar maggiore nella Chiesa di S.Giusto vdiua la predica; quando Isabella Roselli, o Roses; come altrivuole, auuenutasi collo sguardo

in lui, gli vide il volto attorniato di luce splendidissima, con sì gran consolatione dell'anima sua; che per quanto ripugnasse l'honestà, non poteua leuarne d'addosso gli occhi; esentiua replicatament da vna come voce humana dir si nel cuore: Che lo chiamasse. Intese la Gentildonna in qual grado sosse caro a Dio quel Pouerello; e tornatasi a casa conferitutto col Marito; di cui consentimento sù cercato Ignatio, e richiesto: Chi, e d'onde fosse? Nè rispondendo egli, se non di pellegrinare al S. Sepolcro, lo tennero in casa, e a tauola, senza dirgli più, che di volere vsar seco quella carità: in tan-to la sua modestia, e'l seruor del suo spirito in parlar, come sempre soleua di Dio li riempì di marauiglia, e di riuerenza; si che pagato haurebbono a granprezzo l'albergar del continuo vn sì gran Santo. Non sì tosto però sù libero il nauigare, ch'egli hebbe appostato vn brigantino; evi saliua di certo, se perdiuino instinto no'l distoglieua la Roselli, assicurandolo del passaggio, per quantunque le douesse costare, sopra di certa naue; che fra poco farebbe vela. E ben si vide chiaro essere ciò stato impulso del Cielo; poiche non apparendo necessità, pur Ignatio accettò la proferta; e'l brigantino, preso viaggio, allargossi appena in mare, ch'vna improuisa borasca l'assogò a vista del porto, senza campare vno de passaggieri, o de marinari. Co'l qual essetto della protettion diuina in saluarlosì manisestamente dalla morte consermandosi egli sempre più nella siducia in Dios non risolucua però di montare in naue, sù doue s'era contentato di passare con patto espresso, che non la Roselli pagasse il nolo; ma il Capitano per mera carità lo riceuesse. Hauendo adunque acconsentitocortesemente il Capitano di portarlo senza pagamento; volcua tuttauolta, che seco hauesse la prouision del biscotto. E se bene po-co bastaua; per esser corto il viaggio; e per digiunar'egli ognigior-no: ciò nondimeno gli pareua contro a quel total dipendere da Dio; di cui era gelosissimo; & haurebbe voluto mendicare anche in naue. Nè s'acquietò mai; finche ricorso al Confessor suo su assicurato da lui, & esortato a farlo, senza tema di derogar punto alla confidenzanel Signore. Questo sì per tutt'i modi, che no'l volle in dono dalla Roselli; ma cercarselo egli di porta in porta. Nel che fare lo prouide Iddio con modo speciale; peroche incontrossi a chieder carità da certa Gentildonna di Casa Zepiglia; vn figliuolo di cui fug-gito andaua pe'l Mondo vergognosamente scroccando. Questa miratolo; & all'aria del volto, & al gentil garbo indouinando lui esseredicondition migliore, che da tanto; parendole vedere in esso il suo sigliuolo se gli voltò sdegnosa, rimprouerandogli la vigliacche-

tia di quel viuere da poltronaccio, con altre ingiurie assai quant gliene piacque dire. Vdilla Ignatio, a cui tali strapazzi erano per amor di Dio troppo più cari, che non il poco pane, di che la prega-ua; indi, niente turbato, in piaceuoli maniere la ringratio; con aggiungere di meritar quello, e peggio, per estere il più gran peccatore, e'i ribaldo maggior del Mondo. E come di se credeua in fatti così: lo disse con tal sentimento; che paruero quelle parole vscirgli dal cuore; enel volto mostrò vna consussone, come si vergognasse di semedesimo. A tanta humiltà rauuedutasi la Zepiglia, e compunta cambiò in veneratione lo sdegno, e datagli abbondante limosina; e dimandatogli perdono, soleua poi raccontar questo satto con tenerezza; e tornato Ignatio a Barcellona gli sù estremamente diuota; e dal trattar seco delle cose dell'anima cauò gran prositto. Proueduto il biscotto, auanzarono al Santo certi danari; e considerando non volersi altro dal Capitano; determinò di gittarli via tutti; giache non hauea di presente poueri, a chi distribuirli; nè voleua dargli a Marinari, per non esser ben trattato: e lasciolli sopra vn banco alla marina, facendone così limosina a chi per voler di Diosi fosse il primo auuenuto in quelli.

La nauigatione sù precipitosa per la gagliardia del vento sempre da poppa; che in cinque giorni lo pose in Gaeta. Nel qual viaggio di mare non cagionò minor ammiratione della sua santità, nè mi-

nor aumento dell'honor divino, di quello sin'all'hora fatto haucuz in terra, spendendo in oratione la maggior parte del giorno, e della

notte; non intermettendo le sue penitenze; parlando sol di Dio; mostrando gran dispiacere se d'altro si fauellasse, con impedirne sì esti-

cacemente i progressi, che confusi, & edificati li passaggieri, no'l chiamauanocon altro nome, che di Santo: e come tale tenendolo

vn Commendator di Malta, ch'era sulla naue, benche lo vedesse. vilmente vestito, e si pouero, voleua stargli vicino, e spesso hauerlo

seco a tauola \*. Da Gaeta con molto stento, e con l'vso istesso di penitenze s'inuiò a piedi verso Roma; & albergando alla prima Terra

nella stalla d'vn hosteria sentisu'lbuio della notte vn gridar disperato; e correndo verso il romore trouò Soldati, che difar violenza

tentauano a certa donna; la qual metteua per ciò quelle strida. Egli

pieno di zelo dell'honor di Dio; e mosso dal pericolo della suentura-ta diuenne tutto suoco; e gridando minaccie dal Cielo (se hene po-

co inteso; per non hauer la lingua italiana) tanto valse; che disar-

mato com'era, e poco men che ignudo, forestiere, mendico, se-ce desistere dal tentativo quegl'impuri, e senza che si risentisse-

" Garila.

ro contra di lui; il che sembra doppio miracolo.

Giunse mezzo morto di stanchezza, e di fame alle porte di Roma; doue, trascurandosi le diligenze per la sanità, non gli sù arduo l'entrare il giorno delle Palme a 29. di Marzo, 1523. E tosto visitati colla riuerenza, e pietà già sua propria quei Santuari; e hauuta dal Pontefice Adriano VI. alli 5. d'Aprile, giorno di Pasqua collabenedittione 3 la licenza di passare al S. Sepolero; parti la Domeni 3. Relatin Conca in Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso Venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando, e a piedi verso venetia, con dispiacer sin Albis, mendicando venetia, con dispiacer sin albis, mendic di molti, massimamente della Natione; i quali, gustato il suo spirito, hauriano voluto goderlo a lungo; e si studiarono dissuaderlo dal viaggio con mostrarlo difficoltoso più del solito; e in quell'anno come impossibile senza esorbitante spesa, & incontri durissimi. Nè con tutto ciò mouendo punto la costanza del suo petto l'importunarono tanto con prieghi, escongiuri; che lo sforzarono a prendere almeno in limosina sette scudi necessari per le spese dell'imbarco. Ma vscito a pena di Roma, riprendendo se stesso, quasi che per human rispetto mostrasse confidar poco in Dio, li buttaua tutti; se non che rappresentandosegli per meglio il dargli a poueri, ne quali s'incontraua; così sece sin all' vltimo danaro. Correua penuriosoquell' anno, e trauagliato dalla peste per Italia; & vsandosi gran cautele d'esami, e di guardie cò surestieri prima d'ammetterli nell'altre Città, e Terre; non si può dire quante molestie patisse fin a Venetia; poiche mentre de sani, e ben coloritis'haueua sospetto, egli pallido, e disfatto per l'incommodità del viuere, del vestir, e del pouerissimo viaggiare, oltre le passate infermità, e patimenti; sembrando in faccia tocco dal male, anzi vn cadauero; non gli era permesso entrar nelle Città, e Castellanze, ò ricouerare sotto alcun tetto; nè trouaua chi se'l lasciasse auuicinare per dargli limosina; necessitato souente passar le netti al sereno, & alla pioggia in campagna su'l terren bagnato; & alcuna volta era così estrema la fame sua, e la debolezza, che non hauca forza da muouere vn passo. I viandanti, che l'incontrauano, vedendolo scolorito, & esangue, lo fuggiuano come la morte: altri, se pur gli si accompagnauano; auuicinandosi la notte affrettauano il passo; con 'asciarlo solo, pernon poter' egli tener lor dietro. Ma solo no'l lasciaua il suo Giesù, per cui patiua; e da cui riempito era del continuo d'interne consolationi fin a venir eglistesso a confortarlo colla sua presenza, collesue parole inuigorirlo. Era peruenuto con sommo stento a Chiozza; d'onde s' hà continuo, e breue tragitto a Venetia: quando intesa la vigilanza, e'l rigore sopra i sorestieri, massimamen-

te se da luoghisospetti, suda certi viandanti consigliato voltar verso Padoua per tranerlo alla campagna; promettendo essi di guidarlo; poiche timoross di cattiuo incontro, sperauano più ageuole per quella parte lingresso in Venetia. Ma peroche caminauano gagliardo, el'andar d'Ignatio era languido, e tardo; si spinsero auanti: fenza curar di lui: che perdendoli di vista; e finalmente non reggendo più sù piedi la vita, restò disteso in terra, & abbandonato a sbaraglio. Quiuigli apparue amabilissimo il Redentore; lo solleud dal terreno; lo consolò; & annonciandoglicose maggiori da soffrir per cagione di Sua Diuina Maestà ; l'assicurò dell'assistenza sua, parvicolarmente per entrare in Padoua, & in Venetia; doue per altro glisarebbe stato impossibile il penetrare, non hauendo fede di sanità. Et in vero sù l'aiuto del Cielo; percioche fatto inuisibile agli occhi delle Guardie si alle porte di Padoua, come alle bocche delle lagune, doue si guardaua il passo con ognistrettezza, non visu chi: l'osseruasse, o lo richiedesse d'onde veniua: mentre a Compagni, che l'abbandonarono, solo dopo grandistenti, e maggiori pericoli,

espese, per hauer falsissicate le fedi, suconceduto l'entrare...

Sulla barca di Padoua, e di sera capitò in Venetia; esmontato non lungi dalla piazza di S. Marco; come forestiero, senza sapere o la lingua, o gli hospitali de pellegrini, o doue ritirarsi; e facendo già notte scura, si gittò a passarlela tutto digiuno, e malamente a coperto, sotto il portico de Procuratori. Et ecco nuouo miracolo per suo soccorso, posciache Dio con voce sensibile destò dal sonno l'Eccellentissimo Marc' Antonio Treuisani, Senatore di santa vita, e: poi Doge di quella Republica; & ammonillo: Che dormina ben egli agiatamente in morbido letto; non così quel pouero Pellegrino, suo serno, e amico, giacente all'aria sulla nuda terra sotto i portici di piazza. Queste voci ripetute la seconda volta per modo l'atterrirono; che apprendendo qual sosse il merito di quegli, a cui Dio stesso prouedena d'alloggio; alzatosi di letto il buon Cauallere, si riuesti; & vscito subito conseruitori, e torcie accese a cercar dilui, trouollo; e con rispetto lo condusse a casa; e con diuotione l'albergò: se bene Ignatio fuggi: prestamente, mal comportando tali: honori. Non ischifaua egli come intento ad ogni occasione profitteuole alla salute altrui, di accettar qualche modesto inuito fattoglim ortandin, tal volta ": e se bene alla mensa era parco nel cibo, enelle parole; Historio degli altri, prendendo il tempo, s'insinuaua con bellissimo garbo a ragionar dell'anima, e di Dio; e ciò. contanta dolcezza, e-sì di cuore: che in tutti faceua impressioni

grandi=

grandi: come nota S. Girolamo hauer praticato Christo Redento 116. 1. com-re in tali occorrenze: Vt occasionem haberet docendi; & spirituales ment. in Maninuitatoribus suis praberet cibos. Così haueua vsato sino in Manresa 3: così sece in Venetia con vn Mercante Biscaglino, il quale 3 Massains me hauendolo inuitato, rimase in guisa preso dal suo santo conuersa. re; cheil volle sempre in sua casa; e gli fece mille offerte d'habiti, edidanari. Ma Ignatio non accettò nè questi, nè quelli; senza contrastar molto della stanza, per sottrarsi dal sontuolo trattamento del Gentilhuomo. Quiui pure non volle visitar mai l'Ambasciatore di Carlo V. Imperator, e Rè di Spagna; da cui per essergli paesano, e conoscente, aspettar poteua cortesia, & aiuto; hauendo bisogno di danaro per nolo dell'imbarco, e di fauore per ottenere un passagiostracrdinario; atteso hauer la naue, che porta i pellegrini a Terra Santa, fatto vela pochi di prima. Così non pescando soccorsi humani rimetteussi al suo Dio; il quale perciò cura tanto maggiore hauea di lui, quanto egli nessuna di se medessimo; e prouideco'l mezzo del Biscaglino, che fosse introdotto al Serenissimo Doge Andrea Gritti per supplicarlo d'essere con ordine suo riceuuto sù qualche naue. L'Hospite gli ottenne l'vdienza; e alla prima sua richiesta fatta in lingua Spagnuola impetrò la gratia; comandando benignamente il Doge, che gratis condotto fosse in Cipro sopra la Capitana; la qual portaua il nuouo Locotenente della Republica in quel Regno.

Nè però contanto sarebbegiunto alla sua Gierusalemme; se Dio non poneua mano a nuoui miracoli. Commetteuansi publicamente nella naue molte maluagita; e se sconcie le parole; più sconci erano, e più indegni li fatti de passaggieri non meno, che de marinaria & Ignatio per disesa dell'honor diuino; poiche non valsero dolci maniere, si diede a riprenderne con christiana libertà gli autori; e la cosavenne a termine, che coloro nonvolendo cessare, nè potendo tolerarlo, concertarono prender terra per dispetto ad vna deserta isoletta; e quiui gettarlo all'abbandono, ad esser diuorato dalla fame, o dalle bestie. Nè perche alcuni di miglior coscienza lo fecero auuisato; pregandolo, mentre non poteua giouare ad altri, di non perdere se stesso: non perciò quel cuore stato sì generoso in terracolà presso Gaeta, si atterrì, otacque in mare, o temperò il suo zelo. (tanta su l'heroica sua fortezza, e la siducia in Dio; ancorche bisogno hauesse di limosinare il pane ogni dì; e si trattasse della vita) Ma glisù in aiutochi tiene in briglia i venti, e schiera iturbini; poiche giunti coloro ad afferrar l'isoletta, vn improuiso vento glisofpinse

spinse lontano; e tante siate rinforzò, quante vollero tornarui; sinche a sorza ripigliarono il camino, portati anzi da questo vento più prestamente in Cipro. Così sedele si mostrò Iddio in saluar la vita di chi per amor suo sprezzata l'haueua. E quasi ciò poco sosse Christo Signore comparue molte volte visibile ad Ignatio, dolcemente consolandolo; mentre in sondo alla naue ritirato piangeua i torti, che si faceuano alla Maestà sua.

In Cipro trouò la naue de pellegrini vicino a far vela; che sembraua trattenersi per aspettar questo, che solo valeua per tutti; onde anco leuollo senza paga sin a Ioppe, o Zasso di Soria; doue prese porto l'vitimo d'Agosto, con 48. giorni di nauigatione, da che alli 14. di Luglioparti di Venetia: e di li per terra, e a piedi fece le rimanenti 40. miglia, earriuò in Venerdì auanti mezzo giorno a Gierusalemine alli 4. di Settembre. Le interne consolationi, e le spirituali delicie, che inondarono il cuor d'Ignatio nel porre il piede in quella già tanto felice terra, honorata colla presenza, e santificata co'l sangue del Redentore, s'intenderanno dal sì lungo, e vehemente desiderio, che n'hebbe, peroche ne concepì sin dalla con-uersion sua gran brama; e questa gli crebbe as crescere in lui verso Christo l'amore, che a tante comparse sattegli, e a tante carezze diuenuto era serafico. Sarà poi argomento della vehemenza la generosità, concui vinse i timori, i pericoli, i patimenti, equanto altro gli si attrauersò per impedirlo; in Manresa, in Barcellona, più in Roma, e sopratutto in Venetia, hebbe assalti, ebatterie da vari amici (e questi per ogni parte in pochi di glieli guadagna: ua la sua rara modestia, dolcezza, e santità) perche lasciasse, o disserisce almenquel viaggio, pericoloso più che mai stato fosse, a cagion de Turchi; da quali, presa Rhodi, si corleggiaua il mare, menandone moltissimischiaui; onde gran parte de pellegrini già peruenuti a Venetia, per non perdere o la vita, o la libertà, lasciato quel passaggio, tornarono a paesi loro. Nulla però valse a cangiar l'animo luo inuincibile: anzia quei, che in Venetia si sforzauano distorlo; non solamente, come a molti altroue, insegnò di mirar, e di sperare in Dio; ma disse parola di marauiglia: Che tal confidanza teneua in chi lo chiamaua cold; che quando non vi fosse stata naue da portarnelo, credena poterni arrinare s'un pezzo di tanola; e giungerni a saluamento. Niente più puotero i terrori de Medici, e le minaccie della morte. Haueua Ignatio, caduto insermo per gran sebre in Venetia, preso medicamento quella mattina stessa, quando co'l tito del cannone si diede il segno di parrenza della

della suanaue; che, sorto buonvento, mettea la vela. Come lo sentì, non si ritenne vn momento; nè curò il suo male, nè la nausea della medicina; o le voci del Medico; il qual protestaua: Correr egli enidentemente a morire, attesa l'estrema sua fiacchezza; che non reggerebbe al patimento del mare, allo. sdegno dello stomaco, e allo sconuolgimento cagionato dal rimedio, pur Iddio dispose mealio; e lo sanò tantosto.

glio; e lo santosto. Tal era la vehemenza del desiderio, c'hauea di Terra Santa; sa quale giunto a toccare sensissi struggere in lagrime di tenerissima diuotione, particolarmente alla vista di Gierusalemme, poscia des continuo nel visitar quei sacrati luoghi, e pietose memorie; le quali nonsi può credere con quali parole salutasse, quante volte baciasse, con che copia di la grime la uasse, con qual assetto, e diligenza esplorasse, ciascunaricercando, e più voltevenerando tutte: anzi per non perderne la ricordanza, e per mantenerne in se stesso, & eccitarne in altri la diuotione, distese a minuto in iscritto quanto vi haueua osseruato. Ne sece ancora, come ilmeglio seppe, la pianta, e'ldisegno, con delinear partitamente il sito, & altre vestigia rimaste diciaseun luogo: E ciòseruito gli haurebbe; quando stato non sosse voler di Dio, che si rimanesse iui: percioche quantunque in Manresaintendesse da Dio d'esser eletto per grandi acquistid'animealla gratia, e alla Fede; onde gli haurebbe datocompagni per viuer, & operare secondo la maniera, che gli abbozzò all'hora; non sapeua però in che paese ciò fosse per essere; nè con qual fatta d'huomini: e così doue mancaua l'espressa luce del Cielo, prenden-do quella del buon giudicio, si persuadeua potersi fare in Palestina; oue dal bel principio tanto senti portarsi; non vedendo in qual parte più diuotamente viuere, nè in qual ministerio più santamente faticar potesse. Per sermarsi dunque colà portato haucua d'Europa essicaci lettere di raccomandatione a Padri di S.Francesco; alla cura de quali e quei Santuari stanno, e i pellegrini: e le presento al Guardiano senza produrre altro motiuo, che di sodisfare alla priuata sua diuotione, tacendo affatto il desiderio d'aiutar l'anime; che gli s' accrebbe assai al vederne il bisogno molto maggior di quello si fosse imaginato: e auuezzo a fidarsi del Signore; nulla curando il come sostentarsi; gli protestò di non essere per apportare a Padri, o al Conuento altro scommodo, che semplicemente per confessarsi, e riceuere la Comunione. Il Guardiano e per l'instanza delle lettere, e per la modestia della dimanda diede ottima speranza; con rimet-, terne tuttania l'vitima determinatione al Prouinciale, che da Betlemme s'attendeua in corto. E poiche oue siamo auidi delle cose, sacilmente ci lusinghiamo; considò egli d'incontrar pari facilità nel Prouinciale; tanto più che s'esibiua il Guardiano di seco passar caldi vasici; e cominciò a scriuere in Occidente agli amici; da chi sicentiandosi; e chi colà inuitando. Scrisse anco ad Agnese Pasquali, con
mandarle quel racconto, c'hauea disteso di quanto è degno sapersi
di quei sacrati suoghi: era di 3 sogli pieni, putti di sua mano, e così
diuoto, e ssauillante, che chiunque lo vide, o l'vdì la stimo dettatura di Santo; e come Reliquia serbato vn pezzo da i Pasquali, su

poi ceduto dagli herecia Padri della Compagnia.

E già era la partenza de pellegrini al seguente giorno intimata: quando gli venne auuiso dal Guardiano: Ester giunto il Proninciale3: che lo attendeua. Nè disserito l'andarui: vdì lodarsi del pio proponimento; ma vietarsegliene l'elecutione, si rispetto al Conuento; a cui scemerebbe quella pocalimosina, che a lui venisse data; e pur mandarsi via di fatto verso Italia cò i pellegrini alcunisuoi Frati; nun potendo quello, ch'era sì necessitulo, mantenerli; sì rispetto anco al di lui pericolo; mentre de pellegrini, che là si fermano, co'l fidarsi di alcun pocogirare, altri sono vecisi da Turchi, altri fatti schiaui; con toccare in fine alla carità del Conuento il riscattarli. per tanto il di seguente pattisse con gli altri. È replicando egli colla solita grandezza d'animo: Che rischio ne di schiauità, ne di morte no'l farebbe andare; ne altro timor lo cauerebbe di Terra Santa, se non quello d'offender Dio. E voi l'offendereste, suggiunse il Prouinciale; le contra il mio volere ardiste di rimanerui . E volle in sede mostrargli vna Bolla del Papa; che a Frati dà l'autorità di scomunicare chi contro al piacer loro si serma colà. Ignatio però no l'consenti; e chinò la testa, pronto ad obedir, e seguitar la volontà di Dio; che a maggiori cose chiamandolo miraua diuersamenre: nè in Gierusalemme voleua essergli propitio, ma in Roma; perche da quella, come da capo del Mondo influenze falutari mandafsead ogni parre. Per addolcir nondimeno sì amara partenza, cercò riuedere il Monte Oliueto; e sottrahendosi furtiuamente da compagni; senza chi lo guidasse; e, ch'è molto più pericoloso, senza saluaguardia, che lo difendesse da Turchi, corse à riverir, e baciar dinuouo le sante orme depiedi, che in salire al Cielo il suo Christo lassiò stampate in vna pietra; & alle guardie, acciò che gli permettessero l'entiata, diede un temperino; che in uno stuccio portaua. Sodisfatto alla sua diuotione, si fece animo d'andare al Santuario di Betfage poco lontano. In questo mentre gli souvenne di non hauere osfer. .

osservato con rissessione il sito delle piante di Christo; per sapere a qual parte del Mondo egli stesse rivolto, quando si spiccò di terra: onde tornato nouamente all'Oliveto; e non hauendo affatto altro, con dare allé guardie le forficetée rimastegli nello stuccio; notò a suo bell'agio il tutto con tenerezza, & attentione degna del sommo affetto suo alle memorie di Giesù. Auvisati fra tanto i Religiosi, che mancaua Ignatio; e sospettando ciò, ch'era; spedirono a cercar di lui vn Armeno, di quei che chiamano Christiani della Cintura; e seruiua nel Conuento. Incontrò costui alla scesa dell'Oliueto il Santo Pellegrino; e con villane parole accoltolo, da barbaro più volte il minacciòco'l bastone, che portana in mano; & asterratolo per vn braccio, come se lo strascinasse, il tirò all'hospitio. Ma non si risenti, anzi non senti nulla di ciò Ignatio; che dal primo trouarsi con l'Armeno su rapito a veder Christo comparsogli sospeso in aria; confortandolo; e andandogli auanti sino all'albergo, con somma sua consolatione.

Rimase in Gierusalemme co'l cuore, se parti co'l corpo, con portar seco le speranze di ritornarui, come ancor la pianta di quelle benedette memorie, con una scatola di Reliquie; che donò poi a Suor Antonia Strada monaca in S. Girolamo di Barcellona; done si venerano; & hanno i nomiscritti di mano del Santo \*. S'im \* garcia. barcò vnitamente con gli altri pellegrini; e senza disturbo prese terra in Cipro; doue in punto stauano tre legni pronti per Venetia. Il primo era vna gran naue di Mercante Venetiano, forte, salda, e meglio armata; sulla quale s'accordarono i più de passaggieri, per andar sicuri, venendo il verno pericoloso a nauigare: l'altro era vn nauilio turchesco, minore assai; ma ben in ordine: il terzo vn vascelletto di Christiani, vecchio, e tarlato. E poiche Ignatio non haueua come pagare il nolo; alcuni de Pellegrini pregarono il Patrone della Venetiana, che dasse per amor di Dio l'imbarco a quel pouero; e sapesse, che lo darebbe a vn Santo. e quegli come l'vdì senza moneta, stette pertinace di non volerlo; anzi bessando rispose: Che bisogno bà di naue; s'è santo? camini soprà l'acqua; ne st bagnerd: faccia miracoli, s'è santo. Si riuossero per ciò al Patrone del piccolo vascello; che alla prima con molta caritàne sù contento. E Dio pagò amendue giusta il merito. Tutti all'alba secero vela; e con prospero vento s'auanzarono di conserua in alto mare: sopraggiunta poi sù l'imbrunire vna furiosa tempesta sommerse la nauc turchesca; & assondò con essa tutta la gente. la Venetiama, che voltò per afferrar terra, diede a trauerso alle spiaggie di E Cipro;

Cipro: e saluo le persone, perì ogni cosa: il vascolletto, thou eta Ignatio; che vecchio, esdruscito doucasi sar subito in pezzi; benche agitato, e in punto spesso di perdersi; guidato da Dio, più che da Marinari, afferrò porto in Puglia; indi approdò felicemente a Venetia: speso da Cipro sin colà tutto il Nouembre, il Decembre, con mezzo il Gennaro del 1524. Daquesta lunga, e trauagliosa nauigatione restò malissimo concio il buon Seruo di Dio: era vn verno rigorosissimo; pieno il tutto di neui, e ghiacci; & egli più tosto ignuda, che vestito, non haueua indosso altro, che calzoni di tela grossa, & vn giubbone pur di tela tutto tagliato sulle spalle, con sopra vna vesticciuola sin alginocchio di panno ruuido; estrusto; collipiedi, egambe ignude; co'l digiunar continuo, colle altre sue indispositioni, e co patimenti del mare. Si che dispose amorosamente Iddio, che tosto s'auuenisse in quel Biscaglino di prima; il quale rallegratosi, ottenne, tra pregando, e importunando, che seco si trattenesse alquanti giorni.

## CAPO VIII.

Torna Ignatio in Ispagna te tra via dou'è acclamato per Santo; en doue schernito, e battuto come pazzo; ma sempre confortato da Dio, e protetto. Risolue per aiuto dell'anime dursi agli studi ; che gli sono astutamente, se bene in vano, contrastati dal Demonio. Sue persecutioni, sino ad esser laseiato per morto. Suoi atti segna atissimi di virtù; estasi, splendori, Graltri estatti sopranaturali in Barcellona; nella qual Città, risustita ma Morto.

on gli essendo riuscito il restare in Gierusalemme a consorto della diuotion sua, e per salute altrui; a che sapeua d'esservando in qual modo, e luogo, e con quai mezzi potesse adoperarsi a talessetto; sentì dirsi nel cuore: Che per discorrere con sodezza delle cose di Dio, e prima d'arrischiarsi alla predicatione, doueua procurare il sondamento delle scienze. Con questi tratti l'incaminaua il Cielo al sondar la Compagnia: e sù tale indirizzo deliberò egli attendere allei settere. Nè hauendo per ancor prouato quanto di tempo, e d'applicatione vogliano per se gli studi; giudicando potere insieme aiutar l'anime; gli parue a proposito Mantela; doue haurebbe studiato sotto vn diuoto, e detto Monaco. Cister.

Cisterciese; come se'l prometteua dalla carità di lui; con promoueread vn tempo le molte persone quiui già da se instradate alla virtù. Perciòsi rimise in camino nel cuor della vernata; e quantunque tanto mal concio dal pellegrinaggio, e coperto sì male, che senza pericoto di morir del freddo non si sarebbe trascinato a Genoua per le neui della campagna, e de monti; non volle però aiutarsi della pietà degli amici; che risolutamente pensauano di prouederlo: nè accettò altro, se non dal Biscaglino vn pezzo di panno vecchio, peraddoppiarselo sullo stomaco da continui eccessiui dolori tormentato; e perche pur i medesimi gli vollero dare alcuni danari minuti, e circa quindeci giuli interi; li prese alla fine con protesta di spartirli tutti ad altri poueri: e così sece. Mentre dun-que oraua nel Duomo di Ferrara dauanti la Cappella, in cui tutt' hora si conserua il SS. Sacramento; pregato di limosina da mendici, a tutti la diede; come gli veniuano alla mano, monete piccole, o grosse: onde auuisandosi l'vn l'altro, gliene furono attorno tanti, che non glirimale pur vn danaro: e sopraggiungendone de nuoui, egli con aspetto di compassione li pregò a perdonarglis poiche rimasto non gli era nè per loro, nè per se medesimo. Parue a quei poueri gran cosa, ch'vno mezzo morto di freddo, e cascante di fame, senza guardare alle proprie necessità, dasse loro sino all' vitimo quattrino: e da ciò, e dal vederlo con tal pietà orare, che sembraua in estasi, lo giudicarono vn Santo; & vscendo di Chiesa, con additarlo, a voce alta diceuano: Il Santo, il Santo. Il quale andò poi d'vscio in vscio cercando vn pezzo di pane per mangiar quel giorno:

Nel rimanente dei viaggio per la Lombardia, che tutta era in fiamme di crudel guerra; potendo, con torcere il camino, tenere altra strada, e più sicura; determinò di seguitar diritto assidato nel Signore suascorta, e scudo: si che passando in mezzo agli eserciti di Spagna, e di Francia; e per luoghi saccheggiati da questo, e da quello; hebbe incontri fastidiosissimi; necessitato a ritirarsi la notte in qualche dirupo di casa bruciata, con poco riparo dalla pioggia, e dal freddo; ma con nissun souuenimento di pane; stando il paese distrutto, e in abbandono. Da soldati, che batteuano le strade su più volte preso, e condotto agli vsiciali; ma vna singolarmente dagli Spagnuoli aqquattierati dentro certa Terra murata; che stimandolo spia, il menarono in vna casetta presso la porta; doue colle buone prima, poi con modi villani, e con minaccie, dimandatolo divarie cose; gli trassero di dosso tutt'i panni; cercando, se

vi sossero lettere a nemici: enon trouando niente, così come staua ignudo, lo trascinarono dentro la Terra per tre publiche lunghe strade auanti al Capitano. Andaua in quella solenne vergogna Ignatio lietissimo per lo strapazzo suo; e osferiualo a Christo, che legato ignudo alla colonna frà soldati patì vn tal vituperio. È sù assorto sì viuamente in quell'oggetto; che non sentiua quanto faceuano di lui: sin che il Demonio, non sossrendo vederlo tanto tranquillo in caso di sì gran confusione; l'assaltò con vna piena di timori: Che non si starebbe il: che preso in sospetto di spia; non gli haurebbono risparmiato gran tormenti, per la speranza di cauarne alcun secreto: e così o vi lasciana la vita, o aspettasse prigionia, e trattamenti da cane. Tornar meglio esimersi lecitamente dal pericolo con trattar nobile; con vsar termini da par suo; e guadagnar con forme di rispetto il Capitano: Mettesse almen da parte quel dare del Voi; che per farsi tener goffo, e rozzo, praticana con tutti; e dasse titoli di bonore a chi per altro li meritaua. Ma egli solito a far notomia delle sue intentioni, evegliare attentissimo sopra i suoi pensieri; conoscendo questa per sina suggestione dell'amor proprio, si sidegnò tanto contra di se; che nulla stimando il gran rischio (risolutione da sembrare all'humana prudenza più che ardita; se Dio non guidasse taluolta i suoiserui suor del consueto, massimamente nel seruor della penitenza, e delle humiliationi loro) in vece del por mano a cerimonie, conchiuse di sar tutto alrouerscio. Così giunto al Capitano; com'egli fosse vn rustico inciuile, non sece atto di ri-uerenza; masissati a terra gli occhi, e's cuore in Cielo, senza dir parola, nè anco a più interrogationi: Chi; e d'onde sosse, o ve-nisse? con altre tali; a questa sola richiesta: sei su spia? rispose con segnalata lentezza: 10 Spia non sono. Il Capitano, interpretando stoltitia quello, ch'era esquisita finezza di virtù; il rese a soldati come scemo; adirandosi con loro; quasinon lapessero discernere i pazzi dalle spie: gli dassero i suoi panni; e'l lasciassero. Ma coloro dal ribusso irritati gli vsarono mille indegnità, con caricarlo d'ingiurie: con pestarlo di pugni, e calci nel volto, ne sianchi, e nella vita; stando intrepido egli, e con marauigliosa pace per quanto duro l'aspra battaglia; mercè d'vna rappresentatione, c'hebbe degli assronti, e scherni sosserti dal suo Giesù nell'esser tanto ignominiosamente da Anna tramandato a Caisa; da questi a Pilato, indi ad Herode. finche, non essendosi reficiato in tutto quel giorno, & hauendo rotta, e conquassata la persona; vn Vsficiale Spagnuolo mosso a pietà, e raccoltolo dalle mani di quei crudi, gli diede allog-

alloggio, eristoro. Vscito il di seguente da quartieri degli Spagnuo-li, non istette molto ad incappar ne Francesi; che facendo la sentinella sopra vna torre, vedutolo a passare, gli surono addosso; e lo menarono al Capitano. E sperando il Santo di farquiui antora buon bottino di scorni, e patimenti; alprimo esame sopra del nome, famiglia, qualità, e patria; con tacere ogn altra notitia di se, rispose prontamente. Che di Apuscoa. Cosa da prouocar molto i Francesi, conmanisestarsi Spagnuolo: nondimeno come ciò intese il Capitano, per esser egli della Guascogna, e di prouincia confinante; quasi fosse paelano, l'hebbe a caro, con fargli ottima ciera; & ordinare, che sosse ben trattato quella notte. Confermandosi egli sempre più nel proponimento di pendere in ogni cosa da Dio, e da quelle amorose mani conpari allegrezza prendere il tutto. Et eccone vn altra proua. Giunto alla fine in Genoua, più morto, può dirsi, che viuo; incontrollo Rodrigo Portundo Biscaglino, all'hora Generale delle Galere di Spagna; e rauuisatolo, per hauerlo conosciuto in Corte del Rè Catolico; lo accarezzò; comandando, che s'imbarcasse in vna naue, che passaua in Ispagna; la quale perciò hebbe lungamente la caccia dall'armata d'Andrea D'Oria del partito francese in quel tempo; nèsenza gran pericolo de corsari, e de nemici arriuò a Barcellona.

Quiui si consigliò di rimanere, intendendo esser morto in Manresa quel Monaco Cisterciese; tanto più che fermo di viuere pouero, e di nulla voler da sua casa, o da suoi, v'haueua sin dall'anno passato conoscenti, e diuoti; tra questi Girolamo Ardeualo, buon maestro di Gramatica per quei tempi, & Isabella Roselli pijssima. Gentildonna, sicuro d'essere da questa mantenuto, da quegli ammaestrato per amor di Dio. E così huomo di trentatre anni, nel mezzo defanciulli, facendossancor esso fanciullo, cominciò a studiare i nomi, &i verbi della lingua latina; e faticar nella seccaggine di quelle puerili difficoltà, nella moltitudine delle regole, nella tediosità del mandare a mente. Questa non parrà cosa grande agli occhi di tutti: pur nondimeno è tanto ardua, e sublime; che difficilmente trouerà esempio: & è vna delle più rare proue fatte, o da fassi giamai perzelo del diuin seruitio. Percioche doue Sant'I-gnatio apprese di poter colla dottrina sarsi habile instromento di quella gloria, ch'a Dio risulta dal guadagno dell'anime; non apprezzòil dir del volgo, nè altri rispetti humani, o di suo sodisfacimento; non curò l'interesse della sua diuotione, a cui toglieua tanto di tempo per darlo allo studio; non mirò al travaglio incredibile di sì E 4

molti anni di scuola; con douere contrastar del continuo da vna parte con l'ingegno nella corte arrozzito, estra l'armi; dall'altra col fuo genio spiritoso, e guerriero, che a lettere no'l portaua; per condursi da vna totale ignoranza sino al compire i corsi di lingua latina, d'humanità, di filosofia, e di theologia. E ben pare, indouinasse il Demonio ciò, ch'era come impossibile da sospettarsi; del mettere al Mondo vn Opera eterna in aiuto dell'anime; doucandauail basso principio di que studi a terminare: perche inuentò vna sottil malitia, & vn inganno sì lontano da ogni apparenza di male; che tosto non se ne auuide il Santo: atteso che in entrar nella scuola sentiua inondarsi l'anima; e non sapea d'onde, da tali godimenti di spirito; e portare i pensieri a cose altissime del Cielo; che senza guardar più libro, tutto andaua in sospirare, in piangere, in atti di carità verso Dio: in tanto non apprendeua cosa di nuouo; e quello imparato hauesse dimenticaua: nè per quanto si ssorzasse in contrario, era in potestà sua l'impedir quei sentimenti, che non entrassero; nè dopo entrati, lo scacciarli. Così tra glistrepiti, e molestie de ragazzi godendo le delicie di Manresa, passauano i giorni, e le settimane; in fine alle quali non sapeua punto di più. Tanto gran cosa è cooperare a Dio nella conversione dell'anime; che quando lo studio può giouare a questo; i Demonij hanno per guadagno, che s'attenda più tosto alla contemplatione, che alla gramatica; mercè che quella finisce co'l santo diletto di chi ne gode; questa, oltre la particolar salute, hà con eterna gloria di Dio l'vtilità eterna del prossimo. Da tali distrattioni mascherate di santità Ignatio haurebbe potuto darsi a credere d'esser chiamato a contemplare, non a seguir le scienze; così rimaner gabbato, e prendere l'illusione per inspiratione. Ma come che l'haueua giurata contra l'amor proprio; nè in tutte le cose altro interesse prezzaua, che l'honor solo di Dio; arriuà la frode con rissettere, che si diuoti, e copiosi non erano gli affetti, e pellegrini li sentimenti nell'orare, vdir Messa, e sar esercitij di pietà; come nell'hora dello studio: e scoperta l'astistia diabolica; perpiùschernirla, e meglio disfarla, conduste il Maestro entro la Chiesa poco distante della Madonna da mare; doue informatolo dell'intento suo, e dello stratagema di Satanasso; inginocchiato a di lui piedi, gli dimandò perdono della passata trascurarez-22; e lo scongiurò ad esiggere da se con rigore gli oblighi della seuole ; e punirlo, come gli altri figliuoli con publici cassighi, quando sosse men attento, e puntuale, terminando questo con vn atto più legnalato; estril sar quini, presente il Maestro medesimo, Voto 2 Dio

a Dio di proseguir lo studio, e la scuosa con esattissima, e stabile applicatione. Cosa ben di stupore! come contraminata, e suentata la mina del nemico: suanirono quelle illustrationi, e dolcezze tanto suor di tempo, e di luogo. E se gli auueniua poi taluolta di prouare aridità; si consortaua colla speranza del srutto; che trarrebbe a suo tempo dagli studi per honor di Dio, e bene altrui.

A cagione però di studiare non intermise i rigori delle penitenze, nè la prolissità delle orationi. E benche Giouanni Pasquali, e sua madre Agnese; in casa de quali haueua vna stanzetta sotto i coppi, volessero a tutt'i modi mantenerlo del proprio, giamai no'l permise; hauendo accettato l'hospitio con espressa conditione di limosinarsi per la città il vitto: enell'andar, etornar dalla scuola, ò in... altri auanzi di tempo mendicaua il poco pane; che mangiar voleua da viuere quel di: Che quanto al bere, gli faceua vna scodella d'acqua. E sù sì selice in ripugnare alla Pasquale; che ridusse ancor lei ad andar mendicando per i pouerelli. Hora da molti per diuotione gli veniua dato del pane bianco, ch'essi mangiauano; egli perònon volle mai gustarne; ma lo donaua sempre ad altri poueri; come pur faceua del pan fresco senza ne men assaggiarlo. Di che dolendosi la Pasquali; e per compassione del viuere suo stentato riprendendolo, che a poueri dasse il meglio; come s'eglinon fosse più necessitoso di loro: E che fareste voi, diceua; one Christo vi chiedesse limosina? vi basterebbe l'animo didargl'il peggio? o di non dargl'il meglio? E poiche Donna Guiomar Graglia si prese a mandargli certa misura di granoinlimosina ogni settimana; egli, fattala da suoi hospiti ridurre in pane, la distribuiua interamente a poueri: esì per questo; sì per la stima, in che staua; gli veniuano grosselimosine; che senza fermarsi nelle sue mani era sull's subito dispensate a bisognosi; gran numero de quali concorreua ogni di a lui, & alla sua porta. Et era spettacolo curioso, e diuoto il veder da vn mendico alimentarsi tanti altri mendici; che sopranominauano Ignatio più pouero d'essi mantenitor, e padre loro. E nel vero gli amaua, e seruiua con tanto assetto, e lagrime; che ben mostraua di veder Christo in loro. Dormiua sù la nuda terra; e senza coperte. Si flagellaua più volte il giorno a sangue. Vestiua del continuo sopra le carni vn horrido cilicio. Et hauendolo nel viaggio gli eccessiui suoi dolori, e li freddi crudeli di Lombardia, e dell'Apennino, costretto a calzar le scarpe; le forò di sotto, e ne tolse affatto la suola; di modo che senza mostrarlo, andaua colle piante nude per terra, oltre al portar le gambe ignude anco nel cuor dell'inuerno.

Oraua

Oraua quotidianamente'sette hore almeno, rubate la maggior parte dalla notte; e dal sonno. e nascosamente osseruato da Giouanni Pasquali, giouine curioso a quei dì, era veduto, dopo tenuti gli occhi fissi nel Ciela, cominciar le sue contemplationi, quando con tenere allargatele braccia, quando in atto di adoratione prosondissima, quando sulla terra prosteso; poscia inginocchiato durare immobile, come statoa, e suor de sensi; tolto che gli Einfocaua il volto sino a mandar siamme, con cadergli ad vn tempo in copia soaui lagrime dagli occhi. Vide ancora spessissime volte (con tal preciso termine stà giurato) empirsi la cameretta displendor grandissimo, che da lui vsciua. Ech'egli apoco a poco si come staua colle ginocchia piegate, alzauasi da terra quattro, e cinque palmi: e così lungamente nell'aria sospeso mandaua gemiti, e a Prosoff. Ber- voci di tenerissimo affetto ; come quelle souente vdite: Ob Dio rest. pra Cano- mio, Signor mio, amor del mio cuore! ob se gli buomini vi conoscessero; non peccherebbono mai, E quelle altre: Dio mio, infinitamente buono ! poiche sopportate va peccatore, come me:. Viz giorno entratogli nella stanzetta lo trouò tutto risplendente colle Braccia stese, alzato in estasi: e'l Santo poi, come lo seppe, lo pregò di silentio. Cotali cose vedute cogli occhi suoi, esentite, raccontaua poscia il sudetto Giouanni a sigliuoli, & alla moglie; con dir loro: Che se sapessero ciò, che veduto hauca d'Ignatio; non si satierebbono mai di baciar quel suolo tocco da suoi piedi ; e quei muri, dou'era vissuto. E in dirlo piangeua forte; con chiamars peccatore inselice, e percuotersi il petto, per non hauer profittato della conuersatione d'vn così Sant huomo. Lo vide pur con rag-gi attorno altre volte la Roselli. Similmente d'hauerlo veduto con: faccia illuminata, e scintillante di celesti splendori, lo ricordaua. spesso alle sue Figliuole di propria bocca Donna Anna de Roccaberti, Gentildonna di Barcellona. Così lo videro le Monache di S.Giremmo di quella Città. poi ch'era stato tre hore dauanti l'altare di S. Matteo, con immobilità di pietra, con faccia di Paradiso, venir rapito da terra, esolleuarsi molto spatio, con rimaner ginoc-

chioni librato lungo tempo in aria. Attendeua di più alla salute del prossimo con privati, e publici ragionamenti spirituali, e coninsegnar la Dottrina Christiana (nella quale com hebbe ammaestrato il Pasquali, gle diede il modo d'esaminar la coscienza, e d'orar mentalmente, conancor vna compendiosa pratica della vita diuota; spendendo in tali discorsi quanto la notte al giouine dal sonno, a se dall'oratione auanzaua.) So-

pra tutto per mezzo degli Esercitij Spirituali giouò a pur tanti; esono rimaste memorie di gran conuersioni operate da lui, edi molte donne cauate dal far male. Nè mancarono le persecutioni, compagne inseparabili di chi procura il bene dell'anime: Non pochi erano; i quali alla carnagione, a lineamenti, a tratti, riconoscendolo per diuerso assai di nascita da quello, che mostraua; gli rinfacciauano con motti, e villanie quell'andar suo sì pouero; e con minaccie gli faceuano trattamenti peggiori. Egli all'incontro si sermaua di passo; e tranquillo inviso, e nel cuore, senza o interrompergli, o dolersi, gli ascoltaua modestissimo; rendendo loro in fine af-fettuose gratie come a benefattori. Così tra molti lo sperimentarono più giouani lauoranti nella casa de Pasquali; che con brutte ripassate, escherzi poco buoni gli erano di continuo addosso: della qual cosa come si auuidero, sdegnati li patroni, li cacciauano via; s'egli viuamente non si fosse interposto, scongiurandoli per quanto amauano il di lui bene a non farne risentimento; poiche molto peggio meritaua per li suoi peccati. Colla qualpatienza, & humiltà vinse l'insolenza, e guadagno le anime de petulanti, diuenuti ammiratori, & anco imitatori della virtù del Santo. Al Monasterio degli Angeli dell'Ordine di S. Domenico, all'hora fuor delle mura tra Porta nuoua, e Porta S. Paniele, capitaua nè di rado, nè senza scandalo, gente licentiosa: e volendo il Santo prouedere all'honor di Diopericolante insieme con l'honor, e colla salute delle Religiose, passaua in quella Chiesa orando molte hore del giorno, contrattar presso del Signore il buon esito di talmegotio; e quiui frequentemente comunicandosi per mano di D. Mosè Puialto diuoto sacerdote; concui tal volta si consessaua: sinche le Monache, osseruatane la modestia, l'assiduità dell'orare, le lagrime, la frequenza della comunione, le siamme del volto; e presolo in riuerenza, s'inuogliarono d'vdirloa fauellar di Dio. Fecelo egli più volte con tale spirito, principalmente intorno al gran debito della profession religiosa, & a quanto consegue dal diuerso viuere; che le ridusse a deplorare l'vsurpata libertà, e prendere alcune sue considerationi da meditare. Bastò questo a restituir l'osseruanza, e'l ritiramento, con leuare ogni corrispondenza, & adito agl'interessati; li quali se ne risentirono acerbamente con Ignatio: e perche non cessaua egli di stabilir quelle ne douuti proponimenti; gli secero protesti, e minac-cie sulla vita: nè pure gittando ciò a farlo ritirare; lo bastonarono due volte, per distorlo a sorza dal tener salde le Spose di Christo sulle honorate ripulse. Ma poiche da sì graui contrasti argomentan-

do maggiore il bisogno d'assistere al riparo del sacro luogo, sempre più di proposito v'applicaua; si risolsero di finirla, e torgli barbaramente la vita. Mentre dunque tornaua dal Monasterio; non lungi da Pinta S. Daniele, il fecero assalire da due Schiaui Mori; che prima con pugni, e calci, quanti vollero, malconciatolo; poi con bastoni lo pestarono crudelissimamente, finche caduto a terra senza sentimento, lo credettero già morto; essendo stato, mentre c'hebbesenso, e parola, immobile sempre a colpi, conbenedire Iddio; e ad alta voce chiedergli perdono per li suoi vecisori. Colà giacque tramortito sin a che sopraggiunto vn Molinaro, con l'aiuto d'altri accorsi dalla porta il pose per pietà sopra vn suo cauallo, conducendolo a casa de Pasquali; doue arrivò con tale abbandono di so: ze, che pareuaspirare ad ogni momento; e sù con replicati bagni di vino aiutato alquanto. Era tutto liuido; e sì rotto, e dolente d'ogni parte, che altro muouernon poteua, saluogli occhi, e poco la lingua: nè adopraua quelli, che in mirare affettuosamente al Cielo; nè questa, che in lodare Iddio; ripetendo al meglio: Perdonate loro, Signor mio: anzi perdonate a me sì gran peccatore. Aggiungete pur trauagli, e pene; poiche voi, essendo innocentissimo, hauete patito assai più per s summar. i peccatori, e per me.

3 Summar. Proce∬uum,fol. 350.553.607-

Gran dolore n'hebbero tutt' i buoni della Città; e continue furono le visite, non solo de poueri; che ne piangeuano la perdita, pregauano Dio a non rapir loro il padre; ma de principali Signori, e Dame, che lo riueriuano per vn'Apostolo; secondo ne lasciò sede il Pasqual sudetto: fra l'altre D. Stefana, figliuola del Conte di Palamos, e moglie di D. Giouanni di Richesens, D. Isabella di Bogados, D.Guiomar Graglia, D.Isabella di Sosa, & altre tali di prima nobiltà; che con estrema pena lo compatiuano: Ma replicaua loro: E cosa più dolce del morire per amor del suo Dio 3? Ediceua costantemente: Di non essere stato meglio a suoi giorni, che all'hora; trouandost vicino a dar la vita in somiglianza di Christo morto per salute degli huomini <sup>4</sup>. Il che riputaua gratia si grande, che fra suoi dolori di morte sino in punto d'esalar l'anima non consenti mai, che gli leuassero disopra la carne il crudo cilicio. che giorno, e notte portaua; finche gliene fece precetto il P.F.Diego d'A'cantara dell'Ordine di S. Francesco suo Confessore. Si conseruò detto Cilicio da Giouanni Pasquali; e da lui con iscrittura di proprio pugno, come il meglio di sua heredità, lasciato a figliuoli, serui a dare ad infermi assai, a quali era portato, e la sanità, e la vita: sin tanto che nel 1606. il Duca di Monteleone D. Hettore Pignatelli,

3 In fumm, vbi fupra.

4 Ibidem.

gnatelli, ViceRè di Catalogna, ottenutolo a gran prieghi, lo fece tesoro di sua casa. (così la Lettiera, sopra cui stette il Santo in questa occasione, sù da Pasquali tenuta per reliquia; edonata poi come tale al Collegio della Compagnia di Barcellona) Dopo trenta giorni dato per morto, prese con indicibile pietà i Sacramenti; e mentre auanti l'Estrema Ontione Agnese Pasquali d'improuiso gli entra in camera; trouollo risplendente di tanto lume, il quale vicinua d'intorno al letto; che impaurita diede indietro: sinche alquanto dopo tornata sù instantemente da lui richiesta; di non riue prinascase, lare ad alcuno tal cosa. Era quella vna visita del Paradiso, che lo sa c.7.

Sombin. in Piconfortò e ritempe in vita: pop volendo il Signore, che per l'acome di differentin Piconfortò e ritempe in vita: pop volendo il Signore, che per l'acome di differentin Piconfortò. confortò, e ritenne in vita: non volendo il Signore, che per l'ac-, Biderm. in Vi-quisto d'vn Monasterio mancasse chi era destinato al bene di tutto Hobdom. S. Ign, il Mondo. Così stato cinquantatre giorni tra morto, e viuo, senza fer. 6.11.3. punto mouersi, vsci di pericolo contra ogni speranza; e risanato andò subito al Monasterio degli Angeli, per confermarlo con nuo-ui ragionamenti nelle giuste risolutioni. Del che ammirati, e dolenti gli amici, e più di tutti Agnese, che l'amaua da madre, ne lo sconsigliauano; peroche inaspriti da ciò quei disonesti con rabbia maggior di prima l'veciderebbono certo: Ma egli allegro, e seruoroso, rispondeua: E qual cosa più cara, che morir per Christo, e per la salute del mio prossimo? In premio di tanta, e tanto apostolica virtù fauorillo Iddio nel selice proseguimento dell'opera senza nuouo incontro; e nella conuersione de suoi persecutori, e sopra tutti del Ribera stato il principale. Questi, ritornando vn giorno Ignatio dall'istesso Monasterio, se gli sece incontro; e consessandosi autore dell'atroce assassinamento, s'inginocchiò a suoi piedi, con chieder perdono, e giurargli di mutar costumi; come sece, vinto. diceua, dalla virtû del Santo nel riceuere i colpi mortali con heroica patienza; enel tacer sempre ogni minima parola, che indiciar potesse ochi lo percosse, o chi lo comandò. Nulla però valse quanto la di lui carità colle preghiere, che da vero imitator di Giesù e all' hora, e poscia continuamente osseri al Padre, per li suoi nemici.

Vn'altro accidente prouò quiui l'efficacia delle sue orationi. Litigauano d'heredità fra di se in Barcellona due fratelli, per cognome
i Lisani: vno d'essi, perduta la lite, n'insuriò talmente, che disperato si appiccò ad vna traue di sua casa posta in Beglioco, strada
che và dal piano dell'Vglio al mare. Come si scoprì l'esecrando cecesso, s'alzarono strida, e corsero molti; fra quali anco Ignatio,
cistornana dagli Angeli: e poiche mosso egli a compassione di quell'
insclice anima sece troncar la sune, e gli altri, con sare ognuno le

**Sue** 

sue proue, conobbero ad euidenza; è tutti contestarono, ch'era morto; segli mise a canto ginocchioni; e con breue, ma infocata supplica orò a Dio; acciò che restituito in vita colui potesse del suo missatto dolersi, e consessarsi, poscia leuatosi; e postoglisu's perto vn Crocisisso, che portaua seco; inuocò ad alta voce il nome di Giesù, e chiamò il Morto. Esaudillo immediatamente Iddio: Es cunstis stupentibus (come parlano gli Vditori della Sacra Ruota) er rei exitum expessantibus, Lysanus ad vitam redist. Resuscitò per l'instanza del Santo; giusta la cui dimanda hebbe gratia sì miraco-sosa di rauuedersi, edi consessar li suoi peccati, d'esserne assoluto;

e poter, fatto ciò, la seconda volta morir christianamente.

Per tornare allo Studio d'Ignatio, su esortato da huomini letterati, e pij, anco dal suo Confessore; che per apprender bene la lingualatina, e dar pascolo alla diuotione, leggesse il libro De milite christiane d'Erasmo Roterodamo riputato dotto, & elegante; ne prohibito a quei di . auido egli d'imparare si diede consempli-cità, e attentamente a leggerlo; e notarne i modi bei del dire. Auuerti però vna strauaganza: Che ogni qualunque volta prendeua in mano a scorrere detto libro, gli si rattiepidiua il seruore, rassrreddaua l'affetto, gelaua il cuore, sino a non parere quel di prima. E consigliatosi sopra ciò con Dio, gittòvia per sempre quel libro; e l'autore talmente abborri, e l'opere sue tutte; che nè mai leggere le volle; nè che poscia lette sossero da veruno della Compagnia: non perche tutte siano d'heresia insette; ma perche adescato dallo stile tal vno, facilmente non passasse dalle sincere alle contaminate. Del nimanente colla fatica, e con l'applicatione di due anni, benche sù gran parte impiegati nell'opere di pietà, e nel profitto spirituale proprio, & altrui, era tanto auantinella lingua latina; che a giu-dicio del Maestro, e d'altri dotti, poteua salire a studi maggiori: perche nondimeno premeua d'essere ben sondato, non sissodissece del consiglio loro, finche non hebbe in conformità de sudetti l'approvatione d'vn samoso Dottore; il quale dopo hauerlo esaminato, gli propose per lo studio della Filosofia l'Academia d'Alcalà: doue Dio gli preparaua seuola più di patienza, che dilettere. Su'l partir dunque a quella volta, moltigli stoffersero a seguirlo; per essergli non meno compagni nello sudiare, che discepoli nello spirito; contentossi di tre; un tal. Calisto ritornato di frescoda Gierulalemme; doue a persuassone del Santo hauea pellegrinato; il secondo chiamauasi Artiaga; il terzo Diego Cazerez, della Emiglia del ViceRè di Catalogna. Qual memoria poi, e qual de la derio

derio lasciasse di se in Barcellona, per le sue virtù, per li suoi elem, pi, e per le operationi fatteui: lo dica la sua Cameruccia in casa de Pasquali salita in veneration tale, che sino i Pellegrini per colà passando la visitauano, ebaciauano quel pauimento: e lo vide cò propri occhi, nel capitarui 15. anni dapoi, il P. Antonio Araoz parente del Santo, e nouizzo all'hosa della Compagnia; mentre al solo sapersi esserui vno, che oltre al dar nuoua del Padre Ignatio era suo allieuo, accorsero assaissimi, chi a domandame cento cose, chi 3. raccontarne le conversioni fatte, chi li miracoli operati, e le profetie verificate; altri voleano tenergli dietro; altri s'esibiuano di fondar casa iui alla Compagnia. Ma piace vdir sopra ciò il Vescouo di Barcellona, che così ne scrisse al Papa in ordine alla Canonizatione: Hauendo quasi per 2. anni preso informacione per ordine del Nuntio di Vostra Santità sopra la vita, costumi, e sama del Padre Ignatio, bò tronato tante, e tanto eccellenti operationi, tanto amor di saluar l'anime, tanta pouertà nel vestir, e nel mangiare, tanti, e sì gran tranagli patiti per amor di Christo, tanto segnalati miracoli, tanto buon odor di Christo dato a tuttinello spatio solo di 3. anni spesi parte in Manresa, parte qui: che noi teniam di certo non solo che goda di Dio, ma che sia ne più alti cori do Beati .

6 Garoid

## CAPO IX

Studi del Santo in Alcald, & in Salamanca: ne quai luogbi ope-: :ra conucrsioni per numero, e per qualità riguardenoli; e soffre persecutioni, e carceri con inuitto cuore; nè seuza compronatiome della sua santità, rinerita infin dagli Spiriti maligni, e con prodigio grande testimoniata dal Cielo.

I lunse Ignatio a piedi con cento nouanta due miglia di viaggio sù l'entrar d'Agosto 1526. ad Alcalà; c'I primo, in cui s'incontrò; en hebbe limosina, su Martin d'Olaue, giouane ricco, e nobile, dalla Città di Vittoria in Biscaglia; studente all'hora di Filosofia: il quale indi a 26. anni, Theologo della Sorbona, e Dottor samoso, e come tale interuenuto al Concilio di Trenta; gli diuenne discepolo, suddito, e figliuolo; chiamato da Dio alla Compagnis con vocation segnalata. E perche gli studi colà non principiano che a San Luca, il Santo consacrò alla diuotion propria, & Ann. dier mealla salute altrui quel tempo di mezzo; nel quale soprauennero & des. ad 17.

z Orlandin. Hift. Soc & p. lib.

Com-

Compagni; es'aggiunse loro vn Francese, per nome Gioùanns, paggio di D. Martin di Cordoua, ViceRè di Nauarra. Portauano tutti vna semplice veste sino al piè, di lana tinta in bigio chiaro, come il cappello; albergati per carità due di loro da Ferdinando di Para; due altri presso Andrea d'Arcè. Il Santo dormiua nell'hospitale, con cercar giornalmente limosina di porta in porta je trouando spesso affronti, e contumelie, vna volta fra l'altre fu sì mal trattato da vn Sacerdote, e da non sò quali otiosi con lui; che compatendolo il Camarlingo deli'Hospitale della Misericordia chiamato di Luigi d'-Antezana lo trasse in disparte, menollo seco, e in quello gli diede alloggiamento: era questi Lope Deza padred'Alfonso Deza, sì gran theologo poi nella Compagnia. la stanza però, che s'assegnò ad Ignatio, era da gran tempo abbandonata per horrende visioni, estrepiti di Demonij, che vi si patiuano. E prouollo egli; che la prima notte, nulla sapendo, raccapricciò a quell'improuiso sfuriar dell'Inferno. Ma tosto raccolto il suo spirito, gittossi ginocchioni; e superiore allo spauento, & alla zussa, con animo generoso cominciò a ssidar li Demonij, chiamandogli ad alta voce, e prouocandogli a far sopra di se quanto era in piacere a Dio. Non soffrirono quei maladetti humiltasì profonda: se non isbigottiti alla gran siducia: e suggirono senza più; rimanendo la camera da quel punto libera, e loro tolta di potere per sempre. Hora la detta Stanza, ch'il Santo liberò da Demonij, e c'habitò, è sua Cappella molto abbellita, e visitata con gran diuotion, e frequenza; e sta nella Chiesa; la quale a tal sine s'allargònel 1672.

In quest'hospitale ancora si procacciaua il pane limosinando: e perche i diuoti cominciarono a mandargli con che sostentarsi; e più di quanto gli bisognasse per viuere; lo compartiua tra poueri; e ogni dì lo portaua egli stesso a casa di quelli, che o per conditione honorata, o per infermità non poreuano mendicare. Ne sù testimonio Martino Sacz, vno de principali, e più ricchi d'Aspeitia; che condotto da suoi affari ad Alcalà; e per le cose da Santo, che ne vdiua da più parti, voglioso di vedere Ignatio da se già conosciuto; lo attese nell'oscir dalle scuole; riconobbelo; e tenutogli dietro, notò; ch'entrato in vna casetta, indi a poco ne partì. Vi entrò anch' egli; e trouataui vna vecchiarella necessitosa, & inferma; domandolla: Cosa sosse venuto a fare quello studente? e se sapeua, chi sosse e che ogni giorno le portaua la carità; e la consolaua con parole di Paradiso. Bene, replicò il Saez, some tornerà domani; gli di-

rele:

reterssche se rien bisognis dilmonera jiacht actto ; hauere persona da servirdo. Tanto ella sece: Ma il Santo, vedutosi osseruato, e scoperto, le disse: Horsu, Sorella, Dio sin al presente ci ha fatto del bene a tutti; seguitera l'istesso a prouederci; & io ve gli raccomendo. Nè ci tornò più. Per queke limosine più d'ogn' altrojo sat cea forte Diegord'Eguia, con prouederlo ne casi compassioneuoli; e con aprir gli armari; accioche il Santo prendeste drappi, esuppellettile, comegli piaceua: equesti, acui era palese librentione dell'Eguia, sicaricaua talvolta di panni, e di coperte, quante poteua; con caminar per le strade così; e recarle, doue gliene con-

staua il bisogno, a pouerelli.

Circa lo studio, misurando egli colle forze dell'assetto quelle dell'ingegno; e portato dal seruore, per desiderio di tosto darsi a condur sicuramente anime in porto vdiua la Logica di Soto, la Fisica d'Alberto Magno, e la Theologia del Maestro delle sentenze nel medesimo tempo, con grand'animo, con poc'ordine, con nissun profitto. e tanto più, che inuitato dalla commodità di quella giouentù, sottracua hormài tutto il tempo allo studiare (oltre quello, che impiegaua orando; e nel gire attorno chiedendo in prò de bisognosi, più che di le) per conferir di cose diuote; per insegnar la Dottrina Christiana; per visitar gli hospitali; per conuersar congli Scolari; e più a lungo cò più discoli, e con quei di maggior voga, intento a guadagnarne molti ad vn colpo, principalmente inducendogli a ritirarsi alcun giorno per meditare. Metodo santo, dice S. Francesco di Sales\*, metodo santo, samigliare ne \* Nel Teats. gli antichi Christiani, poi quasi affatto tralasciata; sinche quel gran die, 2.1.6.6.8. Seruo di Dio Ignatio di Loiola la rimise in vsa. Es Dio benedice--ua le fatiche sue ne cambiamenti di vita; che si faceuano, e nelle -continue conuersioni; di modo che venne in comun concetto d'huomo apostolico, e santo. Nè poteuasi altrimenti, al vederlo così acceso d'amor di Dio; e così auuampare nel ragionarne; che sembraua gittar suoco, e siamme, con cui accendeua gli vditori: Che con tali parole appunto esprimono più testimoni l'escacia del parlar suo in se prouata, & in altri. Ecome che conosceua la virtu di quelle verità euangeliche lauorate negli Esercitij; e le teneua im. presse nell'animo; considaua d'assalire anco publici peccatori, e di coscienza disperata: ese bene al principio tal volta li trouasse minacciosi, e terribili; alla sine li domana, e riducena: così stra gli altri vn gran Signor Ecclesiastico; che per la dissolutezza, e per lo seguito era la peste di quell'Università. Seppelorit Santo; e fatta ora-

tione, sù a trouarlo. Turbossi quegli all'ambasciata; e s'insospetti più, es'alterò, in vdire a dimandarsi vdienza secreta: pure si ritirarono; & Ignatio gli parlò, l'assai, lostrinse, il serì nel cuoreper modo; che quantunque alle prime salito sulle surie minacciasse di sarlogittar dalle sinestre; proseguendo però intrepidamente il Santo, in fine il rimise in se stesso, e'l ridusse a Dio, con maraussia de Seruitori; li quali poco auanti corsi alle alte voci del patrone (poiche di fuori non s'vdiua il Santo) pronti a qualche strana esecutione, lo videro vscire con termini di rispetto, e di gran riuerenza verso Ignatio; e lo sentirono comandar loro: Che apparecchiassero tauola, perche voleua secoa cena quell'hospite. Ne ricusò egli di compiacerlo, per meglio stabilirlo con discorsi pij. Finito che s'hebbe di cenare; ordinò il Caualiere; che apprestassero vna mula, poiche pioueua; ele torcie, per accompagnarlo, essendo tardi; esargli lume. Non accettò Ignatio la caualcatura; ma non potè scansarea partito alcuno i seruitori colle torcie: se bene poco dopo si tosse loro furtiuamente dagli occhi i; tornando essi storditi a casa, per non sapere, come, o doue sparito sosse su mon sosse de più cari amici, e partigiani del Santo. In somma cogli esempi, ecoste parole ammaestraua tanta gente, ch' era maggior il concorso all'hospitale per vdirlo; di quello sosse all' Vniuersta: e tal frutto produste, che la Città, poiche v'entrò egli, pareua tutta diuersa da quella di prima.

Eccitarono tali nouità quel popolo, e Studenti a parlar di lui: e attizzarono i Demonij a vendicarsi di lui, con sommouere alcuni scelerati a diuolgarlo vn incantator, e stregone. Et auuegna che sì satte voci non trouassero sede; nondimeno daua negli occhi a molti quel tanto numeroso, & assettionato concorso d'huomini, e donne, anco di conto, ad vdire vno, che non sapea più oltre della gramatica; quell'amistà con giouani tramutati per via discrete instruttioni, ritiramento, e silentio; certi ssinimenti, che alcuni patiuano in risoluere di mutar vita; la frequenza de Sacramenti, che s'introduceua ogni domenica: notutà in quei tempi sì biassmata; che il Dottor Alsonso Sanchez Canonico di S. Giusto negò vn di publicamente la Comunione ad Ignatio, con riprenderlo di troppa domestichezza con Dio: benche rautedendosi, lo compiacque immediate; pagato dal Signore nell'atto di comunicarlo, con diuotion', e tenerezza non protuata mai più, sinoa non poter frenare il pianto; anzi quel dì medesimo volle seco a tauola Ignatio, e trattollo cothe vn Santo; principalmente dopo che l'hebbe vdito

secon-

secondo ilsuo costume a ragionare. Hor queste cose, o ingrandite, o alterate, arrivarono all'Inquisitione di Toledo; che spedì secretamente D, Alfonso di Mechia Canonico di quella Catedrale; con ordine, che co'l Dottor Michele Carrasco Canonico di S.Giusto in Alcala prendesse informatione, e riferisse. Fecelo con oc- Cominciando, Nouemb. cultissima, & esquisita diligenza sopra la vita, e dottrina d'Igna- 1526. tio, esaminando con giuramento il P. Frà Bartolomeo Rubio Francescano, e altri assai tutti autoreuoli; che lo praticauano, e poteano darne conto: e trouatolonell'una, e nell'altra Santo; senza nè pur rederlo, partì; lasciato in sua vece per quello accader potesse, Giouan Rodriquez di Figueroa, Vicario Generale d'Alcalà per l'Arcinescono di Toledo. Nè andò molto, che questi, chiamato Ignatio; significogli quanto erasi satto d'inquirire sopra di lui; e con qual sua lode; rallegrarsene seco; & esortarlo a proseguir gli esercitij soliti, & aiutar le anime, come gli sosse in grado. Solo non piacergli quella vnisormità d'habito in lui, e ne Compagni. Et egli ad vn altro, e a se lo tinse in nero; a due in lionato; alquinto lasciollo, com era. Nouamente verso Natale gli ordinò il Vicario, che non andasse a piedi scalzi, e si ponesse le scarpe; come sece. Ma tacciandolo alcuni di sospetto d'heresia; il dili 6. Marzo Vicario nell'anno seguente i rinouò le inquistioni, e gli esami di 1527. testimoni domestici, e di vditori quotidiani del Santo; li quali ne dissero encomi; e due tra questi deposero di restar tanto mossi dall' vdirlo, che volcuano andare ad vn deserto per sar penitenza: si che tutto riusci vn lungo, e giustificato processo di virtù, e di lo-di sue. onde nè chiamollo; nè si dosse di lui; anzi gli prese affettion, e rispetto: benche tosto un accidente il rendesse tutto altro. In questi giorni Calisto, vno de compagni, staua per malathia vicino a morte in Segouia distante due giornate: il che saputo da Ignatio, subito si pose in camino; senza mangiare, o riposar giorno, e notte, ad apportargli presto soccorso. E veramente l'aiuto su del Cielo; peroche al dilui arriuo quegli vscì di pericolo. Così, lasciatolo in conualescenza, egli fece sollecito ritorno ad Alcalà, per continuarui le sue apostoliche fatiche; ma trouò con disferente faccia le cose. Tra molti, che vdiuano Ignatio, e si giouauano de suoi documenti, erano due nobili Vedoue, Maria del Vado, e Luisa Velasquez, madre, e figlia, equesta di buon garbo, e giouane: hor venuto loro, con affetto di patir per Christo, gran desiderio di pellegrinare a diuoti luoghi della Spagna, e di far negli hospitali prodezze di carità, e di mortificatione, conferiro-DO

no ciò co'l Santo; da cui furono riprese, con mostrarci mille pericoli, & inconuenienti; e come non mancaua nella patria maniera di sodisfar senza rischio alla diuotione; per lo che si rimasero.
Quando sotto gli vitimi giorni di quaresima, per passarli più diuotamente; ritornate su'i pensier di prima, s'auniarono a piedi: con vna seruente, in habito di pellegrine, accautando, verso il Sudario di Giacn, e la Madonna di Guadalupe; non hauendone facto alcun motto ad Ignatio, perchenon si opponelle, ma precisamente ad alcune poche lor confidenti. Varie furono la dicerie sopra di quello; finche hauutosi dalle consapeuoli, quella non esser suga; ma pio pellegrinaggio; tutte le maladicenze andarono sopra Ignatio; eome presunto autore della sconsigliata risolutione. Smaniaua più d'ogn'altro il Dottor Pietto Cituelio; alla cui cura stauano quelle donne: per la qual cosa non si fidando a bastanza di Matteo Pasquali, Catalano, a titolo d'esser partiale d'Ignatio; benche toccasse a lui, come a Rettore dell'Vniuersità, veder le cause degli Scolari; giudicar, e condannare in quelle; si riuosse al Vicario Figueroa; e per la riputatione, in cui era, n'ottenne il mandato della cattura; la qual subito s'eseguì, comandando l'Vssiciale ad Ignatio l'andar seco: & egli con allegrezza, e mansuetudine lo seguitaua. Nel che fare così fira birri, e disonori, s'incontrò per sua maggior vergogna in D. Francesco Borgia, figliuolo del Duca di Gandia, giouinetto all'hora di circa dicisette anni; con mirarsi ambidue inquella diuersità. E pur voleua Dio; che a suo tempo chi adesso caminaua tra inchini, e corteggi, sosse già Duca, e ViceRè, veduto da mezza Roma prostrato a piè d'Ignatio supplicar d'essere ammesso per suo suddito, e schiauo.

Hora similmente non iscemaua punto ad Ignatio il credito, l'amore, il concorso de suoi diuoti; anzi Caualieri, e Dame principalinon haueano a vergogna, o a schiso, l'entrar nella medesima carcere a visitarlo; e ve lo trouauano di enor sì contento, come se sosse nell'atrio del Paradiso: e ve lo sentiuano parlar di Dio così altamente, che vsciua di se; con parer prigione più come pazzo, che come reo; dicendo: Non essenti cosa più dolce, che patir per Dio; poiche non v'essendo cosa più dolce, che l'amor di Dio; nè maggior amore, che patir per sui: per ciò non v'era maggior doscezza, che patir per sui. E ciò con vehemenza di spirito superior talmente all'humano, che visitandolo Giorgio Nanerio, primo Lettor di Sacra Scrittura, carissimo a Cesare; per senno, e per pietà stimatissimo; restò preso in vdirlo; nè si auuide passar l'hora del leggere: ito poi allo studio in fretta; con volto d'huomo suor di seper

se per marauiglia, salutò gli Scolari con queste parole; Vidi Panlum in vinculis: paragonandolo con S.Paolo nella generosità del patir per Christo. E ben s'addattano a S.Ignatio le parole di S.Paolo, che la Chiesa gli applica nell' Epistola della Messa: Secundum enangelium meum, in quo laboro vsque ad vincula, quasi malà operans; sed verbum Dei von est alligatum. 4. Sollecitaua in que 4 2. Tim. . 3. sto mentre il Vicario contro di lui gli esami: in cambio però di prouarlo reo; furono tali, e tante le testissicationi della vita esemplare; della dottrina vera, delle fatische zelanti; de buoni effetti, e frut, to di quelle; ch'il processo mostraua esser fatto per canonizare vn Santo. Nè mancarono persone di gran conto, che si offerirono ad Ignatio per aiutarlo; volesse o difesa, o fauori,; tra l'altre furono due Signore principalissime, D. Teresa Henriquez, madre del Duca di Macheda, e D.Leonora Mascaregna, Dama dell'Imperatrice; le quali dal parlargli due anni auanti in Vagliadolid; oue staua la Corte all'hora; ne rimalero con ammiration, estima di Santo. Ma cra sì lontano egli dal voler patrocinio per liberath; che non vollenè Procuratore, nè Auuocato per difenders. È poiche Calisto, vditane la prigionia, venne da Segouia, e si pose da se nella quod cst super humanam natustessa carcere; l'inuiò egli subito al Vicario; da cui hebbe ordine di ram? Missus in tornare alla prigione: doue nondimeno dimorò poco; procuratane la liberatione da Ignatio molto più sollecito della sanità del Com pagno fresco del male; che della propria sua causa; la qual diceua: salute cogitabat. Esser causa di Dio: e a lui toccare il condursa. Dopo diciotto Chrysost. in cap. giorni, da che staua carcerato; senza saperne, o imaginarsi la cagione; venne a visitarlo il Vicario con vn Notaro: e tra molte interrogationi, che gli fece; vna su: se guardana il sabbato: Ris pose Ignatio: Che si, a riuerenza della Vergine Maria; non perche aderisse a Guidei, cosìodiati nel suo paese; che nou ve ne baneano voluto mai semenza \* finalmente interrogatolo; se hauesse per \* vedi nel Capo suaso a tali, e tali donne vn pellegrinaggio? e hauutone vn sincero 21.41 n. 25. Di No: gli pose la mano sulla spalla; e sorridendo: state, disse, di buon cuore; che non per altro sete prigione. Ben' è vero; che se il vostro parlare portasse manco nouità; voi ne stareste meglio; & io più contento. Ignatio a questa parola; di chiamar nouità l'aiutar le anime, vscita dalla bocca di chi per vsticio doueua promouerlo, non condannarlo; soggiunse con maniera modesta, è graue: Signore, io non haurei creduto; che fosse nonità parlar di Christo fra Christiani. Verso li diciotto di Maggio ecco tornar le tre Pelle-grine, quaranta due giorni da che partirono: le quali esaminate

carcerem non de sollicitus erat; sed de aliorum

diedero il compimento alle proue dell'innocenza d'Ignatio. E passati altri dodici giorni per terminar gli atti della causa, il primo di Giugno del 1527. si lesse ad Ignatio la sentenza; che lo dichiaraua innocente assatto; e sì nella vita, come nella dottrina incolpabile. poi gl'ingiungeua il deporre dentro a dieci di egli, e li Compagni, l'habito, che vsauano; e vestire all'ordinario degli Scolari di quella Vniuersità. Oltre a ciògli vietaua grauèmente il predicare in publico, & in priuato; finche con quattro anni di studio compisse il corso della Theologia. Chinò egli humile il capo: e quanto al vestito, replicò al Vicario: Ben potere obedirso nel metter giù la veste, che portana; non così nel prender l'habito di scolare, d'assai prezzo; non hauendo al Mondo più di quel poco pane, che gior-

nalmente accattana per vinere.

Raccomandollo dunque il Vicario a Giouanni Lucena honorato chierico, impiegato del continuo in opere di carità. questi con Ignatio a canto andaua mendicando il danaro necessario per ciò: e capitato sotto la casa di Lopez Mendoza; dou'era vn gran ridotto e di Caualieri, che giucauano alla palla, e d'altri, che stauano a vedere; siaccostò; echiese limosina per tal'essetto. Lopez, il quale hauea rancore con Ignatio peralcuni auuisi da lui riceuuti del viuer suo scorretto; riuolto al Lucena: Non si vergogna, disse, vn par vostro cercare per un ribaldo come costui? Che possa io morire abbruciato; s'egli non merita il suoco. Grande su lo scandalo di queste parole in quantin'hebbero notitia: nè tardò Iddio a farne vendetta; e'l suoco, giache Ignatio no'i meritaua, tolle all' altro quell'issesso giorno la vita. posciache giunta di li a poche hore la nuoua del nascimento di Filippo II; e subito preparandosi selse son vna torre del suo palazzo con vno schiauo, & vn paggio, cominciò a scaricare archibugi: quando vna scintilla portata dall' ira diuina toccò vna massa di poluere, che quiui era per fuochi artificiati; e leuata gran siamma, n inuolse il misero Gentilhuomo; il quale ardendo, emandando vril da disperato, morì. Come il Santo l'intese; prorompendo in lagrime di compassione, sclamò: Poueretto! se lo annuntiò da se questo sine, certo contra mia vogsia.

Era parso al giudice di porre Ignatio in libertà: ma considerando egli d'hauere il piede sciolto, e legata la lingua; essendogli tolto il fauellar di Dio, e con esso il guadagnargli gente nuoua, e coltiuar la già guadagnata; riputò meglio trasserirsi a proseguir lo studio, e l'aiuto dell'anime in Salamanca: e ne volle il parere dell'

Arci-

Arciuescono di Toledo, per informarlo advn tempo delle sue operationi, ede contrasti sostenuti. Era questi D. Alfonso di Fonseca; e si trouaua lungi cento cinquanta sei miglia in Vagliadolid; oue laccosse humanissimamente; con lodarlo ancora del disegno; animarlo a continuar nel suo zelo; voler prouederlo pe'l viaggio; & assicurarlo d'assistenza, eprotettione in ogni assare. In tanto i Compagni venuti più oltre due giornate stauano già in Salamanca: doue arrivato Ignatio; nè sapendo l'albergo loro, se n'entrò diritto in vna Chiesa: in cui mentre si trattiene orando; vna buona Donna, per instinto dello Spirito Santo (se non sù Angelo del Cielo in tal sigura) venutagli appresso; e dimandatolo di suo nome; tutta sesso.

sa, il guidòlà, oue quelli dimorauano.

Et eccolo a ripigliar subito le solite occupationi dello studio, e del conversar fruttuoso, con parlardi Dio in publico, & in priuato; e con seguirne mutationi di vita in tanti d'ogni qualità, e stato; che già sene saccuano le marauiglie. Haucua però proseguito poche settimane, quando il Confessor suo Religioso Domenicano l'inuitò a pranso vna Domenica, con soggiungergli: Che andasse apparecchiato di rispondere a vari dubbi de suoi Frati. Vi andò con Calisto: e finito il desinare, si ritirarono in vna cappella il Confessor con essi, e due altri Frati; vn de quali era il Vicario, che gouernaua il Conuento inassenza del Priore. Questi, lodato Ignatio del suo spirito, di cui vdiua tanto dirsi; l'interrogò; Cosa mai hauesse studiato? e quello sapeua? Rispose Ignatio: D'hauere studiato poco ; e di non saper niente. Dunque, ripigliò l'altro, voi predicate; e non sete theologo? Non predico, disselgnatio: maragiono alla buona delle cose di Dio. E domandato di quali? Rispole: Della bruttezza del pessato, e dell'eccellenza delle virtà, per indurre gli huemini al bene. All'hora il Vicario: Questa è profonda theologia; disse: Voi non l'hauete studiata; dunque lo Spirito Santo ve l'hà infusa. E questo bramo intendere ; che riuelationi siano coteste dello Spirito Santo? Qui tacque Ignatio: poiche intendeua dell'vso de vitij, e delle virtù in ordine alla salute; l'altro intendeua della specolatione, come se ne tratta nelle Scuole. Perche nondimeno quegli lo stimolaua; diste: Basta, Padre: non è bisogno passar più oltre. Ma non finendo il medesimo d' importunarlo su'l rispondere all'argomento dello Spirito Santo; aggiunse questo solo: Io, Padre, non dirò altro; se non mi stra commesso da superiore, a cui sia in obligo di obedire. Onde il Vicario, pensando d'hauerlo colto: Stiam freschi, esclamò: il Mondo è pieno

Chereste, con surgerne delle nuoue tutto il di; e vincresce scoprir ciò, che insegnate? Aspettatemi pur quì: tronerd ben io la via di farui dir la veritd'. Partirono i Frati; e fatte serrar le porte del Conuento, menarono amendue in vnacella; con tenerueli finche si negotiaua colla Giustitia. Veniuano intanto molti di quei Reli-giosi; eparlando eglia tutti di cose spirituali con serenità, equiete; altri lostimauano Santo, per non potere vn sì profondo cono-scimento delle cose di Dio vscire, se non da vn altissima contemplatione: persisteuano altri non potersi comportare senza pericolo, che vn idiota si facesse maestro. Incapo a tre giorni su dal Vicario del Vescouo mandato vn Vsticial suo; che li conduste prigioni; eli pole, non a basso con gli akri carcerati, ma di sopra in vna stanza rumosa, horrida, esteente; con serrare a ciascun d'essi vn piedea capo d'vna catena lunga dodici palmi; talche non poteua muouersi vno senza tirar l'altro: tutto però con si gran giubilo del Santo, che passò quella notte cantando co'l Compagno salmi, e lodia Dio. Il di seguente molti diuoti, che venuti a visitarlo videro; come non hauea doue stendersi, fuor della nuda terra, e questa lorda, e fangosa; vollero per ogni modo prouederlo di letto, di cibo, & altre commodità: ricusando egli, e lagnandosi: Che non mostrauano d' amarlo; mentre scemar gli volenano le sue delicie. Che se sapessero, qual felicità sia patir per Christo; non gli haurebbono compassione, ma inuidia. Dopo alquanti giorni (ne quali, per considerarle a minuto, presero tutte le sue scritture; nè d'altro erano, che di cose dinote) venne il Vicario; & esaminò a lungo separatamente ciascun di loro: dimandò anco del Libro degli Esercitij, che tosto glisti dato da Ignatio; con significargli di più: Trouarsi nella Città tre altri suoi Compagni, & insegnogli la casa dell'habitatione, perche a suo piacere li prendesse, & esaminasse. Come segui; facendoli porre a basso nella carcere comune; acciò che non potessero darsi lingua con Ignatio: il quale in questo mentre non permisemai; che da veruno si prendesse a disendere, o sauorir la sua causa: finche chiamato su dauanti a quattro Esaminatori; Isidoro, Parauigna, eFrias; equesti Dottori; e'l quarto Baccilier, pur di cognome Frias; & era il Vicario del Vescouo. Ciascun di questi gli fece diuersi quesiti, e sottili, anco di materie theologiche più sublimi; come della Trinità, dell'Incarnatione, dell'Eucharistia, per insino di Legge Canonica: & egli, protestando prima di non hauerlettere, sodisfece atutto, e a tutti, con talsodezza di dottrina; e contermini sì proprij; che cagionò stupore. Appresso gli coman.

mandarono, che iui dichiarasse il primo de dieci precetti nel modo, che al popolocostumaua. Lo sece: ma perche della stima, e dell' amor di Dionon sapea parlar, se non da vero; disse intorno a ciò tante cose, tanto straordinarie, tanto bene; che cauò lor la voglia di addimandare altro. Vna sola difficoltà mostrarono d'hauere: Come in certi suoi scritti assegnasse la disserenza fra's peccato mortale, e'l veniale; che solo con molta scienza si può discerner', e determinare. A che diede Ignatio questa precisa risposta: Se la dottrina è buona, non si può riprouare: se non è buona; voi, che sete più sa-

uj, condannatela. Nè seppero essi più che si dire. Intorno a questo tempo successe; che i Carcerati vna notte, sforzate le porte della prigion publica, fuggirono; rimanendo i soli tre Compagni d'Ignatio, da lui addottrinati ad abbracciar li disastri come fauori di Dio, per cui patiuano; & a non temere, perche in-nocenti. così la seguente mattina furono trouati nella prigionea porte spalancate, con riputatione ancora del Maestro; non che di loro: a quali, fino al terminarsi del processo, su data vna casa vicina più per albergo, che per carcere. Al Santo però incatenato come prima cresceua ogni giorno il concorso etiam di persone conspicue, tra le quali D. Francesco di Mendoza; che poscia Vescouo di Burgos, e Cardinale, su segnalato amico, e protettor suo, e della Compagnia. Questi lo compatiua vn giorno, e si condoleua molto di quella catena tanto indegna di lui: Ma egli fattosi vna siamma in volto, come soleua nello sfogar qualche affetto verso Dio, gli disse: Ancor' a voi replicherd quanto poco fà bò detto ad vna Signora, che venutami a vedere, facea gran lamenti sopra questa; ch'ella chiamana miseria estrema; & è mia estrema beatitudine: Se amaste Dio di cuore, intendereste, che il patir per lui è vn tal diletto, che tutti insieme i piaceri del Mondo posti all'incontro no'l contrapesano. E per me, vi dico in verità: Che tanti ceppi non bà Salamanca, nè tante catene; che non ne brami assai più per amor di quel Dio; per cui porto questa sola; che ancor troppo vi sembra per me. Alcune Religiose parimente consapeuoli dell'indegna, e cruda prigione, gli scrissero condolendosi colla sua inno-cenza, e dolendosi de Giudici. Rispose il Santo in carta con riprenderle del non conoscere i tesori ascosti nel patir per Christo: e scoprendo il suo diletto in soffrir quel poco, e'l desiderio di molto più, gliene sece loro venir voglia, & inuidia.

Essendo stato in carcere, & in serri ventidue giorni, sù egli cò i Compagni chiamato da Giudici; & hebbe per publica sentenza la

solen-

soleme dichiaratione dell'innocente sua vita, e della sana, e santa dottema lua; con libertà non solo d'vscir di carcere; ma di viuer', e dipiedicar, come prima; con rendergli parimenti liberi da ogni ceulura gli Esercitij. Solamente si astenesse, mentre non era theologo, dal definire quali colpessano mortali, e quali nò. E questo, st dichi raua non già in pena di errore; ma per elsere sì difficile a risolucrio, che gl'istessi huomini di gransapere vanno adagio. Con ciò parue a Giudici di trattarlo con quel rispetto, di cui lo stimauano degno: e in licentiarlo v'aggiunsero segni, e parole d'affettion singolare; massimamente il Vicario Frias; ch'era statonon tanto il più rigido nelle dimande, ma sì crudo nel tenerlo in vna prigione, che lenza la catena pareua castigo, non custodia. E pur su vero; che la maggior parte di quelli, che in Salamanca, & in Alcalà presero ne loro tribunali a sospetto d'hipocrissa, o di non sincera fede Ignatio, e trattaronlo indegnamente; lo videro su'I tenore della medesima vita riuscito indi a non molto aquella eminenza di santità, e d'opere, che da ogni lato si vdiua; e mandarono a raccomandargli le proprie anime, come a Santo; e non potendo ristorarlo in altra maniera de disfauori fattigli, fauorirono a tutto potere la Compagnia. Così quel Figueroa, statogli già più nemico, che giudice, fatto Presidente del Real Consiglio di Spagna, ne sù tenero amico, diuoto veneratore, piangendo a piè del P. Fabro, e prosellando di riconoscere in lui S.Ignatio.

Ma Dio no'l voleua lungamente colà; epare, che lo affrettasse ad vscir della Spagna, perche la risolutione di studiare, che tenne in tante varietà sempre immutabile, il tirasse finalmente a Parigi; e le scorse fatte in Alcalà, e Salamanca, seruissero a dar notitia di lui, e trargli dietro huomini eminenti per santità, e per lettere; còi quali, e con altri, che gli teneua là preparati, metresse mano alla grand' opra della Compagnia di Giesù; poiche dall'Vniuersità d'Alcalà vscirono 3. de primì, e principali suoi Compagni, Lainez, Salmeron, e Bobadiglia; e nel 1546 il P. Villanoua inuiatolà dal Santo diè principio a quel Collegio stato gran teatro del Deza, del Vasquez, del Suarez, dell'Azor, Arrubal, Torres, ed'altri celebri Dottori, c'hanno illustrato la Theologia, e la Chiesa: così a anni dapoi mandò il P. Michel Torres a sondare il Collegio di Salamanca; da cui hà riceuuto la Compagnia il Cardinal de Lugo, il Suarez, il Valenza, il Maldonato, il Ribera, e molti di prima nobiltà della Spagna: per non dire deg'i Huomini Apostolici vsciti dall'uno, e dall'altro, c'hanno conuertito innumerabili peccatori, Here-

Heretici, e Gentilinell Europa, nell'Asia, e nell'America, c'han dato il sangue per la Fede, che predicauano; c'han risplenduto per virtù, e prodigij. Egli dunque, che miraua più oltre, vedendo con quella riserua serrarsegli obliquamente la strada per aiutar l'anime: poiche facendo al peccato guerra (si come la faceua il peccato a lui, solleuandogli contro accusatori, e nemici) se hauesse proseguito a detestar, e condannar le ossese di Dio, poteua interpretarsi esser questo vn desinirle per graui; stabilì di passare a Parigi; doue, per esserui tanto sorestiero, e non tener quel linguaggio, haurebbe hauuto men disturbo negli studi; e per la fama, e frequenza di quell'Vniuersità più seguaci della sua impresa, e soldati a Christa da radunare.

### CAPOX.

Longanimità del Santo, e gran fortezza d'animo nello studiare in Parigi: oue con somma lode si addottora. Suoi disagi, e sue penitenze quiui; sue contemplationi; e frutto, che sà vniuer-salmente ne prossimi: per la qual cagione vien perseguitato da Demonij, e da gli buomini. Atto di Carità più non intesa ver-so chi l'hauca tradito. E publico vituperio, che nell'apprestar-segli risulta in suo esaltamento.

Ltre che non tutti li Compagni d'Ignatio haueano cuore per viaggio sì lungo, e disastroso, e così esposto a suenture in quei tempi sfortunati; consideraua egli saggiamente; quando anco peruenissero a quella Metropoli senza intoppo; essere incertissimo, qual commodo per sostentarsi, e per istudiare, potessero hauere in mezzo di natione all'hora più che mai contraria, e dissidente. Gli parue dunque, con assenso loro, d'andare auanti; e se tralucesse speranza di potergli alimentar colà, chiamarli quanto prima; se altrimenti, fargli auuisati; acciò che colla stessa vnione d'assetto, benche dipresenza lontani, attendessero alla Filosofia, e alla Theologia; per polcia riuedersi, a Diopiacendo. Accordato questo; con essersi trattenuto tre settimane da che vscì di carcere; non valendo nè offerte, nè prieghi di principali, e d'amici, a quali nedoleua sin all'anima; parti di mezzo inuerno, a piedi, cacciando inanzi vn asinello carico di libri. Con più di 170. miglia giunto a Barcellona; doue tanti conoscenti haueua, e tanti diuoti; glisu mestieri contender, e far violenza per isbrigarsi dagli abbracciamenti,

menti, e dalle lagrime de suoi cari; li quali tolerar nè volcuano, nè sapeuano, che lasciasse il loro per vn paese straniero; e senza necessità mettesse in manisesto rischio la vita. Gli proponeuano l'asprezza del freddo: le strade impraticabili per la stagione, molto più per lipericoli, sì di malfattori, massimamente a confini d'amendue i Regni; sì di soldati, essendosi accesa pur all'hora di nuouo guerra sanguinosa tra Francia, e Spagna; e raccontauano esempi molti, e recenti d'horribili crudeltà commesse controi viandanti da questi, e da quelli. Nondimeno costantissimo sotto la protettion divina, sprezzando i pericoli, & itrauagli, fece partenza su'l princcipio dell'anno 1528. e sempre a piedi, trauersando la Francia, senza compagno, senza guida, ma non senza speciale sauor del Cielo, sano arriuò a Parigi, entrato già il Febraro; con hauer satto da Barcellona poste cento, e miglia sopra ottocento: si che il viaggio suo a Parigi da Salamanca d'inuerno, e a piedi sù di mille miglia.

Quiui tirando suoi conti del progresso debole satto nelle scienze fin a quel tempo, giudicò di contribuir meglio al seruitio di Dio ricominciando gli studi da capo, non più confusi, e d'ogni materia insieme; anzi ordinatamente,-con agio, sin da principij d'humanità; e questo con applicatione, senza diuertir tanto negli aiuti del prossimo; nè spendere sì lungo tempo in accattare ogni giorno il pane; giache gli erano venute dietro certe limosine in polize mandate dalla Roselli, & altri amoreuoli di Barcellona, la onde si acconciò in vna casa, pagandone la parte dell'affitto con altri Spagnuoli, chel'habitauano; ad vno dequali diede in deposito il danato, c'hauea riscosso; per conseruar, quanto poteua, il proponimento della sua volontaria pouertà. Ma suani tantosto vn tal commodo; perochecolui, al quale confidato hauea li danari, ch'erano venticinque scudi, se ne fece bello, consumandoli tutti: e non hauendo, come restituirli; sù necessitato Ignatio rimasto pouerissimo, senza prouision alcuna, elungi dagli amici, supplicar, & hauerlo a gratia, di ritirarsi per ricouero nell'Hospitale di S. Giacomo; e per viuere, andar d'vscio in vscio chiedendo vn tozzo. Equantunque il mendicare per Christo non gli sossenuouo; e dasse anzi diletto al suo spirito; gli apportaua però sconcio notabile allo studio: altrettanto pure l'eccessiua distanza del Collegio di Monteacuto, doue sentiua humanità, dall'hospitale; maggiormente che chiudendo questo le porte per tempo la sera; nè le aprendo la mattina se non leuato il Sole; perdeua egli, per quanto sollecito fosse, buona parte degli esercitij scolastici, e delle lettioni; che l'inuerno auanti giorno cominciano colà, e finiscono a notte. Scrisse perciò a Compagni di Salamanca: con qual trauaglio le cose gli succedessero; come appenas trouaua mendicando, con che sostentarsi; e quanto poco speraua di potermantenersi: raccomandandoglia D.Leonora Mascaregna; che in rispetto di lui molto li fauorì: finche separatisi l'uno dall'altro; se n'andò ciascuno doue più hebbe in grado.

Et era sì ferma in Ignatio la risolutione di studiare; sì viuo l'ardor, e'l zelo difar conoscere Iddio, & impedirne per tutto le ossese; doue mirauano queste industrie tanto laboriose; che non gli souuenne partito alla mente per ciò, a cui pronto non sosse di gittarsi, sino a mettersi per seruitore con qualche huomo di lettere; che gli sosse patrone in casa, e nella scuola maestro: il che se otteneua; staua disposto di riconoscer, e seruir Christo nel patrone, gli Apostoli ne condiscepoli. Contutto ciò su voler di Dio, per assinar le virtù del suo Seruo, chenissuna delle molte diligenze da lui, ada suoi amici vsate per ciò, potè giamai riuscirgli. Finalmente a consiglio della necessità, e d'vn'amico Religioso, consultatolo a lungo con Dionell'oratione; determinò d'andar ne tempi delle vacanze in Fiandra; e quiui da ricchi Mercanti di Spagna raccogliere in limosina quanto gli bastasse per viuere poueramente vn'anno. Fecelo; en hebbe l'intento: anzi la terza volta passò anco in Inghilterra di quel tempo catolica; e trouò in Londra carità copiosa. Un tale andare a piedi si lontano, e palesar per tutto una miseria estrema; parue a Giouanni Madera suo paesano torto gravissimo a Casa di Loiola; con fargli coscienza di manisesta ingiustitia; perche, non essendo patrone della riputatione disua Famiglia, la metteua in vituperio. Nè potendolo Ignatio, per quanto s'argomentasse, disingannare: fatte più copie della questione: Se >n Caualiere, che per amor di Dio hà rinonciato al Mondo, poteua senza scrupolo d'infamare il Casato, cercar per vari paesi limosina ? le diede a migliori Dottori della Sorbona, perche rispondessero: & hauuta vnisorme da tutti la risposta: Non essere in ciò sospetto di colpa veruna; sodisfece al Madera, & alla ragione ancora della Volontaria Pouertà; che nobilitata da Christo non può denigrar lo splendore diqualunque sia stirpe la più illustre.

Vero è, che quella carità, e zelo; che sì spesso gli fece imprendere vn viaggio tanto lungo, e faticoso; glielo risparmiò ancora in auuenire: poiche li Mercanti stessi gli faceuano pagare in Parigi quel danaro, che per sua pietà ogn'vno spontaneamente gli assegnaua; e questo con qualche altrosoccorso mandato di Spagna da suoi diuoti,

. . . . . .

era tanto; che poceni non isis egi vinerie, ma far le spele ad alcuni compagni, esti iliti peneri i gran aumero, iargamente souncnendoli, mafemamente mirmi, e vergognoti. Ne altro indulle i ladani Marcanti ed affere identidati processo, e folleciti di liberar bi delle molecite de camine; elle de le terrordinarie fancità in fui considuta nei penticario. Ev è mencaria, come in Ameria, e in Brui partir sur Bez , 'quae criminatica en en crimination de l'antenandre logimente con nde quai giornani è americi recent la abergato in cala. Di Bruges particolarmente necciona insulante conie; vina è di Confaluo Agu got, perious rott, cument, à quaitente preso d'Ignatio in moto, che postis poi mai par voire a Parigi per vederso; e volle sempre d'anne intropacie suma dient, per godenselo tutto, cuore a cuere, in comerciation ceixie. Giomanni Polanco scrisse altra incei dei modetimo kauco: ecui lenicii chicre fleto presente: Locuero Vines. general memorin giudicio, & in cruditione, tenne ignutes into a tambia per cumià; e come l'odi parlar di Dio con que procincia interesta, e quella pratica di spirito; ne rimase attenues; e parteno cine di, cine ad admi: Lock donne è un santo; t immerà un es quaixie seigime. Così ne lampeggiana la santi-tà; ne tradacturant a l'aperar cole insigni per Dio. Con det-vi s'appach di propiosito. Non dicando però acerre hore d'ogni di, ene gronne dieri, Circuma in l'incaminar prinatamente alla victed con productiora, e cri gà Elercitif Spiritualiquanti poteus, in partacolice desis Seudente: e ne ridule molti, anco nobili, e di egregre pasti. a praasiti Iogai cola. E abbracciar liconsigli deli' Fusthering, inguendent in gran dire neil Vniversitä; e sopra tutni il i inutatione di tre giouani Spagnuoli allai conosciuti; Giouan-ni il i aitim, cercilente ingegno, e Dottore nel Collegio della Siriana, il il Peraita; e questi nobili, e ricchi; & vno degli Amadan, thi aghan: liqualicolla domeltichezza d'Ignatio, e cò eli likuritui renduto il tutto lino ilibri; e dato il prezzo a poueni, tiritmanuncialuettamente vettiti nell'hospitale di S. Giacomo a vincie di quello, che accattauano per amor di Dio; con cui trattencuanti la maggior parte del tempo in oratione. Ma furono tothe lere d'interné parcuti, e amici, supplicheueli, e minaccios, con aiti, e lui ighe; nè queste bastando per l'intento, vennero alla sunta i e comati con huomini d'armi, li cauatono violentemente dall'holpitale, trascinandogli alle case di prima; doue

tanto

tanto seppeto dir, e fare; che in fine li tidussero a comparir nel di fuori, come gli altri, almeno per insino a che finiti gli studi

tornassero in Ispagna.

Correua intanto voce fra molti : essere queste pazzie : Ignatio essere vn mego; che con incantesimi togliena gli huomini di ceruelto, e più di tutti si faceano sentire due stimatissimi. Dottoci, Pietro Ortiz, Spagnuolo, e Diego Gouea, Portoghese; questi appassion nato per l'Amadore, scolar suo; l'Ortiz per gliahri due: ne prima si taeque, che sosse giunto il susurro al P. Maestro F. Matteo Ori dell Ordine di S. Domenico, Inquisitore; il quale dal raccon-to, che gli su fatto, indouinando, qual sosse l'arte magica d'Ignatio, il volle conoscere. Ma era egli fuor di Parigi: peroche quel Compagno di camera, che fatto gli hauea la brutta burla di trusfargli tutto il danaro con gli enormi pregiudici praccontati; nel suggire alla volta di Spagna, s'ammalò grauemente in Roan; doue attendeua opportunità d'imbarcarsi: e ridotto all'ultimo delle misserie; non vedendo in chi considere, suor di quel medesimo, c'hauea tradito; gli sece intendere l'insche suo stato. E bastò ad Ignatio il saperlo: accidene subbito corresse a pagar quell' inciprie Ignatio il saperlo; acciòche subito corresse a pagar quell'ingiuria con inaudita carità. Per giouargli presto, non disserì punto; imman-zinenti si pose in viaggio: e per meglio giouargh, determinò di fare a pie scalzi, per terra, e sempre digiuno, senza gustar minima cola, tutto quel camino di quali nonanta miglia; onde ritirossi nella Chiesa di S. Domenico, ch' era li presso, a consigliarsi con Dio; per tema di errare in quell'ardito proponimento; e per osse-tire alla Maessà sua vna sì gran penitenza in pro dell'anima, e del corpo di quel meschino. E sù esaudito. Senti nel principio vna insolita fiacchezza; indi vna come insensibilità di tutte le membra; che gli pareua impossibile dare vn passo: pur nondimeno vincendo la natura, o la tentatione; o anzi l'vna, e l'altra; e violentando se stesso, arrivò ad Argiantul, noue miglia discosto da Parigi: doue mentre si sforza di salire vna collina; e rinoua il proposito, se bisognasse, di strascinarsi anco per terra, e digiuno a Roan; Iddio all'improuiso, e miracolosamente gl'infuse così gran lena, e vigore; che in trentatre altre miglia, che caminò quel dì, non gli parue d'andare a piedi nudi per terra; ma d'esser portato a volo per aria. Nonsenti mai nè same, nè sete, nè stanchezza, nè tedio: tanto andaua rapito da Dio, e in Dio! Et era sì copiosa l'assuenza dellecelesti dolcezze; ch' era costretto di quando in quando sermarsi; e mandar voci, e grida per issogar

la piena del cuore. la prima notte dormi ad vn hospitale nel mede-simo letto con vn mendico; la seguente notte alla campagna sù la terra; il terzo di giunse a Roan: doue cercato il disleale Amico; e trouatoloin pessimo stato; l'abbracciò, loseruì, lo prouide, sino a ridurlo suor di pericolo, e sano: indi gli procurò il passaggios'vna naue, con fornirlo di danaro, che raccolle mendicando, e di lettere difauore a conoscenti; e mandollo stupefatto, come si trouasse al Mondo vn huomo, che delle brutte ingiurie si vendicaua con insigni beneficij, e pagaua le atroci osfese riceuute con espor la propria vita. Quando ecco gli capitò lettera d'vn Amico, che l'auuisaua di querela data contra lui all'Inquisitore, e come questi lo cercasse. Riceuè detta lettera in publica strada; e tosto chiamò vn Notaro; e volle che facesse giuridica fede qualmente all'hora gli era consegnata; e ne fosse testimonio il latore stesso con quanti erano presenti. e con questa scrittura si parti subito in tutta possibile diligenza verso Parigi; doue giunto andò si diritto a presentarsi, che prima d'essere all'albergo sù all'Inquisitore; al quale offertoss, di qualunque cosa il volesse richiedere, pregollo vnicamete di licentiarlo auanti al primo d'Ottobre, quando s'aprono gli Studi. Ma questo non gli sù d'alcun impedimento; poiche reso per altra via certo dell'innocenza di lui l'Inquisitore, non hebbe che dirgli. Così dopo l'Humanità qui ui studiata qua si due anni; ri-cominciò il corso della Filosofia sotto Giouanni Pegna; che ripigliaua la lettura nel Collegio di S.Barbara 3.

l'anno 1529.

Et ecco i Demonij vscirgli contro in battaglia collestese armi, che già quando si diede a studiar Gramatica; e se all'hora tanto si associato a sine d'isuarlo dalcamino, per cui daua quei primi passi; quanto peggio, mentre più da vicino, e più sorte poteuano temere; al portarsi egli così oltre con ardore verso quel termine, ch'era il fine degli studi suoi! E l'assalirono con rappresentationi d'oggetti diuoti, con prosondi sentimenti, con alte intelligenze, che gl'ingombrauano la mente; rubauano la memoria; e riempiendolo di tenerezza, tendeuano ad alienar lui dallo studio; e rendere inutile a lui lo studio. s'egli pratico non hauesse sprezzato il conosciuto inganno; e con raddoppiar l'attentione, rinsorzar la fatica; se impegnarsi di parola co'l Maestro; non hauesse deluse l'arti, consusa l'astutia dell'Inserno. Più arrabbiata; e se men coperta; non manco pericolosa su la guerra, che con li Demonij gli mossero gli huomini. Si asteneua Ignatio, per ignorar la lingua francese, dal discorrere inpublico di Dio; non poreua però

talmente moderare il suo zelo, e legare il suoco della sua carità, che non tenesse stra gli Scolari di quel Collegio frequenti discorsi di spirito: epoco andò, che, finite le seuole, se gli saceano intorno circoli di Studenti, e di Maestri, a sentirlo maneggiar le massime dell' Euangeliocon quella sua essicacia; che penetrando i cuori di quanti Ivdiuano, induceuagli a lasciar le triste conuersationi, a rimodernar li costumi, a prender le Sacramenti ne giorni festiui, e questi occupare in opere christiane. Al Dottor Pegna non piaceua negli Scolari tanta diuotione; molto meno perche, frequentando nelle seste la chiesa, maneauano alle dispute, che per esercitio si faceuano in S.Baidara: & ammonito più volte il Santo: Che attendesse a fatti suoi; nè gli suiasse gli scolari: altrimenti glie l'hauria paga-ta: poiche non videstraccio di mutatione; piccatosi forte, ricorse per vendetta dal Rettore di quel Collegio; ch'erail Dottor Theolo-go Diego Gouca, mul affetto, come sopra, verso d'Ignatio per la cagione ini allegata; e concertarono frà loro di dargli vna Sala. Chiamauano Sala in Parigi vn solenne castigo di battiture solito darsi a disturbatori dello Studio, e scandalosi, per mano di tutti li Maestri alla presenza di quanti crano gli Scolari, conuocati a suono di campana in vna Sala. Questo supplicio era non solo tormentolo, ma di grande infamia; sin ad hauersi per dishonore l'essere veduto con chine fosse stato punito. Non andò sì secreto il trattato, che non peruenisse all'orecchio d'alcuni amici d'Ignatio; da quali sù auuertito, acciòche si guardasse; come potcua di leggieri. Se non che ripieno egli digiubilo alla buona, & innocente occasione di patire; s'inuiò subito al Collegio. E perche il senso inorridiua per vna pena tanto ignominiosa, e ripugnaua; egli gridando contra se diceua: Eh asinaccio; ti bisognerà venirci questa volta: non la fuggirai, nò: andiam pure; che o tu ci vieni; o io ti ci trascino. Così suillaneggiandosi entrò: echiuse tosto leporte, al tocco della campana vennero con i mazzi delle bacchette in mano i Maestri nella sala; e ragunossi tutta la gente. All'hora vn raggio del Ciclo; scoprendo la frode, colla quale pretendeua il Demonio per mezzo di quel vituperio allontanar da lui coloro; che seco sì vtilmente trattauano; gli variò pensiero: e doue d'esser battuto, auuilito, & infamato desideraua per Christo; gl'insuse, come a Ministro della gloria di Dio, affetto d'amor, e zelo dell'anime. Onde intimatogli dal Correttore: Giache la festa era per lui; si presentasse in sala. rispose: Che volentieri: ma prima il conducesse inanzi al Rettore; il qual' era tuttauia nelle sue stanze. Oue giunto, dissegli iranco di

volto, e divoce pacato altrettanto, che di cuore: Certificate ansicipatamente, non colto all'improniso, eser venuto a prendere il cafilgo destinatogli. Hauere in altri luogbi sofferto maggiori tranaull, anco di carceri, e di catene, senza dire vna parola; o da altri volerla in sua difesa, per cagione si degna, per la quale si recherebbe a gloria sino il morire. Horache con rendere infame lui, corre peritolo l'eterna salute di molti; e che tanti ritorneranno in dietro dal camin del Ciclo; Veda egli; se sia giustitia da Christiano batter, e disonorare come discolo un christiano nella maggior Vniuersità de Christiani, perche segue Christo, e conduce buomini d Christo? Riconosciutosi a tali parole, pianse il Rettore: indi presolo per la mano, e condottolo nella sala, doue lo attendeua la turba; quiui raddoppiando le lagrime, in faccia di tutti gli si gittò a piedi ginocchioni; e gli chiese perdonanza dell'ingiuria voluta fargli. E riuolto a circostanti, sodò la di lui molta innocenza, costanza, e carità; che non faceua stima de suoi astronti, e pene per l'honor di Dio, e per la saluezza degli huomini. E da quel punto gli restò assertionatissimo, ediuoto; e su poscia il primo, che propose al Rè di Portogallo D. Giouanni III. il valor heroico, e le singolari qualità del Santo, e de Compagni, mirabilmente a proposito per la conuersione dell'Indie d'Oriente. Il giudicio d'huomo si pesato, e saggio, qual crail Gouea, espresso di più con dimostrationi publiche d'ossequio sì riuerente; mise Ignatio in ammiration, e stima di tutti; e di là inanzi gli crebbe sempre il credito, e la veneratione a segno, che il suo stesso Maestro non puregli si rappacificò; ma dipoi tene-ramente l'amò, e rispettollo come Santo. Il simile faceuano il Mosco, e'l Vaglio, i primi Lettori di quell Vniuersità; e sopra d'ogne altro il Dottor Martiale, Macstro in Theologia; il qual entrato in fa-migliarità con Ignatio; sotto cui sece gli Eserciti, come i due precedenti; e da lui ogni di riceuendo nuoue cognitioni delle più sublimi cose del Cielo; si persuase, che chi tanto sapeua di Theologia non bauuta dalle caredre, nè specolata sù libri; l'hauesse studiata in Paradiso alla scuola di Dio: e gli si offerse di addottorar lo solennemente in Theologia; quando vicito ancor non era dallo studiar la Filosofia: Il che Ignatio non tolerò nè pur vdire. Hor lo condanni a tacere, sinche sia theologo, il Vicatio d'Alcalà; mentre a giudicio d'huomini tali, prima di studiar nelle scuole Theologia, ne merita l'honorata laurea, & esserne dichiarato Maestro.

Cosi per alcun pocoandarono prosperamente le cose del Santo nel tempo della Filosofia: persoche dissegli vn Amico. Qual mutation è cotesta,

cotesta, Don Ignatio? dopo si gran borasca tanta bonaccia! Chi vi sputana in faccia, e volcua tranguggiarni bell', e vino: vi tiene per buono; e dice marauiglie di voi! A cuirispose: Non vi stupite di ciò: lasciatemi finir gli studi : e vedrete il tutto al rouescio. Tacciono, perche io taccio. Il Mondo sà tregua meco, perche a lui non faccio guerra. Come Pscirò in campo, tutto Parigi si metterà in armi. Nè su altrimenti. Fra tanto non ometteua diligenza di fatica, d'alsiduità, d'industria per farsi possessore della sua scienza, per modo che hauendolo il Maestro sin da principio consegnato a Pietro Fabro: il quale appunto all'hora sotto di lui hauea finito il corso; accioche ripetendocon esso in priuato le lettioni, gli ageuolasse l'intenderle, con rauuiuarne in se la memoria: s'accordò seco; e l'osseruò: Di non ragionar di cose di Dio altempo dello studiare: poiche se, anche a caso, vi s'entraua vn poco; vi s'immergeua subito, e vi si perdeua tutto; passando le hore senza di auuedersene; e senza il prò, che si trahe dal conferire scambieuole. Onde in capo a tre anni, e mezzo (spatio consueto in quei tempi a compire il Corso) diede saggi sì chiari del profondo saper suo; che il Dottor Pegna suo Maestro, per honorarlo più, lo cimentò al rischio maggiore; facendolo passare per l'esame, che iui chiamano della Pietra; vno de più rigorosi dell'Università: e riuscì contal merito, e con tale applauso; che gli su dato gloriosamente il grado, e laurea di Dottore 1. condescen- 30 1539.

dendo egli a sì satto desiderio del Maestro, non per vana ostentatione; ma per hauere appresso gli huomini alcun testimonio della dottrina sua; ricordeuole di questo solo intoppo incontrato in Alcalà, & in Salamanca, per aiutar liberamente il prossimo.

Quindi salito alla Theologia; ne prosegui lo studio intiero di quattro anni; sauorendolo ampiamente la misericordia del Signore: non ostante l'essere in questo tempo trauagliato assai da infermità, e da crudeli dolori di stomaco, che tornarono a lacerarlo: e ne furono cagione gli asprissimi, trattamenti del corpo; il trauaglio dello studio con nessuno alleuiamento; il perpetuo fiscaleggiar sopra di se; l'andare in tutte assatto le cose contra l'inclinatione della natura, o del genio; e'l clima di Parigi a lui notabilmente insalubre, sino a ne-cessitarlo d'interrompere più volte gli studi. e pure con si molti, e sì fieri contrasti sece riuscita in modo buona, e tanto acquistò di dottrina; che per lo gran frutto riportato nelle scienze non s'hebbe a pentir delle sosserte fatiche. Con tuttociò non lasciaua di ritirarsi ad ognitanto tempo suor della Città circa due miglia in vna cauerna di certa montagna di gessoverso la Madonna de Martiri; oueramen-

sa,1.2. c.2.

1234

tenella Madonna de Campi, chiesa neborghi di S.Germano sositaria, e diuota; passando con digiuni, e penitenze anco più del solito in contemplatione le notti, e i giorni. Trouaua parimenti agio; e Dio gl'infondeua forze, per conucrtire altri; nè coll'esempio, e colle orationi sole, o con priuati discorsi; ma co'l parlar neruoso, e feruoroso ancora in publico infiammaua moltissimi a segno;che v'€ memoria: come quando parti di Parigi, quasi tutti li conoscenti, e diuotisuoi abbandonarono il Mondo con entrare in diuerse Religio-5 Ribad. in Vi- ni 5. Anzi perche la peste dell'heresia per la Francia si facea sentire, massimamente diquei, che negano la presenza reale di Christo nella Santissima Eucharistia : contro questo veleno si applicaua di 6 Odorie, Ray- proposito 6, eccitando alla riuerenza, e all'vso di quel diuin Cibo. eles, ad Annum chiunque poteua. E di più ridusse assaissimi hereticial conoscimento della verità; e senza nota della fama loro conducendogli all'Inquisitore, li riconciliaua colla Chiesa. In fine tal vita menò in Parigi; e tali opere da Santo vi sece: che il famoso Dottor Peralta diede questa sede autentica, e giurata sopra la vita d'Ignatio: Che quando non vi fosse altro di lui; se non quel solo; di che testimonio di viduta su egli nel tempo che conuerso domesticamente seco in Parigi: quel solo gli parena di vantazgio per canonizarlo,

### CAPO XI.

Primi Compagni del Santo in Parigi : e breui rislessioni sopra l'egregie qualità di toro: che furono il seme della Gompagnia di Giesù. Primi Voti; e Rinouationi; che ne fecero. Morte intentata; e nuoua persecutione sommosa contra Ignatio: quelco per la conversione del Sauerio: questa per la ridottione di beretici . e quella con miracolo impedita : e questa, come tutte l'altre, felicemente terminata.

'Opera maggior del Santo in Parigi sù guadagnar quelli, che destinati gli erano dal Cielo, e promessi nella vita imitatori, e leguaci nell'impresa; con iscegliere da innumerabile moltitudine d'acquistati a Dio alcuni di gran talenti, e di gran cuore; idonei ancor essi a fatti segnalati, e fatiche apostoliche; a fine di perpetuar l'impresa dell'anime, sopra di che tenne sempre l'occhio dopo l'hanuta riuelatione di fondar la Compagnia. Toccò a Pietro Fabro la sorte d'essere il primo. Era questi Sauoiardo, quanto poueramente nato in Villareto, villaggio del gran Bornand; ricco altrettanto ,d'ogni

d'ogni dote dell'animo, e di singolar innocenza; il quale nel conuersar con Ignatio, in occasione d'essergli compagno di camera, e di riueder seco le lettioni, come sopra; così preso rimase dalla vita, e dall'esempio suo; che gli diuenne discepolo nello spirito; e manifestategli le tentationi, che senza tregua lo combatteuano, di carne, di gola, di vanagloria, di scrupoli, ne restò liberato per sempre. Il Santo poi l'andò ripulendo nell'anima per 2. anni, e sostentando nel corpo, sinche il medesimo conceputi desiderij di stato più sublime, segli diede spontaneamente per compagno. E se ne rese ben degno colla santità della vita; colla verginal purità consacrata da fanciullo convoto, e sin alla morte custodita; e con l'humiltà tra fauori de primi Potentati sempre mantenuta; e colla dottrina, per cui fu destinato Theologo della S. Sede al Concilio di Trento; acclamato terrore degli heretici; li quali potè sfidar con cartello a disputa; sopranominato Apostolo della Germania, stupore della Spagna, e marauiglia d'Europa, che rigò de suoi sudori, e riempì della sua fama. Fù huomo di gran contemplatione; di pariastinenza, e mortificatione; fauorito da Dio con riuelationi, discretione di spirito, e gratia di sanar gl'insermi. Onde meritò esser celebrato, e riuerito da S.Fran- Ribad. in vil. cesco di Sales 3; inuocato ancor viuo nelle litanie de Santi come vn 11. di loro da S. Francesco Sauerio; esalutato dalla B. Vergine; la quale 2 Nello Introin Gandia gli parlò da vna sua imagine 3; & altra volta vna somi-dinota; p. 2.1.16. gliante imagine alzò gli occhi prima bassi, e li sissò in lui; con rima-doue lo chiama gliante imagine alzò gli occhi prima bassi, e li sissò in lui; con rima-Beato. nersi poi sempre così, detta per ciò da quel tempo in qua Nostra don- 3 P. Fra Giona del Miracolo; esticonserua in Madrid 4.

Ilsecondo sù Francesco Saucrio; compagno pur egli di camera d'- 4 Vide verum-Ignatio, non così de pensieri per vn pezzo; come che riuolto a pro- nal. Marianos, cacciarsi honori, si prendesse giuoco de suoi auuisi, e burlasse li suoi ap. 10. Euseb. esempi: preualse nondimeno la patienza, la destrezza, la corte- Nieremb. in Vi-sia, e sopra tutto l'oratione del Santo; il quale con assidui beneficij se lo conciliò: e scorgendolo nella sua publica lettura di Filosofia vagho di comparire; con cercargli, e condurgli vditori; con mostrarsi partiale dell'honorsuo; con souvenirlo ne bisogni temporali, se lo legò: e con ragionargli spesso di spirito, e replicargli quelle parole di Christa: Quid prodest homini, si mundum vniuersum lucretur; animæ verò sua detrimentum patiatur ? ? legollo finalmente ancor' a Dio; da 5 Maith. c.16. cui con digiuni, e lagrime l'hauea impetiato. Equesti è quel S. Francesco Sauerio più cospicuo per le virtù, che per la Regal prosapia; lin. Vita Xan.1. il quale primo d'ogn'altro, auuerandole predittioni di lui fatte, por-tò l'Euangelio a tanti Regni; battezzò di sua mano Barbari a cen-

TA, CTC.

4 Vide vtrum-

tinara di migliara; sece viaggi bastanti a circondar tutta la terra più volte; meritò il gloriosotitolo d'Apostolo dell'Indie; adornandolo colla grandezza de miracoli, massimamente in risulcitare defonti, e cò doni della verginità, delle lingue, della profetia, e dell' incorrottione delsuo corpo. Vero è che ad Ignatio costò gran fatichequesto parto non solamente prima, come s'è mostrato; ma dopo nel guardarlo da compagni, che ne costumi, e nella Fede potey redime ca- uano danneggiarlo: e lo scrisse il Sauerio stesso al suo Fratello 7: e di poco non gli costò ancor la vita. posciache vn tal Michele Nauarro, che viueua sulle spalle del Sauerio; vedendosi co'l di lui cangiamento mancare il pane; agitato da furor diabolico determinò d'vccidere S. Ignatio; e mentre con l'armi alla mano, salite cheto le scale; vuol entrar improuiso nella stanza, oue staua il Santo; e fare il sacrilego colpo: Ecco dal Cielo con gran miracolo questa voce spauentosa: Infelice; doue vai? e che pretendi? di che smarrito, e tremante colui si buttò a piè del Santo; gli confessò il machinato assassinio, e'l minaccioso celeste divieto; con dimandargli perdono.

E poiche Simone Rodrigo d'Azeuedo, principale di Buzella in Portogallo mantenuto allo studio in Parigi a spese del suo Rè; hauendo stretto amicitia con Ignatio, gli confidò vn dì li suoi pensieri, di pellegrinare in Palestina, e faticarui nel conuertire infedeli; all'vdir da lui essere questo desso il suo disegno; non hauendo più che desiderare, sinì disecovnirsi: con adempire il presagio d' Egidio Consaluez suo padre; che sulla morte benedicendo i Figliuoli mirò lungamente quest' vltimo in braccio della Consorte Ca-terina d'Azeuedo senza dir nulla: in fine glielo raccomandò, e le aggiunse: Che Dio l'hauena eletto per gran cose di suo seruitio. E lo prouarono prouincie non poche dell'India, e dell'Europa prouedute dal suo zelo; mediante il quale in Portogallo stabili a se, & a quei della suevirtù: Compagnia il nome d'Apostoli 8. Fù chiaro per sapere, per virtù, vedi Hist. soc. e per opere sopranaturali; di tanta purità, che anco giouinetto vinse più assalti di semine inuaghite di lui; e serbò la verginità sin alla morte; di tanta penitenza, che portaua sulla carne del petto vna croce di ferro d'acutissime punte ripiena; di tanta humiltà, che ricusò il Vescouato di Coimbra; e chiamaua la Corte purgatorio, e prigionia; di tanta diuotione versola Regina del Cielo, che in lei pensando era portato co'l corpo in aria.

In tanto Giacomo Lainez d'Almazan in Castiglia, di ricca, &

honoreuole discendenza, vdiua in Alcalà; doue s'addottorò in

2034.

Filosofia; tante cosè dell'austera, e santa vita d'Ignatio; che per voglia

voglia di vederlo, e di trattar seco in età d'anni 21. andò sin a Parigi; e piacque a Dio, ch'entrando nella Città s'incontrasse prima d'ogn'altro in lui; e senza mai hauerlo veduto lo conoscesse, gli s'affettionasse, gli si mettesse nelle mani; dalle quali vscì tanto perfetto, che meritò succedergli primo di tutti nel Generalato della Compagnia. Fù arca delle scienze, riformator de costumi nell Italia, mantenitor della Fede nella Francia. Faticò a prò della Chiesa in molte parti d'Europa, & in Africa. Meritò che scesa vna Colomba dal Cielo se gli posasse mentre celebraua su'i capo. Comparue ammirabile nel Concilio Tridentino, più volte interuenutoui Theologo de Papi. E riparatosi hor dalla Mitra di Maiorica, e di Pisa, hor dal Cardinasato; gli conuenne fuggire per difendersi dal Ponteficato; come grauissimi Cardinali nel Conclaue, morto Paolo IV, procurauano addossargli: la qual'è gloria sua tanto maggiore, quanto n'era stimato più degno. E lo conobbe il B. Pio V, che intesane la morte se ne contristò in gran manierajesclamando: la Santa Sede ha perduto la miglior lancia, c'hauesse in sua difesa,

Con Lainez venuto Alfonso Salmerone d'anni 18. da Toledo, con l'istesso rimase congiunto ad Ignatio. E diuenne tale; che su acclamato nella virtù heroico, nella dottrina eminente, nella pre-dicatione apostolico. I Pontesici lo mandarono Nuntio in Hibernia: e tre volte per Theologo loro al Concilio sudetto: doue a quel tempo victandosi per giuste ragioni ad ogni theologo il predicare, sù di moto proprio conceduto a soli Salmeron, e Lainez; quando, e come il volessero. Parlano di lui le historie, con rappresentarlo idea di prudenza, maestro de letterati, operario Euangelico nella Fiandra, nella Germania, nella Polonia, nella Francia, e nell'Italia; in cui scoprì, e sterpò l'heresie moderne, che vi s'annidauano; con farui altre cose grandi, sopra tutto in Napoli, & in Belluno, doue su paragonato a S. Bernardino da Siena: sinalmente collo scri-

uere li sédici volumi de suoi eruditi Commentarij 3.

Dietro a questi Nicolò Alfonsi, detto Bobadiglia dal nome del- 14.11.35. la sua patria presso Palenza, dopo la publica lettura di Filosofia con riputatione di raro ingegno in Vagliadolid: ottenuta somigliante catedra in Parigi; e trouandosi penurioso di danaro per sostentarsi ricorse ad Ignatio: da cui riportò souuenimento al corpo, e di più sì esticaci aiutiall'anima: che deliberò d'essere perpetuamente suo; e lo mantenne sin alla vecchiaia, sempre infaticabile in istrapazzare il suo corpo, viuendo negli hospitali, dormendo sulla nuda terra.

Per lostentar la Fede Catolica, e per giouare a prossimi su autelenato, appestato, incarcerato, citato a tribunali, esiliato, serito in capo. l'adoprarono dei continuo i Vescoui nella riforma, ecoltura de suoi popoli; eli Pontesici l'impiegarono, se non ne Vescouati, ch' egli ricusò; in grandi, e varie Missioni; & in publici Congressi, e

Diete per negotif difficilissimi della Religion Christiana.

Questi furono: lei figliuoli del nouello Patriarca: e parendogli sufficiente numero, sceltezza, evalore per dar principio alla grand'opra, che dilegnaua; quando concorressero tuttiad vnirsi fra di le, come già ciascuno era con lui (poiche fin a quel di niuno sapez dell' altro) pre crisse loro per ottener ciò digiuni, orationi, & akte penitenze sino ad un tal giorno. In tanto stabilissero il tenor di vita, che loro parcua meglio addatto a cose grandi per dinin sernitio; portassero all'hora la risposta; e sapessero di non doner ester soli. Compite le diuotioni, siradunarono al prefisso luogo, e tempo, nè senza lagrime di consolatione al mero insieme vedersi. E dopo breue oratione Ignatio parlo il primo acconciamente al caso; anzi nella di lui lingua parlò il cuor di ciascuno: poiche Dio, che vniti gli hauca col Santo; per vnirgli anco fra loro, inspirò a tutti li medesimi sentimenti. Si che la risposta su il conuenir d'ognuno con ammirabile concordia, & applauso nella proposta d'Ignatio; e darglisi per ciò in perpetuo compagni, e serui. E su in sostanza: Di preudere ad imitare il più persetto, e più sicuro esemplare, chè la visa di Christo; aspirando a conseguir la persettion propria, e la saluse altrui; e questo più tosto, che altrone, in Terra Santa. perciò consacrarsi a Dio con voto di pellegrinar cold; di castità perpetua, e di pouertà; si che terminati gli studi, rinonciassero quanto possedenano al Mondo: e di non accettar per amministratione di Sacramentistipendio alcuno. Che se per lospatio d'un'anno dopo l'arrivo lo o A Venetia non hauessero potuto andare, ouero non rimanere in Gierusalemme; di presentarsi al Sommo Pontesice in Roma con assoluta proserta di faticare in ainto del prosimo; com, e done a lui parrà bene. E donendosi sinice il corso della Theologia, si prosegnisse da quel tem po, ch'era il Luglio, 1534. la stanza, e lo studio in Parigi sino alli 25. Gennaro, 1537. per all'hora passare a Venetia. Termina-rono quest'atto con lagrime di soaussimo assetto, caramente abbracciandosi. E si radoppiò l'allegrezza; quando il giorno dell'As. sonuone di N stra Signora offerirono a Dio la promessa desopradetsi Voti: al che fare disposti s'erano per tutto lo spatio framezzo con digiuni d'ogni di, penitenze grandi, & orationi di più hore al giorno. Segui

Segui ciò nella Madonna al Monte de Martiri, solitaria, e diuota chiesa in collina, lungi dalla città mezza lega; nella Cappella sotterranea, dou'e il Sepolcro de SS. Martiri, senza interuento di alcun' altro. E di cosa tanto insigne sù posta nella Chiesa di sopra, perche sia più veduta, la seguente inscrittione scolpita in bronzo; D. O. M. Siste Spectator: atque in boc Martyrum Sepulcro probati Ordinis cunas lege. Societas Iesu, qua S. Ignatium Loyolam Patrem agnoscit, Lutetiam Matrem, anno salutis MDXXXIV. Augusti XV. bic nata est; cum Ignatius, & Socij, votis sub sacram Synaxim religiose conceptis, se Deo in perpetuum consecrarunt, Ad Maiorem Dei Gloriam. Fatti li Voti con alta voce dauanti al Santissimo sostenuto in mano da Pietro Fabro; che celebrò, e solo era Sacerdote; si comunicarono tutti con tal pianto di tenerezza, e si dolce diuocione; che dopo trenta anni scrisse Simon Rodrigo del commouersi, e riempirsi di consolatione al solo ricordarselo, Ringratiato poscia Dio, e sodisfatto da ciascuno alla pietà propria; scesi a piè della collina; doue sorge vna fonte, in cui si lauò, dicono, le mani S. Dionisio Martire, portato c'hebbe la recisa sua testa; vi presero un pouero desinare condito d'interno giubilo, e di ragionamenti del Cielo. Indi per bocca d'Ignatio si assegnò a tutti la misura vnisorme per lo studio, e per lo spirito, cioè orationi, e penitenze quotidiane; comunicarsi le Feste solenni, e le Domeniche; rinouare ogn'anno nello stesso giorno, e luogo i voti già fatti; come segui nè due seguenti Agosti, sinalmente che s'haues-sero in conto di fratelli: e poiche viueuano in diuersi alberghi, si conuitassero in giro l'un l'altro ad imitatione de SS. Padri antichi, con semplici pransi; e ciò per hauere occasione di trattare insieme di cose spirituali; e così mantenersi vniti scambicuolmente in carità; secondo che auuenne con insigne aumento. E in vero surono sì forti di spirito, e costanti ne conceputi proponimenti; che il S. Padre si fidò allontanarsi per alcun tempo da loro; sicuro, che, lui assente, niuno d'essi gli mancherebbe. Nè s'ingannò, poiche anzi crebbero di tre Compagni, huomini sceltissimi, e Maestriin Theologia, da Pietro Fabro ad Ignatio acquistati con quelle arti, colle quali guadagnò anime assaissime al Cielo; & erano vna mirabile destrezza di trattat delle cose di Dio, e tal maestria in maneggiar gli Esercitij Spirituali, che a giudicio del medesimo Santo non hebbe pari. Due di questi erano Sacerdoti, Claudio Iaio, e Pascasio Brohet. Non così Giouanni Codurio, ch'era il terzo; nato in Sein di Prouenza; il qual poscia, orando sa vedu-

veduto stare alto da terra; e morendo esser fra gli Angeli portato in Paradiso. Claudio su Sauoiardo, di presso a Gineura, d'indole angelica, e di rarissimo ingegno; che indi a gran tempo in Bologna nel 1549. alli 4. d'Ottobre, giorno quiui celebre per la memoria di S. Petronio Vescouo. e primo Protettore della Città, prese nouamente il titolo, e l'insegne di Dottore Theologo, insieme con Alfonso Salmerone, e con Pietro Canisso da quell'antichissima Vniuersità , per così comparire più autoreuoli sù gli occhi degli 9 Orlandilik.9. heretici d'Alemagna; cò i quali andauano tutti tre d'ordine del Pontefice a cimentarsi; e vi si cimentò egli gloriosamente più vol-te. Interuenne al Concilio di Trento Procurator del Cardinale d'Augusta; e dopo molti trauagli, e frutto notabile in riforma de costumi, e disesa della Fede Catolica, su per l'eccellenti sue parti, meriti, e gran nome, proposto con validissime instanze per li Vescouati di Trieste, e di Vienna; da lui costantemente ricusati, Pascasio creduto da Bertancour, Terra cinque leghe presso ad Amiens in Picardia; ma i Fiaminghi lo prouano loro, e da Camciò, equanto brai ' ; andò Nuncio Apostolico in Irlanda ; su destinato Pavoio, or vide triarca dell'Ethiopia; faticò molto in Italia, principalmente oue Haioas & VIII s'annidaua l'heresia; & in Faenza, oltre gran satti, e l'insigne Publication Opera della Carità ; che vi sondò, e siorisce; tolse più di cento inimicitie implacabili, che teneuano popolo, e nobiltà lib.5.n.21.lib.6: mortalmente diuisi; e sece altrettante paci, & in Francia dal seruire ad vn appestato trasse la morte. Per le sue virtù, & innocenza S.Ignatio lo chiamaua vn Angelo; e meritò cacciar due volte

Haioss, & Vilmag. a. Sac. lib.6 c.5.

#.5a.

vei supra.

n.18.

12 Alegant. i Demonij da corpi humani 1.3. Ma per tornare al Santo. Mentre li suoi Figliuoli collisudetti mezzi da lui prescritti mantenendosi vniti con Dio, con esso, e tra loro; attendeuano ad auanzarsi nella pietà, e nella scienza; egli non contento di quelle misure scarse al seruor suo, tanto si caricò di penitenze, si consumò con digiuni, s'ingolfò nelle contempla-tioni; e tanti si addossò patimenti, e fatiche in aintare i corpi, e provedere a bisogni de poueri ; e nel souvenir le anime, insegnan-do, predicando, riducendo heretici, dando gli Esercitij; oltre lo studiare; che la natura non resse più; e perdette affatto la sanità. e però mentre non valeua rimedio a dare speranza d'humanamente ricuperarla; & i dolori dello stomaco crebbero ad acerbità troppo eccessiua; venne da consigli de Medici, e da prieghi de Compagnialtretto a mutar clima; e prouare, se la molta salubri-tà dell'aria natua gli portasse alleuiamento. Ne sarebbe a ciò bastato

stato il motiuo della propria vita; se non vel tiraua il desiderio di sodisfare in quel paese a qualche già sua libertacon esempi migliori d'humiltà, e di modestia; e l'interesse de Compagni, a sbrigare i loro negotij: poiche hauendo Sauerio, Lainez, e Salmerone obligo d'essere alle patrie per aggiustar le rinoncie secondo il voto fattone; oltre allo sconcerto, se tanti di loro si diuidessero; importaua molto per tranquillità, e quiete de medessimi, ch'egli si prendesse il carico, e la pena d'andare in Ispagna per tutti a Ancorche gli si attrauersasse il Demonio con nuoua machina; in all'altrimase tosto disfatta; e infine rouinò su'l capo al maladetto.

S'è toccato a dietro l'opporsi generosod'Ignatio contra i Sacra-mentarij, e d'altre sorti heretici; e'l valoroso, e prositteuole suo industriarsi a tiscattarne molti, e ritornargli alla Chiesa. Questa conversione di tanti heretici era così grave a chi occultamente fauoriua quelle pesti; che mascherati di zelo della vera Fede, simolando sospettare quasi di nuoua Setta d'heresia in quelli sette Compagni tanto sra di se vniti; ne descrirono all'Inquisitore il capo, ch' era Ignatio; indiciandolo di nuoua dottrina, come appariua dal viuere suo, e de seguaci, suor dell'ordinario; e pericolosa, perche amaua ilsecreto, e se la intendeuano fra di loro; facendo instanza dell'esaminarsi certo libro da lui composto, d'onde traheua quella forza preternaturale di violentar, e trasmutar le persone. Ma perche l'Inquisitore, fatti secreti esami della vita, & insegnamenti d'Ignatio, e de Compagni, trouò solamente virtù, e santità in ogni cosa, non procedeua più oltre. Ignatio, che lo venne a sapere; ben vedendo potersi prendere per suga la partenza, che faceua di necessità; si presentò da se, non chiamato, all'Inquisitore: il qual'era così chiarito, e sodisfatto, che non sece altro, se non lodarlo, e ringratiarlo; pregollo ben in fine a lasciargli vedete per sua diuotione quel sì possente libro degli Esercitij; & hauutolo, e letto gli piacque tanto, e lo ammirò sì sorte; che tornato il Santo a ricuperarlo; il pregò la seconda volta di contentarsi; che se lo copiasse per seruirsene a prò suo come sece. Ignatio però, considerandosi già capo, e padre d'vna famigliuola, che douea tanto moltiplicarsi; nè più solo, nè con compagni liberi, e in tutto patroni di se; comprendendo anco l'importanza del buon nome per chi s'impiega in aiuto dell'anime, fù assai volte dall'Inquisitore, acciò che volesse compir giuridicamente la causa, e sententiare. atteso che, douendo egli tosto; e i Compagni fra non molto, partir di Parigi; non conueniua, che rimanesse intorno la

vita, o la dottrina sospetto di loro; come seguirebbe, quando se ne sapessero le accuse, non l'innocenza. Poiche nondimeno l'Inquisstore, stimando inutile sù la vanità di quelle delationi far giudicio, se ne spediua, con dirgli : Essergli di riputatione querele tali, e tali esami; ch' erano per lui processi di lodi. Egli non appagato dicio, menò seco vn publico Notaro, & alcuni Dottori d'autorità dauanti l'Inquisitore; dimandando: Che se le accuse non gli parenana degne da farne causa, e venire a sentenza, con cui lo dichiate innocente; non gli fosse almen discaro l'attestar queste con atte autentice; e gli basterebbe. Quegli lo compiacque di buona voglia, e in ampia forma; e v'aggiunse lodi tante del Santo, che lo fece arrossire.

## C A P O XIL

Plaggio di Spagna. E incontrato processionalmente dal Clero della sua Patria; nella quale sà memorabile risorma di costumi: esercita virtà insigni ; & opera miracoli grandi . Spedisce ancora i negotij de Compagni; e si consiglia co'l Castro alla Certosa di Segorbe.

mif.s.

A Bbracciati caramente i suoi Figliuoli; chea Pietro Fabro, co-me ad antiano, e sacerdote raccomandaua; non su'i fine ella Pira, 1.2. gna, giusta il suo costume a piedi scalzi, e gambenude: benche Epidinon, s. non lossissisce i Compagni, ch'vn huomo logorato, e per l'attuale Prant. Xau. ad insermità dissatto viaggiasse a piedi settecento, e più miglia; quante sono da Parigi ad Aspeitia ; e lo prouidero d'vn cauallo di si poco prezzo; che poscia donato da lui all'hospitale d'Aspeitia, seruì a portar legna per i poueri della Terra; poi rispettandolo a riuerente memoria del Santo sù lasciato andar libero pascolando per tutto sene Melle In VI- za punto affaticarlo sin che morì . Egli nondimeno l'adoprò a por-tar bisaccie piene de suoi scritti, e d'alcuni libri per compir gli studj, non a caualcare; secondo il ricordo lasciato scritto dal Lainez: che questo gran viaggio tutto sù fatto a piedi da Ignatio. In progresso del camino migliorò notabilmente di sanità; e con passar li Pirenei entrato alla fine dentro la Guipuscoa era sei miglia lungi dalla patria in vn albergo; quando sopraggiunto Giouanni d'Equi-bar domestico di Casa Loiola; e vdito, esserui vn forestiere di buon garbo, e che al parlare sembraua del paese; andò curioso a spiar-

a spiarne per le fissure dell'vscio dentro la camera; e'l vide ginocchioni orare, tutto assorto in profonda contemplatione. Alle fatte, ze il raffigurò; e senza dirgli parola, rimontato a cauallo, corse giubilando a portarne la nuoua a Signori di Loiola, e alla Terra d'Aspeitia: cagionando tale annuntio non solamente gioia in ciascuno, matenerezza, e diuotion sì grande; che firadunò il Clero per vscire in processione ad incontrarlo, come vn Santo. Anco D.Beltramo luo Nipote; che maggiorasco dopo morte di D.Martin Garzia gouernaua la Casa 3; e gli altri Fratelli, e Congiunti; Meffai, lib, 4 sia pparecchiauano a riccuerlo con caualcata; ma per dubbio di "". fargli spiacere con quell'honore si ritennero, mandando semplicemente D. Baldassarre di Arabaesa, honoratissimo Sacerdote a dargli da parte loro il ben venuto; e ricordargli, che lo aspettaua la sua Loiola. E poiche temeuano, che a sospetto d'incontro decoroso potesse prendere certa via di montagne mal sicure per ladroni, e precipitij; spedirono in quella parte seruitori armati; che sotto mostra d'andare a fatti loro, l'accompagnassero per difesa. E l'indouinarono; attelo che, ricusato modestamente l'inuito de Suoi, e la compagnia stessa del Sacerdote, sino con protestare di dar volta, se no l'asciana; in vece della via comune, pigliò quella de monti; che portaualo ad Aspeitia; come voleua, per sermarsi all'hospitale. In tanto D. Baldassarre, lasciatolo andare vn pezzo inanzi, gli tenne sempre dietro; con fatica sì, ma consolatissimo per la diuotione, che sentiua in seguir quel Santo, e pensare alla sua modestia, e compostezza.

Ma quando si credette d'hauere scansato gli honori, v'incappò; venendogli processionalmente incontro fuor della Terra, cò i sacri Stendardialzati, a due a due tutti del Clero; & anco i Parenti a gran numero: quelli riceuendolo come vn del Paradiso, con segui d'humilissima riuerenza; e questi come del Sangue; mille accoglienze facendogli, e mille inuiti, a fine di condurselo a Loiola, o almeno alla casa, che teneuano quiui aperta; il che non accettò mai, per quanti prieghi, e scongiuri vsassero: e non curando i risentimentiloro, che se'i recauano ad affronto, si rititò all'hospitale della Maddalena. Onde non potendo altro, gli mandarono quella sera vn letto honoreuole con prouissone da viueze. Quanto al let-to però egli non se ne serui mai: benche lo scomponesse ogni mattina per sar credere, che se ne valeua; dormendo in tanto sù la nuda terra con vn legno sotto il capo; il che osseruato da Seruenti dell' os pitale dopo molti giorni, rimandato il letto a patroni, gliene alle-

assegnarono vno tolto dal comune degl'infermi. Del piatto, ch' ogni di gli veniua, non prese mai boccone; anzi la sera stessa dell' arriuo, che suin Venerdì, vscì a mendicar per la Terra. Colto in questo atto fù combattuto da parenti, e poi nell'hospitale dal Nipote; che gettaua suocoper ciò, come per disonore insopportabile: senza ch'egli badasse a sì satte illusioni di menti secolaresche; seguendo a chieder limosina di porta in porta ogni giorno, che non glielo impedi la malathia, ne tremesi della sua sermata in Aspertia. Similmente D.Maddalena di Arayo Moglie di D.Beltramo, e seco altre molte parenti, lo scongiurauano ad alloggiare in casadel Nipote, o d'alcuna di loro; e non ottenutolo, tornarono in
maggior numero; & inginocchiatesi a piedi suoi, lo pregò D.
Maddalena per amore della Passion di Christo adandare a Casa Loiola. S'intenerì a sì dolce nome Ignatio; e per insegnare a lei, & all'altre il farne conto, rispose con modo piaceuole da consolar meglio, e leuarsi tosto d'attorno quello spettacolo di tante Gentil-donne genusiesse: Per amor della Passione verrò a Casa di Loiola, e di Vergara ancora. e la Casa di Vergara è colà molto stimata, e nobile. Andò poi vna sera tardi assai a casa del Nipote, doue fatto a tutti vn'affettuoso, e lungo ragionamento spirituale con loro com-motion grande, si ritirò; e senza posar ne letti apparecchiati passò la notte orando; e la mattina sù l'alba, non hauendo fatto motto a chi si fosse; tornò all'hospitale. Ne sorte d'vssicj, o querela de Parenti potè mai più leuarlo da quella stanza; benche di nuouo le Gentildon-ne có ogni arte di natura, e di pietà ne lo supplicassero; & apportassero anco per motiuo il molto bene, che ne seguirebbe in tutti: e rispondeua loro: Essere iui nel Modo; ne poterui seruir così bene a Dio, come suor di la.

Portò continuamente sulla nuda carne il cilicio, e la catena di ferro: la quale perche deposta da lui la prima sera, quando arriuò stanco,
stù veduta da non sò chi; non volle, che quel tale gli si accostasse mai
più. Mangiaua di quello, c'hauea limosinato, nella tauola comune
con gli altri poueri; dopo hauer loro le cose della Fede in egnato, &
esortatigli al ben fare. Spartiua di sua mano con essi quanto raccolto haueua; o gli era mandato di carità; con dare agli altri sempre
il meglio. e prouedendo altrui d'ogni sorte di vestito, andaua con
vna vesticciuola stracciata, e con piedi, e gambe nude; digiunando

quotidianamente; con flagellassi fra di , enotte più volte.

Volle inlegnare a fanciulli la Dottrina Christiana; e constutto il ripugnare di D.Beltramo, che protestaua non douerui essere a senticlo pur vn anima; rispondeua il Santo: Che quando sosse un sol

figli-

siglinale ad vdirle, riputerebbe d'hauer buona vdienze; e d'impie-gar benissime la fatica. Così hauendo subito principiato, progar venijimo la jatica. Così nauendo subito principiato, prosegui ad insegnarla ognidi; concorrendoui sempre gran numero di
persone anco principali, e D. Beltramo istesso. Predicaua tutte le
seste nella Chiesa parochiale, e tregiorni della settimana nell'hospitale il dopo pranso; e ciò ancor quando per vna sebretta continua
soprauuenutagli staua straordinariamente indebolito. E come che
parlaua con tanto calor', & energia; & ogni predica duraua due
hore, taluolta tre; pare douersi dire, che Dio con aiuto miracoloso gl'infondesse vigor, e lena; non vedendossi come senza miracolo potesse satsi questo da vn huomo distrutto, e mezzo cadauero
per sì molte infermità, penitenze, e disaoi antecedenti. delle cua colo potesse farsi questo da vn huomo distrutto, e mezzo cadauero per sì molte infermità, penitenze, e disagi antecedenti; delle quali penalità si risentiua pur anco; & alle quali accumulana di più le satiche, li digiuni, li rigori, ele sebri d'hora. Ma più bello, e di maggior euidenza era il seguente Miracolo. Fu necessitato di predicare alla campagna per cagione del troppo gran popolo, che dalle Terre d'intorno concorreua; e non capendo in alcuna chiesa, nella stessa campagna s'ammassaua tanto sa moltitudine; che alla maggior parte conueniua star da lungi assai, con salir etiandio sù gli alberi per vdirlo: e se benegli non hauea gran voce di sua natura; & all'hora trouandosi più del solito estenuato, e con sebre attuale, come s'è detto, ragionaua con voce fiacca, e debolissima; nulladimeno dabat voci sua vocem virtutis \*, e s'vdiua più lonta \* ps especiale quello, che qualunque sorza di voce humana comporti; e no di quello, che qualunque forza di voce humana comporti; e discosto più di trecento passi era si spiccatamente inteso, come da quelli, che gli si trouauano appresso.

Nella prima di queste prediche si dichiarò con mostra d'estremo dolor, e consusione, d'essere tornato alla patria; la quale quando lasciò, pensò di non riuederla giamai; per sodisfare alla sua coscienza, emendando il mal esempio, che da giouane v'hauea dato. e si come per tanti anni sino da che partì, non cessaua di supplicarne anche co'l pianto, e co'l fangue da Dio il perdono; così lo chiedenta dagli vditori; e li pregaua di raccomandarlo alla Maestà Diuina: In oltre a fine di ristorare nell'honor, enella robba, chi per cagion di lui n'haueua patito: per questo nominò, e notò co'l dito cert'huomo iui presente; ch'era stato posto in carcere; e condannato a risar del suo li danni d'un horto guasto, non già da sui a torto incolpato; ma da se con altri giouani di compagnia. E in presenza di tutti gli assegnò all'hora due suoi poderi, cedendo li persempre a titolo di debito, e nel sopra più di donatione.

Nè

# Vita del Patriarca

..... uch breue durata il frutto del suo predicare. In National Clero, che n'era bisognosissimo; peroche molti, " " In teneuano in cala le concubine, con mandarle se-... I. l'vlanza del paese \* vestitea foggia di mogli: tanto ne sta-1:11 l'usu vergogna. Questi dunque ridusse ad honestà. Dagli altre dissolutezze; facendo insieme, che da Superiori con de let rigoross vi si prouedesse in auuenire. Biasimò nelle donne la vanua del vestire, dell'adornaisi, e del comparir poc'honesto; e ue legui vn dirotto pianto, vn gran battersi la faccia, e scarmi-gliarsi; con lasciar e ricci, e lisci, & ogni abbellimento men mo-Ilesto. S'osserua ne processi sormati per la canonizatione, come cosa notabilissima; c'hauendo nella predica ripreso vna sol volta il giuoco; non sividero per più di tre anni nè dadi, nè carte in Aspeitia, e ne contorni; e li dadi, e le carte che vi erano, furono, come consigliò egli, gettate nel siume. Predicando trà l'Ascensione di Christo, e la Pentecoste ogni giorno in preparatione a quella sesta, sopra li dieci precetti, vno per giorno; leuò da quel popolo totalmente il vitio inuecchiato, e samigliarissimo de giuramenti salsanguinose, anco tra padri, e sigliuoli. Cessarono concubinati: le Meretrici si ridustero a penitenza; & alcune surono tocche sì viuamente dall'esticacia del Santo; che si diedero a conuertirne dell'altte: auxitie di loro, per patire alcun poco; & vscii dal pericolo di ticadere: fecero lunghi pellegrinaggi a piedi: & vn' altra si dedicò al servitio delle inserine per tutta la vita in un pouer' hospitale. Proeurd, e l'ottenne, che si prouedesse diricouero, e di sussidio a mistriabbandonati, ch' andauano vagando per la Terta; & a gl'inemaluli, che glaccuano sulle strade?. Instituì vna Confraternità Firmultus del 85: Sactamiento: con daile di più in cura i poueri vergognosi ": per lounconnento de quali contribui egli del proprio vn buon capi-tale, che con altu allegnamenti facendo vn entrata conuencuole si amministra per lo Reggimento di quella Terra; e ogni Domenica dall'I'u onomo le ne dispensano a poueri le limosine. Introdusse il pregart a mezeo di perquelli, che viuono in peccato mortale; il che Huillimente inflituil, è milè in vsanza di praticare ogni sera: come am cult fair oratione per i Morti: e tre volte al giorno sonar l'Aue Maria per Libitai Nollia Signora: Stabilendo in perpetuo la rendi-14 per la mercede a chi dar doueua tutti quei segni colla campana del comme. Obligò la casa di suo Nipote a distribuire in honore degli

7 Process de

degli Apostoli a dodeci poueri altrettanti pani ogni Domenica in chiesa. In somma quanto bramo a gloria di Dio in Aspeitia, tutto vi fece: Che appunto così ne parlano i processi. e tanto più age-uolmente, quanto Dio il fauoriua con segni esteriori, & essetti sopranaturali; e lo accreditaua con miracoli di più sorti operati quiui da lui; al quale venendo con fede infermi, ne partiuano colla sa-

nità. e alcuni di questi miracoli si vedranno al Capo 37.7

Mentre però Iddio sanaua gli ammalati per i meriti d'Ignatio, dispose, ch'egli stesso cadesse infermo. E giache li prieghi, e gli afsettuosi ssorzi di D. Beltramo, e di tutti li parenti nè pure in questa occasione vallero a trarlo di la, e curarlo in casa loro: per non mancare nè all'amore, nè alla diuotione, veniuano ad assistergli a gara nell'hospitale di giorno, e di notte; come fra gli altri secero D.Maria d'Oriola, e D. Simona d'Alzaga sue Cugine parecchie notti. Auuenne in vna di queste, che ritirandosi alle stanze loro per alquanto riposare vollero ad ogni euento lasciar nella camera dell'infermo accesa vna candela; ma replicando egli: Che in occorrenza Dio non gli mancherebbe di lume; finalmente la smorzarono. Ma, come il languor del corpo non impediua nell'vnione con Dio l'anima sua, si profondò tanto nella contemplatione che non potè soffrir gli ardori dell'amor diuino senza gagliardi sospiri, e grida. E accorrendo le due Cugine, trouarono la camera in modo siammeggiante di splendorceleste; che rimasero immobili. E'l Santo confusissimo le pregò poi con premura d'vn eterno silentio.

Rihauuto del male si dispose alla partenza, il che come venne a notitia, gli fù d'intorno e'l Clero, e'l Popolo' con lagrime acciòche restasse; nè volesse al bene della Patria, che vedeua sì copioso, antiporre il bene d'altro luogo. E daua loro in risposta. D'essere chiamato altrone da Dio. E che Aspeitia non era buona stanza per lui; perche ci viuena in mezzo a parenti, come fosse nel Mondo. Il litigio più ostinato sù co'l Nipote; il quale hauendo sin all'hora ceduto all'humiltà del Zio, con tolerarne il vivere mendicando, e la dimora nell'hospitale, pretendeua di vincerla in quell'vltimo, con prouederlo di vestito, di moneta, di caualli, e di seruitori; e questi almeno sin all'imbarcarsi per Italia: Così volerlo il sangue, l'honoreuolezza, ilbisogno; stante il pericolo di ricadere infermo con vn viaggio malageuole per la lunghezza, e per la stagione. Ignatio nè cedette, nè vinse: accettò senza più l'accompagnamento de Suoi sino a confini della Biscaglia; ch'era tratto di non molte miglia: indi licentiatosi da tutti; solo, a piedi, scalzo, senza danari, dimandan-

do limosina, girata la Nauarra, giunse a Pamplona distante da Aspeitia sopra trenta sei miglia; con altre diciotto miglia su a Sa-uier: indi passato nella Castiglia con cento venti miglia visitò Almazan; e con più d'altretanta strada portossi a Siguenza, poi a Toledo: ne quai luoghi assettò i negotij de Compagni, senza mai vo-ler da loro Parenti riceuere o danari, o altra delle più cose, che gli offerirono. Di là con cento cinquanta miglia ito a Valenza, e peruenuto con altra giornata dicamino a Segorbe si compiacque veder D. Giouanni di Castro già suo grande amico, entrato di frescoi nella Certosa di Valle di Christo. A lui per la molta confidenza seco hauuta in Parigi, scoprì di passare in Italia, indi a Terra Santa; per quiui, o doue a Dio piacesse, fondare vna Religione; che tutta e alla salute attendesse del prossimo, e alla propria santità. Gliene disse il disegno, per quanto Dio fin all'hora gli haueua riuelato; e li Compagni raccolti per ciò, e a lui ben noti; con pregarlo di consiglio, se gli occorreua che dirgli, e d'orationi. Non rispose il Castro prima di trattar quella notte con Dio: la mattina tutto sestoso; come certificato dal Cielo, essere opera questa della diuina mano; confortò Ignatio a proseguire; con osserissi compagno (tanto n'era sicuro!) e di lasciar per lui la Certosa, doue faceua il nouitiato. Ma il Santo no'l consentì; e confermollo nella vocationedi quel S. Instituto. Diquesto abboccamento tra S. Ignatio, e'l Caltro sa indubitata sede l'archiuio di detta Certosa; oltre 8 vedi questi le testimonianze giuridiche di quei Religiosi 8; che n'esprimono le attestati nelle particolarità, sin a raccontare: Come il Santo si sermò alla Cro-Interrogat. Apo. particolarità loget.del P.Gio: ce di quel Cemiterio, finche il Castro terminasse il respro. E che Rho, Interro- S. Ignatio non haueua mai hauuto pensiero d' entrare in altra Reli-9 Vedi tutto gione, ne anco della Certosa. Che poi S. Ignatio venisse in Italia provato copio- con disegno di fondar la Compagnia è manifesto per più altri testifamente nel sudetto libro del moni, oltre l'apportato Congressoco'l Castro; e per la riuelatione

P.Rhò.

Lancie. 10.3.

autentiche Prosetie satte dal monto, auuerate a puntino; che si

leggeranno con altre nel Capo 36.

#### CAPO XIII.

Ritorno in Italia fortunoso al Santo in mare, periglioso in terra, trauaglioso in Bologna. Sue cose notabili operate, e patite nel Dominio Veneto; doue s'à gran frutto in ogni sorte di persone. Viaggio de Compagni venuti a tronarlo; e da lui spediti a Roma; cò i quali si ordina Sacerdote. Di questi vno infermo morte ottiene da lui la vita; & vno volendo abbandonarlo è con miraçolo trattenuto da Dio; il quale prende la difesa del Santo con chi lo disprezza. Si dinidono in vari luoghi; vniti però nel nome di Compagnia di Giesù; Nome prescritto al Santo dal Cielo.

Alla Certola tornato Ignatio a Valenza; mentre qualche gior-no aspettò commodità d'imbarco; non potè sfuggir la cortessa di Martino Perez pio Signore; che per auusso hauutone dal Castro, pensando albergare vn Santo, lo volle ad ogni modo in sua casa; ma gustatolo a pena, publicollo per vn Apostolo! E i socialisti, ben tale il riconobbe la Città; che al tanto dirne il Perez, Gen-4.11.115. til'huomo di molto credito, si commosse tutta; e rinfrescandosi la fama già precorsa di lui, si faceua del continuo calca per sen-tirlo a ragionar di Dio, co'l suo solito accendersi, e accendere; non senza il risoluersi molti ad assicurar la beata eternità; e'l rimanerglitutti affettionati, e disposti a procurarne tosto che sù tem-po, & abbracciarne auidamente la Religione, convolerui yn Collegio. Montò in fine sopra d'vn legno mercantile per Genoua; e prouò la nauigatione trauagliosissima, non solamente per lo pericolo di cader nelle mani (e n'hebbe lunga la caccia) del Turco Barbarossa; che con grande armata scorrendo il Mediterraneo predaua huomini, e vascelli; onde tanto l'haueano i suoi beneuoli sconsigliato dal porsi a quel tempo in mare: Ma perche liberandolo Dio da corsarı lo auuenturò a maggior pericolo; da cui anco lo trasse. Mentre alzatasi vna furiosa tempesta hebbe più volte a mettere la naue in fondo; e necessitò a far getto delle robe; rotte poi co'l timone anco le sarte, che comandano alla vela, mettersi a discretione del vento, con andare in tanto al Cielo i clamori, e i voti de passaggieri disperati della vita; la quale camparono, e la naue insieme per i meriti, e per le orationi d'Ignatio; che auuezzoa trouarsi nelle mani sempre di Dio, staua in quel frangente consere-H

no viso, con cuor tranquillo, senza pensiero di se; punto però in-ternamente, conforme raccontò, da vnamoroso dolore di non hauer meglio corrisposto a tanti doni diuini; come gli parea voler la

gratitudine.

Mitigata la borasca, peruenne al destinato porto: indi mentre dal Genouese calar vuole in Lombardia; smarrita la strada; & auuiatosi per vna spaccatura di monte; che sembrando terminare al piano finiua in precipitio sopra vn rapidissimo torrente; s'impegnò tant'oltre senz' auuedersene, sempre a salti giù per li sassi; che quando volle tornare in dietro, gli bisognò andar carponi, abbracciar le pietre, strisciarsi vn gran pezzo co'l petto per terra; senza mai trascinare, oportar la vita un passo auanti, che non temesse, co'l mancare o il piede, ole pietre, di rouinare a rompicollo in quell' abisso. È questo mentouaua per lo più pericoloso, & horridorischio di morte corsoda lui. Nè però vscito dalle alpi vscì dalle angustica poiche sopraggiunto il verno, e rotte dalle neui, e dalle pioggie impraticabilmente le strade; il viaggiare a piedi, e per terren cretoso, lubrico, tenace, gli era di gran patimento; che ingroppato aile sue indispositioni, & al suo trouarsi esaustissimo, lo fece ammalare in Bologna; dandogli l'vltimo tracollo vna caduta nella sossa di detta Città; doue all'entrarui, occupato per auuentura il ponte, precipitò giù dalla ponticella: & vscitone inzuppato d'acqua, e lordo tutto di fango, si portò addosso per infin a sera quell' humido, e quel freddo: peroche asserrando l'occasione di trionfar del Mondo, si diede così mai concio a girar la città mendicando: e senza toccar nè vn quattrino, nè vn pezzo di pane (cosa di ma. rauiglia in città sì grande, sì ricca, si caritatiua) raccolle quanto cercaua, motti, e besse in copia: coronando in tal modo Iddio la patienza, e la fortezza del suo Seruo; finche da certi Spagnuoli acs'hà de sue colto; e curato per vna settimana da dolori dello stomaco, e dal-

Yita, 1,2.2.6.

cuere. Vedi la febre, guari, e su'l finire del 1535. giunse a Venetia.

sarteli, mella

Quiui continuando collo studio della Theologia quello d'aiutar le anime, incaminò molti alla persettione, tra questi Diego, e Stefano d' Eguia fratelli, d'età matura, e nobili di Pamplona; li quali tornati dal pellegrinaggio di Gierusalemme con desiderio di seruire a Dio, senza saper come, o doue; s'incontrarono in Ignatio conosciuto famigliarmente da loro in Alcalà: e mirandolo quasi vn Angelo di consiglio, tale appunto l'hebbero con gli Esercitij; oue Dio dichiaro loro volerli compagni del Santo: e formata la Compagnia, v'entrarono, e selicemente vimorirono

rono. Collo stesso mezzo guadagno il Bacelier Diego da Malaga, di Casa Hozes, originata dal ceppo di Cordoua, e rimeritata già da Rè di Castiglia co'l titolo de Signori dell'Albaida. Quest'huomo illustre, e dotto; come bramoso del profitto proprio, & affettiona. virtù del Santo, staua in pensiero degli Esercitij; adescandologli effetti, che ne vedeua in altri; non osando però fidarsi afsatto per dicerie, che ne correuano, e per tema di restare insetta-to di qualch' errore. in fine la vinse Ignatio; & egli dopo alcune meditationi sentendosi trasformare, osseruò quella essere virtù della diuina gratia, e delle verità euangeliche; la qual sospettaua forza di cattiuo spirito: e mostrando al Santo vna massa di libri di Theologia, di Padri, edi Concilij, c'haucasi portato in camera, e preparato a difesa contro di lui; emendò l'inganno, con rimanersi fin d'all'hora suo compagno. Coltiuò pure assai Gentilhuomini di quell' Eccellentissimo Senato, aiutandoli con gli Esercitij, e cò suoi consigli al camino della christiana virtù, sopra tutto il Signor Pietro Contarini Deputato dell'hospitale de SS. Gio: e Paolo, Vescouo poi di Basso; e mosti di quella nobilissima Casa, particolarmente i Signo. ri Zaccheria, Marco, e Filippo. E sù tanta in altri la moderatione de costumi; etale il mutarsi della vita in altri d'ogni stato, e conditione, anco de più cospicui, esu gli occhi diquell'emporio; che non potendo l'Inferno, nè li suoi ministri sossirilo più, passò parola: Lui essere astutissimo seminator d'heresse; delle qua'i dopo la Spagna, e la Francia, voleua riempir l'Italia. Essersi per auuiso d'vu folletto colla fuga sottratto a tribunali, & a castighi d'Alcalà, di Salamanca, e di Parigi; done, per non potere altro, se gli era publicamente abbruciata la statua. Trouarono credenza le ciancie; onde, come lo seppe Ignatio, su da Girolamo Verallo, Arciuescouo di Rosano, quiui Nuntio Apostolico, e poscia Cardinale; con instanza difargligiuridicamente la causa, come a Reo, se querelato; altrimenti come ad Attore contra le calunnie, non già contra li calunniatori. Fece il Nuntio la causa; e sotto li 13. Ottobre 1536, n vscì publica sentenza; che lui dichiaraua innocente, come rei di calunnia, e di falsogli Accusatori. E se ne conserua l'originale autenticò nell'archiuio della Compagnia in Roma 3. E da quel punto sì fat- 3 Orlandia lib. tamente affettionato rimase a lui, e poi alla Compagnia Gasparo Ribad. in Filas. Dotti, ch'era l'Auditor del Nuntio; che non cessò mai difauorir, e di beneficar quegli, e questa, sin a volerne seguir l'instituto .

Nata intanto guerra sopra lostato di Milano tra'l Christianissimo ibid. Rè Francesco, el'Imperator Carlo V. entrato già con grosso esercito H 3 nella

4 Orlandin.

nella Prouenza; Pietro Fabro in Parigi, e si Compagni; che secon-do il conuenuto non doueuano auanti li 25. Gennaro dell'anno se-guente instradarsi per Venetia, si consigliarono d'anticipar la mossa prima del chiudersi li passi; e partirono a 15. di Nouembre del 1536. Il viaggio sù pieno di patimenti, d'incontri, e dispute con heretici, e di pericoli manisesti della vita; da quali Dio li cauò con rara prouidenza, e più volte con aperto miracolo. Tutti a piedi, con habito pouero, elungo, carico ciascuno de suoi scritti, andauano colle Corone di Nostra Donna al collo (con che si palesauano dichiaratamente Catolici, anco ne paesi pieni d'heretici) e con sì gran modestia; che quanti s'auueniuano in loro, tratteneuansi a mirargli, e li riueriuano, così fermato staua vn Contadino a guardargli; e vdendo Soldati Francesi alla guardia de passi, che faceuano loro varie interrogationi, disse: Lasciategli andare; che questi buoni buomini vanno a riformar qualche paese. I tre Sacetdoti ogni di celebrauano; gli altri sei comunicauansi. All'entrar nell' albergo, e nell'vscirne, tutti vniti orauano ginocchioni alcun tempo. É delle hore del camino compartiuano altre alla meditatione; altrea recitare, ocantar salmi; altre a conferenza di cose spirituali. S'auuiarono per la Lotena, con pioggie rotte d'ogni di: passati poi nell'Alemagna furono taluolta dalle neui altissime arrestati tre giorni: e presa quella strada per non incontrar la soldatesca imperiale,se per la Prouenza passauano in Italia; incapparono nelle truppe Francesi; che per la Lorena calauano nella Fiandra, e metteuano tutto a ruba: che però doue comparinano i buoni Pellegrini; molti dimandauano loro: S'erano venuti per aria è giache per terra sem-

Con 54. giorni di camino arrivarono a Venetia il di ottavo di Gennaro 1537.e di tanti patimenti, e pericoli furono ristorati co'l solo vedere il Macstro, e Padreloro S. Ignatio; che con lagrime d'allegrezza gli abbracciò, e raccosse. Praticava egli nell'hospitale di SS. Gio: e Paolo: doue serviva con amor indicibile, consolava, & aiutava di giorno, e di notte glinserini, e i moribondi: che però non giudicando per la stagione tanto contraria d'inviare all'hora questi suoi stanchi figlivoli a Roma; li ripartì fra l'hospitale sudetto, e quello degl'Incurabili; compartendosi egli all'vno, & all'altro, con dar loro mostre tali di carità, e mortificatione, d'humiltà, e modestia, con tali vittorie dise stesso, e con tale allegrezza, che vi sù tra essi, chi da viceri di mal contagioso d'vno stomachevole raccosse silacci di marcia, e se li pose in bocca per

vincere

**`** 

vincere la ripugnante natura; chi mise la stessa lingua in piaga di morbo gallico; e ne leccò la putredine; chi vedendo escluso per mancanza di commodità vn leproso, lo raccosse nel suo letto; e la mattina trouatosi tutto insetto di lepra, e sparito il leproso dall'hospitale, non se ne rammaricò; e'l di seguente sù mondo, ç sano. Cose, che tirarono tosto l'ammiratione di Venetia; e Senatori principali andauano a vedere quiui, e là spettacolo degno delle lagrime, che spargeuano per tenerezza, e della memoria, che ne serbauano per diuotione: Scriuendone dieci anni dopo il Lamez. Hastenus Venetijs eius odoris fragrantia perseuerat. Hamea dunque ragione d'arrabbiare il Demonio; che in vno di quei hospitali gridò per vna Spiritata; Abi, quanto bò fatto, perche costore non capitassero que; e tutte in darno. Maladetto chi ve li sird , Sapeno ben'io perche. Voi non li conoscete : Sono huomini da molto più, che non parono, di lettere, e di virtù troppo grande. Seruirono in detti luoghi, finche verso il fine della quaresima, reso comportabile il viaggiare; due mesi, e mezzo dal giunger loro in Venetia; partirono tutti di conserua per Roma, eccetto Ignatio: il quale saggiamente restò; peroche D. Gio: Pietro Carasa (che rinonciata la Mitra di Chieti; era stato vno de Fondatori de PP. Teatini; esti poscia Paolo IV.) in Venetia l'anno precedente, vdite le ciarle sparse contro a lui; e presolo in sospetto; come feruido per natura, e zelante della Fede, se gli era poco fauoreuole dimostrato. e quantunque con duplicata certezza e la publica sentenza del Nuntio, e'l trattar domesticamente con Ignatio, l'hauessero tolto d'inganno: egli, che ne conosceua il genio, dubitò, che stando attualmente in Roma, e Cardinale, haurebbe in rispetto dilui, se compariua, potuto attrauersarsi al comun negotio de Compagni: vno de quali, e sù il Lainez, lasciò notata di sua mano questa memoria: Non essersi abbagliato Ignatio: e che di fatto il Carafa si contrapose loro.

Hebbero il viaggio, qual desiderauano, pieno di patimenti; come non si poteua di meno in persone insieuolite per li preteriti disagi nel camino di Francia, con la soprasoma delle gran satiche tolerate in Venetia; e che a piedi con pioggie continue caminauano li tre giorni seguiti senza trouar boccon di pane da rompere il digiuno, sino a cadere di ssinimento, nè poter dare vn passo, pur nondimeno co'l diuin aiuto, e taluolta miracoloso; come prouarono particolarmente in Tolentino, e certo per mano d'Angelo; giunseroa Roma: e tutti ricettati nell'hospitale di S. Giacomo su-

H 4

tono

1110,1537.

rono riconosciuti da Pietro Ortiz; il quale grande ammiratore del-la santità d'Ignatio, non solo non era verso d'esso quell'appassiona-to, che su in Parigi; anzi volle in suo riguardo sauorime i Compa-gni; e li commendò molto al Pontesice Paolo III; che gustò veder-gli, e poi hauergli a disputar di materie sacre, mentre mangiaua, giusta il suo costume d'vdire a mensa huomini letterati; e ve li condusse l'Ortizil di seguente, con tanta sodissattione di quel sauio Pontesice; che tutto allegro in volto, e rizzato in piè, disse loro; Ci sentiamo consolarissimi dal vedere tauta eruditione di settere con-Ci sentiamo consolarissimi dal vedere tanta eraditione di lettere congiunta con tanta humilità. Edimandati, se di nulla bisogno haucuano; diede loro licenza per Gierusalemme, soggiungendo insieme di non credere: Che sosser doti (compresoui espressamente Ignatio assert) di prendere gli Ordini Sacri da qualunque Vescouo in tre giorni festiui; speditone il Breue sotto li 27. Aprile, con inoltre ciò, che non chiedeuano, limosina di 70. scudi e allargando le braccia in sembiante di stringerseli tutti al seno, li benediste. Con ciò tornarono a Venetia, mendicando, e a piedi: atteso che non si valsero punto della limosina pontificia, nè di altri 140. scudi donati loro da diuoti Spagnuoli; nè li vollero inmano: ma riserbati per la nauigatione a Palestina, surono rimessi da gli amici senza loro impaccio in Venetia: doue ripigliarono le occupationi di prima negli hospitali. sinche satto dauanti al Nuntio Veralli Voto di perpetua Pouertà, e Castità; s'ordinarono da Messa Ignatio, e gli altri sei per mano di Vincenzo Nigusanti da Fano, Vescouo Arbense; con tal piena di celesti consolationi sopra d'essi, che ridondò anco nel Presato; il qual diceua: di non hauere in tante ordondò anco nel Prelato; il qual diceua: di non hauere in tante ordinationi da lui tenute prouato mai somigliante diuotione. Fù que
sto nel 1537. alli 24. Giugno, giorno di S.Gio: Battista, in Domenica: & alli 27. ne sù segnata la sede, ad titulum scientia, ac vosuntaria paupertatis. Indi ad otto giorni su spedita dal Nuntio
vii altra patente per D. Ignatio di Loiola Maestro nelle Arti, &c. oue dice queste fra l'altre parole : Volentes te ab praclara virtutum dona, O sacrarum litterarum peritiam, quibus te nouimus insigni-14m, beneualo sauore prosequi?. egli dà facoltà d'interpretar la

Le cache le speranze di Terra Santa ogni giorno scemauano per la guerra rotta tra quella Republica, e Solimano; i Padri douendossi trattenere vnanno in adempimento del voto, giudicarono disporsi con apparecchio straordinario a celebrar la prima Messa; come

poi

poi fecero in vari giorni solenni, eccetto S. Ignatio, che diciotto messi di preparamento destinò a quel grand'atto; e solo il Decembre dell'anno venturo sone della Cappella del Presepio di Christo, in solo segli S. Maria Maggiore di Roma, la notte del Sacratissimo Natale di sono de giù sono de giù sono de giù sono della Messo di sua mare Mercordì osserì a Dio i primi Sacrissij, e se insieme hostia della sono alli a del sua gloria. Si ritirarono dunque in solitudine, Ignatio, Fabro, e Lainez a Vicenza; Sauerio, e Salmerone a Monselice; Bobadiglia, e Pascasso a Padoua; laio, e Rodrigo a Bassano; a Treuigi Codurio, & Hozes, vnito già con gli altri: nè allargandosi dipiù per essere pronti, se sopratunenisse opportunità d'imbarco; intorno a detti luoghi ricouerarono in alcun tugurio abbandonato. Era letto la nuda terra, o doue meglio, vn mucchio di strame; il vitto poco pane accattato, e semplice acqua; l'oratione continuata lungamente; l'altre penitenze a misura del seruore. Ignatio, e li due; a quali era toccato in forte Vicenza, entrarono in vn pezzo d'antico Monasterio; che su de PP. della Congregatione di S. Girolamo di Fiesole detti delle Gratie, vn quinto di miglio suor della Città, diroccato per la guerra d'alquanti anni prima; restando alcune muraglie con coperto revinoso, senza vsci, senza riparì alle finestre; onde veniua l'acqua, e'l vento da ogni parte. l'hanno poi ristorato; ev'habitano i PP. Capuccini; che tengono in veneratione vna stanza detta di S. Ignatio, per traditione confermata da vecchio manoscritto, d'hauerui habitato il Santo; e vi fi leggono questi versi:

Hunc venerare locum; fuit bic Ignatius bospes; Sanctus qui toto grandior Orbe suit.

Hora due volte il giorno andauano a limosinare in Città, con a pena trouar tanto pane, che loro bastasse a sostener la vita: e rimanendo vno ad ammollirei pezzi del pan duro, & ammussito, per poterlo mangiare; d'ordinario era Ignatio; cui noceua molto l'aria, el Sole; hauendo cominciato a patir d'occhi per cagione delle continue lagrime, che gli pioueuano giorno, e notte; al perpetuo diluuiar de celesti piaceri sopra di lui assorbito nelle contemplationi diuine; doue prouaua delicie tali, e riceueua tante visioni, e sauori; che può dirsi, trouasse Manresa in Vicenza; doue insocandolo sempre più le sudette carezze del Paradiso, maggiormente lo liquesaceuano, e consumauano. Dopo 40. e più giorni di questo santo ritiramento andò colà Giouanni Codurio; e tutti quattro nel medesimo dì, & hora entrati nella Città cominciarono, e seguirono a predicare, salendo sù qualche scanno, e

adu-

adunando la gente co leappello. E se alcuni da prima rideuano per la nouità, o per non essere spedita, ne buona la fauella italiana; pur nondimeno partinano autti compunti, e cogli occhi piangenti; si fatto era l'aspetto di penitenza, che portauano nella magrezza, e nelpallore; tal'era la forza dello spirito, che in essi parlaua, senza interesse d'applausi, o d'altriemolumenti; poiche nè prima, nè dapoi chiedeuano limosina; nè osserta, qualunque si fosse, l'ac-

cettauano, benche in estremo necessitosi d'ogni cosa.

Somigliante fù la maniera del predicar, e del viuere degli altrine luoghiloro, sino a pericolosamente infermarsene alcuni. Così trousuansi con graue indispositione Ignatio, e Lainez; quando nel Settembre arriuò nuoua, star Simone Rodrigo sì male, che il Medico lo daua per disperato. Era quegli co'l Iaio in vn romitorio detto S. Vito pocofuor di Bassano; e gli hauea raccoki vn diuoto Eremita da Feltre, nominato Antonio; e ciò per auuiso del Cielo; postiache doporiceuuti nell'addietro altri disposti a viuere con lui, e come lui; che non reggendo a quella vita l'haueano abbandonato; Raua risoluto farsela da le solo. Ignatio trouanasi co i parosismo attualmente, come lo seppe; nulladimeno senza frappor tempo, lasciato il Lainez a letto nell'hospitale, s'inuiò a piedi verso Bassano in distanza di 18. miglia da Vicenza; menando seco Pietro Fabro: & ancorche languidissimo, e colla febre in dosso, andaua di sì buon passo; che il Fabrosano, e gagliardo non gli potca tener dietro; conuenendo ad Ignatio souente fermarsi, & aspettarlo. E questi miracoli operaua nel cuor, e nelle membra sue la carità: e ne prouò rai nel ca. vn sì fatto altroue Diego Lainez ?. Hor pregando per Simone in una di queste posate ad aspettare il Compagno, sù claudito; e n'hebbe riuelatione: ende il Fabro in arriuare, lo trouò colla faccia di fuoco; e senti dirsi risolutamente: Che Simone di certo non morrebbe. Ne gl'impetrò solamente la vita, ma la sanità; quando venuto a lui, con abbracciarlo, & assicurarlo dalla morte, gl'insule adva tempo tanto vigore; che sparito il male, su sano quasi del tutto s procurandogli anco mediante l'Eremita vn letticello in vece della nuda tauola, in cui giaceua, per qualche ristoro nella breue comualescenza.

In questo mentre vno di quei due Compagni; e quanto al comun sospetto il medesimo Rodrigo; per astutia d'illusion diabolica fù in procinto d'abbandonare Ignatio; peroche allettato dalla dolce vita solitaria; e paragonando la quiete della contemplatione colle strube, e viaggi, persecutioni del Santo; e co'l continuo at-

meggiare contro al Mondo, e contro al peccato; vacillaua forte: oltre che con Ignatio staua sù principijicon l'Eremita era nel termine. pure trattenuto dal voto a Dio, dalla promessa agli huomini, dall' esempio de Compagni, persone di tanto spirito; pensòrimetters al giudicio dell'Eremita: & vscito ascostamente di Bassano, doue Ignatio colli Compagni faceua dimora d'alquanti giorni; s'incaminò a S.Vito. Et ecco farsegli auantivn huomo armato. d'aspetto siero; e minacciarlo colla spada ssoderata. Egliturbossi; e restò; ma parendogli di nonhauer che temere; volle andare auanti. e l'altro fatto adiratissimo se gli auuentò per inuestirlo; ne lasciaus per quanto quegli trauiando si scansasse, d'essergli addosso: sinche tremante il misero diede volta; & hebbe a gratia di correre publiçamente, con marauiglia di quanti lo vedeuano, e non sapeuano il perche; verso la Terra, e l'albergo, in seno al suo mal conosciu-to Maestro, e Padre: il quale illuminato da celeste riuelatione, gli vsci all'incontro; e slargando le braccia, con certo sorriso, chiamollo per nome, e dissegli quelle parole di Christo 1°: Mo- 10 Matthe.e. dica sidei; quare dubitasti? E se questi su il Kodrigo; cominciò 14. à verificare vna sua visione, che raccontaua: Parergli di salire vna montagna erta, e scoscesa: e mentre per la molta difficoltà veniua meno; accorrendo in ainto Sant' Ignatio, si da lui lenato sulle spalle; ne senza gran satica portato in cima

Ne qui terminarono i prodigij di Bassano; e se per togliere d'in- 14-71-5ganno il Compagno sece Dio vn miracolo; ne sece vn altro per disingannar l'Eremita. Era questi vn Sant huomo, dedito all'oratione assai, & alla penitenza; con durarne tuttauia riuerente Lima dopo la morte seguita nel 1552. Hor hauende egli da Rodrigo, e da Iaio vdito cose straordinarie d'Ignatio, e di santità sublimissima; come lo vide sotto habito di chierico, con un trattar affabile, con soaue sembiante; lo dispregiò nel cuor suo, passandolo per di bontà mediocre: Sinche mentre oratta vn dì, fù rischiarato con raggio di sopra, e Dio lo riprese dell'hauer giudicato la santità dalla scorza ; e gli mostrò l'eccellente perfettione del suo seruo Ignatio; con riuelargli, ch' era vaso pieno dispirito apostolico; & eletto da se per salute d'innumerabili. la qual cosa, tutto dise vergognandosi, narraua l'humile Romito. e dispose Iddio, che nel 1669. più di 100. anni dapoi, fabricando in S. Maria di Castello, chiesa primaria di Bassano 10 D. Pietro Schiaumi ad honor di Sant'Ignatio vn' 12 Con permisaltare di marmo; il quale auanti hauea senza effetto in più altre vicenza, sui chiese di quella sua patria disegnato, e conchiuso; si trouasse, dat. ian. Mu.

11 Orlandin die

come

gen. e est come stà pur hoggidì, sepolto a piè del primo scalino, per cui si et de sindie comunità ascende all'altare, il corpo del sudetto venerabil' Eremita: quasi dalla sua bassa tomba sotto l'altare d'Ignatio mostrituttauia disdirsi; e glorificare il giudicio di Dio nel suo Santo.

Ritornato Ignatio a Vicenza, chiamò i Compagni, per determinare di comun consenso intorno all'impossibilità del nauigare in Oriente. Li riceuè nel suo albergo, adagiandolo con vn poco di strame, perche seruisse loro di letto; e sostentandoli con pane, & acqua: poiche doue nel principio non trouauano da viuere in tre; da che predicauano, era fatta loro tanta carità, che commodamente camparono tutti vndici. Era tale però l'incommodità di quella stanza priua d'ogni riparo; che ne ammalarono il Sauerio, & vn altro: & acciòche non si morissero quiui di puro stento; condotti a certe casupole vicine all'hospitale, v'hebbero vn letto per amendue. Ma in somma Dio non volcua ristringere il zelo, e'I cuore d'Ignatio tra gli angusti confini di Terra Santa; e come pari ad ogni grande impresa di gloria sua, non gli prescriueua ter-mini; perche alle sue mani consegnaua, & a quelle de suoi figliuoli, e posteri tutta la terra, el'isole tutte del mare. onde cosa è in vero notabile; come per molti anni auanti al 1537. e dapoi sino al 1570. le naui de pellegrini mai non lasciarono di andare a Gierusalemme, se non quell'anno. e Dio vedendo in sì lungo corso di tempo quell' anno solo, ch'essi determinarono al passaggio, douer mancarne, li mosse ad appigliarsi appunto a quello; perche li voleua in mano del Pontesice a sondar la Compagnia. Tanto ne parue a tutti; conosciuto per manisestamente impossibile il sodisfare alla prima parte del voto: e però secero sborsare all'Ortiz in Roma li 210. scudi per mezzo deglissessi banchieri, che gli haucuano in deposito; acciòche, mentre non seguiua il pellegrinaggio, per cui dati furono, li restituisse; come puntualmense segui: ammirando tutti, e singolarmente il Pontefice, vn sì grande staccamento, e modestia. Rimandò pur S.Ignatio a Valenza quattro scudi d'oro datigli per lo stesso da Martin Perez in limosina.

In esecutione dell'altra parte, che restaua del voto: Deliberossi, che Ignatio con Fabro, e Lainez in nome comune si osserissero al Papa; e gli altri fratanto si spartissero nelle principali Città, doue sossero Vniuersità di Studenti, per sar preda tosto di molte anime; tenendo lo stile di viuer, e d'aiutar li prossimi, come l'anno passato. E poiche veniuano dimandati spesso: Chi sossero ? Come si sacessero chiamare ? cercandosi qualche vnisorme tisposta: S.Ignatio;

che

che n'haueua la risolutione dal Cielo, fin da quando Iddio gli mo-strò in Manresa l'abbozzo della Compagnia nella Meditatione de-gli Stendardi; ch'è il formare alla soldatesca vna compagnia sotto la bandiera del Capitano Giesù; e perche si dice vna compagnia essere del capitano, sotto la cui condotta guerreggia; disse con acconsentimento di tutti : Cb' essendo Compagni raccolti solo per amor di Giesù, e solo a gloria di Giesù, si chiamassero della Compagnia di Giesù. Che poi la Religione da fondarsi per lui douesse nominarsi così; e che tale fosse il voler diuino: l'haueua egli dal Cielo sì chiaramente; che disse in presenza di moki 13: Se 13 Fra 12 li altri mai tal nome si mettesse in disputa; verrebbe stabilito con autorità vdi ciò il P. Gio: Polanco, e lo della Chiesa: e co'l primo Concilio Generale se le assoderebbe magnocò nella sua disermente in capo. Come s'è fatto da più Sommi Pontesici, e dal pide Lancie. Sacro Concilio di Trento. Scriue anco il P. Polanco d'hauergli vdiso a dire: C' baurebbe contrauennto al manisesto voler di Dio; s'bauesse dubitato di tal nome. Quando ance (vdillo altra volta) tutti gli buomini, a quali non era tenuto di credere sotto peccato , fossero stati di sentimento contrario ; egli non sarebbesi condotto a consentire altro nome. Hor chi conosceua l'humiltà del Santo, e'l costume suo di rimettere sì volontieri l'arbitrio proprio all' altrui; dal vedere vna tal sicurezza; inferiua, questo non essere negotio di qua giù; non vsando egli mai sì fatta maniera, se non doue lume superiore gli determinasse la mente. Quindi abbracciatisi con tenerezza, s'auuiarono, a piedi, e mendicando, Igna-tio cò i sudetti a Roma; Sauerio a Bologna co'l Bobadiglia; Rodrigo, e Claudio a Ferrara; Salmerone a Siena con Pascasso; Codurio, & Hozes a Padoua. Ne sù questo ripartimento diuerso da quanto S. Girolamo comparso al Sauerio ammalato in Vicenza gli hauea predetto.

CAPO XIV.

Stupenda Visione, in sui Christo accetta per serno, e promette sauorir S. Ignatio: il qual vede l'vitimo de suoi Compagni entrar nel Paradiso; e chiama gli altri a Roma per sondar la Compagnia. Con est fra tanto fatica molto in prò dell'anime, poscia de corpi ancora de prossimi. E passa vna fierissima persecutione; che si risolue in trionfo miracoloso.

On su solamente in Vicenza, doue solleuando il Santo dalle specolationi la mente, ritrouasse con maggior facilità le chiare in-

re intelligenze delle cose diuine, godesse alte illustrationi, e visite del Paradilo; ma come dapoi con sempre quotidiano auanzamento sin alla morte, così adesso nel portarsi a Roma lo regalauano del continuo i rinfreschi degli Angeli, & i fauori del Cielo particolar-mente nella Comunione; ch'ogni giorno prendeua per mano d'al-cuno de Compagni. E perche apparecchiauasi alla prima Messa, impiegaua gli astetti più teneri, e la maggior essicacia delle pre-ghiere con Maria Vergine, acciòche lo facesse tutto del suo Figli-uolo; e questo per desiderio viuissimo d'esprimere in se al possibi-le vna vera imagine di Christo nel far, e nel patir gran cose in ac-crescimento della gloria di Dio, e per salute dell'anime, il qualcrescimento della gloria di Dio, e per salute dell'anime: il qual desiderio s'accendeua più co'l più appressarsi a Roma, rispetto all'oblatione, ch'andaua per fare di se, e de Compagni al Vicario di Christo. Con tali siamme in petto, poche miglia lungi dalla santa Città in venirui da Siena, si ritirò solo dentro vna Chiesetta rouinosa; doue raccomandando a Dio quella piccola Compagnia, vide chiaramente l'Eterno Padre in faccia sopra modo amabile; che voltatosi al diuin suo Figliuolo iui presente colla Croce in ispalla, glielo raccomandaua con termini d'assetto, glielo daua per suo, e lo metteua come seco per seruitore, con dire: Volo, vi. hune in seruum tuum recipias. E Giesù assecondando, e gradendo, per tale accettollo; e con infinita benignità riuolto a lui, gli disse: Volo, ve mibi servias. Ignatio all'hora soprafatto dal fa-uor' eccessivo, & incomparabile; co'l cuore abissato in humiltà; e dileguato in ossequij si struggeua in rendergli gratie di merce-de tanto inustrata; ratissicando l'osserta sua, e de Compagni; e supplicandolo d'aiuto, e di protettione: quando con altro non meno sfoggiato, e più insigne fauore si vide raddoppiar la pretiossità del passato; e vdi tali espresse parole da Giesù: Ego vobis Rome propiesus ero. lo vi sai ò fauoreuole in Roma. Quindi ve spline s. vscito tutto fuoco, e tutto gioia salutò così li Compagni, chel'attendeuano: Non sò, se croci, o ruote ci aspettino in Roma; que-Layuis, ann. sto sò, che Christo ci sarà propitio. e raccontò il seguito, con lo-1560. 10 archi- ro inclplicabile marauiglia, e conforto. Questa visson, e pro110 Romanas. 11.
11. mesta diuina è sì ammirabile, amorosa, e segnalata; che il Santo ne fece mentione di propria mano in quel Commentario, doue Eccles Medio- registraua i sentimenti dell'anima, & i fauori del Cielo, con taliparole: l'enendomi in pensiero quando il Padre mi consegnò al suo M. S. Archin. Figlinolo. E Papa Clemente Nono magnificamente adornando los Polaneus in Piltoia sua patria la cappella maggiore della chiesa, che al Santo ds-

Sandani in So-

tiel. Pheifix. lan. in ()fic. S. len lett.3

tom.fol.60. 64. [#a 5.4. dedicata v'hà la Compagnia da lui sempre diletta; sece dal Caua-Abb. Manrolic. lier Pietro Bertini da Cortona pittor esimio dipingerui questo mi-lig.

stero, comevno de più bei fregi di S. Ignatio

Entrato nell'Ottobre del 1537. in Roma, su subito ad esibire se cò crescentio nel i Compagni al Pontesice; il quale accettò l'osserta, e se ne compiacque con dimostrationi singolari. Dichiarò anco sin ad altro im. Theatr. Vit. Hu. piego Lettori nella Sapienza (così chiamano in Roma le scuole pu bliche dell'Uniuersità ) Fabro di Scrittura, e Lainez di Theologia; e che Ignatio hauesse il carico principale d'attendere più im Encyclopad.so.2 mediatamente alla salute dell'anime, come sece; incitando gli oriandin. huomini alla virtù, & accendendoli dell'amor diuino; e dando Maffains. gli Esercitij a personaggi anco principalissimi, e fra questi al Car- Andr.Luca. dinal Contarini ; li diede pure all'Ortiz, con gli affetti, & effetti Bagassa Theanell'vno, e nell'altro accennati al capo 6. E perche hauea condot- in. in .ddmito, acciòche li negotij della carica no'l diuertissero, l'Ortiz al Francesco Gar-Monasterio di Monte Casino distante da Roma tre giornate; do-via nella Via. ue a ciascuno di quei diuoti Monaci donò vn libro dell'Imitatione di Christo; quiui hebbe auuisodella pericolosa malathia dell'Hozes; il quale accoppiando alle penitenze con altre fatiche le prediche, in terminar sulla piazza di Padoua il ragionamento sopra le parole: Vigilate, quia nescitis diem, neque boram: fu sorpreso da vn male, che in breue lo finì; e doue invita era bruno, e sparuto; lasciollo con sembiante angelico; si che il Codurio suo compagno nen si satiaua di mirarlo, di piangere per tenerezza, e di baciarlo. Hor mentre Ignatio prega per l'Hozes, vide l'anima di lui vscita dal corpo, cintadiraggi, e d'Angeli volare al Ciclo. Nè sû cotal veduta d'vna sola volta; poiche indi a poco, vdendo Messa, gli si aperse il Paradiso a quelle parole del Confiteor, & omnibus Santtis, é in gran cerchio di Beati vide l'Hozes più luminoso, e bello degli altri; si che lo discerneua fra tutti. E ne rimase in modo consolato, che non potè per più giorni frenar le lagrime; parendogli sempre veder la medesima gloria, e inessa l'auuenturoso Beato. Di là tornando s'auuenne in Francesco Strada Spagnuolo; che date le spallea Roma, & alla Corte, per cercar miglior fortuna in Napoli, vinto dall'autorità, e dalla forza del suo direvoltò in dietro; prese gli Esercitij; e fatto suo compagno riusci huomo segnalato, & infaticabile nella predicatione; colla quale conuertì anime senza numero per tutta Italia, Fiandra, Spagna, e Portogallo. E molti altri furono i soggetti per ogni conto qualificati; che, tornato in Roma Ignatio, tratti dalla sua santità, con diuino impulso tra pochi

Tamay. in Martyrol. Hi pan. ma. 10.1. RAYHAND, 10.8. Marcellin, Pisc.

accollandolegli si presero a seguirlo, & imitarlo. Ma come teneua sempre l'occhio allo stabilir, e perpetuar la Compagnia, da cui aspettaua seruitij si rileuanti a Dio, & alla Cicie, chiamò a Roma gli altri Compagni, non senza forte riresenza delle Città, douefaticauano, per le incomparabili vticà, chequelle ne traheuano. E non bastando ad assai maggior famigia l'angusta casa d'vna vigna prestatagli a piè della Trinità de monti da Quirino Garzoni Gentil huom Romano, passò ad habitatione più ampia prouedutagli da suoi diuoti presso alla Torre, che chiamauasi del melangolo; e metteua cantone fra S. Caterina de funari, e piazza Margana; eindia tre anni prese casa, doue hora è il Giesù. Colà prima di Pasqua del 1538. gli accolse il buon Padre; con tosto diuiderli per varie Chiese a predicare, ad insegnar la Dottrina Christiana, e a praticare ogn altro lor ministerio in aiuto delle anime; prendendo per se la Madonna di Monserrato vicino a Corte Sauella. Da principio la nouità di veder Preti con le cotte in pulpito predicare tirò gran gente ad vdirli; dipoi, vditi che furono, al concorso s'aggiunse il frutto della gran mutatione, che tosto si vide nel popolo di Roma, per l'efficacia dello Spirito Santo, che parlaua in essi, e per l'energia della vita loro virtuosissima. Ragionando il P.F.Girolamo Roman Agostiniano del frutto da primi della Compagnia operato in Roma dice tra l'altre cose: All'bora in vn momento cangià faccia tutta la Città : e come quegli amici di Dio si sparsero per varie parti a gionare ad ognuno, tosto l'antica pietà della primitiua Chiesa con acco. farsi frequentemente alla Confession, & alla Comunione. Riempinansi ad vdir la parola di Dio non le Chiese solo, ma le piazze. In quel tempo si cominciò a vedere buomini, e donne, congingati, e vedone, gioninetti, e donzelle, pdir Messa ogni giorno; andar composti; restir modesti; moderar le pompe; praticar ne Tempis con rinerenza, parlar con circospettione, &c. Nel predicare Lainez, Salmeron, e Bobadiglia, come grandi oratori, oltre che zelantissimi, riusciuano a marauiglia; ben'è vero, che niuno pareggiaua Ignationella vehemenza dellospirito, nella gagliardia de sentimenti, e nella forza, e portar delle ragioni. el Ribadeneira 1 14114 M/ ne scriue così 3. Mi ricordo di vdire in quel tempo Ignatio a predicare con tanta vebemenza, e con tanto feruor di spirito: che sembrana lanciar fiaccole ardenti nel petto agli ascoltatori. Et era tanto accejo del snoco della carità; che ancor tacendo, il suo sembiante parena insiammasse i circostanti; e che il sulgor della sua saccia li

a in Repub. CHANGE.

li reudesse molli, e tiquefacesse con l'amor dinino. Quindi huomini di gran senno, hauendolo ascoltato, soleuano dire di lui: Che in bocca sua la parola di Dio baueua il suo vero peso; e che a memoria loro non s' era vdito chi predicasse con pari essicacità, e sì a conciamente a persudere. L'Ortiz n'era vno; che per quanti affari sopraggiungessero viinterueniua ogni di; e si gloriò sempre: di non bauer perduto mai ne pure una sola predica del Padre Ignatio. Era poi tanta la contentezza di tutti nel faticare dalla mattina sin alla sera, che dimenticauano se medesimi; con souente ridursi dopo tramontato il Sole non pure a prendere vn pò di cibo, ma ad vscir essi stessia mendicarselo, non hauendo altro di che viuere: peroche senza le prediche nelle chiese, nelle piazze, senza le lettioni sù le catedre, vi era l'vdir le confessioni, a che non bastaua il giorno; il ragionar priuato delle cose dell' anima; il togliere l'inimici-tie, con far paci, accordar litigi; impedir duelli, cosa in Róma trà Nobili tanto frequente a quei tempi; l'insegnare a fanciulli, & a rozzi la Dottrina Christiana. Intorno a che, oltre la traditione, si troua giuratone Processi, che., rispettoalmeno ad assaissimi luoghi, su Ignatio il primo, da cui s'introducesse il costume d'insegnar la sudetta Dottrina, o compendio della Fede nostra. Della quale celeste inuentione, come vtilissima contro i peccati, e l'heresie, si compiacque in guisa: che aprendo le Scuole del Collegio Romano, la pose nel cartello, che v'attaccò sopra; e da suoi Professi volle parricolar promessa d'attendere a questo escrcitio, quanto humile, tanto necessario.

A principij sì prosperi non poteua dormir l'Inserno; anzi pensò farne vna vendetta, che l'assicurasse persecutione, antiueduta, e predetta da Ignatio; e maneggiata da vn Frate Piemontese di S. Agostino, di cui anco haueua il nome, luterano marcio nel cuore. Predicaua costuicon molta gratia in Roma; e dissimolatamente spargendo i suoi errori ammorbaua il numeroso vditorio, e con esso altri assi; sinche hauutone sentore, sù più volte vdito, e sempre trouato il medesimo, da qualchuno de Compagni d'Ignatio; che per lo studio fattoui, e per le dispute con heretici, erano dell' heressie moderne intendentissimi. Hora non hauendo punto giouato l'ammonirlo in priuato con maniere di rispetto, e soauissime; perche anzi disse peggio: per opporsial danno presente, & al maggiore, che si couaua; giache in Roma ogn'altro taceua; e'l Papa era lontano, portatosia Nizza per la pace fra le Corone; cominciarono in ancor

All in ille come theologi, e predicatori enangelici, nelle Chiese han als predicatori enangelici. 411, 6 dustar gl'inganni suoi; con approuatione de buoni, e con applaulo. Così Roma su il primo campo aperto; e questa la prima pullica pugna, c'hebbero Ignatio, e la sua piccola Compagnia um Lutero; e in essa la prima dichiaratione, che Dio colla voce de facti, e poscia con quella de suoi Vicari notificò al Mondo, dell' hauer eletto specialmente Ignatio, e la sua Militia in sussidio della Chiesa contra l'heresse de suoi tempi. Altrettanto la malitia, e la rabbia, con cui l'Heretico, e li suoi partigiani si sfogarono contra Ignatio, e li Compagni, su laggio di quello, ch'è auuenuto alla Compagnia di Giesù da Ignatio sondata, di prouar contra se gli heretici d'ogni setta così disperatamente nemici; quasi non hauessero chi più degnamente odiar, e voler morto; e l'han fatto cò i capestri, co'l ferro, co'l veleno, e colle penne, scriuendole contro libri senza numero, alla peggio. Imperoche ilfalso Frate, vedendo trarsi a suoi errori la maschera, e rouinar sopra di se la machina, prese il colpo in auuantaggio; e per accreditarsi buon catolico si diede a spacciar per heretici li suoi nemici, specialmente Ignatio; diuolgandolo dal pulpito per maestro d'heresie, che sotto sinta di santità corrompeua l'Europa; con produrre Alcalà, Salamanca, Parigi, Venetia, doue bruciato l'haurebbono con certi suoi scritti; se non suggiua. e ditali, e d'altre ribalderie citaua testimoni degni d'ogni fede. questi erano quattro Spagnuoli, e due d'essi d'ho-norato legnaggio; Pier di Castiglia, Francesco Mudarra, e vn certo Barera, infettati della sua pece da lui; e mandati per tutte le Corti di Roma, come huomini di qualche conto, a consermare quanto egli haueua detto. Il quarto era Michel Nauarro; che volle vecidere il Santo, come si dissenel capo XI; & al miracolo della voce dal Cielo, gittatosegli a piedi, n'hebbe (qual era il costume d'Ignatio cò luoi persecutori) aiuti per l'anima, e souuenimential corpo; dimodoche indi a poco se gli offerì per compagno: ma videa pena quella maniera di viuere da Santo; che l'abbandonò. Siste animo nondimeno di venirgli dietro sin a Venetia; e richiederlo nouamente di restarseco; ma non vdito, come instabile, sdegnossi per la ripulsa; ecapitando a Roma, guadagnato dagli altri tre; si obligo per danari all'aiuto del Frate contro del Santo, come informato di lui, e de Compagni. Nè seruì solo a sparger, & autenticare quanto diceua il Frate, con vantarsi testimonio di veduta; magiunse a farne publica denuncia dauanti al Gouernator di Roma, Monsignor Benedetto Conuersini. Hebbero queste menzogne tanta sorza; che, variata scena,
Ignatio, e suoi compagni prima rispettati come santi, erano mostrati a dito, e motteggiati per heretici; e poiche aspettauasi ogn'
hora divederli condotti al palco, & alle siamme, niuno voleua, non
che parlare per essi, dire d'hauer parlato con essi; a segno che due
Sacerdoti, li quali per espressa licenza del Cardinal Vicario aiutauano S. Ignatio in vdir le confessioni del popolo (a che, per essertante,
nè bastaua egli, nè li Compagni) per tema di restar sotto quella
rouina, suggirono dallo Stato Ecclesiastico, abbandonando quanto haueuano in Roma; esi nascolero non si sà doue. Niente migliori erano le nuoue, che ad ogni parte si scriucuano; e nella Spagna se ne predicò sin da pulpiti. Trionsauano dunque i nemici del
Santo; en'erano per tutto i ben veduti, e ringratiati. E Dio pareua, che dormisse; ma sece tosto dimostration tale, che sola ba-

sterebbe a smentire chi nega la sua prouidenza.

Il Cardinale Gio: Domenico de Cupis, huomo gravissimo, e Decano del Sacro Collegio, hauea fatto spesse doglianze co'l Gen-tilhuomo detto di sopra, Quirino Garzoni, suo amico, e parente, perche non si guardasse di trattar con Ignatio impastato d'ogni forfanteria (come sermamente credeua per le tante indegnità, che se ne vociferauano) con fargliene incarico e per l'anima, e per la riputatione. Ma il Garzoni co'l domestico, e lungo trattar con Ignatio, il conosceua si bene; che per alterargliene il concetto come nulla poteuano le dicerie di Roma, così niente valeua il dire del Cardinale; onde francamente sostentaua l'innocenza, e la Santità con lungo tempo, e con molta osservatione sempre scoperta da se in ogni attione, o detto d'Ignatio, e de suoi. Appunto, l'interruppe il Cardinale vn dì, questa malitia v'è di più del ribaldo; che sa strauedere per incantesimo; e l'haurà satto con voi. El dicendo assai volte le stesse cose il Cardinale; pregollo il leal Gentishuomo ad informarsi bene: altrimenti non parergli conforme all'Euangelio, nè alla prudenza, e autorità della sua persona, il condannare vn huomo, che parea buono, senza vdirlo, per sole relationi del volgo ignorante. In sentir questo dal Garzoni, punto non si turbò Ignatio; anzi lodò la sincerità del Cardinal, e la sede verso al parente, dicui temena il danno. E confidò che, tanto sol petesse sar sentirsi da lui, lo trarrebbe d'inganno. Promise l'Amico d'ottenergli vdienza: en'hebbe parola dal Cardinale; che fit

proseta senza saperlo; mentre disse con dispetto: Venga pur; lo tratterò come merita un par suo. Andò Ignatio; e seco abboccatosi per due hore nella sua camera, non solo sgombrò quel Signore delle indegne opinioni, c'haueua; ma il ridusse a tal pentimento d'hauerle hauute, che rimase come attonito; e nesu tanto consuso, e commosso, che leuatosi in piedi, e scoperto il capo, si buttò auanti ad Ignatio ginocchioni; e con maniere di rara humiltà, e parole di gran sentimento gli dimandò perdono. E questo riserì al Garzoni di sua bocca il Cardinale stesso; il quale vscì accompagnando Ignatio con segni di riuerenza e d'affetto; con fargli ad alta voce offerta d'essergli disensore in questa, & in ogn'altra sua causa; e con ordinare, che si mandasse tutte le settimane limossina di pane, e vino per lui, e per i Compagni; e continuò a farlo sinche visse.

Il Santo, c'hauea con cuor patient', e forte sempre taciuto, pregando per li suoi nemici; e macerandosi per ottenere il rauuedimento loro, senza prendersi di se pensiero; ben sicuro di Dio, e della sua promessa, che gli sarebbe propitio; all' hora sece instanza co'l Gouernatore, acciòche si formasse processo giuridico sin a sentenza. Nè Michele venuto in contradittorio con Ignatio si ritirò dal ratificare sfacciatamente quelle bruttezze deposte contra di lui; e confermarle con giuramento. Ma Dio hauea disposto, che qualche giorno auanti capitasse in mano del Santo vna lettera di pugno di Michele, scritta poco prima del disgusto, e dell'essere con danari subornato; nella quale ad vn amico daua parte della virtù, del zelo, e della carità, e santità d'Ignatio da se proprio conosciuta e sperimentata in tanti luoghi verso tutti. Questa lettera dimandò egli all'auuersario, se la rauuisaua? e guardandola Michele, riconoscendola, e confessandola per sua; gliela lesse il Santo: e tanto bastò, perche impallidisse il meschino, e gli morisse la parola in bocca: finalmente conuinto di calunniator, e di falsario, n'hebbe in pena il bando; e rompendolo, la galera. e mercè ad Ignatio; che s'interpose, acciòche gli fosse diminuito il castigo.

Nè quiui fermossi la protettion di Dio:e poiche le imputationi date al Santo si singeuano tutte di sceleraggini commesse in altri paesi, venne ad assoluerlo da quei medesimi paesi la verità: e quello, a che sorse autorità nissuna, nissuna sorza humana sarebbe riuscita basteuole; operollo Dio soaussimamente; main modo a chi lo pondera proppo marauiglioso; ragunando al

mede-

medesimo tempo in Roma queglistessi, che in Ispagna, in Francia, in Italia erano stati esaminatori delle cause del Santo; nè solamente giudici dell'innocenza, ma predicatori della santità; hora conuenuti da sì distanti, e diuerse parti, con tutto altre intentioni, peroche per tutto altri assari; li sece testimonij, acciòche nel primo tribunale del Mondo ne facessero vna concorde, indubitata, e publica sede. Venne da Venetia l'Vditore del Nuntio; il P.Inquissitor Ori da Parigi; d'Alcalà il Vicario Figueroa. Vennero ancora in commendatione de Compagni d'Ignatio da varie Città, da Vicari, e da Vesconi, ampissime lodi, e testimonianze; così da Bologna, da Padoua, da Siena, da Ferrara; il cui Duca Hercole mandò particolar commissione all'Ambasciator suo in Ro-

ma per tal effetto.

Li tre altricalunniatori, e istigatori di Michele citati dal Santo a mantenere il detto, rendendosi vinti, voleuano, ch'egli si contentasse d'vna fede autentica; in cui dichiarassero di non hauere, nè per l'addietro hauere hauuto che opporgli. Al che non siarrese giamai, ben vedendo, che mentre negli atti constauano le accuse, delle quali era piena mezza Europa; quando non appariua l'assolutione, si direbbe, che la causa per fauori s'era messa in tacere. Oltre che tutte le accuse sin a quel di hauute altroue si dichiarauano in vna Iola sentenza cassate, e nulle. Altre volte non fiatò a discolparsi, perche le calunnie feriuano lui solo, el honor suo; adesso che radunaua compagni per vscir con loro a predicare doue il credere, doue l'osseruar l'Euangelio; e corresse in sospetto d'heretico, non poteua giustamente soffrirlo: come scrisse al Sig. Pietro Contarini: Ben sò io, che con ciò non haurò legato la lingua agli huomini, si che non l'adoperino contra noi; nè sono io sì male auneduto, che aspiri a tanto. Ma non doneua lasciarsi comparir come d'errori macchiata quella, ch'è pura dottrina d'insegnamenti catolici; nè colpeuole quella maniera di viuere, cb' è non altro che immacolata. Che ci habbian per rozzi, grossolani, e ignoranti, anzi per ingannatori, istabili, e ribaldi; non ce ne davemo mai noia: ma che per falsa si prenda la dottrina, che predichiamo; per condanneuo!, e vitiosa la forma del viuere, che professiamo; il soffrirlo tacendo non era in balla nostra; peroche ne P vna, nè l'altra di queste cose è nostra, ma della Chiesa, e di Christo. Molto meno allentar doueua dal voler chianta con legitima definitione la verità, per hauer gli auuersari con vsfici di principali personaggi operato co'l Cardinal di Napoli Gio: Vincenzo Cara-

Carafa Legato in assenza del Papa, e co'l Gouernatore, acciòche non si vitimasse la causa con sentenza. E per più mezzi lo ammoniuauo: la vendetta disdirsi ad vn Santo come lui (così hora lo chiamauano quei, che poco auanti lo faceuano heretico, e negromante ) e'l volere il disonor loro niente profitteuole a lui, troppa dannoso alla nobiltà delle famiglie loro. Insinogliamici, &alcuni de Compagni più humili, che auueduti, lo dissuadeuano; e sembraua loro hauer faccia di rigore discordante dall'Euangelio, e dal professare apostolica vita. Ma Ignatio scorto da miglior lume, tornato che su il Pontesice, andò a trouarlo in Frascati; e intromesso l'istesso giorno, l'informò, parlando in latino, con suppli-carlo secondo il douere. Tanto bastò per hauer giustitia; e ne sù in-timato al Gouernatore da vn Cameriere del Papa l'ordine di Sua Santità. Con che venutosi agli esami delli tre stati Giudici del Santo, delle sudette sedi, e degli Esercitij; trouate concordi le voci di tutti; e citate le parti; la sentenza condotta per le forme giuridiche su prononciata li 18. Nouembre 1538. † in autentica dichiaratione dell'integrità d'Ignatio, e de Compagni, nella vita, e nel-la dottrina; con mandarsene copia, doue i nemici mandato hauea-no le calunnie. Comprobandola Dio co'l sine miserabile di quegli stessi colti rei di quanto imputarono ad Ignatio. Le cose oppostegli erano principalmente: Che conuinto d'heresia; e condannato alle statoa. Il Mudarra su conuinto heretico, e condannato al suoco; ma scappato di prigione s'abbruciò la sua statoa in Campo di Fiore. Il Castiglia per la medesima colpastù condannato a carcere in vita. Il Frate loro maestro fuggi a Gineura; doue divenne Predicante; con finir le sceleraggini, e la vita nel fuoco. Il Castiglia però auanti mo-rire si riconobbe; ritrattò il detto contra Dio, e contra il Santo; e 5 Fail P. Aug. spirò in mano d'uno della Compagnia 5. Confidò il Mudarra, che Ignatio gli rendesse ben per male; ricorse a lui nelle suecalamità; e trouò soccorso . Il Barrera su'l morire; che sù indi a poco; si disdisse con rendere all'innocente la fama. S. Francesco Sauerio scrissea S.Ignatio da Lisbona 7: Come il Re Giouanni III. di Portogallo, e tutta quella Corte non fininano di lodar la costanza del Santo in voler terminata la causa; giudicando essersi operato con Santità, e con prudenza: star chiaro, che ninn frutto in aiuto de prosimi poteua mai seguir dalle fatiche d'Ignatio, e de Suoi; quando si fosse proceduto altrimenti. poiche sin cold erano giunte le bruttissime accuse: Ma che quella sosse perseçutione d'occulti beretici; e

W.53.

lianeda.

8 Nel 1555.

g Sollo li z.Zu. lie 1540.

le calunnie fossero imputazioni false; non si sarebbe creduto, saluo che all'attestarlo il tribunale di Roma doppo fatta la causa.

E poiche in questo mentre crebbe all'estremo la carestia; e giaceuano a gran numero per le strade i poueri, che si moriuano della
fame; alla quale sopraggiunse vn inuerno freddissimo; Ignatio, e
li Suoi; che pur viueuano anch'essi accattando; si diedero a raccoglierli dalle strade, sin a portarli sù le proprie spalle alla casa loro
assai ampia, come si disse; e trouati letti; e, per non bastar questi, stesi mucchi dipaglia, ve gli adagiarono soprail meglio si potè. Altri assisteuano loro, con lauarne i piedi, nettarli, curarli;
cercauano altri per la Città diche mantenergli; e Dio sì largamente li benediceua; che dauano mangiare a mendici più di quattrocento; con ricoprire anco la nudità di molti, e ripararli dal freddo. E lo ficeuano con tal carità, e giubilo; che qualch'vno per curiossità venuto a sì bello spettacolo si trasse intenerito i panni di dosso; e ne vestì de mezzo ignudi, Questa publica misericordia fatta
da chi nulla possedua mosse gran Signori a mandar larghi sussidi,
con che si arriuò a sostentarne tre mila in più luoghi; e ciò dall'inuerno sin alla nuoua raccolta. E volendo Ignatio, che sosse intera la carità con giouare anco all'anime, perciò al primo venire si
esiggeua da tutti la Consessione; s'insegnaua loro la Dottrina Christiana; si faceano ragionamenti pij; e recitauano insieme ogni dì a
certe hore vn tal numero d'orationi.

E come non si può facilmente dire in quanto amor, e concetto saliti sosserio, e la sua famiglia colla giustificatione dell'innocenza loro messa sur d'ogni dubbio; e veniuano mirati quasi huomini santi, e celebrati come discopritori d'heretici; che per dargli a conoscere, e liberar dalla lor peste Roma, non haueano fatto conto di se, nè dell'infamia, nè della morte, a cui s'erano auuenturati; con ristettersi alle conditioni loro di nobiltà, d'ingegno, e di dottrina: Così raddoppiana loro la gratia, e la veneratione del popolo questa sì riguardeuole grandissima carità, che maranigliosamente ne illustrò la virtù, e'l zelo. E concio sosse che ogni giorno più affettionandosi molti a tal maniera di vita chiedesero di venire ammessi; e'l Pontesice si dichiarasse co'l Santo di volersi prenalere in sernitio della Chiesa d'alcuni de Suoi; giudicando egli estere giunto il tempo, prima che si separassero, di ridurre a Religione la Compagnia; raccomando loro, che per alquanti giorni con più d'orationi, e di penitenze si disponessero ad intendere sopra ciò il voler di Dio. Dopo di che radunandosi per tre messo ogni

notte lungamente: poiche il giorno tutto se lo assorbiuano le occupationi attorno al prossimo; con essersi molto premeditato da ciascuno; emolto conferito insieme; seguirono li sentimenti di tutti concordialle proposte d'Ignatio; e si formòil disegno dell' Instituto della Compagnia ristretto in alcuni capi; che per mano del Cardinal Contarini offerto a Paolo III. su dato a discutere al Maestro F. Town. Badia, del Sacro Palazzo 8: indi a due mesi con piena lode restituito, su pesatamente letto dal Pontefice istesso: il quale per diuin lume vedendoui dentro principij di gran cose, prononciò con ispisito di Sommo Sacerdote: Quiui essere il Dito di Dio; e quel di più, che nella forza dell'operare importano le parole da lui dette dell'Esodo?: Digitus, Dei est bic. E lo approuò in Tiuoli Viua vocis oraculo a 3. Settembre 1539. significando quel di stesso con lettera il Cardinal Contarini a S.Ignatio il godimento in leggerlo mostrato dal Papa, e

la prontezza in approuarlo.

Qui considera tal'vno la nascita della Compagnia per cosa ideata, e d'antico disegno; come su comparatiuamente a più Ordini; che sembrano parto d'estrinseca occasione rispetto agl'Institutori suoi; in quanto allettati gli huomini da santi costumi d'alcuno accostaronsi a lui, che nulla tale pensaua; o per affetto di vita regolata; o per trouarsi già in adunanza, presero vn capo; e prosegui la gente ad ag-gregarsi. Comunque ciò sia, sono certe due cose: Vna, che tutte le Religioni sono state introdotte da Dio in seruitio della Chiesa; con auanti riuelarne taluolta la venuta, le opere, i meriti. L'altra, che Ignatio dopo hauer concepito l'immenso fuoco dell'amor di Dio;per brama di allargare il conoscimento, el honor del medesimo con ieterna salute d'infinite anime, dilatò il cuore sino a non lasciar dall' Oriente all Occidente parte del Mondo, doue non volesse o portar la cognitione, o accrescere il culto della Maestà sua: e poiche l'amore, mentre non riposa mai, si fà industrioso; a fine di rendere questa impresa evniuersale più, e più dureuole; nè finisse al mancar di lui, ma si perpetuasse col Mondo; già d'all'hora stabilì (e lo afficurò dell'euento il Cielo; come il Santo stesso nel principio delle Consti-10 Pide Franc. tutionilo prosessa; e l'hannoapprouato i Sommi Pontesici 1°) d'as-Relig. trastico soldar gente, di formare un corpo di soldatesca volante; che do-11.6.4.4 uelle accorrere ad ogni verso, a tutti li bisogni per tal'effetto: e del continuo in sì lunga serie d'anni, e di fatiche fù sopra questo; come n'haueua la promessa, e l'abbozzo da Dio; e n'hebbe dal suo Vicario l'approuamento.

Ma supplicando per ottenerne la confermatione con Bolla, v'inclina-

di S.Siluestro.

9 Exedis c.S.

gapnem.

clinaua pienamente il Papa; nulladimeno acciòche non paresse precipitata vna deliberatione di tanta grauità, rimise l'affare al giudicio di 3. Cardinali huomini seueri, e di senno, da lui per ciò deputati; vn de quali si oppose in modo, che per l'autorità, e credito della sua virtù, esapere tirò seco gli altri; e su Bartolomeo Guidiccioni Lucchese, intorno a nuoue Religioni sì mal disposto; che anzi giudicaua douersene spiantar delle antiche (sopra di che, diceuasi, hauesse scritto vn libro) E questo su l'vnico intoppo, e l'vnica dissicoltà. che del rimanente niuno d'essi, Theologi, e Canonisti braui, eliberissimi al giudicare, dopo minuta notomia d'ogni par-ticolarità, oppose, o sece mentione di nouità; più tosto riconobbero quella Regola presentata dal Santo Euangelicis consilijs, & canonicis Patrum sanctionibus conformem: come dichiarò Paolo III." E Dio pur quiui con maniere in apparenza contrarie al bisogno vi Regimini. pose la mano; attesoche conuenuto fra tanto a Compagnidiuidersi, per le molte instanze fatte al Papa da gran Prencipi, e da Vescoui, che li desiderauano; non sì tosto furono dou'erano destinati; che Roma esultò doppiamente; per quello, che congli occhi vedeua negl'impieghi più ardui di dottrina, e di spirito; e per quello, che da tante parti le veniua portato su'l racconto de fatti. E sù talmente sensibile, talmente vniuersale il frutto da essi operato in breue spatio per tutto, che la consolatione del Papa, e del Santo nel vedersi l'vno, e l'altro moltiplicare ogni di nuoue richieste di riputati Personaggi, che lor domandauano vno almen de Compagni del Padre Ignatio, si amareggiaua dal non potersi, a cagion dell' ester pochissimi, fare altro, che concedergli ad vno, e promettergli a dieci per quando gli hauessero liberi a disporne: anco il Rè di Portogallo per l'Indie ne voleua 6. e bisognò compiacerlo di due, Sauerio, e Rodrigo: anco all'Agente di Carlo V. si concedè il Fabro per aiuto della Fede Catolica nella Dieta di Vormatia, e dipoi per beneficio della Spagna. Proue sì ampie, sì operose della carità, e del valore di quei Padri ad aiuto delle anime, a seruitio della Chiesa, molto accresceuano nel Papa il desiderio di trassondere ne tempi a venire questo apostolico spirito deriuato da S.Ignatio, con dare alla Compagnia forma, e stabilità di Religione; ma non restaua il Guidiccioni di opporsi. finche il Santo, ricordando a Christo la promessa fattagli del suo fauore, gli osserì a nome suo, e de Compagni quando il facesse degno della gratia, tre mila Messe; le quali poscia ripartite fra loro surono in pochi anni celebrate. Con che su vinto il colpo; e'l Cardinal Guidiccioni si troud tutto vn altro, direi senza Saper

zz In Build.

dip lomatibus armandam curaverit,

saper come; senon che racconta l'Abbate Ferdinando Vghelli; ne 13 A S. Ignatio sò d'onde l'habbia 13: essergli comparso in sogno S, Ignatio, con monitus ka stu-ammonirlo a non sar più contrasto. che però andaua dicendo pie-Jesu societatem no di maraniglia il Cardinales Nuone Religioni non si deuono introdurre; & iuffuerit, & ma questa del Padre Ignatio st's perche mi sento interiormente affettionar-Pontificijs con- ui; e doue il discorso non m'inchina, mi tira il voler di Dio. Nè contento di questo si adoperò con glialtri due Cardinali; e appresso il Palealia sasta pa diuentò validissimo auuocato, perche fosse più prinilegiata; con tenersene di buono, e giubilat finche visse, all'intenderne per tutta Europa, e nell'vltime parti del mondo moltiplicati, e copiosamente, i feutti; li quali prima di morire, nella sua stessa Diocesi godette, sendo Ves. cono di Lucca 13,

az PediBarsóli molPJsalia 1,3. 43.

80.1.69l,890.

XV.

Le Compagnie di Giesù sondata da S. Ignatio si approue Religione: Is santità, & ptilità della quale vien prenonciata; e poi autenticata con dimostrationi del Cielo; e testisicata da più Santi, e Jauj buomini della Terra.

1.417.8.5. imago 1. Saculi.

Cormando Iddio la bella indole d'Ignatio, e dando all'animo di lui tempera sì nobile; come su detto a principio; lo dotò di quelle rare partidinatura; perche in lui a suo tempo seruissero d'inperferie, e qua- tromento alla gratia per più alti dilegni, e per imprese d'altro inso as uni bourge terelle, che doue il natural genio loguidaua: perciò a soffrir con della compa allegrezza rigori di vita, e penitenze alprissime sece, che diuenitle Pide To: Bapic patienza quella sua naturale intrepidezza, con cui tanto hauea topom confessis lerato per fini humani; riuolse all'ingrandimento della gloria di Dio in summario quella sua magnanimità di pensieri, & assetti; e adoperò il generoso Raymand.10.8. suo spirito, che all'armi, & alla guerra il portaua, in raccoglier, & ordinare sotto il titolo soldatesco di Compagnia vna Religione; che Dum indesesse, tatione de terminispirituali, e delle glorie della Chiesa, con acquito d'innumerabili anime al Cielo; ecome testifica il B. Pio V. sin Je Relig. 17.10. da suoi tempi , con aggiunta di Regni intieri alla Fede Catolica; rimeritata perciò da Clemente VIII.con chiamarla 3 Braccio diritto 4 Ann. 1622. deila Sede Apostolica. e Gregorio XV. nominolla 4 Sacra militia die 22 April. Societatem Catholici Nominis defensione, & bereticerum excidijs le di Lorena clarissimam. Così finalmente vide il Santo dopo tante satiche, Vesc. di Verduni stenti, e tempeste condotto in porto il compimento de suoi desidequando gli con sij, quando nel 1540. Paolo III. con Bolla sotto li 27. Settembre, giorno QA

noa sui festiuo, come dedicato a SS. Cosmo, e Damiano, statigià suo , que de neno, Titolo Cardinalitio, formò Religione la Compagnia di Giesù, e ne raoz portò 44

approud l'Instituto, e'l Nome 3.

Nè forse giamai altro Pontesice in consermare Ordine nuouo reli- ni Militannis gioso impiegò con pari gusto la mano come questi ; mercè l'essergli & orland dato a vedere il Dito di Dio nella maestria di quell'Instituto, alla cui ". 34. approuatione sottoscriueua in vece della Diuina Maestà. Et a riscon-invita Canifi, trare i tempi dell'esser egli assunto al Pontesicato, e dell'unirsi ad ! 1.6.1. & 1.3. Ignatio i Compagni con voto in Parigi; l'vno, e l'altro cadde nel 7 De Nimega; 1534.con vn sol mese framezzo, dando Iddio tutto insieme il principiar la Religione ad Ignatio, e al Farnese il sigillo di suo Vicario Alemino, chienper approuarla. Nel qual anno stesso Rainolda da Arnemio nella pagnia. Gheldria, Vedoua per virtù di gran nome in Fiandra o predisse a Pietro Canisio 7 Che vestirebbe l'habito d'una Religione di Giesu, che indi a poco si fonderebbe per ben publico, e singolarmente del comm. Tir. p.3. la Germania. Morì nel 1525. Arcangela Panigarola Monaca in. S. Marta di Milano : questa pregando perche cessassero tanti pec- figueras in Hist. ćati, e scandali del Christianesimo; sentì dirsi da Dio, che; Nascerebbe vna Compagnia di Giesù ; It cui Sacerdoti a guisa d' Apostoli si affaticherebbono in condurre tutto il Mondo alla Maestà sua; e che capiterebbe a milano con incredibile miglioramento di quella Patria? E sino nel 1497, quando Sant'Ignatio era in ta s. Ign. sei anni di età, il Ven. P. Fra Pietro de Couiglian dell'Ordine della 1.6.2 or 1.92.3. SS. Trinità della Redentione degli Schiaui, Confessor di Vasco di Gama, mentre in odio della S.Fede a 7.di Luglio lo saettauano gl' 1627. Idolatri nell'Indie Orientali, disse queste parole 1°: Principierd fra ubilia. non molto nella Chiesa vn Ordine di Chierici sotto il nome di Gie- Hiere, in Apoc. sù; & no de primi Padri di quella guidato da Dio ponetrerà p.p.& Cocordia ne paesi più rimoti dell'India Orientale; vna gran parte della quale abbraccierà per la di lui predicatione la Fede Catolica. Così tanto prima del fondarsi la Compagnia douer li suoi Religiosi giun-Benzon. lib. 1 de gere in Ethiopia, su predetto, e dura nelle memorie di quell'Im- Amon. Zara perio :; e l'hanno raccontato gli stessi Scismatici. E dell'essere Anne. Ingen. li medesimi Religiosi per nauigare all'Indie d'Occidente, al Para-Domin. Gravin. de Voce Tursur. guai, e ad altre parti; si troua, che surono satte da Dio le ri- p.a.c.30. uelationi 13. Notabili sono le prosetie dell'Abbate Giouachino, Imag.1. Sac.lib. che fiori sin dell'anno 1200. 13; e di S. Vincenzo Ferrerio Mund, Mar.p.p. li quali con parole significantissime specificano il bene, ch'erano per dije.22 n. 181. fare negli huomini S. Ignatio, e li suoi Figliuoli; e la santità della Cuintanadu.t. in Appendir. vita loro 15. el'Abbate Giouachino giunge a dire ! Che quest'or naub.s. dine

Tinoli al Santo la Boha Regima 6 Orlandin, I. A. all'hors di 13. anni : c primo trasse nella Co-8 Mort del 1529. g Sacchin, Hitt. Soc.p. 2 d. 7. # 36 Nigrow.in Reg. paz.100. 10 F leann.de Ordin, SS.Trin. 11 Oylandin. Hift, Soc. 2.24. 14 n 111 . Ann, Acthiop. 1625. Nieremb, in Vi-Imago spsac.1. 12 Annsa Pa-749N. 1625. 1 Imago T. Sas. 13 In. cap. 1. Teftam c. 18. 14 S. Fine De Vita spirit, e.ag. 15 Vide Ruid.

Laur, Chry/og.

Viez, in April.

. 16 Naud Nie · remb, in Vita. Concion.1. min, in prafat.

ce jorat.i. Corn. a Lap.in

*Yas.*69. -Imago L.Sac. ib. . Vedi nella So-

fert.13.9.3

Remand to.p. dine porterd il nome di Giesù; che sard d'instituto molto somigliante alla vita di Christo, e degli Apostoli; che sard in ogni parte con-17 Ofor.tom.4. uersioni grandi ; sin a mentouare il Quarto Voto al Papa intorno alle Card. Bellar- Missioni. Altri hanno scritto, che il Quinto Angelo dell'Apocalisse ad 1.3. Contron. al capo 9. è profetia di S.Ignatio, e dell'Oroine suo 66; cohesaeuli vii sup. rentemente all'espositione riputata di S. Tomaso; cioè per li Quat-Nieremb.ib. tro Angeli del capo ottauo significarsi 4. Ordini di Predicatori; & Lumins 1,2,de il Quinto Angelofigurare vna Religione, che Dio nuouamente inextreme Indie. vierebbe al nascere dinuoua heresia 17. E tutto s'accorda con graui Autori; li quali nella Stella caduta dal Cielo 18; a cui da-Li.3. de Amich. ta su la chiaue dell'abisso; e nel sumo, e locuste vscitene, riconoscono Lutero, e le Sette indi seguite; contraponendosi con vigore il Quinto Angelo sudetto colla tromba della predicatione. Così nelli Capi 18. e 60. d'Isaia Proseta è sentimento di Scrittori dotti,

Benzon Supra, che si parli della Compagnia 19.

E appunto conformi alle gran promesse del Cielo è piaciuto a Hist. di S. Dio, che siano i fatti. E percioche S.Ignatio hebbe dalla Divina Maestà in particolar cura il Mondo, consegnatogli, quanto è Predittione dis. largo, a giouarlo in tutto quello può farsi dall'apostolico spirito, Siena, doue pro- di che l'hauea per ciò inuestito con tal pienezza, che da lui similmexione degl' mente deriuasse ne Suoi : e poiche helle cose del seruitio di Dio Infedeli, e la vsò di mirar sempre altissimo; pose gli occhi nell'esemplar più su-Rianesimo, sen-blime che sia, cioè in Christo, per assomigliarsi quanto meglio po-il quando Ma tesse a lui; al pari del quale niuno intese, o maneggiò gl' interessi per essere segui- della gloria di Dio: & osseruata la di lui venuta nel Mondo, e la meiò in vita, e della gloria di Dio: & osseruata la di lui venuta nel Mondo, e la per opera di s. vita diuina; e che quanto sece viuendo, e pati morendo, ridusse Maturo nelle alla perfettion propria, e alla salute altrui; cegli vni, e legò inse-Note as. Anton. parabilmente insieme l'vno e l'altro. e però il fine, che constitui do me lo. 8. pro- alla sua Religione, sù l'artendere con ogni ssorzo alla propria santiuano, che la sata tà, e persettione ". A conseguir questo prescrisse oratione, medel suo tempo. ditatione, lettione spirituale, esame di coscienza più volte al gioralla santita; ma no, scoprimento dell'interno al P. Spirituale, consessioni generali, e di più alla per-ritiramenti di molti giorni ogn'anno, come pur le rinouationi de sia più . Pide voti, e conferenze di spirito, continua mort sicatione interiore Eleie.s. r. opuse. in qualunque cosa; & esterna di asprezze corporali, e penicenze; Ignatio habbia che sono di regola 31; se bene per la diuersità degl' impieghi, e occultato l'au- delle forzenon habbia voluto (come non può, nè deu' essere) vna Rerità della Co. Ressa misura comune a tutti; lasciando però a Prosessi libertà di sar de in Statera quanta penitenza vorrano colla direttione sempre del confessore. epinionum, dis- Ma vn tale attendere con ogni studio alla persettion propria il vuole

in lei per modo, che tutta sia riuolta del pari alla saluezza, e perfettione altrui; e ciò con sì fatta corrispondenza, e simetria, che la persettion propria dia mano all'operare in salute del prossimo; e'l così operare aiuti, e compilca la propria perfettione. Per hauerla di questa sorte la sondò di pianta, e con proprietà di sine, e di mez-zi per conseguirlo, tanto sostantialmente diuersa da tutte, che non somiglia veruna dell'antiche Religioni; le regole delle quali non si sà chegli mai leggesse. Hanno bensì auuertito gl' Historici; come sapendo egli essersi dal P. Lainez scorse le vite di quanti han fondato Religioni, & i principij, e progressi di quelle; gli dimandò. se stimana, che Dio riuelato loro hauesse ogni cosa spettante agl' instituti suoi? E rispondendo quegli pensarlo delle cose più princi-pali, e proprie; non dell'altre lasciate alla prudenza, e discretione degl institutori: disse Ignatio all'hora, 11 medesimo credo io. Dalle quali parole <sup>22</sup> come raccogliesi, essergli state riuelate per la <sup>22</sup> Pide Ribad. maggior parte le cose della Compagnia; così pare concludersi, che letto non hauesse le regole di dette Religioni; se bene ve ne sono estratti di mano del P. Polanco. Almen è certo, contra quanto hà scritto alcuno, che da quelle non raccolse le sue regole; anzi non hebbe in camera per tutti quei anni, che scrisse le Constitutioni, alcun libro, saluo la Scrittura sacra, il Messale, co'l Gersone 23. Ben 23 vide Lanel. sì conforme al riuelatogli da Dio, la fece del tutto nuoua, non ci. tom. 2. opule. copia di veruna; ma originale da se, che constituisce vn ius particolare per lei.

Da ciò si deducono due conseguenze: la prima, Quanto giu-stamente il Santo Fondatore, misurando co'i fine i mezzi, habbia tante cose nuoue ammesso nella sua Religione; tante n habbia escluso dell'antiche, buonissime in loro stesse, ma non opportune all' intento di mettere nel Mondo vn' Ordine, che infallibilmente: non v'era; il quale per suo intrinseco, proprio, e sostantiale sia tutto in beneficio dell'anime: onde ogni saggio confessa, e soda; come già il Cardinal Filippo Sega: Artem, qua id corpus tam pulchrè, tam aptè, tam excellenter coagmentatum est; divinam prorsus, non bumanam suisse; & eius architectum Ignatium, non tam peritia labore parta, quam luce è Calo impertita illud congmentasse. el'ammira in ispecienon tanto per le cose, c'hà preso in formarlo; quanto per quelle, c'hà lasciato, per non disformarlo. Se poi la Compagnia è di natura sua tutta per i prossimi; ecco l'altra conseguenza, Ch' Aluar. de Paz ella è d'ordine chiericale \*\*. Fecela tale il Santo: e la riconoscono 1.35. tale tutti li Sommi Pontesici, e'l Sacro Concilio di Trento. e così il sacrezio delle

relig. sr.10, Hite

hà 1.6.5,

hà luogo nella Gierarchia Ecclessastica propriamente nella parte del C'ero; ch'è quella, che indirizza i popoli nel culto di Dio, e neli' acquitto della salute: onde Paolo III, Giulio III, Marcello II, e Paolo IV. chiamauano sempre quei della Compagnia Preti Riformati 35. E questi per voto loro solenne dipendono da cenni del mati 3 . E questi per voto loro solenne dipendono da cenni del oriandin. 7. p. Papa, ch'è Vescouo vniuersale; alla cui prouidenza sopra il publi Hist. soc. 1. 15. n. co della greggia di Christo stà inuiargli a sussidio delle Chieie, a sociali delle Vesconi a sainte delle anni delle Chieie, a sociali delle Vesconi a sainte delle anni delle Chieie, a sociali delle Chieie, a sociali delle chiese seruitio de Vescoui, a saiute dell'anime: con che sono volontari ministri, e serus de Vescoui particolari; a quali si presentano nel depositarsi a piè del Primo, & Vniuersale. E poiche la Compagnia è d'Ordine Chiericale, vestono li Suoi, come i chierici honesti del paele, doue habitano 3, senza però vsar più il titolo di Don, a cui

25 Tide ap, Orland.1.15 m.50,

> raccolti nella Congregatione leconda Generale, auuisando hauer quel titolo dello specioso; per modestia, & humiltà il cassarono in

> nel 1563. spontaneamente rinonciarono; quando essi medesimi

27 Gengrezat perpetuo da tutti 27. 2.Gen. 648.3.

Come dunque si sà manisesto, la Compagnia per conditione del suo instituto essere d'ordine chiericale; proprio del cui stato, sin dagi Apostoli, è predicar la sede, allargarla, disenderla; e ne convertitimantener, & accrescere la pietà, e le virtù douvte al viuere christiano. Così è chiaro non punto più stendersi nel prossimo i bisogni dell'anima, che nella Compagnia i modi del souuenir tutti d'ogni età, sino della più tenera, con alleuare in pietà, & inlettere i fanciulli. Abbraccia ella sommi, & infimi, letterati, e rozzi, ecclesiastici, elaici, costumati, ebarbari, heretici &idolatri, maomettani, egiudei; nè luogo esclude oue cercarne, cirtà, e villaggi, carceri, egalere, spedali, e piazze, armate in mire, in terra eserciti, academie, coiti, & ogni più stranio paese di là d'ambi gli oceani, per qualunque rischio di morte s'incontri nella via, onel termine. Hà proprio l'amministrare i Sacramenti; e consigliarne l'vso diuoto, e frequente; hà il distribuir la parola di Dio in ogni maniera publica, e priuata; hà il ministerio apostolico delle Missioni, altre agl'infedeli, & heretici, senza risparmio della vita ne lunghi, e gran patimenti delle nauigationi, nell'apprende-28 Quanto le v- re linguaggi difficilissimi, nel viuere sotto climi stemperati, e con neile l'akte hor-tide: Vide Imag. gente inhumana, e spessonel soffrir tormenti, e morti penosissime; 1. Sac. 1.6.6.3. altre alle armate, si le Campali, come le Nauali, nelle fatiche, Della Missione ne disagi, ne continui rischi di morte poco differenti dall'Indiane \* 8; Obndese, quan-to be le periodos la pur le missioni a contadi, ccastelli, per alpi, e per valli, cones-con periodos fetti quotidiani mirabili dello Spirito S; hà la dispute cò Predicanti bere-

heretici in iscritto, e in voce; hà il metter pace fra nemici; soccorrer bisognosi, emiserabili; fondar, e conseruar nel publico l'opere di pietà; hà gli Esercitij Spirituali per guidar senza sbaglio a ben eleggere stato divita, e nelgià eletto rimettersi su'i camin della Beatitudine; hàilvisitar gl'insermi; aiutare a ben morire; confortare i condannati; somministrare a prigioniers, & a poueri degli hospitali aiuti per l'anima, e pc'l corpo; e nell'vno, e l'altro modo souuenir gli appestati; nel qual heroico esercitio hanno i Figliuoli di S. Ignatio a migliaia offerta, e data, offeriscono del continuo, e danno la propria vita; hà l'insegnare a far oratione; hà l'ammaestrare i rozzi nel bilogneuole a sapersi epercreder, e per viuere com'è debito alla salute \*; hà il gouerno, e l'alleuamento della gio- \* Quanto faccia uentù così pericolosa di non tirar seco, se male s'inuia, il rimanen te degli anni; hailpublicare vtilissimi libri di spirito, e di lettere; porti; nell'insehà l'addottrinar nelle scienze sacre, quali sono la D. uina Scrittura, gnar la Dottrina l'vna, e l'altra Theologia, i Concilij, le Controuersie da combat-Vide Beyerlineh tere congliheretici, e in tutte l'altre, che per necessità, o per aiu bumana to. 2. to seruono alle sudette.

Nè questo gran fare della Compagnia è meramente ideale, o imaginario; giustache l'esperienza il dimostra. Secondariamente non è interessato; peroche in tanta varietà, e grauità di ministeri, e di fatiche, non dimanda, nè riceue mercede, o limosina; la onde non piglia danari, nè altra cosa per le Messe, per le Confessioni, per le Prediche, per le Scuole, o per altra opera del suo instituto. Non perche non sappia esser l'operario meriteuole del pagamen-to di sua fatica: ma vedendo il Santo Fondatore, quanto depres-so sosse l'vsficio, e'Inome del Sacerdotio; e che gli heretici accusano l'amministratione de Sacramenti, come si facessero venali; volle, a chi la cerca, leuar l'occassone di dir male. Terzo è attuato, & animato in ognisuo Professo dal solenne Voto d'andare douunque accennerà il Vicario di Christo in prò della Fede, senzascusa, replica, o indugio, senza viatico, prouisione, o temporale ricompensa, ese fia bisogno a piedi, solo, accattando, tra Fedeli, o ad Infedeli, dall'un capo del Mondo all'altro, per deserti, per tempeste, adogni rischio. Tante migliara poi de Figliuoli d'Ignatio con patire, operare, morire in tutti gli angoli della terra per l'adempimento di questa promessa, per seruitio della Fede Catolica, per la conuersione dell'anime, hanno dato, e tutt'hora dannoa vedere cò fatti, non esser questa vna pomposità di parole; contandosi a molte centinara quei, c'hanno per ciò dietro a sudori sparso il san-

la Compagnia; c quanto ciò imlis, C. verb, Casc. chism.pag.145.

gue con supplicij, e morti strane, di suochi lenti, stagni gelati, croci, esaette; suiscerativiui, lapidati, arrostiti, sbranati, segati a poco a poco, capouolti entro a fosse sino a morirne di spassimo, e di same; le primitie de quali vide il Santo ancor viuendo in mol-ti vecisi variamente in odio della Santa Fede, nell'Indie i più di loro, e nel Brasile. Doue ammirano i saujlo spirito di Dio nel sormar. per mezzo d'Ignatio la Compagnia con tale auuedimento al riparo de bisogni d'all'hora (ch'erano ristorare i danni; e ouuiare a pericoli della Chiesa) come se non hauesse pensier di quello, ch'era lungi ad essere ne secoli venturi; e tutta medesimamente appropriata così alle necessità dell'Europa, come nella sola Europa tutto il Mondo hauesse, nè altro Mondo sosse fuor di lei; & insieme così tutta in procinto, espesso in atto d'vscir d'Europa, e portar la notitia del vero Dio, ela salute alle piu rimote isole, e parti della Terra; come se non fosse bilogno di sostener, e promouere la Religione Catolica in Europa.

land 1.3.n.46.

Di quà è nato l'amar tanto la Compagnia, il fauorirla, epriuinard. Hybern. legiarla, c'han fatto i Papi 29. E per dir solo de primi: Paolo III. proscientia Me- caramente la guardo; e fortemente la difese in tutte le borasche Mendo in Crisi insorte, lui viuente, in quella di Salamanca, per tacer le altre; do
Soc.

Raynand, to.9. ue si giunse a nominar dal pulpito gli huominidella Compagnia pre
Christophor. Go. cursori dell'Antichristo, e tutti degni del fuoco; deputò Vescoui

mer in Elor. Soc. Andra. Sausai, per giudicia condannar quei fassarij, e costringergli a smentir se Martyrol. stessi; e ritrattar le loro calunnie 3°. Adoperolla in assari di gran 30 Vide ap. or- seruitio di Dio, e della Chiesa; inuiandone suoi Nuncij, e Delegati. Richiese da Ignatio tre de Suoi da mandar per theologi della S. Sede al gran Concilio di Trento; con esseruene poscia il doppio a nome d'altri Principi d'Alemagna; eciò dopo soli cinque anni dal primo fondarsi la tompagnia: mostrando Christo nella voce del suo Vicario l'intento suo in porla nel mondo essere stato di contraporla all'heresie. Oitre poi l'hauerle dato l'essere, con assai gratie, immunità, e priuilegi, validò, & approuò gli Escreitij del Santo; e con ciò dichiarò autentica, e canonicamente sicura la maniera praticata dalla Compagnia in condurre per via dello spirito le anime; intorno alle quali non vsa che le regole prescritte dal Santo in quel libro, granbenesicio! per la facilità d'errare co'l guidarsi da se, o seguire scorte poco accertate; riputando Giouanni d'Auila selici li Figliuoli d'Ignatio anco per questo, che dal primo di sono certi di prendere strada senza fallo per la perfettione. Giulio III. l'amò suisceratamente; la soccorse largamente; in più ampia, e priuilegiata forma

sa forma la confermò; a lei vnicamente si riuolle per tornare alla Chiesa la gran fattione de Nestoriani, che da tanti secoli ammorba in buona parte l'Africa, e l'Oriente: la pose in Loreto, constituendo sacerdoti di lei Penitentieri perpetuamente in quel santuario con visibile approuatione del Cielo in vn chiaro globo di fuoco 31; che a chiesa piena calato sopra la S. Cappella indi 31 Tursellin.in cercò l'vn dopo l'altro i Padri, lambendo loro dolcemente il capo. Hist. Lauret.1.3. Marcello II. apprezzolla, e portolla sempre nel cuore più, che se oriandin.1.14. fosse vno di quella. Dimandò a S. Ignatio due de Suoi, per tenerse- ".35. gli appresso, e seco discuter, e consigliar le risolutioni più graui del diuin seruitio. Diceua, che contristandosi nel rissettere a danni, sconcerti, e perdite della Christianità; si racconsolaua in considerando il bene incredibile, che faceua la Compagnia: e simolaua il Santo ad ampliarla il più che potesse; con dirgsi: Attenda ella pur a sar gente, & agguerrirla; noi ce ne valeremo 32. Paolo IV. 32 Orlandin. 1. degli huomini di quella, quanto a persettione di vita, & a sante is." 3. fatiche fra catolici, fra heretici, fra barbari, ottimamente sentiua, e godeua. Supplicato della benedittione da quei, che spediua il Santo a combattere contro l'heresie; comandaua, che come ministri suoi, e della S. Sede, viaggiassero a spese della sua carità. Se mandò all'Imperatore Legati, e al Rè di Francia; volle che l'istesso Santo gli accompagnasse con de Suoi in qualità di Theologi. E de Suoi chiamò a Palazzo per proseguir la riformatione della Dataria disegnata da Marcello; e pensòpiantarne vn Seminario vniuersale con riccamente fondare il Collegio Romano. Pio IV. consigliò la Marchesa \* Il Brene sotto li Vittoria della Valle, Nipote di Paolo IV; di Casa della Tolfa, Ve- legge mella Tadoua di Camillo Orsino, a donare alla Compagnia per detto Colle- di Giacomo Gual. gio vn isola di case con quelle da lei habitate, & altre state stanza di sier. Paolo IV; mentre fù Cardinale. Scrisse alla Città di Lione ringratian. 33 Saechin 50. dola d'vn Collegio consegnato alla Compagnia; nelle cui lodi si ste ";?" se. \*Protestò; e presenti stauano il Cardinal Morone, e'l Duca di Fer- 1.9.6 1.10. rara: Ch'era disposto a fauorir la Compagnia sino al sangue!33. la 34 Vedi citato difendeua, la raccomandaua, e lodaua con Breui a Cesare, a Regi 34, & adaltrigran Principi della Christianità: nè a veruno d'essi spedì del coll Rom. Nuntij; che loro strettamente non commettesse l'hauere a cuor la Compagnia; & in particolare a quei della Germania il moltiplicar- In Sacchin. 20.3. le colà Case, e Collegi; poiche ciascuno d'essi acquistana alla Fede 19. vn Breue a Catolica; o vi stabiliua la Città, doue s'introduceua. E giunse Carlo IX. Re fin a scriuere per istinto proprio in fauor di lei al Concilio Tridenti- sauor della Copagnia; e del no, acciòche la volesse honorar con qualche parola d'approuatione: Coll.Parig.

Imag.1.Sac,1,5. cui prega FillL Catol per aiuto nell' Italia del Bartolil,4.c.9.

Hift Societ .! ,1.2.

Cristianissimo a

tanto

K

tanto la riputaua degna, e tanto benemerita della Chiesa, e della S. Sede. Come auanti n'hauea per sua espressa commissione scritto affettuosissimamente il Cardinalsuo Nipote, S. Carlo, sino ad impegnarsi per ciò cò i Legati del Concilio. Il qual Concilio acconsenti si pienamente a fauorir, & esentar la Compagnia; che non solo niuno vi oppose, ma con lodi grandi la commendarono molti di quei Vescoui: e vi fù chiamata espressamente Religione di Chierici; e pio il suo instituto.

salia, 1.2.c.9.

li, 1.3.c.10.

E si come questa è la prima, & vnica Religione \* confermata da Concilio Vniuersale; questo però non è l'vnico effetto della stima, e dell'amore di quei prestantissimi Presati, moltissimi de quali dimandarono di fondarle Collegi nelle loro, e in più altre Città di Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Germania, Italia: e tutti di più as Vedi nelle assentiono al Cardinal Morone primo Legato del Concilio 35 il lialia del Barte. chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro concilio chiedere al Pana in nome di eneti loro con chiedere al Papa in nome di tutti loro quello; per cui li Cardinali Legati raddoppiauano a Sua Santità le instanze: di fondare in Roma un Collegio uniuersale alla Compagnia, per alleuarui gionani di tutte le nationi; che formaticon santità, e con lettere conuenientemente all' apostolica loro vocatione tornassero nelle patrie a difendere la Fede Catolica, egionare ali'anime colle fatiche, cò sudori, e colle vite. Vn concrto sì alto, si affettuoso, e viuace verso la Compagnia nasceua in quegli egregi huomini da quanto vedeuano cò suoiocchi ne Padri, che interuennero al Concilio; e da quanto raccontauano molti di loro statialtroue testimoni di presenza: come il Commendone, non ancora Cardinale, tornato dalla Corte di Celare a Trento; che dando a Legati del (oncilio relatione in carta dell'operato colà; e le contezze, che ne portaua gioueuoli al ben publico della (hiesa, da inuiarsi al Papa; vi espresse il detto da Ministri di Cesare circa la via di riformar nella Germania gli Ecclesiastici: Perche, dissero, i Gesuiti hanno hormai dimostrato in Germania quello, che se ne possa sperare in effetto; poiche solamente colla buona vita, e con le prediche, e con le scuole loro vi hanno ritenuta, e vi sossentano tuttania la Religion Catolica. onde non è dubbio, che quando si facessero molti Collegi, e molte scuole, cude si potessero hauer molti operari: se ne caue-36 Card. Pal- rebbe frutto incredibile 3 8. India pocovenuto il Conte di Luna 3 9 Ambasciatore di Filippo II. al Concilio; pregato da Legati, come spertissimo della Germania, e della Corte Imperiale, a significar Claudio loro qualche maniera di ridurre gli heretici, disse: Non Jouneur-38 Card. Pal gliene altra, che impiezar buoni Predicatori e delatar più che si pates e

til.l.20.s.4. Bartoli, done Sopri.

37 Quignones. lan. Hist. Concil. La Compagnia di Giesh 38. E già l'Imperatore stesso hauea scritto 1,20.5,11.



al Papa; Che la via della riformatione della Germania era moltiplicare in essa Collegi a Padri della Compagnia. Qual maraviglia dunque, che la Setta Luterana, e la aluinista, e quante altre nate ne sono, e ne nascono, protestino in tanti loro libri di non hauete ne più sfidati, ne più odiati nemici di quei della Compagnia; tueti, e sono loro parole, con le spalle in atto di puntellare la Catedra di Roma; che al loro scuoterla, e vrtarla, rouinerebbe.

Ma niun testimonio della Compagnia, e dello spirito in lei trasfuso dal suo gran Patriarca, è pari a quello, che diede S. Maria Maddalena de Pazzi; o anzi Dio a lei: e stà con queste parole nel libro delle sue visioni 39 Adi 26, di Decembre 1599, il giorno di si coserna in Fio-S. Stefano, la Beata andò in ratto; e vide come Dio in Ciclo si renza nel Mona-compiaceua, e dilettaua tanto ne l'anima di S. Giouanni Euangelista, che geli. in modo di dire, non pareua bauersi astri Santi in Paradiso: & il Vinc. Puccini, simile vedeua, che faceua nell'anima del Beato Padre Ignatio Fon- 7.3 c.12 pag.65. datore della Compagnia di Giesù. Onde parlando diceua: lo spirito Raynaud. 10.8. di San Giouanni, e quel d'Ignatio è il medesimo: perche di tutti due lo scopo, e'l fine era amore, e carità verso Dio, & il prossimo: e per via d'amore, e carità tirauano le creature a Dio. (Dipoi soggiunse) Il più felice spirito, che regni hoggi in terra, è quel d'Ignatio; perche li suoi Figliuoli nel condurre le anime procurano principalmente di dar notitia, quanto è grato a esso Dio, e quanto importa actendere all'esercitio, & opere interne: perche questo esercitio fà abbracciare con facilità le cose ardue, e difficili per il lume, che riceue l'anima dalla viriù interna; dalla quale nasce l'amore, che conuerte in dolcezza ogni amaritudine. Vedeua ancora, che tante quante volte li Figliuoli d'Ignatio trattauano in terra in tal maniera con le anime; tante volte in Cielo rinouaua. no a Dio il compiacimento, e diletto, che preudeua nell'anima del B. Iznatio. Con questo spirito s'alleuò ella da primi anni sino al sine della vita 4°. Amò sempre la (ompagnia; e la commendò 40 Mes F. Mar-agli altri, esortando a seruirsi dell'opera de Padri. Desiderò; e xara, e s. ne sù accertata dal Cielo, che al suo Monasterio non si assegnas Aloy. de Prasero Consessori straordinari, saluo della Compagnia. Conob-Lancie. 1000. 2. be in vn ratto; quanto sia grato a Dio il costume di quella del opuse in vn ratto; rinouare i Voti due volte l'anno. E che vno della stessa 4 r ver- 41. Fù il P. Nirebbe mandato adesaminare il suo spirito, con far sede; nelle sue colò Fabrini Rett. del Coll. riuelationi, & estassi non essere inganno. E quando la gran Prin-Fior. cipessa Maria di Toscana, nouella Sposa del Rè Henrico IV. nel Puccini in Vi-2600 prima di partir per Francia, sù a visitarla, e racco-K 2

mandar se, e suoi particolari; la Santa le promise di supplicarne il Signore; con patto, ch'ella procurasse co'l Rè il ritorno della Compagnia nella Francia; soggiungendo: Questo essere vuo de gran seruity, ch'ella potesse sare a Dio in benesicio di quel Re-gno 43: Dapoi procurasse l'estirpatione dell'heresie; & amasse i

43 Puccini nella Vita, c.71.

poueri. Auanti di questa vn altra Vergine chiarissima, figliuola pur essa della Compagnia; & è S. Teresa, l'hà con esempi, con pa-role, cò scritti mirabilmente illustrata. E primieramente prendendo per confessori, e direttori dell'anima sua molti della Compagnia. Del che scriue così di proprio pugno 43: Sia lodato il 43 In Pita c. 23. Signore, che m'ha dato gratia d'obedire, se bene impersettamente, a miei confessori, i quali quasi sempre sono stati questi benedetti buomini della Compagnia di Giesù &c. Cominciò poi l'anima mia manisesto miglioramento. E dopo morte apparendo per conso-44 P. Ingi de lare vn' anima tribolata le disse 44: Ancor'io sono figliuola della Compagnia; in cui hebbi vn consessore, che tuttania in Cielo riconosco, & bonoro. intendendo il P. Baldassarre Aluarez, che

più a lungo di ogn'altro l'hauea confessata, difesa dalle calunnie,

Ponte nella Vita del P.Baldaf. Aluarez e 58.

aiutata di proposito, e promossa nel sormar la risorma, e le regole; cui ella si gloriaua d'hauere per maestro, e confessore. la onde interrogata da vna sua Monaca; se per lei fosse bene trattar co'l Padre Aluarez 45? Sarebbe, rispose, vna gratia di Dio per voi molto grande: im-45 F. Helias à s. Theresia in percioche quegli è, a cui l'anima mia è più obligata, che a qualunque Legatione Crc. persona di questa vita; e che più d'ogn'altro m'bà dato aiuto, e relib.2,c.31. Luigi da Pote, gol ato nella via della perfettione. Secondariamente, con aiutar le done forta, c. 11. fondationi de Collegi della Compagnia; come dalla Compagnia de si vede nel era tanto aiutata nel fondar li suoi Monasteri 46. E di più con libro delle Fon- darle segnalate lodi, scriuendone così clla stessa 47: Essendo venuti quà li Padri della Compagnia di Giesù; alli quali, senza co-Santa. 11 P. F. Gio: di noscerne alcuno, ero molto affettionata per ciò, che stano informa-Giesti Maria ta del modo loro si di viuere, come di orare: ma non mi riputauo seriue: come il degna di parlare, nè forte per obedire ad essi. E poco sotto: Fù mia principio, e l'indrizzo di darsi gran ventura, ch'io conoscessi, e praticassi gente così santa, qual è la a Dio S. Teresa, Compagnia di Giesù. E di nuouo nel medesimo capo: Mi daua sa-Phebbe dalla stidio, che quei di casa mi vedessero trattare con persone tanto sante, Compagnia .

Nel Compendio com' erano quei della Compagnia, vergognandomi della mia miseria; della [na Visa, e mi parea d'hauer maggior obligatione di non essere tanto da poco, .1.6.10. e di prinarmi delle otiose mie ricrestioni. Et altroue 4 3 : 48 In Fisa,c,24. Habitano presso di loro, godendo di trattar

Souente

cHi 3

ess; poiche al solo veder la santità del conuersar loro l'anima mia pronaua un gran profitto. Escriuendo pur di sua mano a Christofano Rodriguez de Moya 49: Quei della Compagnia di Giesù sono miei Padri; alli quali dopo Dio l'anima mia è obligata di quan- Pide l'ancie. 10. to bene si trona bauere; se ne bà qualch' vno. Et vna delle cose, imago: Sac.i. che m'banno affettionato a coteste Signore; si è il sapere, che han- 5.6.11. no trattato con detti Padri. poiche non tutte le persone, quantun- 5,26. que spirituali, mi sodisfanno per li nostri Monasteri; se non quelle, che si confessano con questi Padri, e tali sono quasi tutte quelle, che vi sono; nè mi ricordo hauerne preso alcuna, che non sosse loro figliuola spirituale,; perche sono quelle, che fanno per noi: stando che si come hanno alleuato l'anima mia; il Signore m'hi fatto gratia, che in questi Monasteri lo spirito loro piantato si sia. e segue a dire altre cose della Compagnia con quel Signore disposto a sondare per due figlie sue in Segura della Sierra vn Conuento di Carmelitane, ma gouernato da Padri; alli quali poi fondò quiui assieme colle stesse Figliuole splendidamente vn Collegio 5°. And 50 Histories. co a D. Anna Henriquez scrisse 51: Nelle cose dell'anima prouo de- 193. ad 199. solatione, perche non bò quì alcuno della Compagnia, che conosca. Alianp. Niertt. Terzo, hà honorato questa Santa; e Dio per mezzo suo, la Com in Visa. pagnia in quello, che degnossi mostrarle: come lo notò ella ne suoi manoscritti; esprimendoui per nome la Compagnia: e dalla di lei bocca l'hebbe il medesimo suo Confessore 53. Senti dunque dirsi 52 Ribera liba. da Christo: Se tu sapessi, quali aiuti ne tempi a venire siano per est della Vita, portar questi alla Chiesa ne bisogni, e pericoli di essa 53! Intese al-P.F.Gio: di Gietre volte i progressi, che questa Religione far doueua per gloria di mel. Scalzo è Dio; e la fortezza nel sostenere predicando, e disendendo la Fede: chiamata De-& vna fra l'altre; quando con gran raccoglimento, soauità, e quiete (com'ella scriue) attorniata d'Angeli, e a Dio molto vicina, mella Pi il pregaua per la sua Chiesa: all'hora e d'alcuni huomini segnalati della Compagnia, e di lei tutta insieme, dice, che vide gran cole. che in particolare le furono mostrati più volte in Paradiso i Figliuoli di S. Ignatio con bandiere bianche in mano: e altre cose vide somiglianti a queste, tutte di gran marauiglia. Ond' è, segue la Santa, che hò quest'Ordine in gran veneratione; pershe hò connersato cò Religiosi d'esso gran tempo; e veggo, che la lor vita è appunto conforme a quello, che Dio m' bà dimostrato di loro. Li quali anno 1501.nella racconti, e parole, e quanto altro d'honoreuole alla Compagnia ciemente VIII. di Giesù trouasi ne manoscritti della S.M. Teresa; e su già publi- e latinamente in Colonias ancato, ancoin Italiano 54; non si troua in certe stampe. Ma tutto no 6520.

49 Da Anila, 28. Luglio 1567. 2.098[c.17 Andra.luc.l.s.

gnissima di sede. 53 S. Tere/4
nella Vitaze 38.

54 In Roma P. Vita dedicata a

fi legge K 3

50.2. op#[c.18. e

questo Decreto del Bartoli, 7,24 B.47. 57 S.Teres.nel-59 Didac.lepes.

Vitas, Teref. l. 3. Teref. in Le-Z#1,2,c.31.

in Pita P.Balth.

memorab.ad b4. carità A.

Konemb: # ib.ad 2.08ob.

PALS, Caroli.

64 Hift. Sec. 30.2 1.7. H. II.

p. C 1,2 .c.y.

si legge nell'original testo della Santa serbato nell'Escuriale; da cui 35 vide Lancie. si è trascritto, e riscontrato con più Notari, e testimoni 55. E li medesimi Figliuoli di S. Teresa in Capitolo Generale tenuto in Roma nel 1650. riprouarono, e condannarono l'infedeltà di quelle... 56 sipud veder stampe 56. La Santa stessa racconta 57 d'hauer veduto vn Fratello questo Decreto della Compagnia morto andare in Cielo con molta gloria; e che vita di S. Ign. l'accompagnaua il Signor Nostro. Scriue similmente 58, come sopra i Fratelli della Compagnia quando si comunicauano vedena 57 J.1 erej. mei. vn ricco baldachino; il che, comanicandosi gli altri, non vedeua. 58 Inimele 39. Videtrionfanti entrare in Cielo Coronati Quaranta della Compa-27. Turial. in gnia vecissi dagli Heretici per la S.Fede 59. Così del P. Martino Guttierez morto per disagi sofferti dagli stessi 6°. Del P. Baldassar 60 F. Holias Aluarez, oltre vederlo mentre celebraua cinto il capo di splendori ; seppe da Dio, come superaua in santità quanti viueuano all'hora; 81 P. a Ponte e vide la sublime sedia preparatagli nel Cielo 62. Vide vn altto Alvares, & c. Confessor suo pur della Compagnia, e sùil P. Francesco Ribera, tut-Fide plura ap. to risplendere mentre predicaua; e Christo abbracciarlo, con dire Mendo in Crist a lei: Questi spiega propriamente le mie scritture colla verità, cb. Gin epistelis io gl'infondo &c. Tienti di buono che l'hai per Confessore; sà quan-Reynand in to. to ti dice; e mi piacerai\*. Morto in Auila il P. Ferdinando Aluarez, huomo della Compagnia, e di gran carità; la Santa scrisse sunell in Biblio, tosto un viglietto a Padri con auuisarli d'hauerlo veduto in gloria; Soc. Eterminando: Così honora Dio quei, che trattano i prossimi con

San Carlo Borromeo, figlio anch' egli della Compagnia, se ne serui del continuo per aiuto suo, e de suoi popoli, non che nella Ga Gin Ban.nel- gran sua mutatione di buono in ottimo sotto il P. Gio: Battista Rila Vita di S. bera, con cui ogni giorno ragionaua di spirito 6 °. Per disporsi alVedi Barteli la prima Messaritirossi cò Padri più di 63. E osserte solennemente
mell'Italia, la nell'Italia, 1.4. le sue sante primitie, fece in segno di speciale amore il secondo Sa-Grattarela de crificio presso de medesimi nella Cappelletta; in cui celebrar solesuccessible vene- ua S.Ignatio 64. Fatto Arciucscouo di Milano, per introdurre forma di christianità in quel Clero, e Popolo, che staua ripieno degli abusi, disordini, & ignoranze accennate a bastanza dal Dottor Pietro Giussano al capo primo del secondo libro della Vita di S.Carlo, vi mandò il P. Benedetto Palmia predicator zelantissimo, & es ciussan. L. altri della Compagnia 63. Doue acciòche le fosse data stabilmente habitatione, ottenne due Breui dal Zio; sinche vi principiò la Casa Professa, con mantenerui buon numero di soggetti di segnalata bonta di vita, e di zelo ardentissimo della Diuina Gloria, e della

della saiute dell'anime. Di questi Padri si serniua in tutti li ministeri della sua Chiesa, nel gouerno del Seminario nuouamente eretto, e del Collegio de Nobili, e nell'aiuto dell'anime, & in molti altri bisogni: imperoche come pieni di carità, e di spirito diuino; e di molta dottrina, e prudenza ornati, erano efficaci, e feruentissimi nelle prediche; assidui, e diligenti nelle confessioni, & in ogn'altro ministerio ecclesiastico. Tutte queste sono parole del Dott. Giussano in più luoghi della sua historia 66. E per estere al troppo concorso an- 66 Giasta Phagusta la Chiesa di S. Fedele, c'hauea dato a Padri; sondò, e pro-6.5.1.3.6.4.
mosse l'ampia, e bellissima nuoua Chiesa 67. Come sondò il Col-67 116.2.6.9.65. legio, & Vniueissità di Brera, e'l Nouitiato d'Arona 68. E per 0- 68 141.3.6.4. pera su si sondarono in Lucerna, & in Friburgo de Suizzeri li Colle-gi, che y'hà la Compagnia per aiuto di quei paesi. Pregato nel 1580. in Fiorenza da quelle Altezze, & in Venetia di far Comunioni Generali, elesse a tal fine le Chiese della Compagnia; & in quella di Venetia predicò ancora 69. Es hà nelle memorie del Collegio di Ferrara, 69 1.6.6.3. che passando all hora per colà su'l compirsi la Chiesa del Giesù; l'honorò co l celebrarui la prima Messa, che vi si dicesse; e comunicò molti, e su alli 7. Febraro, Domenica di Sesagessima, E per tacere altri attestati di quanto alla Compagnia sidaua, e se ne valeua specialmente nella direttione dell'anima sua sin all'vitimo giorno 7°; 70,7,6,12. 60 14. in Arona, ricusando l'inuito del Co: Renato suo Cugino, allog giò co Padri, e l'vicima sua Messa disse presso di loro 75.

Figliuolo altresì della Compagnia fù S. Francesco di Sales Vescono di Gineura, sin da funciullo alleuatoin lettere da Padri, e nello spirito; anzi, nota Carlo Augusto nella sua Vita, si adoprò molto co'Genitori per non hauere altri Maestri, che i Padri. A persuasione del P. Antonio Posseuini attese alla Theologia; e'l detto Padre, che l'aiutaua grandemente nell'anima, glie ne portò in ragione, il douer estere Vescouo di Gineura; volendo il Signor seruirsi di lui a saluar molti??. Lo auanzò almen di tempo il S. Arciuescouo di sancie, er Rep Valenza Tomaso di Villanuoua; che huomo di tanta dottrina consultaua del continuo co'Padri; dell'opera, e fatica de quali siseruiua in tutte le funcioni con loro gran lode, nè con minor frutto de popoli. doleuasi amorosamente che gli fossero tolte le braccia, quando i Superiori della Compagnia rimoueuano alcuno dal Collegiodi 73 Orland, 1115. colà : nè cellando di viuere celsò d'amar la Compagnia, di fauorirla, e beneficarla; e di certi suoi crediti lasciò per testamento la miglior parte in legato a quel Collegio 73. Il B. Giosafatto Arciuescono Polocense, dell'Ordine di S.Basilio, e Martire 74 preconizana de pri vinci.

K

71 1.7.6.23.

Laucic, som .74 Beatificato ent.f. 16.n. 29.

77 Lancie 10.1.

Lancie Jupra. 79 Sotto 'li 28.

tr.18.6 30.

la pietà della Compagnia, e l'amor di lei verso Dio, & il prossimo. diceua d'esser membro di quella, e disserente nell'habitosolo: protestauasi nemico di chi amico non era di quella; eche tali huomini 75 Jacob, susa non teneua per buoni Catolici, e dissidaua della salute loro 73. Vsò in eus Vita im. confessarsi co'Padri; consigliarsi con essi per l'anima, e ne graui afpressa Roma, sari della Chie sa sua, e della Fede: nè partiua mai da Polocia, o
ann. 1665. dica.
vit, vit tornaua, che non si portasse al Collegio per darui (diceua egli a riceuerui) la benedittione. S. Filippo Neri ne parlaua con gran lo-Micrombers. in le ; le inviaua molti soggetti; e su sentito dire: Che morina santave mente chi perseuerana nella Compagnia 76. la riferina come cosa Trisis, 12, 44th. frequentemente detta da S. Filippo Giulio Sansedonio Vescouo di Janus dier. Grossetto, e discepolo del Santo stesso. 3. Per assai tempo andò le memoral, sac, ad diem 31. Iulii., feste con altri ad vdir nella Chiesa de Padri le Sacre Lettioni del P. occupat. morin Emanuel Sà. E morto D. Pietro Spadaro hebbe più anni confessor suo il P. Gio: Battista Perusco della Compagnia; sinche passando ad habitar molto da lungi, & aggrauato dall'età fù costretto a lasciarlo; non sì però che di quando in quando non andasse a dargli conto di sua coscienza. In somma gli su cara di modola Compagnia; che prima di fondar la Congregatione dell'Oratorio trattò alle strette con S. Ignatio per entrarui 27. Hebbero ciò dalla bocca 77. 18. 18. di lui li Cardinali Cusano, e Bellarmino, suoi intrinseci; e lo rac-"17. "197. contarono ad altri . e'l Cardinal Bellarmino disse in publico 78 d'ha-Raynand 10.9. uere inteso da S. Filippo la cagione, per cui S. Ignatio, che al mag-La gior seruitio di Dio teneua la mira, non giudicò accettarlo. D'havita, 1.4.235; uere vdito questo assaissime volte da S. Filippo; e di sapere altri, che come lui vdito l'haueuano; asseriua il P.Generale VI. della Com-19 Sono li 28. pagnia Mutio Vitelleschi; e ne lasciò sede autentica di suo pupa nell'archinie gno 7 9.

se ne leggeun. Il B. Pontesice Pio V. l'adoprò, la fauorì, la priuilegiò 8°; le aselera in Lanei. segnò in Roma la Penitentieria di S. Pietro; egiorno presisso da ra-Production gionare in Cappella. Fù il primo a prendere da questa i Predicatoin 19.3. Histor. ri di Sua Santità, di modo che nel medesimo tempo predicauano quattro della Compagnia in Vaticano, vno al Papa, vno alla Famiglia, vno a Canonici, vno alle Guardie in Campo Santo 84. ni, eiedis inde Pianse sopra d'Auignone, come intese la congiura degli heretici di Iesuitis.
Franc. Montan. cacciarne la (ompagnia 83. In vn Breue all'Arciuescouo eletto di to Apol. com. Colonia Salentino de Conti d'Isemburg; doue chiama beate le Cittd, che potenno hauerne Collegio 83; scriue così: Per essersi vedu-83 Ribalin Vi- ti i grandi, e vari frutti, che la S. Chiesa hà ricennto da questa-Compagnia, per la piesa, carità, e purità de costumi, e santa vi-

2441.3.6 4. lohdo in Crifi,

SA BYANC, BOT.

Bald.c.71.

ta di coloro, che in essa vinono; in pochi anni è cresciuta tanto questa Religione; che a pena v'è prouincia alcuna de Christiani; don' ella non babbia Collegi: Piacesse a N. Signore, che ne bauesse molti più, specialmente nelle città tocche, o infette dall'heresia. Per queste ragioni dobbiam' abbracciar, e proteggere questa Compagnia; come facciamo 8.4. S. Lodouico Beltrando ne su tempre amico, au- 84 sono usa. uocato, e protettore, anco nell India. Si confessaua, e consulta. Meggio 1568. ua con vno di quella 85; dato alla quale se stesso haurebbe, se stato vica, i. 3. 2. 2. fosse possibile 86. Giouanni Micone, che in Valenza chiamano Domenecelo. Beato, fece altrettanto per la medesima; della cui conuersazione 36 Loucie. 1000) · godeua; e le inuiaua gran peccatori per salute loro. Alessandro Capocchi, Luigi di Granata, Bartolomeo de Marty ribus Arciuescouo di Braga; doue fondòvn Collegio alla Compagnia, tutti dell' Ordine de Predicatori, tutti samosi per santità di vita, e partialissimi de Figliuoli, edell'Instituto di S. Ignatio 87. Cosi quei tre pite loro. celebri Fondatori di Religioni il B. Giouanni di Dio, il P. Camillo de Lellis, finche visseallieuo della Compagnia nello spirito 28, e 38 somo il P.Ocnell' incaminamento dell'Ordine suo; e'l P. Cesare de Bus; che raccon- la, padre spiritaua d'hauer colleorationi di 4. anni ottenuto da Dio ad vn suo tual suo posi an-Nipote l'entrar nella Compagnia, est il P. Baldassar de Bus, per virtù, suoi, penitenza, e lettere segnalato 8 p. Pietro Nicolò Fattori Osser 8, Annus dier, uante Riformato riputaua felice chi trattaua con gli huomini d'es sa; ne quali auuenendosi li riueriua come Angeli. Giouanni di Ri bera Arciuescouo di Valenza 90, Francesco Blanco Arciuescouo di confi. Mendo in Compostella Fondatore di più Collegi 9, Francesco Reynoso Vescouo di Cordoua 93, padri alla Compagnia in amore, come n'erano figliuoli nello spirito. Alessandro Sauli Chierico regolare di S. Paolo, Vescouo di Pauia, emolo di S. arlo in accreditarla, & honorarla. Li Vescoui Giacomo Candido stato il primo ad appendere tabella votiua con sua inscrittione permanente al Sepolero Vecchio di S. Ignatio, e di lui come di Santo predicar publicamente in Roma 93; & Egidio Foscarari, che scriuendo a S. Ignatio 94 dice: 22 N Come i Galati a S.Paolo, così io a questa Compagnia volentieri sanno 1600. deverei gli occhi. e Luigi Lipomani ; le prouedella cui stima, & alli 19. di 16. assetto si portano altroue. c Pietro di Villars Vescouo di Mirepoix, epoi Arciuescouo di Viennein Francia; il quale per la conseruatione della Compagnia (tanto la riputaua connessa col bene della Chiesa Vniuersale) recitaua ogni giorno la Corona della Madonna; e impetrò dal Rè Christianissimo, che in cambio di nominarlo al Cardinalato, come staua risoluto quel Prencipe, concedesse alla Città

co di tutti li

memor. Ad diem 23.Decemb. 90 InVIII.

94 Alfaroin

G 101.

of Inon Breue

1552

semb, 1564.

nell'Balia, 1,3,

di Vienne vn Collegio de Padri; alla cui chiesa lasciò anco per tead Indie. 5°, potendo entrare in essa; come diceua-c'haurebbe fatto con tutti li suoi Monaci; s'affaticò per introdurla in Fiandra \*. Gregorio Lopez, \* Giudicio, che Hippolito Galantino, Gio: Battista Vitellio, Alessandro Luzza-Bloso, vezzasi go, surono cospicui per santità, & allieui della Compagnia. Gio-dalla sua serie-va al riglio Pre- uanni d'Auila morendo le sasciò in dono il suo corpo; e viuendo la 32. del sen, Re- difese perseguitata; l'amplificò nel procurar la fondatione di molti chì d'ottimi soggetti; e l'haurebbe fatto di se stesso; ma sene riputaua per modestia indegno, atteso l'età, ele indispositioni trop-po auanzate: rispondendo S. Ignatio a chi ciò riferiua: Se verrà, lo porteremo sù le spalle come l'Arca del Testamento; perche » è differenza tra persona, e persona. Esetanti si taciono, non già il Cardinale d'Augusta Ottone Truchses; a cui dell'amor suo versola sette li so, De- Compagnia scrisse Pio IV., . Scimus quantopere su semper eams Societatem dilexeris propter eius prastantia in religionem Catholicam merita. Onde se parrà nuouo, ch'ei lauasse, e baciasse i piedi en rest esses, al P. Pietro Canisso e per la santità della persona, e per essere della sacchin. Mif. Compagnia 7; Non parràstrano, che si lottoscriuesse alle lettere Résentra Ca. Fratello di quella; e che lo professasse per tutto, come in Ferrara fala, Interrez. quando alloggiato in Cortediquel Duca 98 chiamò il P. Giouanni inego e Saculio Pelletario Rettore iui del Collegio; e al primo vederlo, la:ciata 15.2.5.5 gran comitiua di Caualieri, che lo corteggiauano, gli si sè incontro; due volte abbracciollo; e se lo strinse al seno con marauigha di quei Nobili, e più assai; quando intelero, Hauer egli ciò fatto; non perche il Pelletario gli fusse amico, nè conoscente; ma solo perch' era della Compagnia, e figlinolo del buon Padre S. Ignatio, E in faccia di quella nubiltà volle a forza, che si coprisse; perche, des Barroti desse, io sono vostro fratello; e tutti della Compagnia siete miei?,

Per non dire delle due Compagne di S. Teresa figlie della Compagnia, Anna di Giesù principale accrescimento dell'Ordine in Fran-100 %, chrysof, cia, e Fiandra, & Anna di S. Bartolomeo "00, di Antonia Roauriques is Fi mana, Maria di Vela, Marina d'Escobar, Pasithea da Siena, Maria Diaz, Anna Reyes, Luisa Caranaial, Beatrice de Aquilar, Orsola Benincasa, e cento altre, Donne di spirito euangelico; emolatrici di tante Arci Duchesse, Regine, Imperatrici di Casa d'-Austria', state siglic nella pietà, e nelle virtù; nell'assetto, e nel-Microndian la beneficenza Madri della ( ompagnia: doce già hereditaria di mis.soc. sagen. quell'Augustissimo Legnaggio; come s'è veduto ampiamente ne,

ioul

suoi Cesari, Rè, & Arciduchi; e ne sono piene l'historie; e ba- a vide surg. 1. sterebbe il Codicillo dell'Imperator Ferdinando II. 3 tutto in raccomandate, incaricare, lasciar per legato, e per debito a Principi io.lib. 35. descendenti l'amore, la protettione, la tenerezza verso la Compa-main in Compen. gnia, di cui si chiamaua, e scriueua Figliuolo, con addurre le conuenienze per farlo. De Rè di Portogallo \* si porti solo il detto in appendit. di Giouanni III; quando al P. Diego Mironi eletto da lui per consessor sue; che si ritiraua co'l pretesto d'essere straniero, rispose: Non è straniero, s'egli è della Compagnia. De Rè di Polonia non si pon-Raynaud. 10.9? no tacere Stefano Battori 4, e Sigismondo giunto a dire nella Die- Luft. ta del Regno: Che prenderebbe a patto di perdere più tosto la vi- in Viridar-1.65 ta, che si perdesse lo stabilimento a certo Collegio della Compa-4 Hist. sue par. gnia 5; li cui huomini pianse, quando morirono; e le cui case rac- 1.4. n. 78.05 1. comandò al Principe Nipote dopo morte per legato. E senza far s Histories. mentione de Duchi, e Principi benemeriti della Compagnia, mas- e nis. su. ps. simamente Alemanni, e fra questi di Guglielmo il Vecchio Duca di Bausera; delle principali Vniuersità d'Europa; e de più scientia- societ. in Pol. ti Catolici fioriti poscia, perche si darebbe in prolissità enorme, Mund. Marian. terminiamo colla Francia; doue Carlo IX. soleua dire: Che per ??: disc. 22. ". sicurezza, & ingrandimento del Regno stimaua meglio vn Collegio y vide stanis. della Compagnia, che la più munita Fortezza 8 (Sentimento pu- Rejeium in spenre del Duca Alessandro Farnese per mantener le Città della Fian-Pol. dra, significato a Filippoll., praticato in Mastrich, & in Ipri, scientia media; quando le riacquisto; e nel rendersegli Anuersa?) Fù detto d'Henricoll. Lui, e'l Cardinal di Lorena essere in armi a disendere la Com-cier. pagnia; e per quanto molti, e potenti fossero gli annersari con-Epithalam.V. giurati a combatterla; essi però non abandonerebbono il campo; e ne loro scudi riceuerebbono i co'pi tirati ad offenderla 10. Henrico & Franco-Mon-IV., come l'hebbe conosciuta, l'amò tanto, che non cessò di proteggerla, e fauorirla: fece apologie per lei; per lei auuocò in Par-Dec. 1.1.9.6-18. lamento; eriputòsua gloria, egratia del Cielo il chiamarla, e ser- e-8-452. marla nel Regno 11; le dono insino la Casa, doue su conceputo, & 2.16 de 10.101 le la conceputo, & 2.16 de 10.101 le concepu alleuato nella Flesce; con iui fondare vn bellissimo Collegio; volendo, che dopo morte vi si collocasse il suo Cuore; a cui accop piossi poscia il Cuore della Regina sua Sposa Maria de Medici 1 de Vn concetto sì vniuersale, vn assetto sì tenero negli huomini più

riputati per santità, e per grado, per senno, e per lettere, non 12 Danian.in può nascere che da gran virtù, e da vn operare, c'habbia dello straordinario: & è contrasegno, quanto quest Ordine sia care a Biblioth. Soc. Dio, come ragiona l'Abbate Giouachino; e quanto lo ami, come.

Giacob

3 Vide Lamor-Virt Ford, 2.6.25 Surium in Comēt,rerum, GE.

ad ann.1540. \* De benef.Rega

Rescium in spon-

Leon, Hyber.de Possen. in Ap.

Anendazuo in Mende in Crifi

ran,in Apolog. g Fam.Strad.

10 lo:Polantse. 11 PIGE THE-Saur, Polit, Philippi Honoris. Bosan.in Quait,

Possen.in .4p. par.to.3 V.Soci.

Sotunell. in

Giacob il suo Beniamino. epare, che lo mostrasse in quel Crocifissodi marmo nella Grotta di Manresa, dauanti al quale sulla Croce all'hora del Tort il Santo era già stato degno di veder cose marauigliose. Questo nel 1627. dopo i primi Vespri della Festa del Santo, presenti 3. Medici, più (anonici, e altri assai; tinse con sanguigne goccie la corona di spine, e dalle piaghe delle mani, e del costato mandò sangue copioso. Il qual miracolo autenticato si diede alla stampa; e su presagio de trauagli, che auuennero in quel tem-13 l'anno 1598. po alla Compagnia. È prima in Napoli 13 quando su veduto Giesu Lancie. 10. 2. in trono d'oro fra gli Angeli; e presso Nostra Donna in veste bian-Annal. Ma ca tessuta d'oro, e manto cilestro tutto diamanti: al cuilato S.Ignatio luminosissimo in faccia, vestito di drappo candido tempestato di gran rubini; con al petto vna fascia cremesina sparsa di diamanti, esì bello, e gran zassiro in mezzo; ch'era delicia il mirarlo. Questi fattosi auanti, presentaua li suoi Figliuoli a piè di Giesù, che di buon volto ne accoglieua ciascuno; e loro mostraua il fianco aperto: con dire a chi era fatto degno di spettaculo si vago, e attualmente pregaua per la Compagnia: Essergli cara quella pregbiera; e caro, ch' ognuno ne ami gli huomini; e ne cerchi aiuti spirituali; per essere questa la sua Compagnia, e portarla nel cuore. Non soffrirui alcuno con difetti notabili, facendo che siano licentiati; e ciò per maggior bene di quei, che perseuerano. Esser voler suo, che si chiami col suo nome finche starà il Mondo : che prema le sue vestigia; e pratichi l'obedienza cicca. Indiriuolto alla sua Benedetta Madre le li daua tutti per figli, e le raccomandaua l'hauerne particolar cura. E l'hà ella fatto anco prima d'essere sì ben seruita dalle penne, e dalle lingue de PP. Canisso, Torriani, Richeomo, Cottone, Pelletario sopranominato il Dottor della Vergine, e d'altri della Compagnia in gran numero; c'hanno combattuto contro gli heretici bestemmiatori della Madonna, o mantenuto alcun suo pregio; come dell'immacolata Concettione, per sa Laur. Chry- la cui difesa venne al Mondo la Compagnia 14; come della Festa di p. 2. disc. 22. 2. sua Presentatione, che sù restituita nel Calendario poiche il P. Fran-Bourghes, de pa cesco Torriani la dimostrò di vetusta, e prouata solennità nella Imago L sas.i. Chiesa: come del sostentare il P. Francesco Suarez l'eccessiua mag-

gratiò il P. Martin Guttierez; da cui era stato indotto il Suarez a

la; o

17. Giugno. rian,num.991.

gioranza de meriti di Nostra Signora sopra i meriti di tutti vnita-

Francese. Ord. mente i Predestinati; scruitio così gradito alla Vergine, che rin-Min.

15 Fr. Helias a scriuere di lei 15. Sia poi o per difenderla contra gli heretici; opros.Theres. Legas. pugnarne la Concettione; o dare a Predicatori argomenti di lodar-642.6.51.

la; oper eccitare i Fedeli alla diuotione di quella, non può dirsi quanto fruttuosamente l'habbia servita la Compagnia con tante migliaia dilibri, c'hà stampato, e stampa. Nè la serue men fruttuosamente con alleuar da per tutto suoi diuoti d'ogni conditione consecrati nelle sue Congregationi con promessa di sempre seruirla, & hauerla per madre. Il che vale non solo a raccogliere ogni festa, & in altri giorni quantità innumerabile d'huomini massimamente giouanetti a riuerirla, e sentirne le lodi, a seruirla con cantarle salmi, con lettione spirituale, convisite d'hospitali, frequenza di Sacramenti, & opere di penitenza; ma per inuiar christianamente tutta la vita; e per guadagnarsi li fauori della Vergine, co'quali paga gli ossequi fatti nelle sue Congregationi: tali sono liberationi da pericoli dell'anima, e del corpo, mutationi di costumi innecchiati, atti heroici per difesa dell'honestà, vocationi ad Ordini Religiosi, a quali ogn'anno mandanole Congregationi gran numero di soggetti; apparitioni di Nostra Signora per tal vno abbassata sin ad insegnargli Gramatica, e mortida Santo fra le braccia della medesima. Hor se la Madre di Dio gradisce tanto il seruir di questi; come haurà cara la Religione, che le li sà serui? Lo palesò ella in lasciarsi vedere a S. Teresa, come si troua scritto 16; & altra volta al P. Maurel, in Martino Guttierez 17 colla Compagnia raccolta sotto il manto in Ocean. 1 Relig. segno di special protettion, & assetto. Similmente in chiamar tanti alla Compagnia.

AS. Francesco Borgia, ottenuto dalla Duchessa Madre per gra- 17 F. Helias a tia di S. Francesco d'Ascisi, eche inclinaua di vestirne l'habito, la Eccl. 1.2.6.31. B. Vergine fece dire dal B. Gio: Tesseda dell'Ordine de Minori, ch' entrasse nella Compagnia 18. Celebrando l'Abbate Nugno Barre- (134) to, dissegli comparsa la Vergine: Volere il suo Figlio, che fosse son Texeda. della Compagnia; con inuiarlo al P. Fabro, che lo accettasse 19. Interrogò D. Giouanni Nugnez di Guzman gran Caualiere, compar- 19 Nieremb. In saglicoi PP. Fabro, e Strada: Volete voi con ogni sforzo seruire al mio. Vita, c.27. Figliuolo? E rispostole: Si, Signora. soggiunse: Tenete dietro a rian.n. 884. questi 2°. Parlò tutta soaue al P. Paolo Gioseffo Arriaga: se bramate seruirmi, e darmi gusto, ciò sarà nella Compagnia del mio caro ad diem 20.De-Figlio: e su huomo apostolico 21. Tirò quei due per mortisi- Imago 1. sec. catione ammirabili, e per altri doni del Cielo, il P. Alfonso di Mi- 21 In Madrid. randa, c P. Giouanni Fernandez brauo interprete della Scrittura; Annal. Mar.n. e quell'altro Scrittor illustre Sebastiano Barrada, parlando in Co- 22 Ex Anno imbra da vna sua imagine 32. Così li due BB: Stanislao Kostka, e Annal. Mar. ex Luigi Gonzaga, equegli operatori di tante marauiglie P. Gioseffo Imag. 1. Jac. 1. L.

Annal, Mar. ad ann. 1582. ##m.276.

S.There Jegat. Plai, de bon.

Stat. Relig. l. 1. 18 Vita M.S.B.

Lancie, to, 2.

Annal. Ma-

20 Annus dier.

1.3.6.9

dier, memor, ex

Ancieta,

24 Era Modon; Tom. da Lorelo Hist . Soc. to. 3.1. 7.n.13. 25 Annal, Ma-TIAN. N. 1150.

mem.19.May. Imaz.1. Sac. Ann dier.memor.16. Apr. 21 n. n. 1195. mem.30.Non. Arnàl, Mar. n.595. 28 Ann. dier. memor.3.lan. 2) Annal, Ma-.rian n.1078. mor 15. Sept.

31 Annal. Marian.n.685. Lancic. 10.3. opuse, 17.1.3.

M.1002

Sotunel, in Biblieth.

23 1818 supra. Ancieta, e P. Bernardin Realini 33. Disse al P. Francesco de Petris: Ch'entrasse, e perseuerasse. & auuerti Françesco Hernandez, Consisterein ciò il fondamento di sua salute. Ad Amurathe Robertiaggiune chiamoss sie: se minaccie, se no'l faccua \*4. Parue a Christoforo Garzesdiscendente dall'antico sangue de Rè d'Aragona, che preso per vn braccioloconducesse in casa della Compagnia, dicendor Rimanti qui, Christoforo, con seruirmi sin alla morte in questa Santa Compagnia; nella quale mi darai un de maggiori piaceri, che mi si possa dare 35. Perchefosse così del celebre Dottore Tomaso Sanchez, gli tolse miracolosamente l'impedimento della lingua. Con questo patto a Kainero Stratio, a PP. Pietro di Anasco, e Giberto Meching infermi diede la sanità. Perplessi nel prendere stato Agostino Salumbri. ni, e'l P. Giouanni de la Bretesche furono da sei determinati alla Compagnia, quegli con espresso comando, leuandogli ancor' vno 26 Annus dier. scrupolo \*6; questi con parergli, che gliene porgesse l'habito, e ne lo vestisse 27. Vditotre volte: o alla Religione, o all'Inserno, entrò Giouanni Verutia, e vide la B. V. che caramente miratolo sece Annal. Ma- sicurtà per lui a Giesù 28. Parue a Tomaso Stilinton sollecito di 27 Ain. dier. sua salute d'efsere dalla Reina del Cielo in mezzo a SS. Ignatio, Saverio preso per mano, e sù vaghissima strada condotto al Tempio della Compagnia, condiigli: Entrate qua; sarà questa la stanza vostra. Indi a Santi: Vostro è questo Gionane; babbiatene cura, ve, lo raccomando 29. Si lasciòvedere ad un Nobile in Biunacon S. Ann dier.me- Gio: Battista, nelle cui maniscintillaua il Nome di Giesù, dicendo: Ecco l'insegna, sotto la quale arrolar ti deui de militare al Figliuol mio 3°. In altro tenore a due Nouitij; assicurandoli 30 Anna Liber. della salute, se perseuerauano; come della dannatione, mancando; l'vno fùil P. Gio: Francesco Gaudano; l'altro si chiamaua. Gio: Battista; comparendo loro con S. Pietro, e S. Barbara 31. In Brescia, corteggiata da S. M. Maddalena, edalle SS. Caterine la Martire, e la Senese, animò il P. Diego di Ledesma dubbioso della perseueranza, e della castità; che giua fin a Roma per entrar nella Compagnia; e ratificò la promessa d'ambi queidoni fattagli da Christo in altro tempo. E che tornando su'l morire, gli farebbe conoscere auuerata la parola; e intenderebbe all'hora, quanto degna gratia sia la mondezza del corpo, e dell'anima; e qual be-33 Hist. Soc. 20. nesicio l'esser chiamato alla Compagnia, e durarui; cantando quel-Provios occup, le Sante nel partire: la Castità dono è divino: Et è divina la mer-meriene. e. 3.m. 1 cede, Che a Casti Dio concede 32. Sgombro dal P. Giosesso Castaldino il souerchio timor di non saluarsi, con queste parole > New

Non babbiate paura, o sigliuolo 33. Promise al P. Giulio Orsino 33 Annus dier. guardar lui, esua castità 34. A PP. Ignatio Bianco, e Nicolò Hamemor. 10, Iun. 34 ibid. 9. Da gais, dare aiuto in vita, & in morte 35. Il sapientissimo, epijssi 35 ibid.3. Man, mo Francesco Toleto; a cuidal P. Francesco Riara 30. anni prima 33. Illiano. 36; edal P. Diego Ledelma 32 fu predetto il (ardinalato; com- 136 Lo dice l'parendo attestò un tal beneficio; e ch' era saluo per fauor della Vergine. Così attestar poteuano, liberati da Demonij, che sotto for- 37 Hist. Soc. p. me visibili su'I morire li trauagliauano, il P. Andrea Pereza cui vna volta restituito hauea gli occhi 3 8; e'l P. Sebastiano Sarmiento, con 38 Ann. 1603. fargli cantar gli Angeli 3 9 quando spirò. Prouollo quell'altro; che tornato in vita raccontaua la difesa fatta di se dalla Vergine; con in-memor. 8. Aug. timarca Demonij: Lasciatelo, lasciatelo: perche è della Compagnia di mie Figlio, & bd esercitato bene l'obedienza 4°. Si legge nelle 40 Ex P. Andr. Vite degl'infrascritti, che visitasse in morte con vn choro di Vergini il P. Girolamo Ruiz del Portiglio; e con vno stuolo d'Angeli, e di San. moriti. e 24.11.7 ti Francesco Caetano; che bambino d'otto mesi hauea recitato l'-Aue Maria; e Gabriel Bayle con più Santi, e con Christo, che di propria mano tesseuagli vna ghirlanda. Ordinò ad vn Fratello Coadiutore insermo lo sbandire ogni paura, poiche tornerebbe tra poche horea condurlo in Cielo 41. Assistette al P. Emanuel Fernandez 41 Recup. nelle confortandolo nel giorno da lui predetto per l'vltimo, come su. Et industrie, trata quanti della Compagnia predetto s'è da lei quel giorno? Al P.Lodouico de Alabes, vcciso per la S. Fede parlò tre volte; con auuisarlo della specie di morte, non che del giorno. Fecelo co' PP. Saluatore de Soto Maior, e Tomaso de Soto. Disse al P. Martino Alberri; Voglio, ch'il mio Piglio vi paghi fra 30, giorni le fatiche. 42. No- 42 E così sa al tificò a Celso Finetti la dimora nel Purgatorio. E per essere troppo Ex eius Vita di quelle pene paurosoil P. Girolamo (aruaglio, insegnogli: cb' impressa ella soccorre i peccatori e qui, e nel Purgatorio; nè soffrirle, che stia lungamente in quegli ardori chi lha seruita, & amata 43. E. 43 Ann.dier. disfatto per into'erabili fatiche nel Perù il P. Michele de Fuentes, lo reseccito, che senza toccar Purgatorio salirebbe al Cielo. e publicaua vn P. Scalzo di S. Francesco d'hauer veduto la di lui anima nell'vscir del cerpo incontrata da SS. Apostoli Pietro, e Giouanni, da S. Ignatio, e dalla B. V. che l'incoronaua 44. Hà esortato altri a 44. Ann. Mar. n. faticar generolamente ne ministeri della Compagnia; come il P. 1024. 5 1025. Bernardo Colnago conporgli la mano su'l petto, e dirgli: Assaticati a'legeamente senza stancarti per la sal te dell'anime; guadagnami di queste assai: & è il più caro seruitio, che mi si possa sa-25. Disse al P. Francescode Otazo, che la supplicaua d'aiuto a 45 Nessa rita, con-

2007.16. Aug-47 Annus dier. 48 ibid. 3. Sept. 50 Annus dier. memer, 15. lan. Valtrinus ms. 5.0.4. mem. 10. Feb. 3.pag.782. Ann. dier.memor II. Innij. 53 In Vita. 54 Nieremb, to. 4.248.93. 55 In Visa. 56 Annus dier. memor, 17, lan, 57 Ib.1. Sept. 58 In Vita. #.745. 60 16. N.875. Ann, dier, memor 12.April. 61 16,2. Apr. Annal. Mar. **3.** 1026. memor.31. Febr 63 lb. 17.lun. Annal Mar. N.1049.

n.844. Ann. dier.me . m<sup>2</sup>7,24. Febr. 66 Renerius in

conuertir le Filippine: Francesco, non temere, io ti aiuterd; se-46 Annal.Mar. gui auanti 46: Con mandar S.Irene V.e.M. al P. Giouanni del Ca-Ann. dier.me. stiglio, lo rincorò a far, e patire gran cose per Christo, e per lei 47; come Pietro Stopello apiù, e più faticare 48. In opposto, gli hà rimemor. 4. Maii. messi sù la diritta se mancauano; come il P. Alfonso Esquerra, che s'era scusato in certa obedienza; con dirgli: E cosa mi vuoi far tù? e cosa da te aspetto? se non che tu serua, fatichi, & obedisca? 49 Nieremb.10.2 49 Riprese acremente Giouanni dalla Croce del non hauer fatto la confession generale 5°. Con frequenti visite infuse a Bartolomeo Camerlengo lume per discernere i suoi disetti 51. Quante voste hà inuitato alla diuotione di lei, & a procurarne gli honori? Corressi Annus dier. se il P. Gabriel Vasia solito salutarla più volte l'hora dell'hauer nella 52 Nieremb. so. malathia intermesso quel costume 52. Impose a Simon Bucerio l'instillar ne Nouitij, de quali hauea cura, speciale affetto, e fiducia in lei, e nel B. Stanislao 53. Incaricò il P. Sebastiano del Campo prigione degl'Infedeli di raccomandar molto a tutti gli schiauiil mantener la Fede Catolica, e la diuotione verso lei 54: In somma a chi asciugò il sudor, e le lagrime, come ad Alfonso Rodriguez 55, & al P. Bernardo da Ponte 56. Al P. Martino Alberti accarezzò la faccia, mentre spazzaua la casa, con dirgli: Fili, valde valde mibi places in hoc 57. Porse la mano al P. Bernardino Realini, aggiungendo: Veni, Amice: Veni. E se gelaua di freddo, gli diè Giesù nelle mani; e non hebbe bisogno più di fuoco 58. Fauorì d'vn bacio il P. Simone Vipperman; e gliene rimase vermiglio nella. 59 Annal.Mar. guancia sin alla morte il segno 59. Sposò il P. Bruno Bruni, che mori per la S. Fede in Ethiopia 6°; come alla di lei presenza, e dell' Angelo Custode fù sposata con Giesù l'Anima di Carlo Casario Bolognese 61. Morto il P. Guttierez, dicui sopra si disse, prigione degli heretici, lo rauuolse in lenzuolo bianchissimo collesuemani E condusse Angeli ad honorar, e profumare il cadauero di Tomaso Cannonio 3. Sino confarsi macstradi rozzi, come quando a quel Nouitio Coadiutore vestito di fresco, e tentato di tornare al secolo, disse piaceuolmente: Cosa pensi di faret stà di buon animo; perche suanirà cotesta suggestione con dire diuotamente ad ogn' imagine mia: Maria mater gratia, mater misericordia, tu nos ab 64 Recup. nelle hoste protege, & hora mortis suscipe. e allegata da lui l'incapacità Industrie, tr.i. sua; esta, con prononciarle ad vna advna, gli stampò nella meninduffroz. 10 quelle parole 64. Prohibi ad vno lo scriuere in pregiudicio del P. Francesco Pauoni 65. Saiuò la vita del P. Pietro Cotone con torcere altroue il pugnale nelle mani dell'heretico, che l'assaliua 66. Nel punto,

punto, ch'il P. Odoardo Bernauelli moriua in Loreto, lo mostrò lotto il suo manto ad vn P. in Ascoli, replicando, ch' era figliuol suo 67. Raccosse nel seno, e nelle braccia Pietro Basti, se lo minacciò 67 Annal.Mar. il demonio; se lo gettò da cauallo, e voltolò fra le spine, lo portò ella di peso a casa; e se ammalò, se l'accostò al petto, e co'l suo latte il sanò 68. Se patirono fame tre Nouitij pellegrinando per o 63. Annal. Mar. bedienza; eccola con vn fanciullo al petto, che li regala di 5. piat ti; erichiesta; chi si fosse? rispose: Noi babbiamo fondato la Compagnia 69. Con acqua dal Ciel recata ristorò Nicolò Fucunanga 69 Voi supra. per la Fede tormentato nel Giappone co'l supplicio della fossa 7° Si lasciò vedere in Etinga, e nel Messico; accioche sossero proueduti con limosine i Padri? L'. Visitò, e benedisse le camere d'vn Collegio; con passarne vna per esserui vn libro di poeta men pudico e 1632. 73. Fù veduta porgere a Nouitij, mentre orano, da pretioso vaso 72 Nierember. vn liquor di paradiso 73. Riuelò i pericoli dell'anima de sudditi al 73 Nieremb. De Superiore, perche li diuertisse opportunamente 74. Tra titoli delle sue letanie scopi al P. Giacomo Rhem esserle il più caro, Mater admirabilis 75. Allargo il manto, nè permise il vedersi come giac- 75 Alegande in ciono in letto quei della Compagnia da vna Fattucchiara di Prussia, che curiosa di ciò si sè portar dal Demonio nel Collegio di Bransberga 76. E se vn altra Strega, come poi giuridicamente depose, 76 l'ancie. 16. volle farsi porre di notte in vn Collegio per tentar la pudicitia d'al- 27 1514. cuni; all'auuicinarsi comparue vn venerando Vecchio; che la co strinse a fuggire; per essere quella casa di persone diuote molto di Maria: e raccomandate specialmente a lei 77. S'un tristo Giouane n.1394. con maleficiar le ampolle, che seruono al Sacrificio dell'Altare, 3.6.5. cercò torre di vita i Padri; confessarono per bocca d' Energumeni li Demonij; confessò il Giouane, che la B. V. con S. Ignatio 1'bauea loro vietato 78. Finalmente come ad alcuni della Compa- & Annal-Mar. gnia trapassati hà ottenuto il venir dal Purgatorio qua sù a chiedere aiuto 79; così ad altri viui, come al P. Colnago 80, al P. Gio. late, e Confesso. uanni Saglier 81, hà dato certezza d'essere predestinati; o gli hà Monte Leone Vi. fatto leggere s'vn libro d'oro i propri nomi, e d'altri pure da saluarsi per mezzo loro 83, come al P.Otazo, di cui sopra. Nel quale argomento se prestasi sede a F. Lorenzo da Mola virtuosissimo Religiolo, e lodato negli Annali de PP. \_apuccini : che infermo a morte nel 1587. fattosi venire il P. Vincenzo Matrez \* si rallegrò seco per Lancie. 10.3.1.3. essere lui della Compagnia; in cui chi perseuera si salua \*. Dio hauergli mostratociò; con imporgli, che lo publicasse 83. non sa-Mor in soc.c.16. rebbe singolare in talcaso la riuelatione, comunque sia, che fatta Iuppon-

. inn, dier, me, mor. s, Mart.

70 Ex Arm · dier illuftrium,

71 Ex List. Annuis 1590. in Vita, c. 38. amore erça E.P.. 74 In Visa P. Martin.Guttier.

76 Tancic. 20.2. 78 Annal.Mar. n. 1391. Pelil oci: in Beaulies. 79 Annal Mar.

81 Ann. dier. mem.24. Mari. Ann. Mar. n.

n.951.6 %.1:2:. \* Huomo fig nare del Duca di

\* Detto pur di S.Filippo Neri, come jopra. 83 Imago E. Cac. Sec. l. g.r. 8. c 1.in opn/c. 17.

Pretiof. Ocens. Annus dier

memor. die 30. Septemb,

suppongono alcuni a S. Francesco Borgia sopra l'eterna salute di quanti per trecento anni morranno in quella 84.

Image 1. sec. Contutto ciò il Signore, quasi non contento d'hauerlo dato co-Mor. ibid. na. 201 alla Compagnia; e particolarmente fauorirla. Orando Adalberto
Bausech in (hiesa de Padri; e dimandando a Giesù; che vedeua...

nell Hostia: Come poteuaseruirlo? vdi: Voglio; che tu rimanga, 85 Orlandin. done sei 85. L'istesso aunisò della vicina morte il P. Martino Pelaez: Image 1. fac.

a cui già comparendo; l'hauea esortato di studiar lingua latina per entrar poinella sua Compagnia; con minacciarlo altre volte anco della salute, se non lasciaua le dilationi?. Consigliato da Papa

Gregorio XIII. Diego Sanchez a seruir Dio nella Compagnia, chiedeua in S. Pietro di Roma sopra ciò lume dauanti al Venerabile Sa-

cramento; da cui vscirono queste voci, Entra nella Compagnia di Giesù 86. Assogandosi nel siume Tago Paolo Caruaglio sentì vna

mano, che trattolo dal fondo lo posò piaceuolmente; con parergli fra tanto, che gli scriuesse nel cuore, Douer lui per sì gran bene-

3. Ther.inlegas. ficio farsi della Compagnia: così piacere a Dio 87. Riuscì huomo

di gran penitenza, & oratione, fauorito dalla B. V, e predisse 15. anni auanti la sua morte. Diedesi vn Auuocato ad insegnare a rozzila Dottrina Christiana, sperando essere insegnato da Dio di

quanto gli bisognaua per accertar la salute; così nel comunicarsi

gli sû dal Signor detto, essere sua volonta, che se gli dedicasse nel-38 Has, & qua de Compagnia 88. Due in Manila furono da Dio ammoniti d'ha-

uere a cuor la Compagnia 89. Disse Christo ad Antonio Sardi Dot-List. Annua, tor di Medicina, Vieni dietro a me, che ti farò Medico dell' ani-

89 En Annuis me 90: come fece con tre suoi figliuoli; e rilussero tutti quattro in 1592. Annuis talenti, e virtù sin alla morte. In Bruna nella vigilia del Natale

bramoso vn Giouane pio, & alieno dalla Compagnia, che Dio gli nascesse spiritualmente nell'anima, intesecon interna chiara fauella,

come Giesù l'innitana nella sua Compagnia; e che gli nascerebbe

nel cuore, quando abbracciasse la volontà quel moto, che dal Ciel

gli veniua ?. Comunicatosi nella Morauia vn certo per intendere il diuin beneplacito sopra il prendere stato, si vide auanti vnoin

habito della Compagnia; e insieme vdì, Và dietro a lui. e tosto 93 Ex La rinonciando vin pingue canonicato, con ributtare anco vin partito

Ann. Litt. 1593. vantaggioso di nozze, corse in braccio di Giesù, e di S Ignatio 94.

Rimasto vedouo Pietro de Saauedra, e perplesso della vita c'hauea da menare, faccua oratione al Sepolcro di S. Diego in Alcalà; & ec-

co strepito da quella tomba, come si muouessero l'ossa del Santo; e

vdì

lib. 16. n. 22. 1.2.6.9.

memor.g.Febr.

86 Hift.Soc.p.4. 18.2.94. Imago Oc.ib.

89 F Helias a Becle, 1.3, 6 31.

cic.to. 2. opusc.

anh.1583. 1592

1596.

Supra; & ex

vdisensibilmente: Sarebbe sernitio maggior di Dio, se gli si consecrasse nella Compagnia 93. In Parigiad vn Giouane tornato sù la 193 Ann. dier, buonastrada comparue S.Gio; Euangelista; di cui quegli portaua il nome; l'esortò a farsi Religioso; egli pose in mano s'vna poliza scrittia lettere d'argento i nomi di due Religioni molto esemplari, e per

terzo a caratteri d'oro il nome della Compagnia ? 4.

Che se fosse diuersamente, Dio non haurebbe fatto gratia di so miglianti segni d'amore 95 a questa Religione; la quale pur fù da Paolo V. intitolata: Sancta, & nunquam satis laudata 96. E S. Francelco Borgia in darne conto a Carlo V. Testatus est Deum; si Line. Ann. 1589, quid euangelica perfectione minus dignum vnquam vidiffet in Socie- nonfauere, sed tate, ne vnum quidem diem se in tali hominum numero fuisse mansurum\* Vide in Cordoua S. Teresa gran numero d'Anime dal Pur gatorio passar sestose al Cielo. Vna di loro più vaga, e più splendente le guidaua; e sola di tante sù degna, che Giesù d'Angeli attorniato, venutole incontro, l'abbracciasse in segno di special sie societ. affetto. Attonita la Santa per sì raro spettacolo dimandò ad vna Hist. Soc. 1.1.1. di quell'Anime: Chi si fossero? echi la prima tanto da Dio fauori ta? en'hebbe in risposta: Quella, che ci guida, è un Fratello della Compagnia di Giesù; e noi gli applaudiamo; poiche dalli meriti, & orationi sue riconosciamo noi tutti l'oscire hoggi di Purgatorio, Quanto all'andargli Giesù incontro, non è cosa insolita; per esser privilegio degli buomini della Compagnia 97. Era morto in 15.5.6.8. quel punto il Sacrestano del Collegio di Cordona, stato in detto l'ancie, som. 2. vsficio circa trenta anni con tal modestia, che alla voce discerneua da Pretios. Occup. quattrecento Vergini diuote della Chiesa; non hauendone mirato morient. cap. 16. mai vna in faccia. Di maggiori priuilegi riconosceua debitrice a Dio la Compagnia vn grauissimo Theologo 98: e sono: Dilatar- 98 Hist. Soc. 20, si tosto per tutto il Mondo con riforma de costumi nelle città, 41.3.11.25. prouincie, dou'entra. Zelo delle anime vniuersale in tutti. La conuersione degl'infedeli. Vnione di carità sino ad amarsi l'vn l'altro più che fratelli carnali. Pace vguale a quest' vnione. Castità in tanta giouentù. Essere persone spirituali, Accoppiare sior di nobiltà, e di dottrina con sì grande humiltà. Il Libro degli Esercitij; e le miracolose trasmutationi operate. Il concorso della diuina gratia in muouere sì facilmente i cuori degli huomini al bene, tal volta co'l solo aspetto, e colla modestia. Per le quali, e per somiglianti prerogative conosciute ab esperto il P. Orlando Guichiardo, Visitator Generale de PP. Minimi, e sì temuto dagli heretici, che lo cercarono più volte a morte; piantò alla Compagnia yn Col-

memor, 24. [x].

94 Imago 1 fac. 1,2 6.9. Lancie, supra. le. Benifac. Hift. Virg. 1.4.6. 95 Deur enim indicio ad amão dum duci solet. Ifid Pelus.1 2. .96 ANNO 1606. in kulla incip. Quantum Reli-\* Sacchin.to.2.

opu[.17. l.z.c.1.

10.9.pag.130. 102 Orlandin. 13.# 13.

101 Orlandin. ib./. 4. #.130.

legio in Bordeos; benche la Religion sua non v'hauesse casa. E su nipote del P. Simone Correttor Generale dello stess' Ordine; a cui persuasione Guglielmo di Prato Vescouo di Chiaramonte, bramolo di liberar dall' heresie la Francia, v'introdusse la Compagnia con fondarle tre Collegi 99. Anzi l'Ordine della venerabile Certosa sin da principio si compiacque teneramente amarla, e largamente sa dice ad 55. Lugdice ad 55. Lugdice ad 55. Lugti non solo in Colonia più appi comparando cara la compagnia compagnia. ti non solo in Colonia più anni, comperando anco loro habitatio-100 Orlandin. ne 100; ma in Romacon ampie limosine; insino partecipandole per 4.103.65 num tutto, e persempre la ricca heredità de beni suoi spirituali con De104.1.8. 11.38.1.
20.1.1.1. creto del Capitolo Generale nella gran Certosa l'anno 1544. che 101 Pietro de suggellato, e colla sottoscrittione di Pietro de Ley dis Generale le le le la suggellato de la ner. nel 1540. giunta nuoua di gratie priuilegiandone i Defonti con particolar sufmorte nel 1545, giunta nuoua di gratie priuilegiandone i Defonti con particolar sufle nen Pietro fragio di Sacrificij. Più pensarono fare nel 1552. i PP. Chierici
serda, create
serve 1553. Regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, con voler dare ancose stes-Il sudette De si, vnendo l'Ordine suo alla Compagnia in vn sol corpo; quando mell'orlandino, con riguardo al maggior seruitio di Dio non hauesse giudicato ride Raynend. diuersamente S. Ignatio 103; senza che nulla scemasse la scambieuolezza della confidenza, e dell'amore; poiche a lui come a co-Hist. Soc. p.1.1. mun padre quelli ricorreuano, & egli esibiua loro di continuo tutti li segni d'affetto, e di gratitudine; ricordeuole sempre del beneficio riceunto in persona d'Emanuele Miona; che caduto insermo nel viaggio di Parigi a Roma fù da loro alloggiato, e curato con carità grande in S. Barnaba di Milano 103.

Në sù di poca durata cotal fragranza, della quale dopo cento anni si consolaua la Christianità; ele Nationi, e li Prencipi ne resero gratie a Dio per ogni parte, specialmente nell'alta, e bassa Germania, & in Roma; doue non solo i Capi del Popolo Romano; ma come vniuersal beneficio del Mondo il protestarono con publiche dimostrationi tutti li Signori Cardinali, ch'erano in città, e nel distretto, e tutti d'ogn'ordine di Prelatura; gli Ambasciatori delle Corone, e d'altri Potentati, sin il Pontefice Vrbano VIII.che dopo il Giubileo conceduto alla Compagnia, el Indulgenza Plenaria per la Chiesa de Padri, permise, che si stampassero medaglie anche d' oro col suo impronto, e nome da vna banda; e nel rouerscio la memoria dell' Anno Centesimo della Compagnia; & honorò colla macstà della sua presenza sì la Festa nel Giesù solennizata di sua intentione dal Nipote Cardinale Antonio Barberini per otto giorni con magnificenza più che reale, con suochi le notti,

emachine d'allegrezza marauigliose, accompagnate da fuochi di Campidoglio, de palazzi de Cardinali, Ambasciatori, Prencipi, e di tutta Roma; sì parimenti l'Apparato erudito, e sontuoso del Collegio Romano 104; le cui Scuole nell' adolescenza sua frequentando hauca nobilitato.

e 1640, in Rema, e altrone, eGiac. Damiani in Synopfi Soc. lib. 6, s.vis.

# C A P O XVL

S. Ignatio è creato contra sua voglia Generale della Compagnia; la quale santamente gouerna, valorosamente sostenta, e dilata. Ne scriue ancora con somma esquisitezza di prudenza, e d'humiled; ma non senza lumi straordinari, e con frequentissime visioni, & estast, le Constitutioni ripiene di sapienza celeste.

Onfermata la Compagnia, Ignatio ne diede tosto auuiso a Compagni: e percioche doueuasi co'l consentimento loro e formar constitutioni, enominare vn Generale, lichiamò a Roma; e vi furono su'i principio della Quaresima del 1541. quanti poterono: mentre Saucrio, e Rodrigo s'erano inuiati a Portogallo per l'-Indie; Fabro alla Dieta di Vormatia; e Bobadiglia, per lo gran-de vtile che n'haueua il Regno di Napoli, vi sù arrestato dal Papa; oltre che staua indisposto. E quanto alle Constitutioni, e Regole, ilontani si rimisero a quei di Roma; e questi al giudicio del Santo; il qual però nulla diede mai per definito senza la concorde loro approuatione. Manel creare il Generale mancò il voto di Bobadiglia; che partendo, nè preuedendo impedito il suo ritorno, no'l lasciò scritto; come secero i tre sudetti. Gli altri volle il Santo, che per tre giorni, macerandosi, orando, in silentio, si consigliassero con Dio sopra chi douessero eleggere; indi ne portassero il nome in poliza sigillata; poscia per tre altri giorni pregassero il Signore a benedir l'elettione. la quale, aperte finalmente le polize alli 9. d' Aprile, per vnanime senso de lontani, e de presenti, cadde in S. Ignatio, voluto Preposito Generale da tutti, suor che da lui stesso; il cui voto di stupenda humiltà, e pari prudenza (con escludere se: nè altri nominando, per non preserire alcuno; e pur sodisfacendo all'obligatione di eleggere vno) fù questo: Eccettuato me, dò la mia voce nel Signor Nostro, perche sia Superiore, a quegli, che si tronerd bauer più voci per esserlo.

Questa elettione quanto rese allegri tutti, sece dolente lui; come che riputandosi da meno d'ogn'vno, si vedesse alzatosopra de-

'n.

gli altri: onde non potè ridursi a cedere al giudicio loro, che stimauaingannato; si diede però a protestare l'insussicienza sua e per gli habiti della vita menata nel Mondo, e per le miserie presenti dell' anima, e per la debolezza di sanità, e di sorze. Nè per contradir de Padri arrendendo si punto, troncò le repliche con questo: Che risolutamente non accetterebbe tal carico, se intorno a ciò non bauesse da Dio maggiar lume. Il che sece, che i Padri, sì peracquetarlo, sì perche compatiuano al dolor suo, mettessero di nuouo l'elettione a partito per dopo altri quattro giorni d'orationi, e di penitenze: piangendo egli dì, e notte; e pregando Dio ad infondere diuersi pensieri ne Compagni: li secondi voti de quali surono quelli di prima; con sua sì poca sodisfattione, che volendo ripugnare; Diego Lainez rizzatosi; e rompendogli la parola, disse: Che s'egli si faceua lecito di partirsi dal voler diuino manisestato la seconda volta, quando era di vantaggio la prima; egli pure si farebbe lecito di torsi dalla Compagnia; la quale così haurebbe hanuto altro capo da quello, che Dio per man loro le daua. Co'l Lainez protestarono glialtri: Che nè accetterebbono il gouerno essi; nè il darebbono fuor di lui a chi sisosse. Ciò per tanto non valse ad espugnare Ignatio. Ma perchetemeua da vna parte il contradire a tutti, dall'altra il caricarsi d'un peso da luiriputato sopra il suo potere; persuadendosi, che dal non conoscersonascesse lo stimarlo, venne a patti; e compromise il negotio nel suo Confessore; a cui darebbe notitia della passata vita, edel presente stato dell'anima, e del corpo, per acchetarsi al suo giudicio. E benche si reclamasse, su mestieri consolarlo. Consessor suo in quel tempo era vn F. Teodosio di santa vita, de Minori Osseruanti; a cui per tre giorni (e furono i trevltimi della settimana santa, ne quali non vsci dal Conuento di S. Pier Montorio; nè lasciò vedersi a Compagni) diede minuto conto di se, del seguito nella doppia elettione, dell'arbitrio lasciatogli per determinare come stimasse inanzi a Dio. E quegli senza punto dubitare gli ordinò il non opporsi più al chiaro voler del Cielo. Pur nondimeno Ignatio lo scongiurò a rislettere meglio, e meglio raccomandarsi al Signore; con mettere in carta l'vitima determination sua, & inuiarla a Compagni; con ogni libertà parlando loro; assegnando anco, se gli parese, le ragioni di escluderlo dall' vsficio: & hauuta di ciò promessa, se ritorno il giorno di Pasqua. Portò nel Martedì prossimo il Confessor stesso la scrittura; che letta dauanti a Compagni comandaua ad Ignatio, che senza più accettasse. All'hora finalmente chinò la testa,

sta, e preseil carico di Generale a dicinoue d'Aprile; giorno, in cui si riene, che S. Pietro suo sì gran diuoto fosse satto Capo della Chicsa .

Conuennero poscia i Padri di visitar nel Venerdì prossimole sette Chiese, per fare in quella di S. Paolo, vna delle appartate, lon-Patronus pascetane dallo strepito, e più diuote, la Prosessione solenne, come se- gis onus accegui alli 22. Aprile, celebrando S. Ignatio all'altare di N. Donna; pit . Orlandin. doue anco staua il SS: Sacramento; & era situato in quel tempo alla sonore sinistra della Cappella Maggiore: Quiui prima di comunicarsi, ri- Diario, al gioruolto verso icircostanti; e in vna mano tenendo il Corpo del Signore consotto la patena; e nell'altra la formola della Professione in... iscritto; a voce alta trà continue dolcissime lagrime inginocchiato la recitò; e comunicossi, alzatosi poi, dopo hauer preso il Calice, pose 5. hostie consecrate sù la patena; e di nuono riuolto riceuette le prosessioni de Compagni posti ginocchioni d'intorno; e le secero sù la medesima forma: saluo che la momessa del Santo su immediatamenteal Vicario di Christo; & Tui come a Generale, quelle degli altri. Quindi comunicatisi, rese le gratie a Dio, e visitati li santi luoghi di quella Basilica, si raccolsero all'altar maggiore; doue abbracciarono Ignatio, e gli baciarono humilmente la mano, piangendone per tenerezza esti, e li circostanti; e tal piena di consolationi del Cielo inondò quel giorno il cuor loro, che non poteua reprimerla il Codurio: andaua nel tornare a Roma, portato dallo spirito auanti agli altri, con sospiri, con lagrime, con vscire in voci di tanto affetto; che pareua, n'hauesse a scoppiar pei l'ardore.

Fatto dunque Ignatio Generale; perhumiliarsi, e per esempio degli altri, andò l'istesso giorno in cucina; doue lungamente serui contanta sommessione, obedienza, e seruore; come s'egli sosse il Cuoco, e'l Cuoco sosse il Generale. Si occupò simi mente in altri vsfici bassi, e vilidicasa; compartendo il tempo in modo; che nè agli humili ministeri mancaua; e sodisfaceua pienamente a negotij; che molti ogni di sopraggiungeuano, ed'importanza. Insegnò ancora la Dottrina Christiana in S. Maria della strada per 46. giorne continuia fanciulli; concorrendoui persone d'ogni età, e sesso, e nobili, e letterate: il che faceua con parole malamente italiane, e pocoproprie; masi efficaci, edital energia per muouere gli ascoltanti a compungersi; che partiuano gemendo, &inginocchiati a piè del Consessore non poteuano per : singhiozzi, e per le lagrime formar parola; come raccontaua il P Lainez, che vdiua in quel sempo nella detta Chiesa le Confessioni. Nè lasciaua il costume suo

# Eo ferme tepore, quo præ-stantissimus eius di Christi gredi visitar gli hospitali; seruendo contenerissima carità i corpi, e l'

\*Nel Tratt. anime degl'infermi; lodato perciò da S. Francesco di Sales \*.. E non

Dungas series contento d'adoperarui li primi Compagni, ne sece perpetua legge

a Nouizzi; e s'osserua da loro, e da veterani.

Epoiche a lui, come a capo, toccaua scriuere le regole, colle qualisi governasse la Compagnia; ostre l'ordine preciso hauutone dal Pontefice; il che testifica egli nel principio delle Constitutioni; è disficilea dire, come sconsidato assatto di sua prudenza si ponesse tutto in braccio alla sapienza eterna, chiedendo instantemente lume per indrizzar con ordine di maggior persettione quella samiglia dase con diuinoinsegnamento piantata, e dallo stesso Dio eletta per ogni grande impresa di sua gloria. E in questo ancora, come in assai altro, passò tra'l Seruo di Dio, e'l suo Signore vn amorosa gara; nè si può discerner bene, se più egli dissidato di se ponesse ogni spe-ranza nel Signore; ò il Signore più largamente lo sauorisse di continue illustrationi, e visite del Ciele. Per intendere il che; onde ser-uir possa per norma di chi metter vuole da douero le deliberationi sue in mano a Dio; gioua esporre in breue il modo tenuto da lui nella fabrica delle Constitutioni. Proposto il punto da consultarsi: Prima, si metteua sotto gli occhi del suo Dio; e quiui spogliatosi d'ognaffetto, & inclinatione anco minima verso il sì, ò il nò di quanto era in trattato, si osseriua indisserentissimo al determinare, con gittarsi nelle mani del Signore. Secondo, con prosondissima humiltà, egran seruore gli chiedeua luce da scorgere il vero; e sorza per abbracciar sol quello, che sosse di maggior sua gloria. Terzo, entraua colla mente a discorrer, e trouar tutte le ragioni, che souuenir gli poteuano per l'vna, e per l'altra parte, nè queste leggieri, ò poche. Quarto, le ragioni trouate diligentemente ponderaua; e paragonaua tra di loro, spendendoui le notti, e tal volta parte del dì, ritirato in vn horticello, che vn Gentilhoomogli prestaua; ò incamera, doueponeuasi all'vscio Benedetto Palmia; perche niuno entrasse a dargsi noia. Quinto, queste cose pesate proponeua tutte di nuouo humilissimamente nel cospetto del Signore, con supplicarlo instantissimamente d'aiuto per appigliarsi a quanto sosse più in piacer della Miesta sua. Sosto, dopo le tanto esquisite diligenze, come s'hauesse fatto nulla, si d'ua per molte hore all'oratione; acciòche il Padre de lumi, e suo Maestro gli mostrasse pienamente il santo suo volere, con adoperar sempre la B Vergine per mezzana con Christo, e Christo co'l Diuin suo Padre. Nèper lentirsi quasi determinato ad vna delle due parti s'acquictauz

subito;

a Vide Orland. Hift, Soc. p.1, l. N.n. 47. sabito; esi sà d'vn caso fra gli altri, sopra cui hauendo hauuto do-po 10. giorni di consulta con Dio l'vltima risolutione, per quanto sipoteua conoscere; prosegui nel pensar, e pregare sino alli qua-ranta giorni. Finalmente non satio mai di riporre ogni siducia nel suo Dio, per vltimo segno, & essetto di ciò, hauendo registrato i suoi discorsi, e le sue risolutioni con somma diligenza in carta, questa poneua sù l'altare; e co'l pianto, e colla forza d'intensissimo affetto nel celebrare osseriuala co'l Diuin Sacrificio alla prima verità Iddio; acciòche se nulla vi scorgeua meno a se consorme, gliene dasse conoscimento; come sece già di certa sua lettera Decretale, prima d'inuiarla, S. Leone Papa. Di fatto desiderando egli più volte d'intendere, se quanto hauea scritto era di gusto a Dio, gli compariua la Reina degli Angeli, hora supplicante per sui ad impetrargli aiuto, e chiarezza; hora consolandolo con approuar tutto, e confermar quelle Constitutioni distese in carta. Trouasi anco no- 3 sommario de tato di sua mano; come nel formar le Constitutioni hauea spesse processi; esc. sol. volte presenti li Mediatori; co'l qual vocabolo intende Christo, e Imag. 1.5ac.

Maria mezzani nostri, e mediatori supremi con Dio, venuti visibilmente a visitarlo, animarlo, & insegnatio: poiche se bene ina. dise. 1.5ac.

tercedono i Santi per noi, è certo che presso al Padre il principal mezzano, e auuocato è il Figliuol suo Giesù; e presso al Figliuolo auuocata, e mediatrice nustra è Maria. e però quando frequentemen-te specifica la venuta de Mediatori, vuol di , ch'era stato visitato da hristo, e dalla sua Madre. Così hauessimo le memorie diquanto vide, di quanto vdi, e prouò nell'anima sua per li dieci anni, che dutò quell'opra: pur è piacciuto alla Diuina Prouidenza, che ne rimanga per saggio vna piccola parte scritta di mano del Santo secondo il suo costume di notar ciò, che di per di gli passaua nell' interno; e ritrouata in vn cassettino a caso; perche osmarrita, o dimenticata da lui; onde non l'arle, come il restante, prima di morire. Quiui sono le infute cognitioni, e le visite celesti da lui godute in 40. giorni esaminando questo punto, le conueniua, o nò, che le Chiese delle ale Prosesse hauessero alcuna entrat per la fabrica, seruitio, & ornamento loro? Vi si leggono spesse apparitioni di Christo, e delle Vergine; visi ni di Dio con esterne sigure sensibili, e con inte ligenze interiori; cst. si, e rapimenti; i mi i di luce accesa; inficamenti, & impeti di carità; palpitation di tutre le vene, impulsivehementi; toauissime tranquillità; e lagiime tenza fine; chiarenotitie della Gloria penetranti, com eglidice, fino alla sublimita del cielo; illustrationi diunetali, etante: che pareuagii

renagli a certo modo non rimanelle quasi che più intendere; con perdere non di rado il polso, e con l'halito la parola: e queste riuelationi erano, può dirsi, continue; lunghi erano questi fauori, e visite diuine; durando spesso molti giorni; accompagnandolo per tutto, insino a mensa, e suor di casa; eleuandolo colla forza della grandezza loro, & assorbendolo a guisa d'huomo già cittadino del Cielo. E questi sì prodigiosi regali della Diuina liberalità godette in usoluere vn piccolo punto di pouertà. D'onde si può comprendere; se in tutte le Constitutioni v'è parola, o apice; sopra cui egli sparso non habbia copia di pianto; e Dio assai raggi dal Cielo. In segno di che, come comparuero lingue di fuoco sù gli Apostoli per lo Spirito Santo venuto in loro; su veduta su'l capo d'Ignatio, quando scriucua le Constitutioni, posata vna siammeggiante lingua di funco, testimonio dello Spirito Santo; che lo riempiua.

Tale su il lauoro di questo libro scritto con più lagrime, che inchiostro; più al lume di Dio, che dell' intendimento humano; riconosciuto per mirabile magisterio d'accoppiar le finezze della prudenza, e dello spirito nella forma d'ordinatissimo gouerno; riuerito insin dagli heretici per meriore ad ogni humano intelletto; e da santissimi, e dottissimi huomini vnicamente apprezzato per la celeste sapienza, che vis'asconde; e per la dottrina di tutta la perset-Delle Confir. tione christiana, e religiosa : e però con raro esempio è stato di-banne dal Cie. chiarato, e interpretado dal medesimo Santo Legislatore, da cui su se per sali ris-chiarato, e interpretado dal medesimo Santo Legislatore, da cui su petrate, cre 34. scritto; giustamente chiamato da S. Francesco Borgia, Opera di-1,5. n. 155. & uina del Padre Ignatio, o per più vero dire, dello Spirito S, in lui 5. E che sia cosa di Diovn tale Instituto, lo dimostra il non hauer polifolet. ad. com tuto mai forza d'human contrasto in minima parte alterarlo: perche (scriuca da Cocino S. Francesco Sauerio) perche Dio secretamente lo dettò al suo seruo, e padre nostro Ignatio; e poscia il suo Vicario publicamente approuandolo con apostolica potestà il rese immobile, il sece dureuole in sempiterno. Di qua le sudette Constitu-Deeif. 245.n. tioni sono Papali, come fatte d'ordine del Papa; messe poi da Paolo IV. a strettissimo esame di quattro Cardinali, e approuate Parse 4. Recent, in tutto; indiconfermate in ampissima forma con Bolle da molti. Ita vepropterea Pontesici. E le riconosce la Ruota Romana per Papali, e in più d'possit de validi- una Decisione le intitola così 6. Ecome tali viet no li Pontesici a Cofficultie num: chiche sia sotto grauissime pene il condannarle, impugnarle, o metdebeantque cen- terle in dubbio 7. Sotto il qual nome di Constitutioni si comgere er. xiv. prende non solo il testo, ma le dichiarationi, anch' esse indubitain Constit. Eccle- tamente dettatura, e scrittura del Santo, così legitima, e sua,

come

greg 1. Gen., 121.

Mers:1558.

Seri Papales.

come il rimanente delle Constitutioni; di cui sono parte; & hanno l'autorità medesima.

In questo mentre non tralasciaua il S. Padre di guardar, & alleuar la nuoua sua pianta della Compagnia; le daua vita collo spirito, la sostentaua colle orationi, la regolaua colla prudenza, là disendeua co'l valore, l'edificaua coll'esempio, e ad ogni virtùla promoueua. E'l Signore lo fauoriua in modo, che qualunque cosa, in cui metteua il Santole mani; riusciua felicemente. Si trattaua in Portogallo di ritenere, per lo gran bene che vi faceuano, i PP.S. Francesco Sauerio, e Simon Rodrigo, apzi che mandarli nell' Indie; hauendo il Pontefice rimesso tutto nelle mani di quel Rè: questi giusta il consiglio di S. Ignatio, trattenuto il Rodrigo, da Lisbona nel 1541. alli 7. d'Aprile mandò all'Oriente il suo Apostolo Sauerio. Nel medesimo anno inuiò il Papa con ampia potestà suoi Nuncij Apostolici all'Isola, e Regno d'Irlanda i PP. Salmeron, e Pascasso; doue molto faticarono per sostentarui l'antica, e vera Catolica Religione. Quando pure per interessi della Fede spedì nell'Alemagna il P. Bobadiglia; e di là nella Spagna il P. Fabro. E come stauano già in Parigi molti giouani, Italiani, Spagnuoli, Fiaminghi, riceuuti di fresco dal Santo, e fatti andar colà finda Roma, perche vi studiassero; in meno d'vn anno da che la Compagnia fù Religione, Ignatio l'hebbe sparsa in Italia, Francia, Spagna, Germania, Irlanda, Portogallo, & India; e l'anno seguente nella Fiandra.

Non contento dunque di fondar, e gouernar la Casa di Roma, capo, e madre dell'altre, incaminaua i suoi Figliuoli a predicar, e fruttificare in ogni parte; dando loro le instruttioni da seguire per essere degni operari di Christo. E questi animati dalla sua carità, informati dagli esempi, stimolati da i ricordi, non v'è ministerio di pietà, e di lettere; che non imprendessero, e di continuo non esercitassero; & ognuno, valendo per tutti, li facea tutti; esì persettamente ciascuno, come a quel solosi fosse addestrato. E quanto a paesi non insetti apertamente dall' heresie, predicauano più volte il giorno, nelle Chiese, nelle piazze, ne mercati, alla campagna, sempre co'l frutto di scandali tolti, restituito l'altrui, concubine scacciate, semine tratte dal peccato, e assicurate, spenteinimicitie vecchie mortali; così delle fattioni, che partiuano, edesolauano le città; similmente di Monache tumultuose, dissolute, ostinate, ridotte all'osseruanza de voti, della disciplina, de Prelati; pernon dire degli aiuti dati a prigionieri, agl' infermi de-

gli hospitali, anco a fanciulli. Questo gran bene si ageuolaua, e stabiliua co'l migliorare i Sacerdoti, massimamente Vicari, e Parochi, sopra tutto cogli Esercitij del Santo; cheriformauano le famiglie, e introduceuano l'vso d'esaminar la coscienza, e di meditare, ancone laici; adoperati poi da Padri ad instituire Congregationi, e Confraternità in sussidio perpetuo de poueri, degl'infermi, de vergognosi, de carcerati, de pellegrini, degli orfani, delle fanciulle pericolanti, delle cadute, delle risorte: prendendo così altra faccia le città, e più le chiese nella frequenza de Sacramenti, nella riuerenza, e silentio, nella modestia, e comparir honesto delle donne, e nella separatione quant'era possibile di queste dagli huomini al conuenir per orare, o per processioni. Ad vn operar sì attuoso, e fruttuoso de Padri corrispondeua la vita loro virtuosa, humile, pouera, e caricata di tante penitenze, che per pietà veniuano accusati con lettere à S. Ignatio; acciòche si moderasse. Non potendo adunque d'huomini sì fatti non nascere stima, e non correre fama per tutto, s'inuogliauano i popoli d'hauer-li; dimandando al Santo e Prencipi, e Prelati, e Città, e Cos munità molto più che prima Collegi della Compagnia; e quando non si potesse tanto, qualch'vno almeno de Suoi; sino a ricorrere per ciò al Pontesice allegando ragioni, e meriti. Così la Signoria di Venetia per vedere in Padoua, in Brescia, & altroue questi essettimirabili, e per lo continuo vdirli d'altronde, l'anno 1541.pregò il Pontefice d'vn paro d'huomini della Compagnia; ene richie-8 souro il Doge se il P. S. Ignatio 8; che ne mandò molti nel solo P. Lainez.

Era perciò gran materia di benedire Iddio, & insieme di gran fatica, & applicatione al Santo; a cui toccaua l'hauer per tutto l'occhio; considerar li maggiori bisogni, appagar come poteua il meglio le dimande d'ognuno; e ripartir li soggetti dou'erano più necessarij. E come il Demonio portaua grande odio a lui, & a Suoi, e da ogni canto moueua contrasti, e persecutioni; egli come prode capitano vsciua incontro al comun nemico per fargli testa, e dichiarar la verità, senza permettere, che preualesse la menzogna. Nè credere fi può quante cose alla giornata sopra le spalle di questo gigante si caricassero; e conquanta lena, e spirito le portasse in vn corpo debolissimo, e sempre infermo; perche oltre tutto il sudetto da ogni prouincia quasi del Mondo riceueua lettere di Prencipi, e d'altri d'ogni sorte; alcuni di questi scriueuano per lor dinotione raccomandandosi alle sue orationi; alcuni per seruirsi della sua prudenza con chiedergli consiglio; altri per valersi del suo fauore; altri per

tri per ringratiarlo de beneficij, e delle buone opere, che da suoi figliuoli riceueuano; & altri per altri motiui: & erano tanti, che questa mera occupatione haurebbe stancato qualunque huomorobusto; senon sosse stato sostenuto dal Signore, che gli daua sorza: di modo che quanto era più insermo, più solo, e priuo d'aiuti a si grand' huopo necessarj; tanto più sorte appariua, e nella sua siacchezza più risplendeua la virtù di Dio.

### C A P O XVII.

Fonda il Santo di pianta, e stabilisce assai Opere pie di rara importanza in Roma; con soffrir per ciò satiche grandi, e grani persecutioni.

Vtto che fossero vaste così, e così ammassate le sue occupationi, egli però non mai satio, nè arrendendosi mai, pose mano ad altre imprese laboriose del pari, e profitteuoli; con gettarne i sondamenti; alzarne la struttura; e terminate di tutto puto farle perpetue. Viueua in Roma gran numero di Giudei; & Ignatio si adoperò in modo nella conuersion di costoro, che in vn anno per mezzosuo se ne battezzarono quaranta. E questi ammaestraua nella legge, e nel viuer christiano sì bene, che molti riuscinano maestri; esene valeua egli per condurre de loro compagni alla S. Fede. Manon essendoui luogo, doue ricettarli (come non v'erano maestri, che volessero instruirli) raccoglieuali nella pouertà della sua casa; e per molti anni li măteneua con ciò, che mandaua Dio, sino a trouar loro alcun esercitio da passar come Christiani, e commodamente la vita fra Christiani. E valse tanto ciò, che alcuni Giudei mossi dalla carità d'Ignatio, e de Padri, e dal buon esempio de Suoi; che s'erano battezzati; conuertironsi anch'essi; e fra loro certi principali, la cui conversione importava per gli altri. Fratanto e perche ne cresceua il numero troppo sopra la capacità della casa; & acciòche que-sto bene segnalato non finisse cò i giorni suoi, determinò di fare vn luogo proprio, e tutto de atecumeni; per accoglierui, e sostentarui quanti chiedessero il Battesimo, Giudei, e Turchi. e benche si attrauersassero gran disficoltà, finalmente dopo lungo trauagliar, e stentarui attorno, la vinse; si sece il luogo, e si persettionò. Impetrò anco dal Papa, che i conuertiti dal Giudaismo, non perdessero, come prima s'vsaua, le facoltà loro; con che liberolli d'vn potente ritegno dall'abbracciar la verità. Ottenne di più, ch'i figliuoli

rifuggiti a farsi christiani contro il voler de padri suoi sossero di tutto il patrimonio heredi, come auanti del conuertirsi; e che sossero parimenti loro i beni acquistati con viura; de quali non si sapesse il padrone: giache applicar li suole ad vsi pij la Chiesa, per sine che nel mentre stauano catecumeni, si mantenessero a spese delle Sinagoghe d'Italia, forzate perciò a contribuire. Attese pure a conuertir Turchi; e non pochi di questi ridusse a Christo, & al Battesimo.

Turca non pauci Christi baptismate tinsti sunt per opra del Santo;

ortandin. scrisse l'Orlandino.

1 Orlandin. Hill, Soc p. 1.1.6 N.7.

Quest' opera dieffetti sì buoni, e di tale stabilità, che riccamen. te dotata si mantiene tra le più riguardeuoli di Roma; se costò molto al Santo nel piantarsi, non costò meno dapoi. Erasi data la cura di detto luogo ad vn Prete secolare tenuto per da bene assai; e lo sapea singere ad eccellenza. Questi vedendo nel gouerno della casa, e di quei Neofiti hauersi maggiore stima del parer d'Ignatio, che del suo, si stizzò, e presetal rancore; che per vendicarsi alla peggio, diedess a sparger di lui, e della Compagnia: ch'erano heretici; che riuelauano le Confessioni, & altre tali enormità, sperando conciò vedere arse viuo Ignatio. Ma questi ardendo di miglior fuoco non diceua parola; e bramaua colla patienza vincerlo; e guadagnarlo coll'amore, supplicando per lui a Dio: il qual però impunita non volle sì rea maluagità; e fece immediatamente discoprire (sen-2a saperlo il Santo) lesceleraggini, e queste non finte del pouero Prete; checaduto in mano della Giustitia, conuinto, e confesso, supersentenza sospeso in perpetuo a diuinis; priuo di tutti li Benesici, & Vsici, che teneua; e condannato a prigione in vita.

Si prese pensiero di prouedere a Fanciulli, e Fanciulle in abbandono di padre, di madre, di casa, e di mantenimento; ch'è il seminario de la droncelli, delle meretrici, e di mille ribalderie. Onde tanto disse, tanto s'adoperò; che per industria sua si secero in Roma due Case, vna per i Maschi, l'altra per le Femine, dette degli Orfanelli; che puranche durano: e doue questi, e quelle s'alleuano in sicuro; e v'apprendono alcun mestiere; con cui si sostentino

essi; e'l publico n'habbia giouamento.

Le conuenne affaticare assai più, se volle assicurate l'anime, i corpi, e la pudicitia di tante Figliuole honorate; che o per negligen za, o per poca bontà delle Madri, o per l'età capace di malitia, o per la pouertà che cuopre la vergogna co'l bisogno, sogliono precipitarsi. Per queste sondò il segnalato Monasterio di S. Catterina de sinari: e li diede maniera, eregole del viuere, che vi si osserua; si a che

a cheo n'escano a maritarsi; o vi si vestano Monache. Per cotali Opere si valeua del consiglio, della diligenza, del fauor di molti affettionati da lui alla virtù, & alla carıtà, singolarmente di Giacomo Crescentio Caualier Romano, di Lorenzo da Castello, e di, Francesco Vannucci Limosinier maggiore di Paolo III. E ben poianco vero, ch'egli accordar sapeua gli effetti del suo zelo cògli afsettidell' humiltà sua per maniera; che quelle Opere, quanto al fatto, ealmerito erano sue in realtà; quant'al nome, all'honore, paressero cosa d'altri. poiche hauendole condotte a persettione colla prudenza, sollecitudine, fatica, e patienza; che fanno di bisogno a mettere di nuouo, e di tutto punto in piedi machine difficili, e vaste: fermate ch'erano e rassodate, appoggiauale ad altri con sottrarsi egli assatto; conseguendo interamente il suo sine, cioè la gloria di Dio, e la salute del prossimo; & ascondendo il suo nome, per non comparire in alcun modo, che lo denotasse Fondatore. Di quà è prouenuto, che doue insi fatti luoghi alzate alpublico si dourebbono leggere a caratteri d'oro in bei marmi le memorie honoreuoli, e fedeli; vedersi essigiate in bronzo le statoe d'-Ignatio, come d'autor, e fondatore, a pena si ricorda, che sue fossero tante opere sì grandi, che attualmente sioriscono.

Ma come s'impiegasse la sua generosità nelle due Opere seguenti; quali sudori vi spandesse la sua costanza; equanto l'Inferno gliele contrastasse, non è facile a dirlo. Vna delle occupationi continue di S. Ignatio era cauar dal peccato donne di mala vita; e ridurle ad honestà, e penitenza. Nè perche indisposto, come per lo più, e Generale, si restaua d'andar egli a trarle dalle case infami, e in persona menarle per mezzo Roma in sicuro presso d'alcuna delle principali Matrone, che l'aiutauano in ciò, singolarmente D. Leonora Osoria Moglie di D. Giouanni di Vega Ambasciatore all'hora di Cesare. Tuttauolta, benedicendolo sempre più il Signore, crebbero quelle a tal numero; che non haueua done allogarle. Ne accettaua maritate il Monasterio della Maddalena; e delle libere quelle solamente, che v'entrauano per monacarsi: ciò, che non tutte voleuano: nè volendo poteuano. Si che riuosse l'animo ad instituire vn luogo, in cui potesse ognuna ritirarsi; nè con iscusa di non hauer che mangiare si rimanesse nel fango. E conferito il suo disegno con persone di conto a fine di poterlo con l'autorità, e colle limosine loro effettuare, ciascuno lodaua il pensiero; ma o paresse di riuscimento difficile, o di eccessiua spesa, niunostendeua la mano ad essere il primo: e vedendo il Santo passare i mesi, non che igiorni

con tanto pregiudicio dell'honor diuino; come s'a lui fosse lasciato. questo negotio, deliberò di principiarlo con vn piccolo sussidio inuiatogli dal Cielo. percioche cauandosi dauanti la Chiela in occasione di fabricare per ampliarla (tal' era il concorso d'ogni dì, che non vi capiua per metà) incontrate alcune pietre; le mandò a vendere con ritrarne centoscudi; li quali tutti offerì a quest'effetto senza badare alle necessità de Suoi, o della sua Casa pouerissima, e all' hora molto indebitata; principiando la compera del luogo di S.Mar-ta; con seguirlo altri sino a compir quella grand' Opera; che s'aprì nel 1542. a 16. di Febraro: e ne diede l'amministratione ad vna Confraternità instituita da lui sotto il titolo di S. Maria della Gratia; e ne consegnò a tre graui Matrone le tre chiaui da rinchiuderle, non potendo le Maritate vscirnese non per tornare a Maritiloro; nè le Libere saluo che a farsi Monache, o prendere stato di sicurezza. Le confessaua il buon Padre Diego d'Eguia; e tra per lui, e per l'assistenza di S. Ignatio vi si viuca con tal seruore; che per lo gran dirlene di bene arriuarono in pochi anni a trecento: anzi molte Vergini di conditione vollero entrarui: e queste anco moltiplicarono a segno; che conuenne nel 1546. sormarui per esse vn Monasterio; che fiorisce tuttauia in numero, &inosseruanza; trasportate le Rauuedute, per cui da prima si piantò questo Luogo, alla Casa detta de Pij, o delle Mal maritate.

Non eranoqueste al Demonio perdite sì leggieri, che potesse dissimolarle: onde istigò alcuni disonesti abbandonati dalle amiche quiui ricouerate, sopra tutti vn Matteo da S. Cassiano Maestro de Cursori di Roma, portato assai, esauorito; c'hauea tolto la Moglie ad vn altro; la quale riconosciutasi, e desiderando vscir dell' adulterio, sù da S. Ignatio posta in S. Marta. Coloro; poiche ogni mezzo arihauerle riusciua inutile; si diedero ad oltraggiare il luogo, sino a gittarui per quattro mesi ogni notte sassi alle sinestre con gridare oscenità, e laidezze. Nè desistendo il Santo dalmantenerle costanti, s'auanzarono a perseguitar lui stesso, e li Suoi; e nell'incontrarli dir loro in faccia villanie suergognatissime: scrissero di più, esparsero libelli infamatorij; empiendo Roma, e le Corti de Cardinali, e de Prencipi, di racconti sì vituperosi; che anco non ben creduti metteuano in abominatione gl'innocenti; scherniti perciò, se compariuano in publico, e strapazzati da quei medesimi, che poco auanti li venerauano come santi: e arriuò tant'oltre la temerità di quei cattiui, che ricorsero al Papa con memoriali pieni delle stesse montanti in stacciatamente asserendo le vere, e che constassero in processo. Ma non secero colpo; attesoche staua il Pontesice ben informato dell'Opera; e certo della santità di chi la maneggiaua. Tolerò lungamente Ignatio; sinche al vedere, che quei miserabili sempre più imperuersauano; e più s'impediua ilseruitio di Dio con ritirarsi da lui, e da Suoi ogni giorno maggiormente gli huomini; supplicò Sua Beatitudine di sar vedere per giustitia la causa; che commessa siù a Francesco Micheli Gouernatore, & a Filippo Archinto Vicario di Roma. Così dopo accuratissime inquisitioni, & esami, prouata la malignità delle accuse, a 11. d'Agosto 1546. surono per sentenza Ignatio, & i Suoi dichiarati innocenti, & ampiamente lodati; e gli Accusatori condannati a publicamente disdirsi, e detestare in carta, & abiutar le calunnie loro. E ben vero, che'l Santo, e la sua carità s'interpose pregando, acciòche non si procedesse a più rigoroso castigo; il che valse ad acquistar l'anima, e guadagnar l'assetto principalmente di quel a soi massai, se Matteo, che riconobbessi; e quanto abominaua, e maltrattaua Ribada, in Filia, calis e caluntica e che stantica dell'accusa della contra della contra della contra dell'accusa della contra dell'accusa dell'accusa dell'accusa della contra della con

Ignatio; altrettanto riuerì, & amò e lui, e li Suoi.

L'altra Opera di singolar seruitio, e di manisesta protettione di Dio, su quella del Collegio Germanico; vna delle più faticose, ma ben anco delle più degne imprese del zelo, e della mano di S.Igna-tio; profitteuole poi alla Religione Catolica, e gloriosa per la S.Sede Romana, quanto altra che da gran tempo a dietro s'intraprendesse: tanta è stata la moltitudine, la nobiltà, le preminenze, le virtù heroiche, i fatti illustri, le fatiche apostoliche, le persecutioni, i patimenti de personaggi, che ne sono al continuo vsciti a ristorare, a sostenere, a disendere, a dilatare in tutto l'ampissifimo Settentrione, fra Heretici, fra Scismatici, e per sin dentro le conquiste del Turco, la verità, le ragioni, il culto, i riti, la pietà della Romana Chiesa. E l'antiuedere il Santo certissima questa inestimabile vtilità; quel fù, che tanto ne l'inuaghì; tanto il rese costante, industrioso, e sollecito in formarlo, e in mantenerlo; che giustamente può dirsene due volte Padre, l'una sotto Giulio III; quando li diede il primo essere; l'altra sotto Paolo IV, quando tidotto a destruttione; per lui solo rimase che non sù destrutto, perciò ben gli stà nella Chiesa di quel Collegio l'Altare ad honor suo con tale inscrittione: Sancto Ignatio Societatis Iesu Fundatori Collegium Germanicum Authori suo posuit. E ne rinouano gli Alunni d'esso l'annuale memoria, digiunando la sua Vigilia; nel qual giorno in leggersi a tauola il Martirologio, e annuntiarsene pe'l di seguente la Festa, tutti si leuano in piedi, e l'odono a capo scopertor

perto; l'vno, e l'altro, non per legge, o comando, ma solo per loro spontanea pietà, riuerenza, & amore verso il S. Padre. Per dirne dunque l'incominciamento, S. Ignatio sin da quando su chiamato da Dio a fondar la Compagnia per contraporla a Lutero, staua coll'animo sempre alla Germania, come alla parte più bisognosa, & al suo zelo più strettamente raccomandata; per tanto inuiò colà quanti più poteua de Suoi per virtù, e per dottrina eminenti; li quali tanto vi fecero in beneficio della Chiesa, e in prò della Fede: basti nominare vn Pietro Fabro, vn Claudio Iaio, vn Nicolò Bobadiglia, vn Pietro Canisio, che ne riportò il glorioso nome d' Apostolo della Germania. Di ciò non contento cercaua come adunare vn Collegio di Giouani Tedeschi; li quali, con formarli nella pietà, e nelle scienze, diuenissero tali, da sidarsi alle mani loro le Chiese di quelle Provincie, per tornarui la Fede colla dottrina sincera, e colla vita esemplare; e questo in Roma più tosto che altroue; per leuar gl'inganni, e far palesi le nefande calunnie, che del Papa principalmente, della Corte Romana, e di Roma gli Heretici hanno finto, e van fingendo. Hora il Cardinal Giouanni Morone stato Nuntio in Germania, e testimonio di vista del tanto allargarsi l'heresia, e de mal consigliati rimedi presi, tornáto a Roma conferi vn suo somigliante pensiero con S. Ignatio: Quem propter egregiam prudentiam cum admirabili sanctitate coniunctam 3 Didac. Papua suspiciebat 3: richiedendolo di applicara si santo negotio; il qua-Plie.l.s. ex- le quando egli non abbracciasse; gli disse chiaro, non rimaneua a Hist. M.S. to. 1. in voglia più di lui. Et itosi perciò al Pontesice Giulio III, se n'era stargli pur in cuore vn sì fatto disegno. il qual per tanto ne pose il reggimento a carico della Compagnia; e quanto al proueder di casa, di maestri; al prescriuere sì regole per profittarui nelle virtù, e nelle scienze, sì le conditioni requisite ne giouani, e all'ammetterli, tutto addossò al Santo. È tanti gliene furono inuiati, anco dal Rè de Romani; che in vn solo di ne sopraggiunsero ventiquattro; & in poco tempo furono più di sessanta. Nè perciò si smarriua 8. Ignatio con quel suo cuor magnanimo nelle cose di Dio; anzi ne inuitaua de gli altri, ancorche gli conuenisse prendere a pigione vna seconda casa per addagiargli; e mendicar dalli diuoti per sostentarli; non bastando ad assai l'assegnamento, ch'il Papa, e quanti erano in Roma i Cardinali, obligati s'erano di contribuire. E questo cessò affatto, non ben ancora tre anni dopo l'aprimento solenne del Collegio fatto a 28. di Ottobre 1552. co'l mancar Giulio III; e appres-

plie.l.s. foh4.

e appresso Marcello II. Peroche assonto Paolo IV; il quale, sapendolo priuo d'ogni sostentamento, nè pur si piegò a mirarlo; e seguita la guerra di Napoli; & in Roma tal carestia, che sino i Cardinali, e i Prencipi restrinsero per necessità le famiglie loro; il Collegio su all'estremo; quando il solo sperar di mantenerlo pareua prosontione: onde il Morone stesso il diede per ispedito; e'l Cardinale d'Augusta Truchses, vno de Protettori, come il Morone altresì, tutto zelo per la sua Germania, e riuerentissimo delle intentioni di S. Ignatio; suosso a pietà di lui, gli se dire: Ch'era prudenza il cedere alla necessità, e non voler l'impossibile: hauer lui satto sopra quanto potea sperarsi; abbandonasse il pensier del Germanico. Ma il Santo rispose: ch'eglisolo si caricherebbe quel peso, di cui si sonto rispose: ch'eglisolo si caricherebbe quel peso, di cui si sonto rispose: ch'eglisolo se poi altro non potesse per sonuenir quei giouani Alemani; venderebbe se stesso ma non doner esser bisogno di tanto; sondando egli sua speranza in chi non impouerisce per carestia; nè si trattiene dal darci se non per la sconsidanza nostra di ricenere. Come lo disse l'osserva in chi non impouerisce per carestia; nè si trattiene dal darci se non per la sconsidanza nostra di ricenere. Come lo disse l'osserva potenta rimettere; alcuni di quei giouani mandò a viuere ne Collegi della Compagnia suor di Roma; doue alimentò gli altri a sue spese prendendo per ciò danari ad interesse molto caro, come intempi firettissimi; ancorche il Procuratore di mal animo s'inducesse ad un l'assicurio ure sù debiti, che ogni giorno ingrossa acide acide vn tau l'assicurio di con a l'assicurio di prosseria calle prosseria. uere sù debiti, che ogni giorno ingrossauano: ma l'assicurò più volte il Santo, impegnando la sua parola colla prosetia. 2 Che quei debiti erano a conto di Dio, il qual tosto li pagherebbe; e quel Collegio sra non molto abbonderebbe di beni. E s'auuerò il tutto.

#### XVIII, CAPO

D'altre Opere pie di publica insigne viilità promosse da Sant'Ignatio; e degli effetti del zelo, e della carità sua verso al Genere Humano in tutto if Mondo; the pargono motino ad ogn' puo d'esser diuoto di questo santo; & aspettarne quanto brama per la salute.

Artimpossibile, che S. Ignatio cosi operosamente trauaglian-. do, e selicemente operando in Roma intorno ad imprese tanto diuerse, di grauità, e di seruitio dinino sì considerabile; potesse nè pur sissar l'occhio altroue; molto meno in assari spettanti a prouincie remote, o comuniall' Vniuerso. Ma non douea contentarsi di giouare ad vna città, chi non si sodisfaceua d'vn Mondo; anzi faticando in Roma, come se quiui hauesse tutto il Mondo; nel medesimo tempo applicaua la mente, il cuor, la mano, l'essicaci-Mills Mildi: tà per ogni altro luogo; come se nulla in Roma gli rimanesse da fare: degnamente per ciò addimandato . Anima del Mondo: che si Hisan 31. Int. trouaua, & operaua in tutto questo gran corpo; e con pari vigor, nand, 10m,9. in & energia inciascuna parte, come se otioso riposasse nell'altre. Fù Trin, Pasriar- di ciò figura quel Canale d'acqua luminosa come raggio di Sole; che sgorgando in visione dalla sua tomba, e formando vn siume \* Nella vita senza fine dissondeuasi\*. e quell'Albero, che da lui come da radidel Mancinelli, ce vsciua; i cui rami s'alzauano sin al Cielo, e si stendeuano per \* Nella Pita tutto il Mondo \*. Quindi al pregarlo con instanza D. Pietro Mascaregna Ambasciatore del Rè di Portogallo al Papa; e che seco a quei giorni si consessaua; di sei almeno de primi 9. Compagni per l'Indie; gli disse involto di ammirato, se ben sereno. Giesù! Signor Ambasciatore; se ne vanno 6. all' Indie, cosa rebia fatto S. Igna- sterd per lo rimanente del Mondo 2 ? Quindi nasceua lo scriuere tio in beneficio a Figli suoi lettere piene di carità, e d'apostolico zelo, per disporredi Raymand, gli, e promouergli ad essere instromenti, da potersene Iddio vaiom. 8. pag. 446; lere ad imprese di sua gloria. Quindi vsciuano quelle infocate voci nel dar loro l'vitimo abbracciamento, inuiandogli alle M ssioni: Ite, incendite, inflammate omnia. Andate, miei cari; attaccate fuoco per tutto, abbruciate ogni cosa. Quindi hebbe origine lo spedir che fece a tutte quattro le parti della Terra, etiam ed Indos ipsis quoque Indis ignotos, fernentissimi predicatori, & euange-

Joann Tamayus in Marigrolog. Theoph. Ray-SHATHM.

del Ponte, 1.4.

6.S.

ditutto il Módo. Cr. C 10.9 Pag. 118.0%

lici operari, per la conuersione degl'insedeli, e de peccatori: Cosa tanto stimata dagli Vditori della Sacra Ruota, e da Cardinali de Sacri Riti; che riputarono S. Ignatio degno del nome d' Apostoto; poichen'hebbe i fatti, a riguardo principalmente degl'Indiani, de Barbari, e dell'altre Nationi; che per mezzo de suoi Figliuoli da lui mandati han conosciuto Christo, e la via del Cielo: co-me Beda hebbe ragione, dicono essi, di chiamare Apostolo d'Inghilterra il Pontesice S. Gregorio; perche mandò a conuertirla. Quindi esiggeua da Suoi tanto a minuto il conto di quello, che faceuano in seruitio di Dio, della Chiesa, e dell'anime; comandando a Superiori d'Italia, e di Sicilia, che ogni settimana; e a quelli di Portogallo, Spagna, Francia, e Germania, che ogni mese; edell'Indie, che ogn'anno, gl'inuiassero vn esatto ragguaglio di quanto erasi operato; senza le relationi, che per altro debito mandauansi ogni quattro mesi. In leggere poi tal sorte di lette-regiubilaua; mostrandolo nel volto con l'allegrezza, e negli occhi con leuargli al Cielo a benedire Iddio; e per memoria rimasta di chi era presente, mandandone più lagrime sù quei fogli, che non haueano parole. Così meglio accetti gli erano quei Superiori, che maggiormente il molestauano in richiederlo d'altri, & altri operari.

Pregaua quotidianamente per la Chiesa, per i Superiori d'essa, per la conucrsione de Pagani, e degli Heretici, e per i Prencipi di Christianità; le quali orationi, quando lo portaua il publico bene, o il priuato d'alcuno, allungaua per assai hore della notte con aggiungerui quelle de Suoi. così nella creatione de Papi, e nel prendersi da Prencipi l'amministratione: onde sostituito da Carlo V. ne Regni Filippo II; D. Leonora Mascaregna, statane balia, raccomandollo a S. Ignatio; alla quale scrisse in risposta: Che non baueua mai tralasciato di pregare ogni di per il Rè, quando era Prencipe; bora che suo Padre gli banea lasciato i Regni, orana con particolar cura per lui due volte il giorno. E disse nell'infermità vltima di Giulio III. Che mentre il Papa era sano, lo raccomandana con lagrime ogni di al Signore; dopo ch' era infermo, facenalo al doppio. E lo praticaua nelle persecutioni, e ne trauagli mossi alla Chiesa, specialmente dagli Heretici; e per publici peccatori; con ordinare anco a Suoi orationi comuni, e priuate; con moltiplicar le penitenze: come fra gli altri per vn ostinatissimo Vecchio, il quale per anni sessanta non s'era confessato; e lo riduste 3 Relsonmerio alla Confessione?. Obligò in perpetuo li suoi Sacerdoti a dir due de process, sol.

Messe, & i non Sacerdoti due Corone ogni mese per la converfione degli heretici nelle parti Settentrionali, e degl'infedeli nell' 4 mig.cm in Indie. Ottenne da Paolo III, che si rinouasse una Decretale d'Inno-Americas. Tie. de cenzo III 4, che a Medici prohibisce il curar l'insermo, se non siasi consessato: e per sacilitarne la pratica procurò, che si mitigasse la Constitutione in questa guisa: Che possa il Medico visitar l'infermo vna volta, edue; ma la terza non già, se quegli non haurà sodisfatto: e così moderata sermolla sotto maggiori pene il Motu proprio del B. Pio V. Propose al sudetto Paolo, in riguardo principalmente di chiudere all'heresie l'ingresso nell'Italia; e gliclo sece suggerir pure da certi Cardinali, d'instituir la Congregatione del 5 Incip. Licer. S. Vsficio composta di 6. Cardinali; e se ne spedì la bolla 5 nel 1542.

abinitio Balla Impetrò dal Rè di Portogallo il rinouarsi, & eseguirsi le leggi contro a duelli. S'adoperò molto con l'aiuto del ViceRè Giouan de so.1, Esllar. Vega, perche l'Imperator Carlo V. mettesse in mare vn armata.

contra l'infestatione de Turchi. Rimise in concordia D. Ascanio Colonna, e D. Giouanna Duchessa d'Aragona, Consorti; ciò che lungamente haueano Prencipi anco sopremi procurato in darno. Colla qual occasione riformò alcuni Castelli, e Terre, doue sù benche sol di passaggio; e vi stabilì per consentimento publico legge di comunicarsi ogni mese; vi accordo Missioni di Padri sattevi

dapoi con frutto raro; e ne assicurò in auuenire il mantenimento alla protettione de Prencipi, che n'eran patroni.

Con assetto, e costanza conueniente al suo zelo, si studiò di ti-6 Fedi quesa rare l'Imperator dell'Ethiopia in vnione colla Chiesa Romana; e lessera nell'bl.
glicne scrisse ancor vna dotta, e sauia lettera 6. Gl'inuiò a tal fine
forse dell'Indie
del Masses, sib. quantità de Suoi: Et arriuò, sì vecchio com'era, e consumato,
dino sib. 15. n.
ad esporsi d'andarui egli stesso in persona; e ne supplicò ginocchioni con instanza il Pontesice 7. Preuedendo l'vtilità grande, che al-Hat. su. ppl. la Fedene tornerebbe, & all'anime, applicò a fondare in Gierusalemme, in Costantinopoli, & in Cipro Collegi; nè altro vi ostò, Racconciliò il Rè D. Gio: di Portogallo co'l Pontefice 3, negotio scabrosissimo, e delicato per gli animi esacerbati d'ambe le parti nella causa del Cardinal Michele de Silua Vescouo Visense: con dimostrarsi la Providenza di Dio; che preparando a quelle turbolenze vn paciere hauea dato ad Ignatio tanta gratia presso del Papa, e del Rè. Conoscendo egli dunque sì la grauità dell'affare, sì le obligationi della Compagnia, e sue, a quei Potentati, comandò per tutto l'Ordine orationi, e penitenze particolari; e dopo assai

sime.

di fatica, e d'industria, fauorito da Dio, troud ispediente di comun sodisfattione; con ottener di più gratiosamente dal Papa quantobramaua il Rè per l'Inquisitione di Portogallo. Per instanze, che gliene secero il Prencipe di Spagna, poscia Rè, D. Filippo con più lettere, il ViceRè, & alcuni Cardinali, vistorò la disciplina Religiosa nelle Monache d. Catalogna. Lo fece pur in quelle di Sicilia, e d'alcune Città d'Italia, con interporui sino l'autorità Pontificia, e cauarne per ciò Lettere Apostoliche. Non risparmiò diligenza per la conuersione di Renata figlia di Luigi Rè di Francia, e Duchessa di Ferrara, heretica Hugonotta?. S'adoprò 14.11.26.
molto per lo rauuedimento dell'apostata Bernardin' Ochino, con Larieli well' fare, che si cercasse di lui; che fosse visitato, e trattato amorenolmente, per indurlo a scriuere vna lettera, o almeno ad vna parola di pentimento; con affidarlo sù la fede sua, e di tutta la Compagnia; con dargli se per sicurtà. Zelantissimo di ridurre l'Inghilterra nulla mai tralasciò, che sar ne potesse in aiuto spirituale; principalmente quando cadde in testa di Maria figliuola di Henrico VIII. e di Catterina, con lettere caldissime al Cardinal Reginaldo Polo suo tenero amico, animandolo alla grand' opera di ritornar quel Regno alla Chiesa; con esibir de Suoi anco nell'Indie le orationi, e i Sacrificija tal effetto; con offerir nel Collegio Germanico, all'hora tutto a carico suo, luogo per giouani di quella Natione: con destinarui dalla Fiandra i Suoi; e procurare, che dalla Spagna ne conducesse il Rè Filippo quanti si poteua. Che se non vide in terra compiti li suoi desiderij; gli hà veduti dal Cielo; e li vede si nella fioritissima giouentù Inglese consegnata in tanti Seminari alla cura de Suoi; si nelle fatiche de medesimi suoi Figliuoli, e negli stenti colà sofferti, e nel sangue sparsoui, generosamente morendo, e santamente, per la vera Chiesa, e Fede.

Fù pensier suo alla Christianità vtilissimo, singolarmente alla Germania; che da Vescoui s'aprissero Seminari di giouentù habile a glistudi, e di buona indole; d'onde co'l magisterio di saui, e fidati huomini si trarrebbono Sacerdoti, onsessori, Parochi, Maestri, Predicatori; el Clero ben disciplinato in costumi, & in lettere non tornerebbe all'intolerabile ignoranza; che colla dissolution della vita finito hauea di spalancar la strada nella Chiesa, nel popolo all'heressa, & allo Scisma: così mandando il P. Claudio laio in Germania 1°, strettamente gl'ingiunse di fare ogni sforzo per indurre a risolutione tanto saluteuole quanti più potesse Ve- 10 Nell'anno scoui di colà; come gli riusci con molti: e tutto questo auanti di i.s. 1.32.

1541. Orlandin.

Polans. Hift.

darsi M 4

## Vita del Patriarca

oncilio di Trento. Similmente perche il disetmitruttione dana occasione a disordini nel Batte-... Catecumeni, doue ne misteri del Christianesimo matu-

...... s'instruiscano; & a santi riti nostri s'affettionino.

2-12-26%

1.3. Oras.5.

1.3.6.4 Ribaden, Pita, 1.3.6.2/1.

Ethetto pur del suo zelosti il ministerio delle Scuole, saticosissima profitteuolissimo fra quanti Dio gl'inspirò; e degno di più stimarsi a ragione d'essere dureuole più, e più vniuersale: onde il Santo scorgendo i prò grandissimi, che al diuin seruitio, & al ben publico s'haueano fondatamente a sperare 11, sì sollecito v'attese, che non omise industria gioueuole ad aiutare in questo i Suoi, fin Lessien in 5. a prescriuere con auuisi, regole, constitutioni, a bocca, e in carin a volere nel piantarsi delle Scuole, ogni settimana lettere distinte del procedere di quelle nel numero, nella qualità, nel miglio-rarsi l'anima, e'l sapere de giouani; e farsi venir dalla Sicilia, altronde copia delli componimenti di prosa, e verso; tronando agio per ciò senza detrimento di tanti gravissimi negotij. Quali poi, quanto grandi, e publiche vtilità recato habbia con ciò il zelo di S. Ignatio lo sanno le famiglie, le Academie, i Cleri, le Religioni, 18 Pids Mar- le Città per quello tocca sì all'ecclesiastico, sì al ciuile 12. Così seil. 4. l' hanno riconosciuto Prencipi anco sopremi, Vescoui, & altri Par. Personaggi d'autorità, publicando i lor giudicij sopra le scuole della Compagnia: esì li due Rè di Polonia Stefano, e Sigismondo; come li due Imperatori Ferdinandi primo, e secondo, affermaua-Boann. Arzen- no "3: Niun mezzo bauer prouato più gioueuole a fermar la Fede sam, de rebus Catolica ne Stati loro dall' beresie trauagliati, ebe alleuar la gio-Pol. edis. 3. Cra- uentit nelle Scuole de Padri. Del Reame di Portogallo, e dell'Inson. anno 1620. die, perche non s'infettassero; hanno scritto lo stesso assai Autori Bottero. 14. È per la sua Francia ne sece indubitata, e gloriosa sede in pie-3. Apparatus, no Parlamento Henrico IV 15. Basti dire hauere scritto huomini Perbe: Societas. di gran senno 16: Che se per questo solo fosse al Mondo la Comms. .. sac. pagnia, e nulla più facesse, dourebbe hauersi per troppo bene impiegata. Ma se per nulla più ella sia, se n'è detto di sopra 17. Ella li nell' Italia,!. certamente su l'vitimo sforzo della carità, e del zelo del Santo; che soffri accule, carceri, persecutioni; es'indusse a studiar tanti anni, contrastando Jempre, come soleua dire, can tre ostinati, 17 Nel Cape 15. gag liardi nemici, ponertà estrema, continue malathie, importuna dinotione. Oitre al non mirar collo studio a ricchezze, nè ad honori; che sono stimolo agli huomini per tal fatica: Nè trouarun gulto

gusto per entro; come lo prouano altri saporito in modo, che per non istaccarsene, si perde la sanità, e tal volta la vita: poiche Ignatio per opposta naturale inclinatione, per età prouetta, per tutto altri escreitij praticati, per hauer goduto le delizie del Cielo, non poteua prenderne alcun diletto: e pur soffri tutto, accioche, fondata la Compagnia, nel di lei spirito sopraniuesse il suo; & e-

tiandio dopo morte operasse nelle fatiche di lei.

Gli sù particolarmente a cuore il souuenire i Moribondinel gran bisogno di assicurar loro la beata eternità; e però sece ordine, che al primo auuiso del venir dimandato alcun de Padri a tal sine subito si toccasse la campanella: & acciòche non si fraponesse : tempo in cercar più l'vno, che l'altro, a quel segno tutti li Sacerdoti, per insino il Superiore, scendessero alla porta co'i mantello; & egli era il primo. Ese in Parigi non temette seruire ad vn appestato, medicandolo egli stesso: e ne contrasse dolori sierissimi, principio di contagio; conuenendogli per ciò star sequestrato finche Dio ne'l liberò: Non parrà gran fatto, che desiderato da vn Moribondo; e potendo mandarui altri; egli proprio v'andasse benche vecchio, & infermo; e seco si trattenesse tutta la notte, aiutandolo a santamente morire. Volle, che li Suoi apprendessero quanto sà bisogno per assistere in quel passo a Fedeli; e che vi si addestrassero; e ne lasciò memoria nelle Constitutioni '8: dalle quali similmente 18 Part. 434-25: apparisce, qual pensiero si pigliasse de Moribondi, e de Morti nel. 5.7. la Compagnia; e quel molto, e quel tutto, che vi prouide 19. 19 Partisie 4. Non è da tacersi vn altrasua sagacità per tirar gli huomini a Dio, con trattar di cose dell'anima nel conuersar domestico: e questo chiamaua modo proprissimo della Compagnia; li Collegi della quale addimandauansi per ciò dal P. Luigi Strada Cisterciele Publici Nouisiati delle Città. Predicaua in publico, anco Generale, anco per le piazze di Roma, e più che altroue, in piazza degli Altieri, e alla Zecca veechia, in Campo di siore, e alla Rotonda. Lo sece fare anco a Suoi: e tutto con sì vniuersale approuatione, che vi s'adunaua non solo il popolo; ma Prelati, e Nobiltà numerosa prendeuano luogo per tempo; riuscendo la moltitudine dell'vditorio maggior di quanta in veruna (hiesa di Roma si vedesse a quei tempi; & il frutto corrispondente nelle conuersioni de peccatori, che di là si conduceuano a confessarsi: come tuttauia si vede a fare. Dal detto sin qua prese motiuo Clemente None di promouere il Santo a più sublime culto con inalzarne l'Vfficio a rito doppio di precette in tutto il Mondo, procurandogli, dice, nell' Vniuerso

vene-

veneration maggiore, come a Santo; di cui sono palesi gli egre-gi benesici verso la Chiesa Catolica. e di nuouo il sopranomina \* Nes Breue tanto benemerito della Chiesa vniuersale \*.

11 Octobr. 1657.

Vero è nondimeno, che per discorrere del suo zelo conuerrebbe riandare a minuto i sì diuersi luoghi, doue su; in ciascun de qua-li rimasero impresse a fondo le vestigia della sua earità; e appre-se le siamme di quell' immortal suo suoco cresciuto sotto a diluuij di trauagli, e di persecutioni sino a più rischi di spauentosa morte: dimostrando secondo la forma d'argomentar di Christo \*; e con-nincendo colla proua euidente de fatti; qual credenza debba darsi a quel suo dire: Che s' bauesse potute giouar punto al bene del prossimo l'andar per le piazze mezzo ignudo, carico di corna, e di cose ignominiose; non dubiterebbe, nè tarderebbe di farlo. E chenon v'era così vile, o infame babito a? Mondo; il qual ricusasse di portare per connertire un anima. O pure a quell'altre sue parole degne di scriuersi con caratteri di stelle : s'io potessi morir mill 20 Promptuar. volte il giorno per aiutare a saluarsi vn buomo, ko farei più che volentieri 2.0

P. Roseffi in Archin.

Hebdom, S. Ign. d. dse;n. 12,

L'amor suo all'anime si generoso non su manco ingegnoso; e riportò celebrità in molte inuentioni. Vide cert'huomo in Parigi andar torbido, e solo: e riuelandogli Dio, che per disperatione cercaua darsi la morte; ordinò ad vn suo discepolo, ch'era seco, il seguirlo, e singere di voler sar tutto quanto machinaua colui; so-praggiungerebbe sra tanto egli per la sua parte. Andògli questi dietro suor anco della Città sino ad vn suogo solitario; doue il meschino disposto hauea di gettarsi nel siume Senna: e arriuatolo; e riuoltosi a lui con sembiante trauaglioso dimandollo: perche sospiralle? e cosa pretendesse di sare? Annegarmi, disse il misero; e si-nire pna polta sli stenti, e le dispratie: che sempre moltiplicannire vna volta gli stenti, e le disgratie; che sempre moltiplicando, nè rimediar posso loro, nè più soffrire. Mentre dunque il Com-pagno giusta il concertato si lagna; mostra vn somigliante pensiero; e porge occasione all'altro di ssogarsi co'l contar sue miserie: toprauuenuto Ignatio; e mirandolo, come stupito di vederlo iui; quasi gli leggesse la disperatione in viso, richiese il perche disigran malinconia. e narrando egli fimolatamente i trauagli dell'altro come fossero suoi, con mostrarsi suor di se per dolore; il Santo si diede a consolarlo con tenerissime parole; a rauniuargli la siducia in Dio; e fargli toccar con mano la sciocchezza del darsi morte per li mali di questa vita breuissima, gittandosi negli eterni, e intolerabili dell'Inferno. Cominciò a rendersi l'accorto discepolo, e confellan

fessando la cecità sua chiederne perdono a Dio: ricercò poi dal vero disperato; Cosa ne paresse a lui? che quanto a se vedeua quell' huomo dire la verità. L'altro ammaestrato da senno, e pentito del folle capriccio prese animo; e disposto a portar la vita, e le scia-

gure in patienza sece alla Città ritomo. Per tirar quiui da vita pessima vn Religioso; che gli era contrario assai da che andaua tracciando di conuertirlo; entrò da lui vna Domenica; e trouatolo in letto pregollo a confessarlo, perche desideraua comunicarsi; ne haueua in pronto il suo Confessore. s'inombrò quegli, e molto più al parlarsi di Confessione; pur non gli parue, benche di mala voglia, poter negarlo. Ignatio, detto c'hebbe le negligenze sue, aggiunse volere accusarsi d'alcuni peccati della vita passata; che più lo rimordeuano: e si diede a detestar le sue vanità, e leggierezze giouanili; e ponderar l'infinità, e le gratie di Dio; la propria viltà, e ingratitudine con sentimento, e pianto si viuo; ch'il Sacerdote in vedersi tanto più scelerato, e tanto men dolente d'Ignatio, il qual faceua da molti anni penitenza, cominciò a compungersi; e prima del terminarsi la Confessione, dato ingresso al diuin lume, si cangiò in altro; e riuerendo, e amando chi già odiaua, & abominando se stesso, e'l suo viuere, informò il suo penitente del troppo indegno proprie se compungersi se prima del troppo indegno proprie se compunere del troppo indegno proprie se com informò il suo penitente del troppo indegno proprio stato, con pregarlo di consiglio, & aiuto: e postosi negli Esercitij n'vscì grand' esempio di conuertito, più che stato non era scandaloso, con edificatione de suoi Religiosi, e degli altri; e prese Ignatio per maestro, e padre dell'anima sua; e come tale andollo publicando.

Ne seguenti due casi non hebbe a faticare il Santo; ma bensì a trionfare la sua carità, e la Diuina gratia. Procurando in Parigidi tirare a Dio vn Dottor Theologo Francese sù a visitarlo: giucaua quegli al trucco; e cortesemente l'accolse con ancor inuitarlo a far seco vna partita. Ignatio non s'era mai prouato in tal giuoco; è scusauasi co'l non saperne: ma per nuoue instanze di quel Signore accettò la sfida. E poiche i poueri come lui, disse, non giuocano per passatempo, ma per guadagno; volca giucar da vero; e non bauendo altro giucheria se stesso; e perdendo lo seruirebbe vn mese in ogni cosa lecita; e vincendo sarebbe quegli per tal tempo cosa di suo prò, che gli chiederia. Giucarono; e Ignatio menò la partita con tal selicità, che l'altro non guadagnò vn colpo: e su si maniscsto, che Dio guidaua le palle del Santo per altro tirate. senz arte; ch'il Francese capì, quel giuoco essere vn miracolo fatto per lui a qualche gran fine. Onde vinto mantenne i patti; &

Igna-

Ignatio con vn mese d'Esercitij lo sece santamente mutato. Ac-cadde l'altro in Italia; doue appartatosi vno più giorni co'l Santo per aggiustar sua coscienza, tanto negli affari dell'anima sissossi, e profondò la mente ne peccati; che per immoderato riscaldarsi del capo vscì di senno, e gli venne bizarria di veder ballate alla biscaglina in sua camera S. Ignatio; che ancora non diceua Messa. Configliatosi egli con Dio; e assicurato di così poter giouare all'ossesa
imaginativa dell'infermo; insegnandogli la carità di farsi ogni cosa
con ciascuno per guadagnar tutti; ballò, e con tanto diletto dell'
altro, che quegli ricuperossi, e su sano, con proseguir le sue divoaltro, che quegli ricuperossi, e su sano, con proseguir le sue divopussicate sa tioni senza più risentirsi alla sano, che non la sanità in sì strano modo resi con ciascuno per guadassi dire con sa Gregorio stupito di David, che danstituita; potendosi dire con S. Gregorio stupito di Dauid, che danzò auanti l'Arca: Quid de eius factis ab alijs sentiatur ignoro; ego 22 Lib.27.Mo- Dauid plus saltantem stupeo, quam pugnantem 2.3.

ral,in c.37. lob.

£.27.

Ciò, che viene appresso, costò al Santo altro, che giuocò, e danza. Staua vn impudico pazzo di certa semina; che per essere d'altrui lo teneua in continuo pericolo di perdere, oltre l'anima, il corpo. Ignatio auuisatone; poiche nulla valse per farlo rauuedere, si risolse a cosa di stupore. Passaua colui nell'andare all' amica per vn ponte sopra certa laguna d'acqua: era d'inuerno; e questo freddissimo, qual suol essere in Parigi; douc auuenne il fatto. Ignatio, spogliato ignudo, si tusto sin alla gola dentro quell'acqua gelata; e vi stette sinche, venuta la notte, capitasse il disonesso; pregan-do intanto, piangendo, e penando per l'inselicè: giunto il quale, cominciò il Santo di là giù con voce tremante, ma pur terribile, ad intonare: Vd, meschino, a goder de sozzi tuoi diletti, senza badare al colpo, che ti vien sopra dell'ira dinina. Và pure; ch' io stard qui tormeutando la mia carne per le lasciuie della tua. Mi vi tronerai al ritorno, e ogni sera; nè cesserò finche manchi o il peccato in te, o in me la vita. Inorridì quel giouane alle voci, allo spirito, allo spettacolo, alla coscienza; per cui gli si apersero gli occhi; cangiò strada, e costumi; e per l'auanti hebbe Ignatio in conto di sì buon amico, che per lui risparmiato non hauea la vita.

Ma se dagli estetti, e dall'opere, dalla moltitudine, grandezza, e ammirabilità loro, misurar vogliamo la carità, e'l zelo d'Ignatio, basta richiamare a memoria l'heroico sforzo, con che intraprese la conuersione del Gentilesimo, la riforma della Christianità, lo sbandeggiamento dell'ignoranza, dell'empietà, degli er-



tori ne contaminati dall' heresia; etrassuso il suo spirito in piccolo numero di Compagni da lui sparsi per l'Vniuerso vide tosto dilatata la Chiesa tanto più oltre a termini, sin doue stendeuasi poco auanti; che non poteua in Oriente allargarsi di più; e quiui vna moltitudine innumerabile d'Idolatri aggiuntasi di nuouo alla Religione Christiana: essendo vero quanto dopo diligente calcolo si troua scritto 3 : Tanti non ne hautre acquistate dalla Geneilità sin, de signis gli Heretici tutti per quindeci secoli alle maluagie sette loro, quan- Ecclesia, signo zi alla Christiana Fede ne ba convertiti vn solo de Figliuoti d' I- -. gnatio, cioè il Saucrio. per tacere degli altri suoi Figliuoli somiglianti a questi nella santità, nella fitica, e nella quantità smisurata di Barbari condotti al Battesimo nelle medesime Indie Orientali, e molto più in quelle d'Occidente; douc cò suoi occhi 24 vide Lineri veggendolo il Vescouo D. Ignatio di Loiola 2.4, ne piangeua per fernan. Annuas Prone. allegrezza; e vi ammiraua vn singolar potere della diuina mano, Quanto all'Indie d'Oriente scrisse al P. Lainez Generale della, Compagnia il Vescouo di Cocin Fra Giorgio Temudo dell'Ordine di S, Domenico queste parole: L'equità, e la giustitie mi muouono scriuere a Vostra Paternita; perche sappia il gran frutto spirituale, ch'i suoi Figliuoli raccolgono in queste parti dell' India: Per la loro solleciadine, buon esempio, viren, e orationi, altri si conuertono alla Fede; altri già conuertiti escono da sor peccati, e tornano all'osseruanza della legge di Christo. In somma si vede, che questa Compagnia è cosa venuta da Dio: che certamente non si può dire quanto ciascuno di questi Padri si affatichi in ampliare il nome di Christo; e non si affaticano solamente; ma espongono le loro vite per la conversione degl' Infedeli. E perche io sutto ciò veggo tò miei proprij occhi; gli amo sì, the tutto mi sono firetto con essi ; e de saui loro consiglij mi vaglio a sconsigger, e soggiogare il Demonio 15. E prima di lui a S. Ignatio stesso il Vescouo di 25 Pedi Barrolli nell' Asia, lib.7, Goa, evnico all'hora nell' Indie Giouanni Albuquerche Francel- deposit merzo. cano: Le opere, che i Sudditi di V.R. fanno in queste parti dell' Oriente, il buon esempio, la lor santa vita, la dottrina, le prediche, le confessioni a pro de Portoghesi; e i pellegrinaggi, che prendono in tutti questi Regni dell'Indie convertendo gl'Idolatri, & i Mori, m'obligano a darne parte a V. R; come quegli, che sò il sutto per isperienza, e lo rimiro cò propri occhi. I Padri di questa santa Compagnia sono così fermenti nell'alleggerire i Vesconi del loro carico; the quant' babbiamo, quant' otteniamo, e quanto possiamo, zuito si viene da essi; e ci camperanno dallo star molzz

. es sinto; che ci porgono nella sal-romandomi in questi paesi nel mezzo di urem Dei di legno, e di pietra ; e per l'-Le Padri molte di queste barbare genti alriconoscono va solo, e vero Dio; e confese, ma icila SS: Trinità. Riferire in particolare l'oaso, che fanno nell'anime non è da me; che non con-.... colla penna, &c. \* Pur nondimeno è sì grande il ... cl'abbattimento, che all'heresie di Lutero, di Calui-Lega altri Mostri hà dato, e dà continuamente Ignatio; La Solo prima di morire (scriue vn saggio, & accurato H.stovide più Collegi, e Case de suoi Religiosi fondate; che Lu-.. xinendo non bauca spiantati Conuenti, e Monasteri 26. Ma. Sede Romana (come le la sudettta senza numero Conuersion ... Gentili sosse il minor bene deriuato dall'apostolico zelo del San-(0) hà dichiarato con vniuersal consentimento, e coll'euidenza de fatti: Deum, sicut alios alijs temporibus Sanctos Viros; ita : Luthero, einsdemque temporis Hæreticis Ignatium, & institutam ab es Societatem obiecisse 37. Vltimamente nata, e propagata la Setta di Giansenio, soleua dire Anna d'Austria Reina di Francia: Cb' era stata la prima la Compagnia di Giesù ad opporst alla nuoua Heresia de Giansenisti, senza mai lasciar di batterla, sinche vilv. 16. pag. non la vide atterrata, e condannata. 28.

Come tutto ciò è chiaro, sa manisesto altresì prima lo spirito apostolico di S. Ignatio; da cui è prouenuto vn beneficio fra tutti più divino, qual è il guidar le anime alla Gloria; beneficio sì permanente, ch'è dureuole in perpetuo; si vniuersale, che abbraccia tutta la terra. Secondariamente l'affetto, e la diuotione, che verso di S. Ignatio deuono prendere quanti hanno a cuore il saluarsi. Fù sempre costume deila Chiesa, per liberarsi da certi mali, o impetrare vna tal sorte di gratie, ricorrere ad vn Santo più, che ad vn altro, per qualche analogia, o connessione; come che Dio a lui habbia dato quella potestà, conche il Santo venga honorato, 15 Enge Serue e Dio nel Santo; a cui stà bene tale sopraintendenza; essendo con-L'alupra multa neneuole che chi, mentre visse in terra, si segnalò in alcuna virtù, o pati per Dio alcun male, habbia nel Cielo autorità in quel gene-Mua sua erce-re. he questa è l'euangelica ricompensa del talento trafficato super che oue altri su sedele in maneggiarlo, sia preserito, e priuilegiato in disporne, o dispensarlo. Dall'hauer dunque S. Ignatio in vi-

bine, &c. quia te constituam. Mallh 25.

MKM,OILE.

ta procurato con seruor inaudito la saluezza di tutti, segue, che adesso in Paradiso sia molto potente in questa fatta di gratia; già che tanto s'auanzò in voler tutti condurre alla salute. Per la quali cosa resta palese a chiunque brama di assicurar l'eterna selicità dell'anima, e del corpo come importi sar quotidiano ricorso, voti, e preghiere a S. Ignatio; che sì selicemente può dal Cielo sauorir li suoi Diuoti, liberando nelle tentationi, esaudendo le dimande; impetrando aiuti, assistendo nelle necessità, disendendo in vita, e proteggendo in morte.

# C A P O XIX.

Del Cuore di S. Ignatio totalmente staccato da ogui sosa terrena; c della soprema sua carità verso Dio: e come vi si consumasse sin a pericolo di morirue.

DEr quanto siasi detto del zelo, e della carità d'Ignatio verso il prossimo, resta che dirne molto; e ciò tanto da stimarsi più, quanto da gli huomini è conosciuto meno. Se il Santo nelli 35. anni, che soprauisse dopo date le spalle al Mondo, haueste con attendere a se solo senza curarsi d'altrui, continuato l'aspra vita, che cominciò in Manresa; e la quale, non ostante che saccia inorridire in leggerla, o in pensarui, pure su meramente il primo passo del salir che poi sece alla più sublime vetta della persettione; le l'hauesse co'l medesimo rigore per tanti anni proseguita; ben conosceua egli, ch'il Mondo l'haurebbe riuerito, e adorato come giunto alla somma santità: poiche gli huomini, amando per lo più se stessi, e la propria carne, se la vedono maltrattare con insolite austerità; questo giudicano per la virtù più persetta; e ne sanno le marauiglie. Hor che S. Ignatio per voltarsi alla conuersione dell' anime si dasse allo studio; si togliesse l'apparenza di quell'esterno rigore; ch'agli altri è più ammirabile, che profitteuole; s'accommodasse agli huomini e nella maniera del trattar più ciuil, e co-Aumato, e nella foggia del vestir, e nel viuere; in fine per lasciare alla Compagnia l'elempio del proprio modo suo di vita piegasse alla coltura del cuore non poche delle rigidezze che prima scaricana su'i corpo, ritenendone quanto si comporta co i faticare per i prose simi: Questo, ancorche sia la più eccelsa, e la più difficile santità; "in cui la cura della salute altrui, e della persettion propria in eminente grado s'vniscono; & è quello appunto, che il Figliuol di Dio

elesse, e praticò; non ottiene tuttauia la douuta stima presso degli huomini animaleschi; li quali giudicar non sanno delle cose di Dio rettamente; anzi solo apprezzano le strauaganti nell'esterno; e quelle, che s'imaginano, sarebbono per loro le più difficili da eseguirsi. Disusato dunque confessar bisogna che sosse in S. Ignatio il zelo, ela carità verso l'anime; per le quali non badò a prinato interesse, o di veneratione presso gli huomini, o di propria diuotione; non cercò il puro suo profitto, e la gloria eterna per se, come ageuolmente poteua per quella strada; ma volle con ogni-costo, e sforzo procurar la salute, e la gloria di tutti gli huomini; e che da tutti fosse il suo Dio meglio, e meglio conosciuto, seruito, & amato in questa vita, e benedetto in tutta l'eternità. Disusato su questo zelo dell'anime, perche su disulato l'amor suo verso Dio; do: uendosi coll'opere misurare i gradi del più persetto amor di Dio; ch' è la midolla della Santità secondo la regola di Christo; il quale a S. Pietro esaminato se l'amaua più che niun' altro? all' vdire: Che sì; non impose, come osseruaS. Giouan Chrisostomo ', limosine, di-giuni, penitenze, orationi; ma l'attendere all'anime: si diligia me, pasce ques meas \*.

Si che amaua le créature; il bene delle quali voleua con qualun-

que suo scapito; e pure staua interamente staccato da tutte, poiche

i In oratio: dè S.Philogonio.

F Dann.21.

le amaua solo in Dio; nèaltro in quelle amaua che Dio. Non v'era cosa nel Mondo, ch'il mouesse a desiderio, nè a curiosità, nè a fastidio, ne ad allegrezza; mercè che altro non apprezzaua che Dio; & ogn'altra cosa suor di lui; si come infinitamente men degna di lui, teneua per nulla: esouente parlando co'l Signore vdiuasi a dire dall' intimo suo: Signor mio, Dio mio, cosa voglio mai; o voler posso io suori di voi? L'unica somma dimanda, ch'a Dio ne, vniuersam faceua, eta d'amarlo; e per mercede d'vn tale amarlo, non altro meam libertate: che maggiormente amarlo. Per impetrar questo compose fin da priintellectum, atq; mi tempi della conversion sua la seguente oratione: Riceuete, o Sinem. Quidquid gnore à tuttà quanta la mia libertà; riccuete la memoria, l'intelletnabeo, vel possi- to 5 e tutta la volontà. Quanto mi trouo bauere 5 e posseggo, voi deo, mihi largi- to 5 e tutta la volontà. Quanto mi trouo bauere 5 e posseggo, voi tus essidibito-me l'hauete dato; & io ve lo rendo tutto, e lo consegno affatto tuz prorsus vo- in mand del voler vostro, che ne disponga. Solamente donatemi?luntatitrado gui amor vostro, e la vostra gratia; é son ricco a bastanza, ne cerco morem tui solu verun altia cosa di più. Et ogni mattina dimandando alla SS:Triti gratiatua mii nità per tutto il giorno lume da più conoscerla, e calore da più amarsum satis; neca- la, sentiua tischiararsi la mente a marauiglia, e riempirsi di siducia, con che tra doleissme lagrime cadenti dagli occhi si congratulaua

tum reitituo, ac bernandum. Avitra posco. S. Ignat, in lib. Exercit, Spire

laua con Sua Diuina Maestà; e rimaneua co'l petto pieno d'amor diuino. E ben si vide questo copioso, e ardentissimo amor suo process, sei ses, verso Dio nel molto, e molto che per lui pati, e fece: Non sapendo il vero amore star mai otioso; anzi non contentandosi di fare assai, se non patisce assai per l'amato, e però diceua il Santo; e so scrisse al Rè Giouanni di Portogallo: Che per quanto vale tutto il Mondo; e per quanti può dare beni, e diletti, non vorrebbe lasciare d'bauer patito per amor di Dio quello, c'hauea patito? Ma quanto sù ciò, 3 M.S. Arebiu,
che sece; quanto ciò, che patì per honor del suo Dio, e per accre-cho, 3 Hechos.
scergli gloria? Si raccoglie dal raccontato sin quà: pure odasi di anno 1554 sol.
bocca sua: Che tutte le cose del Mondo, ricchezze, bonori, delicie, piaceri, poste s'una bilancia non erano preso lui d'alcun valore; s dall' altra parte si metteuano le gratie, s'bauca riceuuto dal Signore . lle persecutioni, carceri, e catene patite per amor suo. E che non D'è cosa creata; la qual generar possa nell' anima si grande allegrezza, che si agguagli a quella, che ricenena dall' hauer patito per Christo. Quindi bramò il Martirio; e giouane passò il mare per trouarlo fra Turchi; e vecchio supplicò per cercarlo tra gli Ethiopi. Et achi lo compatiua, o solleuar voleua nelle miserie delle troppo indegne prigioni, replicaua: Che mostrauano di non amarlo con torgli le sue sautezze. Che gli dourebbono hauere inuidia. Che non v'erano tanti ceppi, o catene; che non ne bramasse di più per amor del suo Dio. Anzi che se non vi fosse stato nè castigo d'Inferno, nè premio di Paradiso; nulla meno satto haurebbe, oxolerato: poiche non voleua cos'alcuna per se; nè ad altro miraua, che a Dio, & all'honor di lui; che n'è così degno, essendo Iddio. Nè da ciò sorsi molto si dilunga quanto egli disse, comparendo ad vna persona sua diuota : Se capaci di dolore sossero i Beati; si sarebbo- 4 De Ponto Vino veder vestiti a scoruccio, per dimostrare quanto loro spiaccia di quel-sa Marina Go, li; che stati seruenti s' intepidiscono nel seruitio di Dio, Mentre per Hobdon, 3. Ign. in prati Roma conduceua in saluo Donne leuate dal mestier infame; in-sor, 4.0.6. contrandolo Cardinali, & altri, gli diceuano: Che buttaua il tem-po con sì fatta gente per la facilità, c'hà di tornare al vitio. Ma rispondeua loro: Di non tener per gettata quella fatica; quando ben certo fosse, che douessero di subito ripigliare il brutto costume; poiche almeno quella notte non peccherebbono. E soggiungeua la si bella, e pretiosa parola: Che riputerebbe spese benissimo le fatiche tutte di sua vita, se con quelle impedir potesse un sol peccato contro del suo Creator, e Signore.

E sù sì eccellente quest' amore, che arriud a quella Maximam

6 Vide hunc Apud Lyrzum,

5 Chrysoft.hom. amoris insaniam; come chiamò il Boccadorò, Pelle carere Dei vide etiem visione ob Christi obsequium: prodezza tanto maggiore della carità Gregor, Hom.15. d' Ignatio; quanto era in lui più grande la brama di veder da pres-so, e di godere il suo Dio. Arrivò dunque ad antiporre la sicurezza del seruitio diuino alla certezza dell'eterna salute propria, & al possesso immediato della Beatitudine, hauendo hauuto quelsoe vide nunc A- praeroico sentimento; e protestatolo francamente e: Che se de de desensum 2- Dio gli sosse data elettione, o di morire con andarsene diritto a goder Apophi.j.lib.i. di lui; o di restare in terra dubbioso di perseuerar, e di saluarsi, ma sicuro di guadagnare a Sua Dinina Maestà qualche anima, o farle alcun seruitio, si sarebbe contentato di restare, con banere a quella riguar-

Nicol.Zäbecc. ad Greg. XV. de ed Philipp.

do , e non a se , nè badando al proprio pericolo: e giudicherebbe fare on guadagno tanto maggior della perdita, quanto è più degna la glo-ria di Dio, che non tutti gl' interessi nostri. Assetto sempre ammirabile, ch'aggiunse spauento all'Inferno, e giubilo a Beati Spiriti; espresso al Papa dall'Auuocato Concistoriale in questi termini: Votum plane dignum, quod inter admiranda excellentium dicta Sancto-rum prima cum laude referri, & commendari possit 7. Pet cui pare S.Ignas.

S. Chrosoff. hom.

Stia bene al cuor d'Ignatio quanto per quello di S. Paolo disse in the chiacop. I. Epist. Somigliante argomento la Bocca d'oro 8. E poiche vi su chi oppose: Non essere prudenza l'antiporre il bene altrui al proprio, il Santo sodisfece con tal ragione: Qual Re tronasi al Mondo; il quale, se offerisse ad vn seruitor suo qualche gran premio; e quegli non volesse goderne all' hora per fare alcun segnalato seruitio al sudetto Prencipe; non si tenesse obligato a conservargli, e ad accrescergli ancoras il premio ; glache se ne priuaua per amor di maggiormente seruirlo. E se questo sanno gli, buomini; che sperar dobbiamo noi del Signore? O come possiam temere, che ci abbandoni, e ci lasci cadere per hauer differito la nostra beatitudine, con lasciar per lui di goder di lui? Altri lo pensi; ch' io non sò pensarlo di sì buon Dio, sì grato, e liberale. Dal che si raccoglie, con qual fondamento si legga negli atti della sua Canonizatione: Ch' era si acceso dell' amor di Dio, che lui continuamente cercaua; ne altro pensaua, ne d'altro parlaua, ne altro desideraua, che di piacere a Dio, e di eseguir la sua volontà. Petciò a lui tutto si diede; lui volle in tutto seguire; ancorche per questo hauesse hauuto a perdere il Ciclo, e la Terra. Et è ben doppia marauiglia vedere vn totale staccamento, e dimenticanza d'ogni cosa creata, etiam di se, con sì grand', e persetto amor di Dio; e veder ciò sin dal bel principio; essendo che (come asserma il P.Girolamo Natale informatissimo delle cose del Santo) sin da quando

do si conuertí a Dio prese per motiuo, e per misura del suo sernirlo niente meno, che la di lui maggior gloria, & vn non contentarsi mai di fare per lui, vn voler sempre crescere al meglio, al

più.

Questa Maggior Gloria di Dio era lo scopo, doue indrizzaua tutte le sue intentioni, & attioni; perche non si contentaua, che non v'interuenisse l'offesa, e che anzi vi fosse l'honor di Dio; macon distinta rissessione voleua, che vi fosse, quanto il più si potesse, il maggior honor, e la lode maggior di Dio; e presentandosi diuersi oggetti; o effetti buoni, quello eleggena sempre, che il Signore più aga, aquello, que gradina, egli era più, e più in piacere; e quello, da cui stimate le bade ser man ua risultargli maggiot gloria, & esaltatione; essendogli sedelissi. dendo per se; anzi ricusando i suoi stessi vantaggi benche santi, e uniti al diuinseruitio, se scopriua come in altro modo ampliar, e più ingrandir l'honor di Dio. Quando l'Infante D. Luigi di Portogallo, figlio del Rè D. Emanuel, e fratello del Rè D. Giouanni III.e del Cardinal, e Rè D. Henrico, e dell'Imperatrice D. Isabella, pensaua d'abbandonare il Mondo, qual Religioso nen l'haurebbe bramato nell Ordine suo? e qual Superiore non sarebbesi recato a selicità sua sue de Suoi l'ammetterlo? Nondimeno stando il pio Infante risoluto co'l parer ancora di S. Francesco Borgia d'entrar nella Compagnia di Giesù per viuer, e morire in quella, no'l consentà S. Ignatio: obonche vedesse le insigni obligationi a quella Real Casa sì sue, sì della Compagnia; il tanto nobilitarsi di questa con ciò; la riputatione, in che saliua su'l principio; le aderenze, che vi s'aggiungeuano; i temporali profitti facili a seguirne, oltre l'esempio rarissimo, e'l frutto per i secoli anche vegnenti; con tutto questo glielo negò sempre, nè per aktro mai senon perche con-prudentissime ragioni stimaua douer tornarne honor, e seruitio maggior a Dio, se la sua Real Persona in quei tempi sosse Prencipe mo to esemplar alla Corte, al Regno, all Europa; come il sù sin alla fine. Si che questo era il bersaglio d'Ignatio, qua reneua del continuo la mira; d'onde nacque il tanto replicar come suo proprio in ogni ragionamento, predica, lettera, e scrittura queste parole: A maggior gloria di Dio. A maggior seruitio di Dio. E nelle sole Constitutionile replicò 188. voke, 27. nell'Esame, 117, nelle Regole, 44. nelle Dichiarationi. Era questa sa sua divisa, & impresa; la squadra, e'l compasso, con cui esaminaua, & aggiustaua i suoi disegni: l'unica samme del fernoroso suo spirito, che

in tal guila penetraua, e s'impossessaua dell'intimo degli assetti, e del cuore; che lenza vsar di sua propria volontà, con estasi di perfetto amore, viueua una vita non sua, ma di Dio. E come questa su se mancora l'inserttione, l'arme, il motto suo, e la cisra della sua vita. E così ne parlano gli Vditori della S. Ruota; e lo cauano da processi giurati; Tutt' i suoi pensieri, tutte le parole, e le operationi sue riportana a Dio, come a sor sine; a Dio le ordinana, co de donor, e gloria sua le indirizzana, e dagli scritti suoi babbiamo, che questo come suo proprio motto banea sempre in bocca: Alsa maggior gloria di Dio: questa sempre cercana in tutte le cose; questa eloggiar gloria di Dio: questa sempre cercana in tutte le cose; questa eloggiar questa pur volena, che sosse solo dell'operar de Suoi.

Nè altro volle intendere il Santo, quando ad vn suo caro confido: Che se per vinere non benesse suor che quel solo, che la natura eli dana : di certe non vinerebbe. Ch'è quell' vltimo termine di persetta vnione della carità; che trassormando in Dio riduce a viuer di lui più che di se medesimo; & è propriamente il Viuo ego iam non ego; vinit verd in me Christus dell'Apostolo. Tal era il viuere di S. Ignatio, vn viuere d'huomo morto ad ogn'altra cosa, che non è Dio; e come immobile, & insensibile a qualunque operatione, che non è di carità verso Dio. Al che dopo sua morte si sottoscrissero senza saperlo 1 Medici, attestando: Non effere stato possibile, che forze di natura lo mantenessero in vita, sì logoro, finito, e distrutto com era : e che vinena per miracolo. E certo egli hauea per suo più Dio, che semedesimo a tanto che considerando egli; Cosa di lui sarebbe stato., se il Signore senza colpa sua l' banesse posto nell' Inservo? lo scrisse in carta di man propria con queste pavolc: Mi si rappresentanano due parti; vna la pena, che ini haurei patito; l'altra, come ini si bestemmiana il suo nome. Intorno alla. prima io non poteno sentire, ne hauer pena; onde mi parena, e mirappresentano maggior molestia nell'odir bestemmiare il sho Sauto Nome. Hor quanto intenso hauea l'amore al suo Dio, chi prouaua pari affetto verso di lui? Quali siamme di celeste suoco ardeuano inquel petto? mentre i bollori del fuoco infernale non le poteuano. spegnere; nè fare, che sentisse pena nelle sue pene, ma nella sola. ingiuria del suo amato!

Pur nondimeno quel medesimo amore; ch'il manteneua in vita; il distruggeua sin a porlo spesso in termini di morte; onde le più pericolose malathie, chelo condustero all'estremo, furono estetti d'un eccessivo insiammarsi, che saceua: mentre nell'insocarsi l'ani-

ma in Dio, il corpo gli si stemperaux, e riduceuasi all'vitimo disfacimento. così nel 1550, per due Messe, che disse vna preso l'altra il di del Natale, sì languido, e sneruato ne rimase; che stette
in punto di morire. Nè poche volte su necessario, finita la Messa,
riportario alla camera sulle braccia, quando anche celebraua nella
Cappella domestica; che purera contigua, non gli timanendo sorze per quei due passi, posciache non solo si siquesaceua tutto inpianto; e gli ardeua tanto l'anima; che il volto sembraua vn suoco; ma per lo vehemente paspitar del cuore gli si dibattea tutta la
vita, sino a parere, che gli si spaccasse il petto; e sossero per crepargli le vene. Così parla egli stesso in quei sogli; ne quali secondo
l' vso antico de Santi registraua per sua memoria, e prositto le cose,
che secretamente passauano stà l'anima sua, e Dio. E di quei sogli sarà bene riferire alcuna parte in proua di qual sosse l'ardenza
dell'amor verso Dio in S. Ignatio; e quali delicie di spirito, escessi di mente, e priuilegi godesse d'intima domessichezza. Quantunque di trentacinque anni, che visse Santo; abbruciati gli altri, ne siano rimassi sì pochi auanzi, che non empiono lo spatio di quattro mesi. Le seguenti dunque sono parole tutte di S.
Ignatio trasportate dall' originale Castigliano, in cuì le scriueua.

Le lagrime di questo di molto dissimili mi parenano dalle passate, per lo venir che faceuano tanto lente, interne, soaui, senza strepito, o commotion grande; e si da entro; che non hò come spiegarlo. E la fauella interna, & esterna tutto mi moueua all' amor divino, con tauta barmonia interiore di tal fauella divinamente concedutami; che non sò dichiararlo. Il dì seguente molte lagrime nella Messa, come il passato; e dopo essa ancora. e con ciò tanto godimento della fauella interna. L'assomigliano al parlare, o alla musica del Cielo. Crescendomi la dinotione, e l'affetto con lagrime in accorgermi, che io conosceuo, e intendeno con modo diuino. Pur anche il di seguente gran copia di lagrime; vn interno parlare marauiglioso. Facendo oratione alla Vergine, perche mi aiutasse co'l suo Figlinolo, e co'l Padre: poi anco al Figliuolo; accioche insieme colla Madre s' adoperasse per me co'l suo Diuin Padre; senty vn alzarmi dauanti al Padre; e rizzarmici i capelli, con commotione di notabilissimo ardore in tutta la vita; e dietro a questo lagrime, e diuotione intensissima. Entrando nell' oratione con molta abbondanza, e grande spargimento di lagrime, con intensa diuotione, e spesse inselligenze, e conosci1.-

menti della Santissima Trinità. Di questi, e simili conoscimenti; sì spessi, e sì soaui, io prouano, che ne memoria, ne intendimento posso trouare per ispiegarli. Hebbi tale soprabbondanza di cognitioni, visite, e gusti spirituali, con lagrime tanto continue; e perdendo il parlare; che mi parena, che ogni nominar ch' io faceua Dio, e il Signore, tutto dentro mi penetrasse, con un osequio, e humiltà riuerentiale ammirabile; che pare non si posse spiegare. Dopo l'oratione nuoui, e insoliti commonimenti interni, singbiozzi, e lagrime. Tutto in amor di Giesu; dicendo, e desiderando di morir con lui, anzi che di vinere con alcun altro. Nell'apparecchiarsi dell'altare venendomi in mente Giesù, sentinomi portato a seguitarlo: e pareuami internamente: che per accettare vna somma pouertd, maggior d'ogni altra humana ragione fosse l'esser lui Capo della Compagnia. Venendomi in pensiero, quando il Padre mi consegnò al suo Figlinolo: con questa intentione di tanto stamparmisi il nome di Giesà, e tanto essere confermato; veniuami nuona copia di lagrime, e di singbiozzi. Parlando colla Dinina Maestà hebbi vn dirotto pianto, e vn amor tanto intenso, che mi pareua d'eccessiuamente congiungermi all' amor suo; e che altra visita sì eccellente, e rara, e d'amor sì lucido, e dolce, come questa, non hauessi hauuto. Dipoi etiandio in cappella nuoue lagrime, e nuoua divotione, sempre terminata alla SS: Trinità. & all'altare, e poscia vestito, vna maggior soprabbondanza di lagrime, singhiozzi, e amor intensissimo; tutto verso la SS. Trinità. Dipoi nel dir Messa tanta dinotion, e lagrime; che proseguendo, per lo gran dolore, che mi daua un occhio dal tanto piangere, mi veune dubbio; se, non cessando le lagrime, il perderei. A quelle parole, Placeat tibi Sancta Trinitas, mi sopraunenne In molto eccessino amore, e vna inondatione d'intense lagrime. E questa, e tutte le visite spirituali terminauano alla SS. Trinità; che mi conduceua, e tiraua all'amor suo. Finita la Messa, e spogliato, facendo oratione presso all'altare, nuoni singhiozzi, & effusione di lagrime, tutte d'amore della Trinità : e tanta era la soanita spirituale di tale amore; che non sapeuo partirmene. Dipoi anco per lo rimanente del di e in casa, e per la Città, mi si rinouauano impeti gagliardi d'amore, e mouimenti al piangere, in ricordarmi ch'io faceuo della Beatissima Trinità. Parlando collo Spirito Santo per dirne la Messa, con le medesime lagrime, e diuotione, mi pareua vederlo, e sentirlo in chiarezza espressa, e in color di fiamma ignea, con maniera insolita. Nell'apparecchiarsi dell'altare,

e poscia, e vestito cb' io sui, e nel celebrare, con molto grandi commotioni interne; con molte, e molto intense lagrime, e singhiozzi; spesso perdendo la parola. Poi un gran sentire, e vedere Nostra Signora molto fauorenole appresso il Padre. In tanto che nelle orationi dal Padre al Figlinolo, e nel consacrare, non poteno non sentir, e non vedere, si come quella, ch'è parte, o porta di gratia sì grande, ch'io sentiuo in ispirito (mostrandomi nel consacrare, nella carne del suo Figliuolo esserui la sua ) con tante intelligenze, che scriuere non si potrebbe. Nella solita oratione, dal principio al fine, bebbi grande, e molto lucida dinotione. Fuori di casa, nella Chiesa, e celebrando, vidi la Patria Celeste; & il Signor d'essa, in modo d' intelligenza di tre Persone ; e nel Padre la Seconda, e la Terza. Riceuendo vna luce, e rinforzo, entrando nella cappella ad orare, sentij, o anzi più propriamente, vidi con virtà sopranaturale la SS. Trinità, e Giesù, rappresentatomi come mezzano con essa; perche quella Vissone intellettuale mi si comunicasse. E con questo veder, e sentire, vennemi vn dirottissimo pianto, e vna gran pienezza d'amore. Dicendo la Messa con molte lagrime, e dinotione, in on passo notabilmente bebbi la medesima Visione della SS. Trinità, come prima; crescendomi sempre più l'amore verso la Diuina Maestà. Nella Messa, al Te igitur sentij, e vidi non oscuramente; ma in chiara, e molto chiara luce, l'essere stesso, o essenza Diuina, in sembiante di Sole, o poco più di quale egli ne compare: e da questa essenza parena vscire, e derinare il Padre; di modo che al dire Te igitur Clementissime Pater, mi se rappresentana prima l'essenza Dinina, che il Padre. E in questo rappresentarmisi, e vedere l'essere de'la SS. Trinità senza distintione delle altre Persone, sentij molto intensa dinotione alla cosa rappresentata, con molta commotione, e grande spargimento di lagrime, e amor molto intenso verso l'essere della SS. Trinità. Dipoi sinito di celebrare, facendo oratione all'altare, lasciommisi di nuouo vedere il medesimo essere, o Visione di prima, in sembiante sserico; e in alcuna maniera vedeno tutte tre le Persone, como la Prima: cioè che il Padre per vna parte; il Figliuelo per l'altra; e per on altra lo Spirito Santo, deriuanano dall'ejsenza Diuina, senza vscir fuori di quella visione sferica; e con questo veder, e sentire, nuoue commotioni bebbi, e nuone lagrime. Etiamdio in cappella, riempiendomi vna gran diuotione verso la SS. Trinità, con amor molto vantaggioso, e lagrime intense; non vidi , come i giorni a dietro, le Persone distinte; ma co-NA

me in una chiarezza lucida una essenza; she tutta mi rapina all' amor suo, Al cominciar della Messa per l'eccessina dinotione non poteno proferire In nomine Patris &c. Tatta poi la Messa con molsa divotione, abondanza di lagrime, e avvore; che sutto termivaua alla SS. Trinitd, Similmente alcuna volta seutij lo stesso verso Giesu; come mi tronassi all' ombre sue, e sotto la sua guida: non iscemando perciò l'onione con la Divina Maestà; auzi maggiormente crescendo. Vna gran dinotione bebbi su'i prepararmi per celebrare; pensando, che dourei perciò essere come va Angelo: e vannemi vn soaue pianto agli occhi. Dipoi alcune volte vidi, quando l'esser del Padre ; prima l'essere , indi il Tadre ; terminandosi la divotione prima all'essenza, poi alla Persona; e quando in altra maniera, senza tanta distintione. Nella Messa con molte, e molte pause, e molte cognitioni della SS. Trinità, illustrandomist con esse l'intendimento; saus o che mi parena, che con molto Audigre non giungerei a saper santo. Altra volta nest' oratione con gran diuotione, e chiacezza ardente, e gusto spirisuale, tirando in parte ad va certo cleuarmi. Dipoi nella Messa, lagrime in maggior abondanza, che prima; con tormisi alcune volte la parola; bauendo intelligenze spirituali a sì gran copia, e tali : che mi pareua, non mi rimaner più, che comprender in materia della SS. Trinità. In questa Messa conobbi, sensy, e vidi, Dominus scit, the in parlare del Padre, e in vederco, ch' era vua persona della SS. Trinità, m'affettionauo ad amarlo; santo più che le altre persone erano in essa specialmente. Il somigliante pronauo nell' oratione al Figlinolo, e allo Spirito Santo, godendo d'ogn'una d'esse; e dandomi loro; e rallegrandomi d'essere di tutte tre. Mi parena si gran cosa, che non finino di dire a me medesimo: E chi sei tu? e che meriti? e d' onde questo a se? Dicendo la Messa con molta dinosione, lagrime, e ardere; e perdendo alcune volte la parola, mi parena, nel pregar, cb' io saceno il Padre, che Giesù gli presentasse, e accompagnasse quei prieghi con un sentir; e vedere, che non si può spiegare. Stando al suoco, rappresentauamist di muouo Giesù; dipoi anco fuor di casa per le strade, andando, e ritornando dal Cardinal di Carpi ; e in più altri luogbi redendolo , baueuo molse lagrime, e molti interni mouimenti. In questo sempo il sentir, e neder Giesù mi accendeua di tanto amore; che mi pareua nos potermi giamai venir cosa potente a separarmi da lui.

Tali sapori godeua del continuo tra somiglianti splendori,

e ardori l'anima di S. Ignatio; gustando anticipatamente in quas-che modo le delicie del Paradiso; che in fine hà il suo meglio nel conoscere Iddio, e nell'amarlo. E se l'eminente amor verso Dio gli fruttò fauori tanto rari, e yantaggiati; questi medesimi sauo-ri, cognitioni, e godimenti, non si può dire, a quanto più gran-de amor di Dio I habbiano portato. Così sosse rimasto notitia di tutto quello, che intorno a ciò gli apuenne per tanti anni vissuti con carità, e santità da Serasino; di quelle piene siumare, di quelle inondationi di celesti piaceri, che ogni di gli allagauano l'ani-ma. Lasciò scritto nel suo Registro . Come un certo venerdi si nel somm. de prosondò nel pensier di Dio; e questo gli penetrò tutta interamente processipas. 377 l'anima: e n'apprese, con quali, e quanto grandi espressioni di riuerenza, e di rispetto donea prononciar questo nome di Dio. E che non gli abbisognana di cercar lagrime, ma quella tal rinerenza. E questa essere la strada, c'haueua il Signore altra volta promesso di mostrargli. Onde andaua ripetendo con doscissimo ritornello, Dio! Dio! crescendogli sempre la tenerezza, le lagrime, la diuotione, l'amore, la riverenza. E soggiunge: Prezzar egli tanto illume della sudetta cognitione; che gli hà dato maggior aiuto a fare gran progressimello spirito sopra quanto imparato hauesse sin a quel giorno. Ma gl'immensi tesori dell'amor diuino radunati nel cuor del Santo surono palesati da Dio stesso con far vedere, come narrossinel Capo 15, che l'infinita Maestà sua si compiaceua talmente nell'Anima di S. Ignatio, che supera ogni credere; nè per altro, se non perche il fine vnico suo era carità, & amor verso Dio, e per via di carità, ed'amore tirar le creature a Dio. Questo esiggeua pur da Suoi; e nelle prime instruttioni date alla Compagnia pose questa in capo : Cerchiamo di custodir puro il cuore nell'amor pisa, 1.5.6.30. di Dio; di modo che non amiamo che Dio solo; e vogliamo trattar co'l prossimo non per nostra sodisfattione, ma semplicemente per amor di Dio. Vedendo vn Fratello Coadiutore operar con melensaggine, loricercò: Per chi sosse venuto a saticare in Religione? e a chi pensasse di servire? E rispondendo egli: Che a Dio. A Dio, ripigliò il Santo, seruite voi ; e gli seruite si male? Edisse : Che non l'haurebbe comportato più senza dargli vna buona penitenza. Forsi trouare scusa, o perdonoil seruire ad vn huomo que si lo hazeys languidamente; ma essere troppo gran colpa il fare sì poco, e sì pos amor male per la Diuina Maestà; per cui se facessimo a mille doppi sopra Aibas. Pu. Hile forze, non facciamo la minima parte del nostro debito. Se gli accostò vno, mentre caminaua per l'horto, a dargli parte d'-Vn2

13 alli 4. Agofto 1553. M.S.fol.67. in praxi fer.4. ¥.g.

SARLO.

vna sua tentatione di vanagloria; gli rispose il Santo: Che qua-lunque volta fosse tentato di ciò, presentasse al suo Dio tutte le operationi ad honor di lui. E lo disse con ardor tale; che l'altro intenerito si diede profusamente a piangere 13. Insegnando nella. Dottrina Christiana il modo di ben confessarsi diceua: Ricercarsi al M.S.Joi.07.
Hebdom.S.Ign. Sacramento della Penitenza la contritione in cuore, la confessione in bocca, la sodisfattione con l'opere. Douersi al proponimento di non peccar più accoppiare il desiderio di seruir, e piacere a Dio; & on dolore di non bauer de nostri peccati quella detestatione, che 14 Douriss merita la grauità, e malitia loro 14. Poiche a fanciulli haueua christiana manoscritta dal insegnato la Dottrina, terminaua sempre con una diuota, e fruttuosa esortatione a gli adulti, finendo in queste parole: Amate Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la volontà. Eciò diceua con tal vehemenza, che fatto fuoco in viso l'accendeua in chi l'vdiua. Era suo detto; e l'insegnaua nella Dottrina: se la carità è feruente nell'anima, dà vigore al corpo per operare; fà profittar lo spirito nella via di Dio. Vna tal anima prona pase, & allegrezza; e come Regina sourastà, & è superiore a quanto le ripugna, o la lusinga. Amare Iddio con tutta l'anima è amarlo con tutte tre le potenze. Si ama colla memoria, ricordandost de benesicij suoi spirituali, e temporali, de precetti suoi, e della Chiesa, delle cose necessarie al corpo; accioche aiuti l'anima per le opere della salute. Si ama con l'intelletto, pensando attensamente le cose, che dispongono ad amare Iddio maggiormente. Si ama colla volontà, godendo delle sue perfettioni, e cercando in ogui cosa dargli gusto, sino a risolutamente voler più tosto perdere entto il Mondo, che fare un peccato. Questo essere amare Iddio con is Ibid. vbi tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la volontà 15. Nelle s. lettere anche a Cardinali, e gran Prencipi costumaua d'augurare a Ign.offana dies chi scriueua vn sommo Amor di Dio; e che operasse; e che in lui si eseguisse quanto a Dio maggiormente piaceua. E tra gli auui-'si dati al Lainez, e al Salmerone, inuiandogli al Concilio, ricorda loro, che nelle prediche, e da per tutto, s'ingegnino con ogni ssorzo d'insiammar l'anime nell'amor di Dio Creator, e Signore, con far capire il vero senso del Comandamento di amare Iddio soma.s. er pra ogni cosa 16 l'Comparendo ad vna persona per promouerla nell' chiu. Diber, core. amor Diuino 17, le mostrò in Cielo vna lunga processione di suoi Diuoti; altri de quali portauano in mano vna ricchissima Croce; altri accesi dell'amor sudetto haurano pendente su'i petto una collana di Paradiso, con gioiello pretioso, e scintillante; quasi Caualieri

fel. 106. 17 Hebdomis. 326; s.die; n. 4.

Supra.

#.13

lieri del Diuin Amore. Per lo che quella persona esclamaua 18. Che 18 Hebdom. S. S. Ignatio è stato il Maestro dell'amordi Dio. E che per lo straordinario Ign. 8. die; n. 10. lume dalla Maestà sua ottenuto hà insegnato il vero camino d'arrivare all' amor di Dio. Et eretta vna Congregatione sotto il titolo dell'amor di Dio, se no'l trouassi scritto da pessa sì sedele, io non l'apporterej; ch'il Santo con lettera mandata per vn Angelo dal Paradiso lodolla, e le promise l'aiuto suo 19.

19 Nadasi, Annus Cælestis, 31. Iulü, in postrema editione Eonon.1673.

### C A P O XX.

Del dono sublime d'Oratione, di Contemplatione, e di Lagrime, c'hebbe S. Ignatio; e della sua Dinotione.

N sì grand' incendio del diuin amore no'l concepì meglio altroue Ignatio, che nella fucina dell'Oratione, all'aura dello Spirito Santo; e con l'istessa il mantenne per tutta la vita; e viè più sempre l'auualord: che per questa via si comunicano all'anima la notitia, li doni, e la pratica famigliare di sua Diuina Maestà. E se bene da principio daua ogni giorno sette hore tutte in ginocchio all' oratione; oltre alla Messa, ca Diuini Vsfici; dopo nondimeno, che per celeste insegnamento apprese a meditar, e contemplare, non era più ad hore determinata l'oration sua; occupando massimamente negli vltimi anni tutto il giorno in contemplare; nè per qualunque cola facesse, o pensasse, lasciando di cercare Iddio, e trattenersi con lui. Spendeua con tutto ciò certi tempi stabiliti ogni dì con diligenza speciale in orare, sì mentalmente, come vocalmente (e li processi 'parlano d'alcune carte scritte di sua mano; doue notate leggeuansi le orationi vocali, che re-processi, fol.374. citaua quotidianamente ancor vecchio, e Generale con l'attentione, Vitailisiais colle ristessioni, cò isentimenti, e siutto, che insegnò negli Eser- zal. in Diario... citij al modo secondo, e terzo d'orare) con impiegarui pur la not- Portaua pendete te; della quale assegnaua vna parte all'oratione, al gouerno vn vna Medaglia altra, e la terza parte al riposo; e'l riposo era per ordinario di tre della Madonna hore, ma non senza qualche trattenimento di spirito; e però del Rosavio. Vos a letto sempre teneua in mano la Corona della Madonna, o al 3.giorni non pobraccio; e la recitaua, per addormirsi colle lodi di Maria in bocca, & hauerui le stelle tosto suegliato 3. Così potessimo noi for Medaglia si sgra mar concetto di quanto prouaua quell'anima nelle beate sue contemplationi! Ma egli stesso per esprimerlo in quel commentario, pag. 23. doue registraua gli affetti del suo interno, dichiarar no'l seppemeglio,

z Sommario de z Andra, Luci 3 Ludon, Gon-Donna, che per tea partorire, al tocco di questa uò felicement.

Nieremb.to.4. Annal, Marian. n.692. Hebdom. S.

meglio, che confessando di non saper dichiararlo; e scrisse: Che sentina nel cuore vna tal musica senza voci ; e vn harmonia senza suono sensibile; che il Mondo non ha cosa, che se le assomi-gli. Vdiua molte volte colli sensi anco esteriori melodie soauissime degli Angeli, che gli compariuano: come pur gli compariua-no altri Santi. E questi regali si guadagnaua egli per buona parte co'l suo conuersar tanto volentieri con Dio, tanto del continuo, e sempre con profondissima humiltà, e riuerenza; onde sin da suoi principij era veduto starsi nell'oratione colle braccia stese, o prostrato in terra; ose inginocchia, non altrimenti che in atto di ado. ration profonda, senza punto muouersi. e già vecchio, & infermo su auuertito; che cominciaua l'oratione stando in piedi al-cunpoco, rappresentandosi Dio presente; indi prosondo inchina-uasi, e l'adoraua; con rimaner poi ginocchioni; e grondargli to-sto le lagrime dagli occhi; e i impeggiar nel volto, in cui si vedeua vna serenità, e sembiante di Beato. Che se le forze non regge-uano, sedeua s'vn basso scabelletto senz' appoggio, sempre in-atto d'humile riuerenza, e scoperto: Così negli Esercitij ancorche nell'orare permetta quel sito, che riesce più acconcio per istar raccolto, e ottenere il sine della meditatione; non sa però men-tione del passeggiare, nè del sedere in modo, che stiasi da più par-sione con quanto gran rispetto debba starse negli occhi di Dio 5. E questo era vno de suoi più frequenti sospiri: Datemi, Signore, l'-bumiltà, è rinerenza verso di voi piena d'amore. Il P. Giacomo rencia amorosa. Croci riferiua; come da fanciullo andaua le feste a trouare il Santo, e baciargli la mano; e che al tempo del Vespro lo vedeua ritirato Mensis primus
in vn angolo in atto di somma compostezza, e divotione, con faccia da Serafino, vdir le diuine lodi, e dileguarsi tacitamente in

5 Wid.

milidad, y reuc-Annus dier. mem. 21. Inl. die 13. 7 Abb Vari wirt. hift.lib.3. pianto?.

Questi effetti d'vnione con Dio erano d'ogn' hora; mercè che lo trouaua, donunque si fosse, quante volte volesse, e qualunque cosa operasse; perche non perdeua mai Dio di vista. È questo è vn priuilegio rarissimo, conceduto a molto pochi anco de più Santi, e persetti. Onde per tal samigliarità, e domestichezza con Dio, lo paragonaua il P. Lainez al Profeta Mosé. Di quì era in lui quell'infiammarsi, che repentemente faceua per ogni

breue

breue occasione di orare, come in dir l'Aue Maria, in benedir la mensa, o nell'attione di gratie, in sentir leggere, o parlar del Lielo; anche solo nominasse Giesù, e Dio, in vn momento, come se di lancio si buttasse nel fuoco, s'accendeua nel petto, e auuampaua in viso. Scriue nel Diario delle Vissoni: Che in solo nominare Iddio quel Nome lo penetrana tutto, con monerlo od osseguio, bumiltà, e riverenza mirabile, che non potena spiezare. E benche volendo parlar di Dio gli conuenisse abbassarsi; poiche anco in vna Scuola d' huomini si persetti, quali erano i suoi domestici, non trouaua spirito capace degli altissimi sensi suoi; con tutto ciò, në pure si bassamente, non entraua se non di rado in discorso formale delle cose di Dio; perche non era libero æ non dare in eccessi d'afferto colle dimostrationi degl'infocamenti fodetti. Ma pur nondimeno; poiche qualsiuoglia cosa, che vedesse, o sentisse, l'inuitaua, il conduceua, intrometteualo a Dios nè poteua bastantemente ascondersi, o dissimulare; stante l'accader ciò più volte l'hora; humiliandoss, e confondendoss, attribuiua questo alla sua debolezza, e miseria; perebe trouandosi vetchio, insermo, e stanco; e però non essendo buono ad altro, che di darsi totalmente a Dio; gli bauena il Signore l'argamente comunicato la gratia della dinotione con tutta facilità di vnirsi a lui. Spesso montando sopra vna torretta della casa, di là miraua liberamente il Cielo; e quanti ve lo spiarono il vedeuano risoluersi tutto in lagrime, con vdirlo al suo solito esclamare: Oh' come la terra è vile a paragon del Cielo! Anzi era ordinario suo costume, o andasse per via, o sedesse a tauola, o con alcuno fauellasse, o alera cosa facesse, alzare spesso gli occhi al Cielo, affissandoui lo sguardo immobile per un poco; indi raccogliersi tutto in se stesso, e diuenire vna bragia. Da che nacque il descriuerlo che faceuano i secolari, dicendo: Quel Padre, che guarda sempre in Cielo; e parla sempre di Dio 8.

E poiche ogni cosa, come s'è detto, ancor minima il rapiua. P. Vinc. Caraf. subito in Dio; al vedere vna fronda, vn fiere, vna mosea, vn verme alzauasi a contemplation sublime de divini attributi con iscoprir sensi prosondi; onde tracua soauità, e divotione con grande allegrezza dell'anima sua, e sumi particolari di belle rislessioni per ammaestramento altrui nello spirito: questa era la cagione dell'suo passeggiare per vingiardinetto di casa tanto assorto, se estatico; che correvano i Padri alla finestra per osservarso; e felici si stimauano in guardare virsi Santhuomo specialmente in quell'atto.

٧n.

.Vn tal vso poi di vedersi auanti agli occhi le creature a guisa di specchi rappresentanti di rissesso le persettioni, e le maraviglie di Dio, vna fù delle cagioni di auuiarsegli per gli occhi quella vena di lagrime; che mai, finche visse, non finì di consolargli l'anima, e consumargli ad vn tempo il corpo, sopra tutto nel dir la Messa, e nel recitar l'Vsficio Diuino; doue trouaua tanto che vedere in ogni versetto, che vispendeua intorno gran parte del giorno: per le quali nuoue cognitioni di Dio, e di cose celesti; e per goderle con tanta delicia, gli sgorgaua dagli occhi la sudetra copia di lagrime, sino ad essere più volte in pericolo di acciecame. Di che auuisato da Padri Paolo III. gli tramutò l'Vificio Diuino in più breue numero d'orationi. Ma con poco ristoro, essendo tuttauia continua, & eccessiua la quantità delle socose lagrime, con insiammarglissi gli occhi, disseccarghsi, e spegnersi la vista. Onde gli conuenne, volendo così li Medici, chiedere al Signore il dominio sopra di esse. Come l'hebbe con gratia singolarmente marauigliosa, riceuendo la chiane di quelle fonti; si che l'aprirle staua in sua mano; staua in sua mano il chiuderle; spargendole, o reprimendole quando, e come voleua. E su tanto nuouo, e raro questo fauor della Diuina Misericordia, che se bene asciugauansi gli occhi, non s'inaridiua lo spirito; e cessando il pianto continuaua la diuotione; di modo che regolate colla ragione le lagrime non iscemaua. no i sentimentidel Paradiso, e'l pianto rattenuto non arrestaua il fiume delle diuine dolcezze.

E si strinse tanto l'unione d'Ignatio con Dio; e come s'hà da processi della canonizatione, arriuò a grado così eccedente; che non l'interrompeuano le cose di fuori, nè gl'impieghi più graui, nè le sì varie sue fatiche l'impediuano dal conuersare, dal vedere, o parlar colla Maestà sua; che può dirsi la vita d'Ignatio essere stata per gran tempo non solamente un oratione perpetua, e tutta estatica, \*In Ephemori & un estassicontinua; come proua il P. Giuliano Hayneusue\*; ma acclesiast. part. 3 vna contemplatione sublimissima permanente, e habituale, a giu-\* De Pita spi- dicio dell'illuminato P. Giacomo Aluarez\*. E sapendo per isperivaliso.3.lib. rienza quanto gli hauesse giouato il sempre tenersi presente a Dio Signor Nostro; e in tutte le cose ammirar le bellezze sue, leggerne come in libri le dotise le grandezze; insegnaua per vtilissima tal maniera d'orare, principalmente a chi è assai occupato in esterne cose del seruitio d uino, e che indirizzi le operationi a lua Maestà; e gliele offerisca in modo, che non senta minor dinotione in operando, che in meditando. Se bene a Professi non prescrisse tempo d'orare; pretenden-

do, che v'impiegassero quanto n'auanzaua loro: e de Superiori vuole, che sostentino la casa come colle spalle dell'oratione. Al P. Brandano, che partendo verso Portogallo il dimandò: In quali diuotioni esercitar si douesse vn Giouane della Compagnia nel tempo de fuoi studi? Rispose: Che oltre l'odir la Messa, gli esami di coscien? za, e l'hora d'oratione ogni dì, co'l Confessars, e Comunicarsiogni settimana, potena procurar la presenza del Signor Iddio in tutte le cose, nel connersare, nell'andare, nel guardare; così mangiando, ascoltando, pensando, & in quanto, che faccia; essendo certo star la Dinina Maestà in ciascuna cosa per presenza, potenza, & essenza. E che il meditare in tal modo, con trouare il nostro Dio in ciascuna cofa, riesce molto agenole sopra di quello sia il solleuarci al pensar delle cose dinine più astratte, sacendoci presenti quelle non senza fatica. Oltre che questo dinoto esercitio, se ci disponiamo, guadagna gran visite del Signore; ancorche si faccia in poco tempo. Può in oltre impiegarsi nel presentare spesso a Dio Signor Nostro li suoi studi, e fatiche; le quali per amor di lui facciamo, posponendo le nostre sodisfattioni, per seruire in alcun modivalla Muesta sua con aintar quelli, per salute de quali egli è morto.P.

Et & qui luogo d'auuertire, come hauendo il Santo si sublime bispanici distinatione dono di contemplatione, qual si può raccogliere dal sudetto; e laco subscripea. quale significò egli stesso al P. Lainez, quando considentemente lo Roma. ricercaua del modo della sua oratione, con rispondergli: Che nelle cose di N. Signore concorreun egli più passine, che astine. Questi sono i vocaboli vsati da S. Dionigi Arcopagita 10, e da Theologi 20 De Dinin. Mistici, mettendolo per il più alto grado della contemplatione. Con tutto ciò non tralasciò mai auanti all'oratione, che saceua ne tempi determinati, d'entrare in se stesso, e di attentamente prepararsi; e si troua, che volendo meditar li misteri della Passione di Christo, li guardaua prima stampati sù certe carte appese al muro vicino alla sua camera. Nè questo solo, ma in ogni cosa spet- cius in prassi. tante a trattar con Dio auanti si raccoglieua con diligenza particolare, in sestesso ritirandosi così, come vedesse con gli occhi la Mae. stà sua. e per breue che sosse quell'oratione, o per minima che ad altri paresse quella cosa, internauasi nel cuore seriamente alcun poco; non ostante l'unione continua con Dio, le frequentissime celesti visite, i lumi profetici, estasi, luce miracolosa, trasporti nell' aria, riuelationi, musiche d'Angeli, visioni anche di rappresentatione intellettuale; che secondo S. Tomaso è modo più perfetto di tutti,

g Fermalia verbas.Ignati.

tutti; e insino mangiando, caminando per Città, discorrendo con altri di gravissimi negotij, e che applicatione richiedevano, riceueua illustrationi sopranaturali; godeua man seste visioni delle Diuine Persone, della B. Vergine, degli Angeli, e de Santi. nelche s'auanzò tanto, che potè dire in sua vecchiezza: Quanto alle visioni, e rinelationi, Manresa essere stato il nonitiato suo; essendo cresciuto da indiauanti sempre in dinotione, cioè in facilità di srouar Dio per tutto; & vnirsi con lui ogn'hora, e ogni volta che voleua; e all'hora più che mai per l'addietro in sua vita : e l'i-12 P.Gonzal.in fine Vita sibi a Resso intorno alle illustrationi, visioni, e riuelationi. E'anco s. Ignatio nar- degno di notarsi, che niun romore, ostrepito per grande si sosse rata, pag.74.0 ( benche degli stessi Demonij, confraçassi dicatene, con vrli, con horride figure di mostri;o quado faceuano comparirgli su'l capo vna quantità d'aggruppati serpenti) lo turbaua, o impediua punto nell' orare; se però egli non ne sosse stato l'occasione. ma impediualo molto qualunque piccolo disturbo; se, potendo, non gli haues se colla sua sollecitudine rimediato. Si che quello, che nell'oratione gli poteua ester molesto, non era lo strepito; ma l'inauuertenza, se vi fossestata, di non opuiarlo. Ammoniua i Suoi di non intraprendere cosa veruna senza prima consigliarsi, e chiedere. is P. Courseles aiuto dal Signore; affermando 13; Di non bauer deliberato giamai, non che principiato di far unlla; se auanti raccomandato non P.Oliner, Mal' bauesse a Dio con particolar cura nell'oratione. E per fino li termini di cortesia, e quegli atti di complimento, che richiede la ciuiltà; e l'vrbanità religiosa comporta; erano solleuati da lui, esat-ti con intentione di sinceramente piacere a Dio; il qual gusta, che vno serua l'altro 14. E scrivendo a Giouanni d'Auila dice s Mentre seruo a quelli, che serui sono del Signor mio, mi persuado 15 Sous li 24 seruir propriamente al comun Signore 15. Notò pure il Secretario Polanco: Essere intentione del Padre Ignatio, che le persone spirituali nelle opere di carità, e d'obedienza non trouino manco dinotione, di quel che facciano nell'oratione; poiche far non denono

Genn,1549.

2551.

in Diario.

HATAKS,

16 In lessera cos' alcuna, saluo che per amor di Dio 16

Trouasi nel suo Registro, come per ottener maggior lume dal Cielo, e certezza; che quanto concludeua era in piacer a Dio, su inspirato vn lunedì a pregar caldamente i Santi tutti di volerlo raccomandare a Maria, & a Giesù; & acciòche Giesù, e Maria gli concedessero tutti li medessini Santi per auuocati, e mezzani colla \$5. Trinità: e che hauca con molte lagrime pregato, e supplicato i SS. Angeli, li Patriarchi, gli Apostoli, e gli altri Santi, vna, e più

più volte. Similmente; che ottenuto l'intento, hauea lungamente ringratiato la SS. Trinità, ciascuna delle Diuine Persone, Christo benedetto, la Madre sua, e i cori tutti ad vno ad vno degli Angeli, e de Santi, e per fino i viui, da quali era stato per ciò aiutato. Portaua straordinario assetto a Beati Angeli; e poiche frequentemente gli compariuano, e l'aiutauano, cresceua sempre in amor, e diuotione verso di loro; nel soccorso de quali speraua molto per ben terminare i negotij del diuin seruitio 7. Sentiua pin nip. 116.3. pure gran soauità, e tenerezza circa le cose per alcun modo concernenti al culto esterno del Signore, della Vergine, e de Santi; e di quà nasceua l'esattezza da lui a puntino sempre osseruata, e voluta ne Suoi intorno a Riti Sacri, all' Ecclesiastiche Cerimonie, al decoro delle pie Imagini, e delle Chiese, alla pulitezza degli altari, e di quanto appartiene al Sacrificio. Fù tenerissimo verso le memorie de Santi, e Reliquie loro; e volendo mandarne alcune in Sicilia, no'l fece prima di vederle adornate con decenza; disponendo insieme, che riceutte colà fossero con christiana pompa, e splendidezza. Era sollecito nel prendere le Indulgenze; con procurarne delle nuoue si per i Suoi, come per esterni. Visitaua benche vecchio, e debolissimo, a piedi, più volte l'anno, e co'l mantello intorno, le Sette Chiese di Roma. Et inuiando al Priore della Certosa di Colonia Gherardo Hamontano, gran benefattore, sette grani benedetti colle Indulgenze ( aggiuntaui per lui, e per tutto il suo Monasterio sa piena comunicatione de meriti della Compagnia) gli scrisse: che dagli altri, con dargliene vn solo, esiggeua la Confession Generale di tutta la vita; se non l'hauessero fatta mai; e che ogni mese poi si confessassero, e comunicassero. In tal veneratione teneua egli; e procuraua, che sossero tenute le cose della Chiesa! e così auuertito staua sempre di tirar tutti alla gratia! Diuotissimo dell' Anime di Purgatorio allargò del continuo la carità sua: verso di quelle, procurandone per ogni via, da se stesso, e in co'l mezzo d'altri la liberatione. Instituito in Aspeitia il quotidiano segno, che ricordasse il pregar per quelle; trouò ancor modo di rendere perpetuo quel pio costume. Scrisse al P. Francesco Villanoua d'hauere impetrato dal Pontefice priuilegio; il qual poteua conferire a tutti li Suoi; di liberare con ciascuna Messa vn Anima dal Purgatorio. Procurò di più, e mandò nell'Indie a S.Francesco Sauerio Indulgenze per i Morti 18. Et inuiando in Consister. Indulgenze ad amici le chiamaua: Tesoro grandissimo, e gemme pre-

19 Hebdom.s. presiose per chi cerca puramente l'amor di Dio, e'l Paradiso 19. Izn.y .die;n.z. mentre co'l mezzo delle Indulgenze vuole arrivar più tosto in Cielo, doue amerà, e loderà Dio persettamente.

# CAPO

Del sommo amore, che portò a Giesti Christo; e quanto sosse affetsuosamente dinoto della Passione di lui, e del Santissimo Sacramento. Come affaticò melto per introdurre nel Christianesimo la frequenza del comunicarsi. Dell' intensissima, e tenerissima dinotion sua in celebrare la S. Messa; e de segualati fauori, che vi ricenena dal Cielo.

Perche S. Ignatio si prese ad amar Giesù, a seguirlo da pres-so, ad imitarlo al viuo; e questo sù il suo disegno; è an-che adesso la sua insegna. Onde si lasciò veder tutto gloria con Ign. die Domin. vn cerchio d'oro su'l petto ; in mezzo del quale a caratteri di luce scolpito risplendeua il nome di Giesù. Apparina pure spessis-Ribera Patriar. simo ad vna persona gransferua di Dio, con riuelarle molte cose Archiep. Valie. venture; vedendolo questa sempre co'l petto aperto, e formato-Nieremb. in gli a lettere d'oro nel cuore il nome di Giesù : come di pre-Ann. dier. me. sente in Cielo sia Giesù l'amore, sia la vita, e la gioia del suo cuore. Che lo fosse pur in terra, pare lo prouassero i SS. Aposto-Ignal, thesi 99. li Pietro, e Paolo; che comparendo al P. Andrea d'Ouiedo Pa Hebdom s. triarca d'Ethiopia gli ordinarono il far sapere ad Ignatio: Che-Ign.for. 3. n.5.
3 M.S. Archin, piaceua grandemente a Giesh; il quale appronana ogni suo fatto; e min 8.
Miscellanea l' baueua eletto per vniuersal bene della Chiesa 3. Ma dubitar no'l lascia quell' apparirgli Giesù tanto frequentemente, con tanta. M.S. antiquum famigliarità, leco trattenendosi tanto a lungo. Nè ciò solamen-Annus dier te dopo hauerglielo l'Eterno Padre consegnato, e raccomandato, Hebdom.s. ign. ma così auanti e nel campo di Lombaidia, e in Gierusalemme, en praxi, fer. 4. e nell Arcipelago, e presso a Padoua, per non dir di Manresa. de las expelide E stà ne processi: Come orando egli vide Giesù 1 presentare al 4 somm. de Diuin Padre tutte le sue orationi, & affetti. E se le visite di Processifol. 557. gratia, che sa il Signore, o suppongono amante la persona sauo-Hebdom. 5.158. rita, o la sanno tale; cosa dir dobbiamo, che operato habbiano nel cuor d'Ignatio così moltiplicate? Senza farne il paragone sulla pietra dell'Oliueto per l'orme del Redentore a costo de pericoli maggiori, schiauitù, e morte, più volte ricercata; ne darà saggio quel soauissimo assetto suo palesato, presenti molti, al Ribadeneira:

ch. Antioch.

fer.6 n.40

ra: Che quantunque in tutta la Spagna tengasi per disonor della schiatta, e sfregio della famiglia, l'banere anche da lungi origine da Gindei 5; pur nondimeno, se voccato gli fosse vua tel sorte; se ne serebbe tenuto di buono con riputarla special gratia; mentre a questo modo sarebbe flato congiunto più da presso, e quasi apparentato secondo la maihabitato ne carne con Christo, e colla sua Madre. e ciò espresse con doscezza, e come si toccò nel pietà sì tenera verso del Saluatore; che non potè frenar le lagrime.

Ma lo dirà più aperto quel sospiroso, e amoroso spassmar suo di quos maxime tosto volare a veder Christo, e la gloria della di lui Humanità Sacra- que Maurorum tissima: nella guisa che brama l'amico di vedere in posto decoroso, secibes po e di grandezza vno da se amato ben assai. Onde pensando at mori- Rhi in echase, re, gl'inondaua l'anima vn tal giubilo; che per non capirgli nel leno Pag. 8. num. 2.

Iudzum Patria si struggeua in pianto. E qualunque volta lo stringeuano suor del mentere nullu. consucto le sue indispositioni; entrando subito in isperanza, & as- 1.5 e.17. pettatiua della morte; la miraua come porta, che gli aprisse il sentiero al tanto da le amato Giesù; e veniua rapito suor de sensi con grave detrimento dell'estenuatissimo suo cospo; che necessitava i Medici a distorgli co'l comando la mente da sì fatta consideratione. Cosi bene auneraua in se il Desiderium habeo dissolui, & esse eum Christo \* di S. Paolo, e questo insegnano i Dottori essere vno de più \*Philipp.s. x. sublimi atti d'amor di Dio, che possa farsi . poiche non bramaua quel sommo bene per se, per goder quella felice vista; ma dimentico del luo ripolo, e interesse ardeua, e spasimaua per puro amore di starsi rallegrando, e applaudendo alla gloria di Giesù; e di quella congratularsi con lui . Da vn tal continuo pensiero, e desidetio godina. melle. della morte deriuana la sua maraniglia, quando volua dalla bocca sercit. diperfet. d'alcuno de Suoi: che l'anno seguente, o dopo tanti mesi farebbe zero qualche cofa: onde gli diceua: Obime! come vi può dar l'unimo di persuaderni d'hanere a vinere tanto? e potendo per l'incertezza de'la vita confolarui colla spetanza d'esser tosto a goder di Dio, vi lusingase con fingere di douer tanto tempo restar qua giù: che se ne fuste certo, donreste inconsolabilmente rammaricarui,

Non era possibile, ch'vn sì grande amor a Giesù non gli tenesse del continuo dauanti agli occhi la dolorosa morte del medesimo per lui sofferta; e no'l portasse ad augurarsi più volte il giorno di rendergli fra stratij, e scorni la vita propria : con tal sine prese la pericolosa, e trauagliosa pellegrinatione a Gierusalemme, e sece voto di tornarui; estendo cresciute queste brame dopo estergli comparlo I Saluatore nella forma, come fù trasc nato a tribunali, e porde la Croce. perciò ricordandoss de tormenti, e degli obbrobrijsca-

5 Nella Biscaglia, e Guipufson , non hanne Gladei,ně Moriz

Cantabri japud antique; nulliffacibes pollues

Maffai, Visa,

ricate

ricati sopra delsuo Signore, non solo si risentina, e commoueuass; ma ribollendogli nel cuore vn affetto di corrispondenza, si accendeua contro se stesso; come ne fosse l'autore. Nè altro, saluo il rispetto d'impedire il bene dell'anime, trattenuto l'haurebbe da l'andar per le strade coperto d'immondezze a fine d'essere multrattato da fanciulli, e dalla plebe in ogni peggior maniera, per far le vendette del suo Giesù, portar la sua liurea, e assomigliarsi a lui. E di fatto esultaux in patire ingiurie, derissoni, astronti, strapazzi, perz Ex Relat. de. secutioni?; e se i torti, e le offele fermauansi nella persona, e ricardin. 55.811. putation sua, ne godeua sensibilmente. Così dimandato dal P.Girolamo Natale: Qual fosse la via più corta per giungere alla persettione? rispole: Il patir cose grandi, e molte per amor di Christo. Supplicate Dio di questa gratia; poiche a chi la concede, concede assai; stando che in quest'uno si consengonapiù altri, e li migliori beneficii 8. E in ciò dire piangeua teneramente; come raccontò il Nitale al P. che da lui ricorreuano per consigno nella vita spirituale; che a veri desiderij di patir molto per Dio . Nel che si segnalò colla maggior sinezza doue salir possa l'amor verso Giesù; stando egli persuaso, e disposto; e l'insegnò nel libro degli Esercitij: Che se presentate eli si sossero due maniere di vinere, o d'operare; commoda, & bonorenole una, l'a'tra faticosa, e dispregiata; e si scorgesse gloria, e lode rgual di Dio inquesta, e in quella; senza hesitare baurebbe tasciato la commoda, e l' bonorevole con attenersi alle pene, agli strapazzi dell' altra: e ciò vuicamente per comparir solla divisa di Christo, e per imitarlo, e per quelle sublimità, done porta il conformars con Giesù crocisiso. Per tal rispetto come desiderò, che la Compagnia sempre fusse trauagliata; così accaden-do, se ne consolaua: e soleua dire il Ribadeneira; e sascioilo in suo manoscritto: ch'vna volta il Santo con gran giubilo gli consi-\* M.S. del Ri- dò in secreto l'hauergli promesso il suo Giesù quel giorno vnanetta spagna, cherebbe mai la pretiosa beredità della Hassion sua in contradittioni, rale melto. 10. e perseentioni \* . Su'l principio de la sua penitenza, vdendo la de Serm dome. Messa, leggeua per lo più la Passion de Christo 12. Eponendoss per mezzo le strade in Manresa ginocchioni, a quanti gli si sermavita, edalla uano intorno ragionaua di Dio, sopra tutto della S. Passione, inculcando il pensarui di continuo 13. Et eta suo costume con singhioz-

Cr.fel.21.

676 Vita.

as: Semmer de proceji.fola 200. e 556

ferm.96.abuum. 22 P.Gonz.nella boccadel Sites. 13 Nel Proce fo zis e lagrime raplicare: Solamente in Christo, e nella Croce di Christosta, di Manresa. 14 Annu dier. e si trone la consolation vera '4. Mostraua pure quanto cara girsolic memor. M. Inl.

. . .

la Passion del Signor suo; che se per amor di quella veniua richiesto di cosa lecita, nolla negaua mai 15. Et in considerar, piangere la detta Passione impiegaua gran parte del giorno, e del-lib-i. la notte con poscia crudelmente sagellarsi . Nè colà solamente pusce, a, n, iè i. per materia da meditare consigliaua, e proponeua la Vita, e Pas- 16 Sommar. de sion di Christo; ma giudicandola sempre la più atta, e la più vti-l Hebdom. S.I.n. le ad ogni grado, e stato di persone, ordinò al P. Natale il farui in grazi, fer.6. 2-parte à parte alcune osseruationi sopra, e stamparle con appresso

le imagini per così meglio imprimerle ne Fedeli.

Da sì tenero, e intenso amore verso Giesù, e la di lui sacrata Passione, si ritrarrà l'assetto suo, la riuerenza, e la diuotione. al Venerabilissimo Sacramento, doue stà propriamente Christo; e si rinoua il sacrificio della Passion', e morte del medessmo, prinz cipalmente dopo i fauori detti altroue 17 di vederui entro con gli 17 Fà detto nel occhi corporali Christo; e conoscere il modo inessabile, con cui stà il medesimo sotto le specie consacrate. Altre volte gli auuenne di vedere nello starui dauanti vn immenso splendore sopra del Tabernacolo 18. E in atto di celebrare veder nelle mani sue Christo dentro l'Hostia, e vederlo insieme nel Cielo 19. D'onde seguiua chiu.fel.60. il non saperne star lontano, poiche vi si tratteneua dinanzi a lungo, con lagrime, ardori, e rapimenti; e a pena partito vi tor naua, insegnando con l'esempio, come pur colle parole; douersi visstar molto spesso il Santissimo Sacramento, per essere peguo, & v.fol.60. alimento d'amore 20. Ma non appagato con souente visitario, e 381. sissarui dentro gli occhi; Mercè che vi rimiraua cose marauigliose "; si fece aprir nel muro della sua camera vna finestrina, che metteua in Chiesa versoil Tabernacolo; e per essa non veduto da niuno vi teneua poco men che del continuo lo sguardo; come vi hauea il tesoro, e'l cuore. Potendo parere, che di presente glorio so, e non contento di farlo in Cielo, si diletti scendere con gli inprazi, ser. 5. Angeli a vagheggiar Giesù, adorarlo, e corteggiarlo nell' Eucaristia; come su veduto solennemente incensario 20; & altra volta meleapoque stare assistente al Sacrificio della Messa con gli occhi hora nell'alta+ re, hora nel Padre che celebraua, quasi santamente l'inuidiasse 3; il tutto con dimostratione di dolcissimo amore. Vna delle pita Marine 1. sue dilette orationi iaculatorie a Giesù nel Sacramento era: VI e.18. amem te; cuius amoris premium non aliud quero, quam ve magis in praxi fer. 5. amem 24. Ah' ch'amare io vi possa; e sia di quest' amore sola, e "11. M S. A!cara mercede il meglio amarui. Celebrando vna volta rimase pre-chinifol. 156. so da incendio divino in guisa; che non potendo articolar parola, ".4.

apophtegm. 17. Lancie to, 1.

1.1950

. 1:5

18 M. S. Ar-Annus dier. mem 31.lul. Heldom, S. Izu. d:c 8.n.14. 19 M.S.Dichos. Process.fol.380 Hebdom.S.Ign. fer.5.7.2. 20 M.S. Archin fol.60. Hebdom, S. Ign. ottan, die, n, 14. 21 M. S. ATchin.fol. 62. Hebdom. S.I. n.

26 Bid.

C 556.

e singhiozzando, auuertiua: Non v'essere cosa creata sufficiente a stacprocess fol.303. carlo dall'amore del suo Giesù s. Celebraua pure, quando tra 204.387.388.0 dolci lagrime sù sentito esclamare: Quò, Domine, me vis ducere? Doue, Signor? doue mai vi piace di condurmi 26? Altravolta rapito da impeto d'amor di Giesù, ma senza lagrime, o desiderio di quelle, appagato, e selice nella sola volontà dell'amato suo bene, in voce alta diceua: Domine, quò rado? quò? sequen-. do te non potero errare. E douc mai? doue, Signore? Con se-... process, fol, 200, guir voi prender non temo errore 37. Hauendo egli da principio costumato di comunicarsi ogni otto giorni, dapoi lo faceua infallibilmente ogni di. E perche il vero amante non è geloso, anzi gode, ch'il suo bene sia da tutti conosciuto, amato, e posseduto; egli consigliò sempre ognuno, e da per tutto esortò, & indirizzò alla frequenza della S. Comunione, con tal frutto sino in. Manresa; che vna buona quantità d'honorate Donne da suoi ragionamenti a vita indotte più virtuosa presero vsanza di comunicarsi ogni settimana: Cosa, come in quel tempo singolarissima, notata con marauiglia per opera fatta da lui; è che dal nome di lui; che in lingua Spagnuola è Ignigo; diede a quelle diuote Donne il sopranome d'Ignighe, o Ignatie.

Conobbe fin da primi giorni e per lume divino, e per isperienza, le vtilità innumerabili, & inestimabili, che apporta lo spesso comunicarsi; e diceua, Vna di queste ben segnalata essere il non cadere in peccato mortale per la gratia, che porta seco il SS. Sacramento. E se pure vi si cade, l'alzarsi presto, & vscirne. In conseguenza di questo non è facile il raccontare, quanto faticasse, o quanto soffrisse da laici, da ecclessastici, anco da Prelati; per introdurre questa frequenza della Comunione; che già da più secoli non era nel Mondo per negligenza, e malitia degli huomini; e si arriuò sino a predicar da pulpiti per tal cagione contra Ignatio, e li Suoi, con tacciarli d'heretici, e condannar di peccato il fare. più d'vna volta l'anno la cosa maggiormente profitteuole di tutta la Religione Christiana; c'haueua in tempo degli Apostoli hauuto principio con l'Euangelio. & in Roma conuenne al Santo farne scriuere dal P. Christoforo Madrid per difesa vn dotto libro, e darlo alle stampe. In Valenza pure, poiche lo sforzo del Demonio in contrario, e de suoi ministri era grande; come vniuersalmente in ogni parte; l'Arciuescouo S. Tomaso di Villanoua, dopo hauer tenuta vna congregatione di quanti potè adunar Theologi; e discusso il dubio, fece sonare a predica; e in giorno di Domenica ragionò

gionò al popolo per due hore sopra ciò, terminando con dare a tutti libertà di comunicarsi ogni otto giorni \* 8. Vinse in fine Igna- 28 Orlandin. 1. tio; vinse la carità sua, e'l bene dell'anime; la cui causa, e di sinag. 1, sac.L. Dio egli difendeua; & introdusse in tutto il Christianesimo per sin segi anche nell' Indie, con incredibile profitto de Fedeli, huomini, e orlandin. 1.14. donne, mondani, e claustrali, questo santo costume di spesso co-".38. municarsi. eviue la memoria di ciò ne dissero publicamente in... Roma i sapientissimi, e pijssimi Cardinali Cesare Baronio, e Giouanni de Lugo: il primo predicando nel Giesù con intitolar quella Chiesa madre dell'altre della Compagnia dal vocabolo greco Santa anastasia; che dir vuole Risorrettione; per l'vso, disse de Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucarestia stato morto sì lunga età; & in essa risorto; alludendo alla Chiesa intitolata così da S, Gregorio Nazianzeno in Costantinopoli, poiche l'estinta colà Catolica Fede vi sù rauniuata ??: il secondo con porre in chiaro, e in credito la traditione, che affermò durare in tutta Spagna venu- in occasione del. to egli frescamente di là; d'vna processione del Cielo mostrata in sozomen. 17.5.5 giorno del Corpus Dominia S. Teresa; oue dopo i cori ad vno Bareneana, 378. ad vno degli Angeli, e seguitamente de Santi andaua sotto pretio- them so. 3. so baldachino portato il SS. Sacramento per mano d'un personag- p. 1 disc. 17.11.55 gio in piuiale, colla B. Vergine a lato. e su detto alla Santa dall' Angelo, che le spiegaua la visione: quegli essere S. Ignatio di Lo- il P. spinolli iola, così honorato in premio dell'hauere introdotta la frequenza lo ferine del Comunicarsi. Piantò pure in molti luoghi Confraternità, e Threno Dei, c, Compagnie del SS. Sacramento. Lodaua parimenti la Comunione Spirituale per profittar nella virtù, e nell'amor diuino: e mortu che sù, esortando a ciò non so chi, comparue in habito sacerdotale, con sopra la patena Giesù bambino; e presente la Madre Vergine, che affettuosissimamente miraualo: e quegli poi passò al cuore di chi lo bramaua; l'abbracciò; e vi si ascose 3°

Il detto amor nondimeno trionfaua nella Messa. E poiche Dio gli haueua insegnato (e lasciollo egli scritto) Che per degnamente celebrare, doueua essere come un Angelo 31; spendeua un hora in 31.4mm dier. apparecchiarsi, & vn altra hora in dirla; quando però lo Spirito memor 31. Inl, S, più lungamente non ve'l fermaua. E questo durarui tanto; mentre a Suoi facea misurare il tempo; acciòche non eccedessero la mezz' hora, nasceua dagl' interrompimenti; che ad ogni tratto era necessitato di fare nello ssogar gli affetti dell' anima sua ; perdendo bene spesso la parola, e restando priuo de sentimenti; sempre almeno con singhiozzi, scintillante in faccia, e bagnato di

le 40.Hore. Mund, Marian.

30 Hebdom.S,

pianto,

Vildys.5.

3~ Idemibid.

in Diario.

Ny fol.62.

pianto. Ma si struggeua in lagrime se gli auueniua nella Messa vdir le Musiche del Paradilo; e le vdi etiandio cò i sensi esteriori; o 32 Nierens, in che dal Cielo scendessero Angeli 32, che distribuiti sopra l'altare, doue offeriua il Sacrificio, in cori, per quanto duraua la Messa, gli faceuano musica delle volte assai: e forse vna ne su quando hauendo celebrato in S. Gio: Laterano all'altare de SS. Apostoli, vno de circostanti da sciocco disse a Francesco Strada; c'hauea seruito alla Messa del Santo: Cocesto vostro Prese sorza è, che sia, d sia stato ve gran ribaldo; che in tutta la Messa, da! principio al fine, altro non hà fatto che piangere. Nel medesimo tempo tutto auuampaua: & vna volta celebrando era giunto al Memento; el P. Nicolò Lanoi gli vide posato sul capo vn globo di fuoco; e correndo per ismorzarlo auuertì, ch'il Santo rapito in eccesso di mente con soauità piangeua, e non patiua dal fuoco; dal che co-nobbe com'era cola diuina. Sì eccessiui accendimenti nel celebrare di quando in quando gli portauano in sù alto da terra il cor-33 Procesifel. po 33 (come pur gli accadeua spesso nel dir le Hore Canoniche 34) e ne seguiua; che se ben andaua sano all'altare; non reggendo il seulpea imaz 69 corpo, e le forze a sì gran piena tosto era in istato di presso a fer. 5.11.21. moribondo 35. E questo medesimo si proua essergli succeduto in solo ascoltar la Messa 36. La notte auanti leggeua su'l Messa opuscio, 10.22. le tutta la Messa, che dir douea il seguente giorno 37: è ciò, non 16. P. Ludou. 36 P. Ludon 40n3al. in Dia- per necessità che n'hauesse, ma per somma diuotion, e riuerenza verso il Potentissimo Iddio, e verso quel tremendo atto del Sa-Laurie. 10. 2. crificio 3 8. Stando poi al Santo Altare faceua ogni cola con indi-474/c 17.11.56. cibile pieta, decoro, e muestà, prononciando tutto non solo sen-Mar. de Paz, t.i. za minima fretta 39, ma fuor delle Secrete con voce sì alta; che, 3) Telle seula mentre ancor celebraua nella Cappella domestica, per tutto il virerio, ap. Lan. cino corridore si vdiua 4°. Se per l'estrema debo'ezza non poteua ciesto. 2.09 mse. 13 celebrare, si comunicaua, con trattenersi poscia due hore in conmaffail 3.e.13. templatione; com era sempre suo costume dopo la messa 4.4. E Narranis P. dir soleua: Quello essere tempo pretioso, e di Dio, da impiegarsi rans sessiones quanto è nell'amor Dinino 40. Nè ad alcuno era lecito all'hora laini ipfi P**. L.L**cicio, vbi supra, dargli noia; se non che occorrendo affare necessitoso di subita riso-41 P. Gonzalez. lutione, il P. Luigi Gonzalez, come dopo lui superiore della Casa, entraua per dargliene conto. E perche accadette ciò non po-43 M.S.Archi che volte, scrisse di suo pugno il P. Gonzalez: Che sempre il trono con volto si risplendente; che se bene stana sisso in quel negotio, per eni andana; nel giungergli ananti vscina fuor di se per istupore; atteso che il sembiante della sua faccia parena chiaramen-

te cosa diuina. Ma suggelli quanto diciamo quell'apparitione, in cui lasciandosi vedere S Ignatio adorno d'vn manto tutto rica. mato in oro cò nomi di Giesù, e tenendo in mano la Santissima Hostia; si scorgeua dentro d'essa visibile Giesù Bambino; il quale si dilettaua di replicare, che: S. Ignatio, mentre visse mortale, su singolarmente divoto del nome di Giesù 43.

fer. 5,2,6,

#### CAPO XXII.

Del figliale affetto, e dinotion singolare del Santo alla Gloriosa. Vergine : dalla quale di continuo riportò mercedi, e fauori grandi non solo per se, ma per i Suoi ancora.

I rado si scompagnano Giesù, e Maria; e chi hà veduto l' amor di S. Ignatio al Saluatore, non dubiterà degli ossequij, e dell'affetto suo verso la Madre. L'argomenti chi vuole dall' esserglisi fatto per quanto visse, molto domestico il comparirgli Nostra Signora, hor sola, & hora co'l suo Diuin Figliuolo; altre volte trattando famigliarmente seco; & altre introducendolo alla SS. Trinità. Da lei hebbe, conuertito che fù, la prima visita, le prime gratie, la prima impressione della santità, e segnalatamente quel si raro dono di Castità; che gli suelse dal cuore tutti gli humani affetti, e gli cancellò dalla mente le imagini tutte di oggetti men che honesti; e fin alla morte il rese come impassibile alle suggestioni di carne. Con essersi, almeno quanto alla sostanza di viuere in questa parte irreprensibilmente, trassuso questo dono quasi pretiosa heredità dal S. Padre ne suoi Figliuoli; che sembrano in possesso di guadagnarsi colla seruitù, ediuotione di Nostra Donna vna gratia sì necessaria per chi tratta, come fanno essi, con ogni età, e condition di persone, anco in paesi di gente barbaramente ignuda non meno, che libidinosa. Onde il Santo, che prescrisse loro ' l'imitar con ogni ssorzo la purità degli Angeli col- 3.6.1.6.1. la mondezza del corpo, e della mente; li custodisce ancora per modo; che Gregorio XIII. Papa l'annoueraua tra le prerogatiue da se trouate, & amate nella Compagnia, cioè: Tanta bumiltà : Inc. 1/41. con tanta, e si pniuersal dottrina, tanta carità, & pnione con Ingelgran.Pl. tanta diversità di nationi, e di geni; tanta castità con tanta, e sheon sp. in B. si spiritosa giouentà. Il P. Lainez 3 adduce in ragione di sì ra- 3 kel sommeri beneficij, e cortesse fatte al Santo dalla Madre Santissima.: " delle con L'ba-

- Juania Iddio eletta per instromento, e mezzo d'aiutare Ignatio, : zuidanta, come sece, alla cima della virin; e formarlo specibio us jausist, e di perfettione alla Compagnia, G. al Mondo. Sopratutto aiutollo in piantar l'Ordine; impercioche le Consti. tutioni, e gli Esercitij; che ne sono il fondamento, & il sostegno: furono in gran parte dettatura di Maria. Et era ben conueniente, ch'il Fondatore della Compagnia di Giesù Fi. gliuolo di questa Madre fosse raccomandato, & appoggiato alla stessa Madre; venisse insegnato da lei Maestra degli Apostoli; e si gettasse colle mani della stessa quella mole, che per ogni lato stendere senza fine douea la notitia, e la gloria di 4 Mde loann. Dio, e di Giesu 4.

Bourghes: in Societ. Firgini Sa-1 7 to.C. 3.

Mund.Mar.p.s. disc. 22. 11,145.6° deinceps,

lmag, 1, sac.t. 1.6.5.

¥.

I primi rudimenti, e le dispositioni più rimote per ciò fu-Laur. Chrysog, rono quel rispetto a SS. Nomi di Dio, e di Maria; quell' ahorrimento ad ogni parola disonesta, & al verleggiar men. che pudico. s'auanzò co'l miniare in carta le virtù della Vergine; poscia riporre le sue speranze in lei, e consacrarsele in. perpetuo; fare in fine a lei nominatamente il voto di castità. Îndi si alleuò, e crebbe sempre alle poppe della Gran Madre, come nel passare in case di lei orando vna, & vn altra notte; nel farsi mantenitore della Verginità di quella; nell'armarsi l'anima, e'l corpo con effigie della medesima, e in abbellirne vna somigliante spendere gran danaro. Se depose le pompe, vesti cilicio, appese l'armi, scelle vn giorno della Vergine. Se assalto dal Demonio cercò scampo, e conforto, corse alla Torre di rifugio. Se dall' acque della Penitenza rinacque huomo nuouo, lo raccolse Maria. Se nella grotta volle consiglio, e lume, il prese dalla Stella del Cielo. Con lei si tratteneua quando gli piobbe in seno il Paradiso alla prima visione della SS: Trinità. Otto giorni visse in estasi, ma con ambi gli estremi di Sabbato ad essa dedicato, e mentre se n'inuocaua l'aiuto; per cui riuerenza pure guardaua i Sabbati. A disenderne l'Immacolata Concettione obligossi con voto nel , Mende velle prendere il Dottorato; e Roma lo mostra in libro di sua madella no 3. S'appigliò a Tempio, & a Solennità della stessa per le luce Arademi. sue prime obsationi, e de Compagni. Si dispose al primo Sa. crificio con suppliche d'vn anno, e mezzo a Maria; perche volesse introdurlo, e metterlo co'l Figliuol suo; e con tal frase raccontollo al P.Gonzalez. Celebrò la prima Messa, e sece la solenne Professione, quella in Chiesa della Madonna, e ad

vn Altare questa di lei. Volle in ambe le formole de Voti solenni, e de Voti dopo il nouitiato mentione di N. Donna: ch'ella ne sia testimonio, e protettrice. Dimostraua con enfasi grande quanto co'l peccato mortale si disgusti ella dagli huomini 6: Ottenne, 6 Annal. Maperche fra tante di Roma gli gradi la Chiesa di S. Maria del-la Strada, oue nacque la Compagnia, & hoggi è il Tempio, p. P. Polaneo del Giesù fabricato con pari maesta, e bellezza dalla pia ma-ria. gnificenza del Cardinal Alcsandro Farnese Nipote di Paolo III. É questa sua diuotione alla Gran Vergine se riluce nelle Constitutioni, doue tanto a Studenti raccomanda il recitarne ogni giorno l'Vsficio; e che quanto alla Corona, o Rosario s'insegni a Laici, che non sapran leggere, il considerar quei misteri; accioche lo facciano con più d'attention, e sentimento; risplende maggiormente negli Esercitij; doue addita come for-marne la stima, come imitarla, e come in lei considar si debba; ne propone gli esempi, e i documenti; prescriue colloquij a lei; e insegna maniera d'honorarla, e contemplarla co'l modo secondo, e terzo d'orare\*.

Trà l'altre cose, di che nel prendere habito di penitente si rian. a n. 111.

prouide S. Ignatio, due furono le più care portate sempre da Endon de Pallui su'i petto; la prima vn Crocisisso di legno, statogli com recit. S. Ign. sub pagno de pellegrinaggi, e conforto delle afflittioni. (Lo donò finem. poi a Giouanni Pasquali; nella cui casa fù serbato come tesoro; e si venera in Barcellona tutto coperto di lastre d'argento) L'altra vn Imagine della Vergine a penello su'i legno; e questa egli portò sin alla vecchiezza; quando partendo il P. Antonio Araoz di mala voglia da lui, per consolarlo, cortessissimo ch'era, se la trasse di seno; e gliela dond co'l sentimento palesato dalle parole, che soggiunse: Che non la dasse a veruno: e sapesse, ch'egli portato l'hanea seco da che mutò habito, e vita fino a quel dì, e in tanti bisogni dell'anima, e in tanti pericoli del corpo n' baueua infiniti aiuti riportato. Ma ito il P. Araoz in quel viaggio, che faceua in Ispagna, per affari a Loiola; D. Leonora figlia di D. Martin Garzia 8, e Nipote del Santo, la volle in prestanza fin al suo ritorno: e poiche ciò non seguì mai più; ella, che de Aragona sempre se l'era tenuta carissima; temendo, che dopo sua morte Marian. Magn. non fosse quella gioia com' era degno pregiata; in età d'anni ot- vinstamis78. tanta la mandò nel 1595. a Padri della Compagnia in Saragozza. La detta Imagine mostra la Madonna in atto di addolorata con;; : vna spada in petto; i colori sono assai suaniti per sì lungo portatla del

del Santo; e tanto è in'veneration maggiore, quanto più da lui, e con sì gran giouamento, su adoperata. Vn altra Imagine della Madonna co'l Figlio al seno in campo dorato, lunga quasi vn pal-mo, che teneua il Santo in camera con orarui dauanti, e consul-tarui, si conserua in Roma, e v'è sotto: Monstra te esse Matrem. Oc.

ria.s.1379.

Per tanto il Generale Aquauiua, scriuendo alla Compagnia vna 10 Anno 1586. lettera pastorale sopra lo studio della carità, e della persettione 10; dopo hauer proposto per esficace mezzo la particolar diuotione alla B. V. apporta per motino : Che il B. Padre Ignatio si fondana molto in quella Gran Reina, e nel di lei fauor, e patrocinio. Staua. vna volta confuso il Santo, e vergognoso del non haucre per certo beneficio reso gratie alla SS. Trinità; e co'l mezzo di Maria, e del suo Figlio ne ottenne perdono. Hauendo celebrato la Messa della Purificatione; con parergli d'essere indegno, per cui la Vergine intercedesse; anzi apprendendociò come non decoroso a lei; gli mostrò chiaro l'Eterno Padre qualmente gradiua, ch'ella pregasse per lui. e di fatto se la vide pronta, e cortese di raccomandarlo al Padre Eterno ''. Per non addurre la testimonianza del più giurato nemico di Maria, e d'Ignatio, che qualificò per grande questa diuotione del Santo alla Madonna 10. E quando mancasse altra proua dell'affetto, della fiducia, & entratura del Santo colla Vergi-13 Aurienna, ne, lo prouerebbe la perpetua cura, tutela, e protettione, ch'ella s'è preso di lui, e dell'Ordine suo conforme all'accennato nel Capo Alegande XV. E si poteua soggiungere delle mercedi fatte ad Alfonso Ezquer-Bibliotheca. ra 13 per bauer composto, e scritto ginocchioni tutto vn volume in Annus dier, honor di lei. Il gradimento della stessa per vn somigliante libro di remor.a.len. Francesco d'Enzinas 14, eper digiunare in pan, & acqua tutti li Sabbati, e le Vigilie delle sue Feste 15: come pur saceua il Cardi-Balinghem nal Toleto . L'hauer promesso al P. Giosesso Anchieta, che non Chalend. Piez. finiria la vita prima di terminar le sue lodi cantate in cinque mila, Annal. Mar. e seicento versi latini tutti composti a mente 17 senza scriuerne vno. ad comd. diem. Il solleuar nelle Feste sue al Cielo Diego Martineza contemplarne i 18 Auriemm, trionsi 18. L'hauer campato Antonio Bernal colpito dagl' Idolatri del Paraguai d'archibugiata nel petto; doue portaua vna Medaglia Jag. Marlan. J.a. co'l nome di Maria 19. E vietare al Demonio l'entrare in camera del P. Giolesso Scamacea \*°. Il comparire con Giesù in braccio al P. Domenico Valesso 31. E permettere a PP. Bernardo Colnago Austemilia. 3.3, e Bernardino Realino 33 il mirare il suo volto, e le sue bellezze. La confermar nella vocatione Giouanni Cerruti: e tre voite ogni not-

tc

11 Iramario de proceffifel. 380. 381.383. 12 Prdinel Ca-**7039.** 

Affetti scamblen, p.1, c.14. in Bibliotheca . memor.s.lan.

/WPTA11.19. 81 Aunus dier. memor.g.lunu . **55** In Mac. 19.

Maye, ag.

Auriem.ib.c.18

Annus dier. memor.z.Septeb.

Affetti ssamb.

te suegliarlo dal sonno; acciòche colle Litanie la salutasse \*4. Le za historia visite di gratia satte a PP. Sebastianti del Campo, e Martino d'-41.11. Alberto, per la servitù, che le faceuano; il primo d'austerità, e 1608. di vigilic orando ", il lecondo in esercitij d'humiltà 26. Rischia- 26 In cine Pita. rar l'intelletto a Francesco Suarez ??. Gradir l'assetto di Gio:Battista Archinto; che con ferro infocato il di lei nome sopra del cuore of Anziemma, simprontò : e del P. Giolesto Arriaga, che per anni quaranta non para la come per anni quaranta non per anni quaranta non para la come per anni quaranta non gusto cos'alcuna dal mezzo giorno del Venerdi sin alla Domenica 28 Historia. <sup>3</sup>9. Lelettione del P. Aquauiua in Generale, quando sù veduto tra Auriemm.p.p. S. Bernardoje S. Ignatio essere da N. Donna raccomundato al Parizzo eleganteine dre Eterno, & a Giesù; e che a lei rimetteua il Signor quel nego-Biblioth. tio, etutta la Compagnia 3°; ne le Historie della quale, come 30 Nel 1581.
nelle vate degli Huomini suoi segnalati st leggono mille altri tali ef: Disioni sopra ciò. fetti. Ricordiamo soloquanto a Maria fosse accetto l'essicio passa-ved nell'Histoto seco da S. Ignatio in raccomandarle vno de Suoi, che presen-qui il anno. tolle apiedi; e ch'ella per questo abbracció, & accarezzo 31. E Annal. Mar. vice versa consortando ella con pari elemenza vn akro, e assicuran. Lancie. 10.2. co le staua; e se promise d'hauerlo a cuore 32 Cosi fu veduto al- Auenion. 1601. la cima d'una strada mirabilmente bella, che al Ciel giungena, 33 Annal.Maostequioso il Santo dauanti Nostra Donna orare per la Compagnia, chiedendo per ciascuno d'essa l'innocenza de costumi, e la santi tà della vita 3.3. Et in altra occasione porgere a lei con humilissi rian noun. ma riuerenza le suppliehe de suoi Figliuoli 34. Dal che si conclude mem. 25 Man. quanto giustamente il P. Simon Rodrigo Iasciasse scritto i che con-34 Annali Maceputu la Compagnia in cafa di Maria, e nella più solenne delle sac Feste, i Padri d'accordo la presero in protestrice y e madre y con riporre in sua mano se, quella prima offerta, e le speranze dell'aumenire: confidando conseguir selicemente co l sauor di lei quanto si haneano presisso per georia del suo Figlinolo. Si aquerò questo sopra tutti del Santo; il quale hauendo e prima; e poscia mantenue ta cordialisma, esusceravissima la diuotione alla Vergine, Lafielle poi elle Compagniai per beredità. dice l'Historia d'Arago, 35 Hist.M.S.
Prou. Aragon.
1.1.c.2:

Tian. n. 1117.

rian.n.1315.

Annus dier.

Annus dier.

Annus diet.

memor. 8. Mart.

memor, 29. Aug. 33: Annal, Ma-

The transfer of the first of the second of t CAPO

# C A P O XXIIL

Si discorre in minersale delle virtis del Santo; e si allegano pint argomenti della straordinaria sua Santità.

All'ampia Carità Reina delle virtù, che ci assomiglia, & v-nisce a Dio; dal conuersare assiduo colla Dunna Maestà; e dalle visite così frequenti degli Angeli, e de Santi, specialmente di Giesù, e di Maria; come s'è mostrato di sopra; potrà congetturaisia quale altezza S. Ignatio salisse d'ogni virtù. E piaciuto nondimeno all' Eterna Prouidenza, che per sua gloria, e per vtili-tà, & edificatione della Chiesa, ce ne rimangano altre proue tali, che nissuno Scrittore per propria confessione sin hora s'è considato di comprenderle, non che vantato di spiegarle. Il che deue stimarsi tanto più, quanto egli con ogni circolpettione alcole i sauori, e le gratie inusitate del Cielo, e a tutto potere fuggi l'esteriorità; che tirano gli occhi degli huomini; e dalle quali con molto inganno misura il Mondo la grandezza de Santi; che in fine, quanta è, stà nel cuore. Onde il P. Annibale Codretto, che praticollo a lungo, lasciòs scritto; che il più bello, e'l più sino della santità nei Padre S. Ignatio era il saper celare, quasi non vi sosse, la santità: 12 Patre Ignatio maxima fanticas fuit dissimulatio sanctitatis. Attendeua per quanto ghiera possibile ad auanzarsi ogni giorno nelk-virtù, e prosittar nella scienza de Giusti, e nell' acquisto di maggior persettione. onde (come fanno i saggi trafficanti; e consigliano i SS. Chrisostomo, e Climaco) confrontaua il giorno d'hoggi con quel di hieri, e questo spiritual prositto con quello; e di que-sta settimana colla passata. E se bene a chi viue santamente non è poco lo stare in capitale senza scadere, o intepidire ne primi seruozi; è però molto arduo il fare alcun passo avanti di tempo in tempo, quantunque non del continuo. Ma somma cota è, peroche difficilissima, il sempre migliorare, farsi più santo. Ignatio con tutto ciò non solamente s'auuanzaua nella santità, e correua innanzi; ma paragonando il progresso del di presente co'l passato, feopriua quotidiano il vantaggio, e considerabile il guadagno ( e v'è testimonio d'ogni eccettion maggiore, che lo depone con... Al- giuramento ) prouando sentimenti ogni giorno più accesi nel diuin seruitio, e desiderij più intensi, e più vehementi di persettion maggiore a tal grado, e per modo; che sendo stati ammirabili al-

a PiPietro Ri-Bodoneira no proce**f**i

fitto

fatto i suoi principli di Manresa, diceua tuttauia: Ch' erane stati un nonitiato, & un abbozzo; il quale con accrescimento continuo di gratie bauea poi Dio colorito, e persettionato. Sendo verissima la dottrina di S. Tomaso: Che quelli, c'banno doni, e gratie di secunda secunda secunda secunda secunda secunda secunda secunda secunda qui on molto ben conoscono d'hauerle. conforme a S. Paolo: Vt scia-ennda, questi mus qua a Deo donata sunt nobis. E le conosceua la Reina del successimo ciclo, e le predicò: Quia secit mibi magna qui potens est. Come in opposto è falsa; e la chiama tale S. Teresa, quell'humiltà, che a nel capo se non conosce i doni di Dio: peroche questa cognitione genera ricognisione, dice S. Francesco di Sales; anzi negli huomini di persettio-move secono secono secono con sunt della successima della successima successima della s

ti l'addimandano humiltà da grandi, e persetti.

Tanta eminenza di virtù in S. Ignatio riluce ancor da questo. Ch' egli esperimentaua così larga verso di se la milericordia, e la soauità Diuina; che quanto più mancaua, e desideraua emendarsi; tanto Dio era seco più liberale, tanto più traboccanti delle sourane dolcezze i siumi, più pretiosi delle celesti ricchezze i tesori spandeua sopra di lui. Nè altro inferiua quell' ingenuo suo confessar con rossore: Che assolutamente non poteua imaginare trouarsi huomo al Mondo, in cui si accoppiassero tanti peccati, e tante gratie; tanso meritar castigbi, e tanto riceuere mercedi, e misericordie, some lui. Si argomenta in opposto dal giudicio, che di lui secero saggi, e santi huomini, li quali alla domestica lo praticarono, e sta loro il P. Andrea Frusio chiamaro da S. Ignatio, e da altri, per l'innocenza della vita, e per la gran sapienza vn Angelo: Concludeuano questi tali, e lo dimostravano: Perere la Diuvea Gratia. essere connaturale ad Ignatio; così operana il bene con certezza, con sacilità, e con perseneranza. E per lo più venne sopranominato il Santo, principalmente in Manresa, in Barcellona, in Roma. Giouanni di Vega, valente si ben in guerra, che in pace, Ambasciatore di Carlo V. in tempi difficilissimi al Papa, ViceRè poi di Sicilia, d'onde passò a conquisti, che con gran brauura, e senno sece in Africa; stando in Roma s'abboccò alquante volte con S. Ignatio; e osseruatolo studiosamente, restò si preso dalla santità, e dalla prudenza veduta in lui; che da indi auanti non solo dentro di se ammirollo; e lodollo agli altri; ma era spessissimo a richie-derlo di consiglio con pari considanza, e riuerenza. E questa continua pur a vedersi era vna delle più autentiche proue de gran doni di Dio, che arricchiuano l'anima del S. Padre; il tanto più ammirarlo, estimarlogli huomini e nel sopranatutale della santità, e nell'

e nell'humano della prudenza; quanto erano esse meglio sorniti dell' vna, e dell'altra; e più frequenti, e famigliari con lui. e doue auuien di tutti, che il troppo conuersar seco genera noia, e disprezzo, a cagione dello scoprirsi li disetti loro; in lui il più conuersarlo seruiua per più conoscerlo; e'l più conoscerlo per più stimarlo, e venerarlo; e questo anche rispetto a Suoi di Roma; tra
quali erano pur tanti d'accorgimento, e spirito grande; che trattando seco alla domestica, è hauendolo sempre inanzi agsi occhi;
mentre sino le sacre imagini si cuoprono per conservarle in quella
veneratione, che si scema co'l continuo vederle; all'incontro il riueriuano maggiormente quanto più a lungo lo praticauano.

Altri di saper, e di giudicio profondi, che seco tutto di si trouauano; dopo hauer considerato a minuto i di lui costumi, gesti, e mouimenti; riconoscendo in ogni cosa somma santità; erano sforzati a confessare: Esser egli vn vino ritratto di tutta la persettione, che contiensi nel Libro degli Esercity spirituali; nel Libro delle Constitutioni, done senz' aunedersene banea copiato se stesso; e nel Libro dell' Imitatione di Christo, di Tomaso à Kempis. Onde il P. Luigi Gonzalez diceua: Che vedere Ignatio, vdirlo, considerarlo, era sentirsi fare una lettione del sudetto Libro di Tumaso a Kempis : Hor chi conosce quel libro sà la sublime persettione, che vi s'inse gna principalmente con l'annegar se stesso; e questo della virtù è ilsodo. Capitò alle mani del Santo in Manresa tal operetta; e a pena gustatala non lasciolla mai più; e la chiamaua la Pernite de libri, tutta polpa, e sostanza di spirito. Ne leggeua ogni di per or-dine vn capo, adagio quasi lo meditasse; di più frà giorno vna, e più volte, ma doue s'abbatteua in aprire il libro. E parue, checosa più cara non sapesse donare a chi egli amaua nel Signore, che questo libro. E diquesto era il viuere di S:Ignatio vna lettione pratica, viua, e penetrante per chi lo vedeua; con indurlo a farne in se copia, e assomigliarsegli. Anzi tornato in Portogallo il P: Gonzalez disse al Rè D. Giouanni: Che più di qualunque lettione diuota, o d'ogni alta meditatione: trouaua in se possente per infiammarsi con desiderij di gran santità il solo metterst auanti al pensiero l'imagine del Padre Ignatio, delle sue attioni, gesti, e portamenti. Altri pure, c'haucano hauuto sorte di praticarlo, in parlare di lui, o darne testimonianza, piangeuano teneramente con chiamarsi mille volte beati per essere stati degni di apprendere la persettione sotto esemplar si heroico. E però a suoi Figliuoli; che dal solo vederlo, e considerarlo, prouauano aiuto si esticace per crescere nello

ite

nello spirito, non poteua toccar gratia più desiderata, che'l viue-re presso di lui. Quindi le lagrime del P. Lainez ogni volta, che gli conueniua partirne, protestando non hauer cosa di maggior pena, che starsi lontano dal Padre Ignatio. Quindi l'offerta del P. Simon Rodrigo, che dopo il nauigare all'Indie nulla più desideraua, che di venire a Roma per quiui seruire il Padre Ignatio di schiauo, come diceua. Quindi le spesse lettere degli assenti piene, della dolce memoria di quel felice tempo, ch' erano viuuti conhi; e d'una tal inuidia dello starui degli altri. E scendendo dal Cielo S. Francesco Sauerio per animare vna persona, & incaminarla più alla perfettione, le mostrò come vn reliquiario pretiosissimo; e glielo appele al petto sopra del cuore con vn monile di fine gemme, che le gettò al collo, dicendo: Quello essere l'amor di Dia, e l'altre virth del Padre Sant'Ignatio 6.

Segue cosa maggior di lunga mano in proua della santità sua; di 14.6.13. cui può dirsi quel di S. Agostino 7: Tanta plenitudine gratia caret offanadie; n.s. omni malo, vt sine vlla tentatione superbie cobareat summo bono. 7 Trasfat.124. Il P. Giouanni di Polanco, soggetto di molta virtù, etalenti, su per 9. anni Secretario del Santo, e sotto Pio IV. interuenne al Concilio di Trento in qualità di Theologo, vtilmente vdito, e volentieri; anzi lodatoui d'ingegno, di giudicio, e di modestia; hor mentre il Santo per priuata instruttione di lui l'informaua di certe sue cose, dimandogli considentemente il Polanco: se in racconto si fatto non temesse di vanagioria? E'IS. Padre gli rispose: che non bauca manco paura d'alcun vitio, quanto della vanagloria. E sappiate, soggiunse, che delle mille parti de doni, che m'bà fatto Iddio, non ne recconto vna per l'incapacità di chi mi può vdire. Hora se i Compagni, e primi Figliuoli suoi, huomini sì grandi, e dotati di quell'ingegno, esperienza, giudicio, dottrina, e santità, ch'è noto, e ripieni di cognitione specolatiua, e pratica delle cose di Dio, se questi non erano idonei a capir le gratie insuse in quell'anima; bisogna ben credere, che troppo molto sormontassero l'ordinario stato, e conditione de Santi. E vien questo autenticato da quanto dirassi appresso. Teneua an altissima stima egli, e con diuotissimi sentimenti riueriua l'eccellenza de meriti, e la finezza della perfettione de Santi, che sono fioriti nella Chiesa; & hoggi regnano in Cielo; e staua persuaso, che fossero proueduti, & arricchiti di assai più, e molto maggiori doni della divina gratia, di quello ci han fatto saper l'historie delle... vite deto: così non tralasciò mai di ossequioso venerargli, & inuocarli; riueriene si le Reliquie,, come le Imagini; scalquante di que-

ste dinote imagini si trouarono dopo sua morte da lui serbate in una cassettuccia con pochi Agnus Dei 3. procurana pure, che da Suoi se ne promouesse il culto, e si propagasse in ogni parte, per ogni modo, massimamente in faccia degli heretici. e però conferendo con uno de Suoi quelto suo sentimento circa la grandezza de Santi; e dolendosi dell'hauerne scritto gl Historici li soli atti esterni, e quanto meramente venne loro a notitia, cioè la minor parte; aggiunse per diuin volere vna parola; colla quale, senza saperlo, mentre lodaua l'altrui santità palesò la propria, con dire: Ch' egli non cambierebbe le misericordie dalla pietd del Signore vsate all'anima in alcuna maniera intendere, potrebbe formar concetto all'horanon indegno della santità d'Ignatio. Lo formò ben grande Papa Giulio III. quando attestò in vna Bolla, che nella vita esemplare della santità d'Ignatio, che nella vita esemplare di lui; il quale ancor viueu1; ene costumi suoi cosa; che pia, e santa non fosse: Nibil, quod pium, santiumque non sit; &c. E di vero bisogna concludere, che straordinariamente Santo fosse Ignatio, il qual si dichiarò vna volta: Che non haurebbe pointo vinere; se ossernato hanesse nell'anima sua qualebe cosa, c'hanesse dell'humano, e non fosse per ogni conto adequatamente. di Dio. Il che vuol dire: ch'era così habituato agl' influssi della gratia, che non pur le facoltà spirituali, ma le vitali, e le animali si riempiuano dalle operationi di Dio per modo; che ne sensi ancora si gouernaua conforme alla gratia; e occupando le diuine operationi tutte le sue facoltà, e sentimenti vi riceueua continuo aiuto da Dio.

10 Epiff.Can. Lacob.c.3.

1550.

Per vltimo se quegli è huomo persetto, al dire di S. Giacomo appostolo, che non erra nelle sue parole, rassirenando la propria lingua per altro non domabile a gli huomini; persetto al certo dourassi riconoscere Ignatio, che in trenta, e più anni, regolò sì be-

ne la sua lingua, e le parole; come s'hà nel Capo 27.

Delle testimonianze nondimeno, che se ne ponno addurre, vna forse delle più conumcenti è quella degli stessi publici nemici, doue loro specialmente ne risulta scorno, e danno; conuenendo confessare, che sia forzata per espresso comando di Dio a gloria del suo Santo; alli cui meriti si confà; e con altri argomenti più sicuri si proua. Questo è l'odio arrabbiato, che li Demonij sempre gli hanno professatamente portato; gli stratij, che mentre visse ne fecero; e'le vendette, c'hanno studiato, e studiano di farne anco dapoi; en'hanno ben cagione per l'infinite prede, che loro hà rapito,

ctut-

e tuttauia rapisce. Il vollero nel 1541. assogare vna notte, asserrandolo nella gola con vna mano come d'huomo; e sì forte stringendolo, che ne perdette la respiratione, sinche dopo grandissimo sforzo chiamato Giesù il lasciarono, con rimanerne roco più giorni senza poter parlare. Vn altra notte crudelmente il batterono; e Gio: Paolo Borelli Catalano, che gli dormiua presso alla camera, suegliato allo strepito delle percosse di coloro, e de gemiti del S. Padre, accorrendo lo trouò a sedere su'l letto, affannoso, e anhelante; che licentiollo. Indi a non molto sentì di nuouo risonar la tempesta de colpi, e di nuouo accorse; ma il Santo nel sito che prima, condotto però peggio di prima, priuo di vigor, e quasi di fiato, lo mandò con divieto di non ritornare altra volta, qualun+ que più sentisse fracasso. E questi erano alcuni degli essetti di quello, che tante volte, in Roma, in Padoua, in Trapani, altrone, viuo, e morto Ignatio, protestarono i Demonij: Di non bawere al Mondo maggior nemico di lui. Encl 1600. in Modona: Che di lui solo remenano: e che da vn minuzzolo d'osso del medesimo Santo Vsciua vna siamma, che li cuoceua. Come in Roma 3. an+ ni auanti detto haueuano d'v na simile Reliquia del Santo.

### C A P O XXIV.

Dell'esterna, e dell'interna Mortisicatione del Santo, l'ona, e l'astra in sommo. E dell'estrema purità dell'anima sua.

Veder gli altri mezzi vsati da Ignatio per giungere a santità: sì pellegrina, e sublime, rammemoreremo in primo luogo le penitenze, colle quali tormentò la carne sua, non già per soggettarla come ribelle allo spirito; peroche con fauore straordinario di Dio non prouò mai suggestione, o moto alcuno del senso; ma per castigar nelle sue membra la passata libertà giouanile; per conuertire in holocausto grato al Signore quanto per l'addietto hauea: sacrificato alla vanità; per non essere senza dolori, e piaghe dauanti a Giesù per lui lacero, e trafitto; e per inuigorire colle au-Acrità: le sue orationi: ad impetrar più facilmente l'odio di sè, l'a-mor di Dio, e l'altre sante virtù. E appunto lodaua, e persuadeua le rigidezze co'l proprio corpo a fine di sodisfare per li peccati; di vincere se stesso; e di ottener, quando la bramiamo, alcunagratia importante. Con tal riguardo comparendo a persona tri- antidimis... bolata, e di gran mortificatione, che orana, le mostrò vn mazzo na 3.2.3;

ettan die; n. 11.

3

di vaghissimi siori legati con nastro tempestato di gioie, dicendole Mebdom S.Ign. 3: Vedi questo sì pretioso mazzo di siori ? Sappi, che gli bò raccolti per te . Saranno tuoi nel Paradiso questi siori . Molti sono li Divini siori, che confortano i Beati per guiderdone de tranegli, delle mortificationi sossenute in terra; e la sù di quelli s'intrecciano le gbirlande loro. Di là bò cappato per te quei fivri, cioè le virsu; che sò maggiormente gradire a Dio; e I bò pregato a concedertele. Perciò non sodisfatto delle spietate foggie di stracciare il suo corpo riserite di sopra,nè satollo delle graui, e quasi cotinue insermità sue, prosegui per quanto visse a mescolar terra, e cenere nel grosso, e pochissimo cibo, che prendeua, sin a parere, c'hauesse perduto affatto il senso del gusto. Non ordinò mai, nè anco ammalato, vecchio, e Generale, viuanda, o condimento particolare per se; non mostrò mai d'appetire, o di gustar d'alcun cibo, quantunque bisognoso ne sosse; nè si querelò mai di vitto, nè di vino male stagionato, di cattiuo sapore, o di pessima qualità. E poiche non toleraua che se gli dessero cose particolari, penitentiò il Ministro, e'l Dispensiero per vn grappolo d'vua posto dauanti a lui, non ve n'essendo per tutti di casa: e pure le indispositioni, l'età, il grado, e l'autorità gli poteuano far lecite molte dispensationi. bene spesso per espugnat la Diuina volontà stette li tre giorni, e li quattro senza cibo alcuno; e ciò anco verso il fine della vita, non che ne principij, quando era stato più d'vna volta otto giorni digiuno del tutto. Cosa miracolosa in huomo estenuatissimo, e disfatto; il quale in tanto per sopra più non cessaua e di operar molto, e di annientarsi con altre penalità la vita. lo conobbero i Medici; e lo dissero, al trouargli dopo morte il ventricolo, e gl'intestini vuoti, smunti, aridi; estetto delle sue astinenze intolerabili; & il fegato così ammassato, e duro, che pareua di pietra; enella vena del fegato, che chiamano Vena Porta, racconta 3 Realdo Colombo anatomico d'hauerui trouato tre pietre, Uche a giudicio de periti fù nuouo miracolo, che viuesse con tal segato, e con tali viscere. Ma voleua Dio miracolosamente supplire al mancamento degli organi cosporali; e darci, un raro esempio d'as-Ainenza, & un euidente proua della patienza, e della costanza di lui; che in sì grande stemperamento, e disfacimento del corpo affaticaua tanto, e tanto si maceraua, e con sempre la medesima. tranquillità, & allegrezza. Dal che si raccoglie conqual ragione il P. Diego d'Eguia informato più d'ogn'altro de secreti del Santo dicesse: Che il Padre Ignatio da gran tempo vinena per miracolo.

Ma

Ma chi narrar potrà la guerra implacabile, che mossa da principio contro di se continuò poi sempre ancor dopo la persetta vittoria delle passioni, e de mouimenti del suo interno? Nemico giurato di se stesso castigaua incessantemente la natura, e'l senso, riculando qualsiuoglia benche lecita, e minima sodisfattione, con abbracciare anzi l'opposto, che sentiua d'abborrire, o che abborrì vna volta; stando sempre con l'armi alla mano, e tutto su'l battere i suoi appetiti, su'l ripugnare alla sua volontà, su'l deprimere il suo genio, sullo staccarsi totalmente dal Mondo, dal sangue, da se, da ogni cosa suor di Dio: si che puotero sententiare i Commissarij, e Giudici Apostolici hauer lui sradicato da se in tutto qualunque amor proprio, e di cosa creata 4. A se ipso amo- 4 Nel somme, rem omnium rerum, qua Deus non sunt, prorsus abiecit. &c. Vt fol.513. & fol. etiam sui ipstus amorem prorsus amandarit. Da che per vscir del 563. Mondo vscì della paterna casa gli vscirono anco dalla memoria, non che dal cuore, Loiola, & Ognez, Casa sua, e sua Famiglia, come se nulla gli appartenessero patria, e parenti, senza far minimo conto de suoi congiunti per consanguinità, eccetto il raccomandargli a Dio in ordine alla vita eterna. Così venendo cercata per moglie da principali Caualieri Donna Lorenza sua Nipote, signora, & herede di Casa Loiola; che poi toccò a D. Giouanni figlio del Duca, e P. S. Francesco Borgia; e scriuendo ad Ignatio il Duca di Nagiara, e'l Duca di Alburcherque, con pregarlo a procurar l'accasamento della Nipote con vn tal Signor grande; che portaua decoro, & ingrandimento alla Casa; rescrisse loro da Roma il Santo: Questa essere cosa troppo l'ontana dalla sua professione; poiche bamendo tanto auanti lasciato il Mondo non baucua in esso casa da cercarne i vantaggi. E questi, soggiunse, sono i veri termini delle buone creanze di coloro; che abbandonano il Mondo per Christo, scordarsi della terra per meglio ricordarsi del Cielo; e tantoo meno tener conto de complimenti bumani, quanto maggiore il deu no tener del sernitio dinino. Disse vna volta: Che in vndeci anni a dietro non bauca scritto a niuno di Casa Loiola vna riga; e quest, perche quando vsci dal Mondo, sece conto di non bauerci più asa. Che se quegli scriueuano a lui, non riportauano altro in risposta che potenti esortationi a lasciare il Mondo, o viuerui santamente. così rispondendo al fratel suo D. Martin Garzia Signor di Loiola dice 5: Che non gli scriue poiche non troua ragione, che gli saccia conoscere come risulti a maggior gloria, & bonor di Dio lo scriuer- del 1533 gli: e segue a dire: Tanto posso amare alcuno in questa vita, quan-

to aiutar lo posso a seruir Dio. Atteso che non ama Dio di sutto cuore chi ama qualche cosa per lei , e non per Dio . Amiamo più gli Apostoli, che gli altri Santi inseriori; perche più, e più seruirono, più, e più amarono Dio Signor Nostro. Stando che la carità, senza la quale nissuno può conseguir la vita, si descriue on amore, co'l quale amiamo Dio Signor Nostro per lui, e sutte. l'altre cose in ordine a lui. Desidero molto, e più che molto, che sia in voi, ne parenti, e negli amici questo vero amore. Così amerei maggiormente voi, e loro, e vi seruirei; poiche la mia vittoria, e la mia gloria consiste nel seruire a serui del mio Signore. E questo dico, scrino, anuertisco di buon amore, e con un supre sincero, e schietto. Vi prego per la riuerenza, & amore, che douese a Dio Signor Nostro; procurate con ogni ssorzo di guadagnarui bonore in Cielo; memoria, e sama dananti a quel Signore, ebe ci ba da gindicare. Non douete scarseggiarla con chi è stato in coteste cose tauto liberale con voi. Vi torno a pregare quanto sò, e posso per amore del Signor Nostro Giesù Christo; che vi applichiate da douera non solamente a pensare in tutto ciò; ma insieme a volerlo, & farlo; non essendo veruna cosa difficile a chi vuole, massimamente in quello, che si fd per amore det Noftro Signor Giesù Christo, Po-6 Hebdom.s. uero d'ogni bene Ignatio 6. Al Nipote D. Beltramo scriue in altra Ign. non. die; n. 6 lettera ?: Vi torno a pregare per la riuerenza, & amore, che portar douete a Dio Signor Nostro: Mettete tutta l'applicatione postre in questo; Che si come i nostri Veschi si sono sforzati di segualati dinenire in altre cose, voi parimenti facciate ogni studio per anan-8 11ebam.s. zarui in quello, che durerd sempre 8. Mentre orația vn giorno in Ign.non.die;no camera il Portinaro sollecitamente bussò vna, e due fiate; finche hauendo egli risposto alla terza con leuarsi dall'oratione, e aprir l'vscio; gli diede vn fascio di lettere, aggiungendo; che al racconto del portatore veniuano dalla sua Patria. Egli senza dir nulla, senza nè aprirle, nè guardatle, andò nel medesimo tempo a gettarle tutte su'l fuoco, tornando subito all'oratione. Per fino in Monserrato, nel poco tempo che vi si sermò, sentendosi dire dal De-

fol.577.

Settemb.1539.

o Nel somma- radiso più tosto con un occhio; che con due andare all' Enserno?. Pcrio de process, roche sin d'all'hora nelle sue attioni si regolaua, non con l'assetto cieco, che accieca, e fà precipitare; ma colla ragione, ogni cosa csaminando nel puro lume di Dio; spogliandosi di qualunque attacco, interesse, o propensione anco spirituale. In vdendo cosa,

monio: Don Ignatio, se i vostri parenti sapessero, come trattate

il vostro corpo ; cosa mai direbbono? risposc: Voglio entrare in Pa-

oin-

oincontrando accidente, che destar lo potesse ad ira, o cagionar-gli commotione men buona, entraua subito in se stesso; vniuasi con Dio; e attendeua cosa douesse rispondere, o fare; con mirar solo al piacer del Signore, alla di lui maggior lode. Quindi le sue tante gloriose vittorie in superar la ripugnanza del senso, e della natura; come quando si rammescolò, & abbracciò con mendici, e setenti; ragionò al Capitano nel quartiere; si presentò al castigo della Sala; si portò a soccorrere chi l'haura tradito, e cento altre. Hauendo seruito in Parigi, e maneggiato vn Infermo viceroso con piaghe di male attaccaticcio; nel pensare a ciò vennegli timor ; che la mano adoperata non hauesse contratto vn tal morbo; con prouare ad vn tempo abborrimento all' Infermo, & a quell'opera di carità. Del che come si auuide, sdegnato contro di se diedesi a stropicciar la faccia con quella mano; baciarla, e lambirne le dita, infultando a se medesimo: Se ti affanni tanto, che non ti si ammorbi vna mano, come te la passerai di tutto il corpo? Colla qual magnanima risolutione vinse quel sospetto figlio dell'amor proprio; e in auuenire a somiglianti atti di carità non prouò mai più renitenza \*°.

Questo era il suo studio; questo il frutto dell'oratione; questo il saggio del vero profitto nella virtù. Gli haueua insegnato Iddio; & insegnaualo egli ad altri: Ch' il Demonio sempre opera più di suori, che dentro; e gli effetti suoi pone il più che può in apparenze di santità con cose visibili, e marauigliose; che gonsiano chi le ba; ingannano chi le vede . La done lo spirito di Dio lauora più dentro, che fuori, fabricando nell'anima la vera santità coll'annegare il voter proprio, colla mortificatione interna, colle virtà sode; ancorche tal volta fuor dell'ordinario con qualche suo Seruo lasci apparir nel corpo alcun effetto delle sue gratie. Così disse al Ribadeneira, dopo ch' vn Religioso di S. Domenico suo conoscente 1 fù da lui per con naldo, nel 1533: siglio sopra di certa Monaca in Bologna, ch' andaua In ispirito; nè si risentiua per punture, o per suoco, saluo che all'imperio della Superiora; e tal volta grondaua sangue dal capo; e mostraua le piaghe nelle mani, piedi, e costato. Il Santo senza lodar nulla di ciò rispose: Che alcuna fra tante cose non v'era di minor sospetto, e perieolo, come quella pronta obedienza. Nè s'ingannò, mentre indi a poco le sudette ammirabili esteriorità si scopersero illusioni. e prestigie del Demonio. Non fondaua egli la santità in dimostrationi estrinseche, in estasi, e ratti; nè voleua, ch' i Suoi nodrisserosimil concetto; e nel 1541. riprese il P. Martino Santa Croce nouitio.

nouitio all'hora nella Compagnia, enello spirito; che si vantaua d' hauer parlato a Maddalena della Croce, con lodarla in sommo di prudenza, e di virtù, e dirne marauiglie. Ma fù verace l'oracolo del Santo, poiche con tutto l'adorato grido alzato da colei nella Spagna le sue straordinarie apparenze si trouarono inganneuoli; & ella vna strega punita per tale dalla S. Inquisitione. Dal suo far tanto conto dell'interno, e del sodo; e temer ciò, che comparisce, o hà del glorioso, nasceua l'interrompere a Suoi le penitenze prese fuor del consueto; e che vedeuansi dagli altri; o farli seruir negli hospitali; & insegnare a fanciulli, e plebei la Dottrina Christiana è prima, e dopo imprese grandi, o fatti speciosi, e di plauso: così sece, per tacer di tanti, con quei, che mandò al Concilio Theologi del Papa. Vn pur di questi, e su il P. Lainez, hauea detto certa predica in Roma con arte, dottrina, & erudition tale; che lasciò attoniti li Cardinali, e quanto era il nobilissimo, e vasto vditorio: il Santo, come queglisti a casa, per tenerlo in humiltà, e non s'inuanisse, lo mandò a gouernare vna mula, ch' era in quel tempo nella stalla domestica 12. Vn Fratello Coadiutore P. Surin. Ca- Spagnuolo, assai dato alla fatica, & alla penitenza, chiese facoltà per digiunare in pane, & acqua tutta vna quaresima, non lasciando il solito faticar dell'vssicio suo. gliela diede il Santo: ma perche compita la quaresima il Fratello riuoltandosi a guardar quel digiuno non istimasse meno gli altri, o se più del douere; il sece nel Venerdi S. mangiar li cibi della mensa comune; con aggiungere al merito del rigorolo digiuno, ch'era disposto a continuare; vu maggiore dell'obedienza, e del rompere la propria volontà.

Fu auuertito; che dilettandolo molto la Musica, e solleuandolo mirabilmente in Dio; ancorche vi sosse de Suoi chi poteua cantargli qualche cosa diuota, mentre lo tormentauano i dolori, e riuolgimenti dello stomaco; il che più d'altra cosa l'haurebbe consortato; non volle mai per humiltà, e per mortificatione questoristoro; se bene ad altri insermi di casa lo permetteua: perche insomma se l'era giurata di non perdonarsela mai; e doue si offerisse, di qual sorte si fosse, a di pio pretesto colorata, cosa di sodisfattione, ricusarla, e sare tutto in contrario. e però saua continuamente in sentinella contra ogni oggetto della terra, o distrattion di mente, con attentissima custodia de sentimenti, con as-Relation sidua memoria del Signor Iddio, e de beneficij suoi, con altissifemmide pre. ma stima di quanto potesse conservare, o accrescere la gratia di
restricto est. Sua Divina Maestà; vsando per ciò estrema diligenza. In sino a

BON.

8.24 Bis.2.

non lasciare passar giorno, ch'egli non si consessase, anzi non lasciando passare hora del giorno (e par cosa, che superi la credenza humana; e nella quale imitollo poi S. Francesco Borgia) che non si raccogliesse in se stesso; e non si esaminasse a minuto di quanto detto, pensato, e fatto hauea in quel breue spatio; rabbellendosi l'anima, e inuigorendosi con proponimenti nuoui di passar meglio l'hora seguente. Che se l' vrgenza d'una frapposta occupationel'impediua, in restarne libero lo ricompensaua: quantunque ne i negotijesteriori non s'immergeua mai tanto; che perdesse Dio di vista, o la diuotione si scemasse. Nè finiua di capire, come si potesse bramar di piacere a Dio, e d'andare alla santità; e non si stasse del continuo criticando, purgando, persettionando il cuore. Come faceua egli; La cui vita da chi accuratamente l'osseruò 14 sà detta essere vn perpetuo esaminarsi la eoscienza. Di quà nacque la marauiglia, con che dimandato ad 14 apud lyran, vn Padre, quante volte sin all'hora si fosse raccolto in se stesso appendina. quel di ad esaminarsi; evdendo, che sette volte: Obimè, si poco! ripigliò il Santo: e pur sino a notte restauano molte hore.

Oltre agli esami tante volte replicati al giorno, & a due più lunghi che facea verso il mezzo dì, e la sera, vn altro ne praticò insegnatogli dallo spirito S. in Manresa. Chiamasi Esame particolare, perche si adopera contra vn solo difetto sino a sradicarlo, intorno ad vna virtù per volta sino a possederla. Et è vn mezzo non solo de più prosicui, ma infallibile per arrivare in breue gran nettezza d'anima, e purità di coscienza, quando si leguano le regole datene dal Santo; il quale vnicamente n'hà tratta-to di proposito\*. Con questo Esame particolare si liberò da vna de Palma in tentatione di ridere, che patiua in Manresa; e tenendo conto Prazi Exercit. delle volte che gli veniua da ridere il giorno, lo scontaua la notte a tanti colpi di catena; e per hauerne sicuro il numero, le segnaua con far nodi alla fune, che cingeua. Di più sempre ch'eratentato di ciò, alzaua subito al Cielo gli occhi : o mettendosi la mano al petto ne dimandaua perdono a Dio. Non intermise mai per tutta la vita questo Esame particolare; notando, come negli Esercitif hauea insegnato, in vn libricciuolo ciascun dì, e più volte al dì, quanto accadeua; il qual libricciuolo se gli tronò dopo morte sotto la testa. & è cosa rara, che dimostra la somma possibile attentione, vigilanza, & esattezza in voler seruir, e dare ogni maggior gusto a Dio sin all'vltimo punto: si vide, come v'hauea notato in quel medesimo giorno naturale, incui morì, certi

es lucida tima especia. LANGE BUT

certi punti di omissione intorno ad ascuni atti di virtù proposti de fure in tal numero. E di si fatte omissioni si confessua que tidianamente. Del detto libricciuolo seriue vn gran Miestro della Vita Spirituale 13. Che il Santo morendo lasciollo per testamento a luoi Figlinoli, acciòche indi apprendessero la soliecitudine, con cui procurar denono le anime loro; come insegnato egli haucua, e praticato con selicità nella cura di tanti. Sopra di ciò v'è dal P. Mironi questa memoria: Il Nostro Padre Ignatio dicena; che les meditatione, e l'apparecchio dell'animo leza in certo modo le mani alla natura troppo licentiosa; onde poi riesce ageuele il vincerne le vitiose inclinationi seuza gran ripuguanza. Come altresì vua diligente cura d'esaminarsi, e chieder conto a se medesimo di quanto s'è satso, detto, e pensato.. Molto più poi riesce; one si babbia va compaquo del medemo spirito; con cui si pasti d'accordo in annisarsi scambienolmente, e con piacenolezza, l'vu l'altro de suoi difetti. Egli poiquando si mettena intorno ad alcuno a fin di nettarlo, massimamente da vity, e disetti, che per lungo vso bançan fisse assai giù le radici, riuscina esticace mirabilmente; peroche il volgena per tanti versi, e tanti rimedij Vadoprana, e st varij, che a pena mai era, ebe non gli venisse fatto di nettarlo, e fra molti mezzi, che vfaua in ciò, era vn principale il prescriuergli vn esaminarsi spesso in quel vitio particolarmente preso ad estirpare; e questo ad bore determinate. Et affinche non gli: annenisse di trascurarlo per iscordanza, gli assegnana qualche fedele amico; a cui prima di mettersi a desinare, e la notte a giacere, dasse conto dell'hauere, ò nò eompito il numero degli esami prescritti. Ordinavagli ancora, che osservasse altri, li quali cadessero in quel medesimo suo disetto; e ne gli ammonisse (ch'era vu tacito aunisar se di beu guardarsi a non incorrere in quel fallo, che riprendeua nell'altro) Similmente il darsi a osseruar, e a correggere ad altri ; e'l constituirsi alcuna. sal penitenza da sure secondo il numero delle voltez che s'è caduto . In fine si troua scritto 16: Che gli esami della toscienza, e le regole del sar buona elettione surono li due instromenti principali; con che diritto, e tosto, S. Ignetio; si portò alla sonuma purità dell'anima, e alla sublime santità. Il che volendo esprime-Massallib. re alcuni Scrittori hanno detto 17: Che con tale accuratezza, e-Lancie 10. 2. gelosia schiuaua ogn' ombra di nco nell'anima, e custodiua immacolata la coscienza; come chi di pretioso drappo nouamente vestito, se di necessità camina per via fangosa, lo fà in punta di piedi, sostentando i panni, guardandosi d'ogni parte intorno

16 Apud Ly.

ALM, Supra.

14/0.16.11.297.

torno, in somma con tutta possibile cautela per non punto macchiarsi. Ma ciò non esprime a bastanza; poiche il Santo in oltre studiaua di sempre più abbellir l'anima, ornarla, & arricchirla.

## C A P O XXV.

Dell'ammirabile suo Dominio sopra entre le passioni, e mouimenti dell'animo: e se ne apportano vari esempi, e documenti\_

On l'vso continuo de sopradetti esami; e co'l risolutamen-te contrariar se stesso, e voler dire, pensar, e fare sol quanto fosse piu di gusto a Dio, domò, e sece in guisa obecitò sopra vna Signoria, & vn dominio despotico, dagli Vditori della Sacra Ruota, e da Cardinali de Sacri Riti apertamente riconosciuto il più persetto, che sia possibile : Ignatium 3 In Relationib. babuisse perfectissimum dominium omnium fuarum commotionum, & perturbationum. Il che quanto sia raro, e singolare in questa vita, lo prouiamo tutti; e lo sanno i Dotti ben intendenti delle gran forze, c'hà la concupiscenza, e'l fomite del peccato nella natura nostra corrotta per la colpa d'Adamo. E hauendo noi tante passioni d'amore, d'odio, di speranza, di timore, di gaudio, di tristezza, d'ira, di dolore, d' audacia; erano tutte al comando, e al cenno d'Ignatio soggette così, che non preteriuano vn iota la necessita, e'l douere a norma delle Dinine leggi, e della retta ragione; con talestupor di quanti alla famigliare lo praticarono, ch'era comun detto loro: Agli atti non potersi giudicare, che le passioni hauessero altro mouimento in 1guatio, saluo quel solo che all' occasione dana loro la virtù, e'l conueniente. Fra gli altri Diego Lainez, e Andrea Frusio, inzimi luoi, diceuano: Che i moti naturali bancano cangiato naturain lui ; e pareun, che servissero alla gratias non per comando, ma per inchinatione. Così teneua e soggiogato il suo genio, e in pugno le sue passioni vna volta sì vehementi: Che non era unica Sant'Iguatio d'ingegno rintuzzato, e ottulo, nè semmatico di complessione, o morto; ma bensi d'vn focoso temperamento discrocissima colera, come su detto; quantunque più state lo giudicassero i Medici di natura frigida; e per tale il curassero,

quell' vguaità, e pace imperturbabile; ch'era effetto d'un perpetuo ripugnarsi, batter, e vincere se stesso, contogliere tutto il vitioso deila colera: e restando con quel vigor, e polso, ch'ella somministra; e ch'era di bisogno per l'esecutione delle cose ardue, c'hauea per se mani, senza dinemir tepido, nè nimesso, nè seemar l'energia per operare. Il che osseruato da sapientissimi huomini come argomento di santità massima vnicamente bastò ad indurgli a darlegli per discepoli, e figlinoli nella Compagnia. Venza bene, o male; scriue ad vna Gentildonna; bò l'animo sì agginstato, che son pronto a quanto disporrà Dio Signer Nostro. Posciesbe il san dinin amor, e pronidenza gonernerà, e per la diritta, e proprès Strada incaminerà tutte le cose meglio di quello; che sappiam noi shieder, e augmerci 3. Erispondendo ad Antonio Araoz, che gli hauea fatto saper la morte d'una sua Zia, dice: se chi diede a mia Zia la vita, glie l'bà tolta, sia benedetto in ogni cosa; poiche non è punto men santo, ne men buono, o misericordioso con noi, ne men degno d'esser lodato, e ringratiato di enore, mentre ci percnote; che mentre ci regala, e sa gratie; mentre comparte la malathia, o la morte; che mentre la sanità, e la vita: massimamente che tanto, e non più denousi amar'e queste, e quelle, quanto è in grado, e piace alla sapientissima sua , e rettissima volontà. Nel che pure sia lodato il benedetto voler di Dio, perche si compiaccia di glorificarsi, & ogui giorno più, e più voglia restare bonorato in noi, e in tut-

4 Nel 1347. te le creature 4.

3554.

Quindi per trattar seco, e per ottener qualche cosa, era vgual-mente opportuno il tempo dell'infermità, come della sanità, dopo la Messa, come dopo la mensa, in congiuntura di successi auuenturosi, o sinistri; perche non gli faceuano impressione d'allegrezza, ò di malinconia; e pareua, che niuno accidente gli fosse improuiso; come che staua vnito sempre a Dio, e persualissimo, che tutto gli veniua da quel cuore amoroso. così riprese vn Padre; che per iscusa des non hauere il giorno auanti, come douca, conferito certo negotio seco, allegaua l'hauerlo veduto ritornare stanco dall' vdienza del Papa lungamente aspettata. Questa sublime dottrina insegnaua; e ne diede lettione in vna sua maraui-Maria del Oesse Bliosa lettera ; di cui porremo qui vno squarcio : Hanendo Maria del velle vinteso per lettere delli Nostri, che V.S. fasse visitata da Iddio N. Signore con alcuna infermità corporale, e trauagli auche della mente; mi pare, che doucuo visitar con lettere, poiche in altro mode

HOR

non m'e possibile, V. S. & ricotharle; che suole procedere in questo modo la providenza del nostro amantissimo Padre, e sapientissimo Medico con quelli, che molto ama; e quanto più presto dopo la presente vita li vuol condurre alla partecipatione di sua selicità eterna , tanto più li purga con simili tranagli in questo Mondo ; nel quale non puole possiamo quietarci, ne riposarti con l'amor nostro. E però colli suoi eletti non solamente suole spittarli con li desiderij del Cielo, ma etiam con li fastidi della terra; i quali però molto seruono per l'aumento della Gloria, se si accettano con la patienza, & attione di gratie; con che conviene accettare li doni di sua paterna carità; dalla quale tanto li flagelli, quanto le carezze procedono. E se ci è alcuna via per euitare li tranagli, & afflittioni di mente in questo Mondo, de la ssorzarsi di conformare totalmente la sua volontà con quella d'Iddio. Perche s' egli possedesse intieramente il cuor nostro; non lo potendo perdere noi senza nostra volontà; non ci potria accadere cosa, che molto ei affliggesse; poiche tutta l'afflittione nasce dall'hauer perduto, o temere di perdere

quello, che si ama.

Come haueua imperturbabile il cuore, così anco inuariabile il volto, chiamato perciò da Suoi Volto di Paradiso, sempre allegro, e sereno; in cui non potea satiarsi di mirare l'Arciuescouo di Toledo, e poi Cardinale D.Gasparo di Quiroga. Vero è nondimeno, che sapeua mutarlo in turbato quando conueniua correggete alcuno; e prendendo modi, e parole da sdegnato, e tal volta sino a farsi cadere a piedi mutoli; e piangenti huomini di conto, che riprendeua; non mostraua con tutto ciò in viso atto alcuno, che non istasse bene in vn sembiante più tosto maestoso, che adirato: e nello stesso partirsi del colpeuole, come si cauasse vna maschera di seuerità, riuolgeuasi con faccia serena, & occhio lieto alla conuersatione, o al negotio di prima, non altrimenti che se quegli venuto non sosse, o egli non l'hauesse ripreso. Tal riposo, è pacifica immobilità dell'animo niente appassionato appariua in ogni sua operatione, o indispositione, senza esserui mai accidente strauagante, o repentino, che l'alterasse, o commonesse. Cuciuagli Gio: Paolo Morelli per certo male alla gola vna fascia intorno, che passaua sopra l'orecchio; e non se ne auuedendo gli trasoraua con. Pago, egh cuciua insieme Porecchio; al che non si scosse, o fi ri-Knti; ma semplicemente auuisando: Mirate, disse, Pratel Giv: Paolo, che mi cueire l'orecobio. Ne lo dissé per ira, o per dolore, ne proud, ne mostro turbatione in dirlo. Nello scendere per certe scale

scale posticcie d'una fabrica da lui ordinata presso S. Balbina, chi andò a vedere, gli fallì sin d'alto il piede; e senza potersi mai rihauere venne giù con tanto impeto, ch'il P. Diego di Guzman suo compagno il tenne morto; peroche vedeualo di botta co'l capo andare ad inuestir nel muro in fronte alla scala. Ma lo difese il Signore con euidente miracolo, come diceua il Compagno; poiche giunto al fondo, e su colpire nella muraglia, ritenuto con mano inuisibile, tutto insieme si arresto. Di questo mortal pericolo egli. non si commosse; nè cambiò colore, o faccia; nè pur si riuosse in dietro, com è naturale in simili accidenti, a guardare il luogo, d'ond'era caduto; ma quasi sosse disceso a bell'agio prosegui con. tranquillità, e pace. Ragionando in casa d'akuni diuoti, soprauenuto affannoso vn messo gli parlò all' orecchio; a cui Bene stà, disse Ignatio; e rimandatolo, tirò avanti vn hora co'l tenor, e volto primiero a discorrere di cose spirituali. su'l partire lo richiesero quei Gentilhuomini: se v'era qualche rea nouella da quell'inuiato? Solo, disse, che gli esecutori della giustitia per debito, c'habbiamodi mattoni, e calcina, ci vuotano delle masseritie la casa. Quelli. di ciò alterati, prendendo sopra di se come proprio il negotio, vollero prouederui; ma lo vietò egli, colla solita serenità dicendo: Non occorre altrimenti; percioche, , se ci torranno i letti , dormiremo sù la terra: ; e non faremo cosa, che non sia da poneri pari: nostri. Se mi vi fossi trouato, gli baurei richiesti di lasciarmi certemie scritture dell' Ordine; se nondimeno m' bauessero ciò negato, non me ne vorrei prendere pensiero. Non su però altro; essendosi da. Girolamo Astalli Gentilhuomo diuotissimo del Santo fatto a quegli Vsficiali sicurtà; e da Girolamo Arzè Dottor. Theologo Spagnuolo, che di questo bisogno nulla sapeua, donato il di seguente: ducento scudi; con che si sodisfece al debito. Raccontossi di sopra la prodigiosa imperturbabilità pari alla carità serasica del Sanno intorno a quegli assassini che l'vccideuano in Barcellona, & a. quel trussatore da lui soccorso in Roano; sorse non è manco di stupore il caso, che segue.

Vno, presso a cui haueano i Padri tolto ad habitar la casa stata... di Pietro Codacio, ne vsurpò il cortile con incorporario alla sua... empiendolo anco d'animali strepitosissimi; e con altre molestic rendendo le camere da quella parte inhabitabili; nè per noue anni consenti mai, che s'aprisse in quel cortile vna sinestra per dar lume al resettorio, il quale rimaneua poco men che cieco. E questo a fine di necessitare il Santo a riscattarsi dall'enorme insessamente.

co'l comperar carissimo la sua casa: e in tanto dolendosi per Roma, ch'i Padri no'l lasciauano viuere per cacciarlo a forza dal suo nido. Sossiiua Ignatio, e taceua, conpregare per il mal vicino; finche crescendo in eccesso i disturbi parue degno il liberarsene ad ogni prezzo: e colui nel partire; come se quella casa douesse spianarsi, ne portò via ferrate, sinestre, vsci, e quanto v'era di pietre lauorate. Hora in sì lunga, e noiosa persecutione il Santo nè mosse lite per ciò, nè disse vna parosa di risentimento, nè mostrò aria di disgusto; entrandosinalmente in quella casa, quantunque disfatta, e comperata sì caro, come se fosse agiatissima, e cedutagli per cortesia. Era forte sospitione, chil Cardinale detto di Chieti Gio: Pietro Carafa poco ben affetto fosse verso d'Ignatio per più rispetti, principalmente perche desiderando molto, e procurando, che l'Ordine suo de PP. Teatini si vnisse alla Compagnia. con farlene una sola Religione, il Santo non vi acconsenti giamai; anzi diede certi prudenti auuisi al Carafa con carità intorno a quell' Ordine 3 : il che gli spiacque in modo, che il Secretario Polanco din tibra n. s. pide Orlan-lasciò scritto; estersene preso non leggier disgusto. In oltre perche din tibra n. s. nella causa di Ottauio Cesare giouine Napolitano entrato con molifica nella contradittione de suoi, e vissuto vn anno nella Compagnia, il Casara.

Santo impettò da Papa Giulio, che si disfacesse quanto hauea il n. s. or sinter-Cardinal di Chieti satto 3. Come venne la nuoua dell'assuntione 13 Orlandin. l. di lui al Pontesicato sotto nome di Paolo IV. il Santo sece viso qua-24. 13 Orlandin. l. si di smarrito (esti l'alteratione vnica o prima, o poscia veduta..." veramente in quel volto) ritirandossi dentro di se in atto di pensieroso, che scuopre colla mente assaicose. Indi senza dire altro entrò in Cappella, e dopo breue oratione tornò a Suoi con l'allegrezza di prima; e predisse, come hauuto n'hauea riuelatione, le varietà, e le durezze, che prouerebbe in quel gouerno la Compagnia. Il sudetto Paolo nel 1553. cominciando i tumulti della... guerra, mandò Scipion Rebiba Gouernatore, fatto poi Cardinal, e Arciuescopo di Pisa, co'l Fiscal, e colla Corte a cercare se in casa de Padri fosse quantità d'armi a seruitio dell'Imperatore; come indicava di credere. Accolselo il Santo con sembiante allegro, e contutta cortessa: e chiedendo il Gouernatore di quell'armi; poiche non si curaua di ricercar la casa; e gli bastaua il suo detto; Ignationulla rispose, se non che si vedesse; imponendo al Secretario, che conducesse quanti erano a spiare come volessero per tutto. Ne hauendosi trouato cos' alcuna di ciò, il Santo colla medesima serenità, quasi visita sosse quella di complimento, accompa-

gnò il Gouernatore, e condusse gli Vssiciali sin alla porta. Della quale imperturbabilità, continua letitia, e pace, testimoni li suoi 14 Net somm. famigliari confessauano 14: Che nel petto del Padre Ignatio habide process, fol. tana va cuor tutto ginbilante.

15 Net, 1621. Lud.de' Ponte, 4 6.16.

6.6.

Ciò che praticaua in terra l'insegnò dal Cielo 15, quando com-Vita Marina, l. parue a persona tribolata, con lodarle il quietarsi tra le auuersità, e riposar con siducia nel Signore: Poscieche Dio co'l suo infinito 47 more vedena, e sapzua tutto quanto patina. Essendo vna volta infermo l'auuertirono i Medici di non dar luogo a pensieri da venirgliene malinconia; onde si pose a ricercare, quali gran disgratie. gli potessero intorbidare il sereno del cuore, o turbar la quiete. Nè di altro dubitò poter sentire qualche tocco di dolore, suorche solo se la Compagnia si sosse dissatta. Benche, soggiungeua in raccontarlo, doue accadesse ciò senza sua colpa; con meno d'vn quarto, d'hora d'oratione si sarebbe rimesso nella sua tranquillità, & allegrezza; quando anco mirasse dissoluersi la Compagnia, come sale in acqua. E pure quest'opera, vnica si può dir fra le sue, gli costaua si lunghe fatiche, si gran patimenti; e vedeua sù i fatti, qual. ne tornasse gloria, e sosse in auuenire per tornarne a Dio, e alla. Chiesa quale vidità. Virtù si heroica in S. Ignatio; che moritò gli, applausi del Vescouo S. Francesco di Sales nel'suo Trattato delle \* part.s.lib.3. Amor di Dio \*.

L'ordinario argomento de sermoni suoi domestici era sopra il diuenire Huomo interiore, il rompere la volontà propria, il domar le passioni, e gli assetti, sin a rendergli obbedienti a baccbetta. Nè. altro forse gli era sì spesso in bocca, quanto Vince sei ipsum: Vinceteui. E a chi lo richiedeua di via sicura, e breue per sar prositto, e giunger tosto alla persettione, daua in risposta: Vincete vei Resso. E da lui l'apprese tanto bene S. Francesco Sauerio in suo pròs. e d'altri; che per hauerlo sì frequente sulle labra, pareua, non. sapesse raccomandare di più: e se alcuno attediato di sempre vdire il medesimo gliene dimandaua la cagione, rispondeua: Perche io I ho imparato dall'ottimo Padre Nostro Ignatio. Pregiaua maggiormente vn atto risoluto di mortificarsi, sopra tutto nella propria stima, che molte hore di soaue orațione con sospiri, e lagrime: auuegna se bene dell'oratione facesse gran conto; en'hauea quel dono mirabile che s'è veduto; non però con essa misuraua la Santità, nè inferiua essere più persetto chi era di più lunga oratione; ma chi meglio si vinceua, e soggettaua il senso, e gli appetiti. Era suo dire sulla pratica di gran tempo: Che di cento dati a lunga-

lungamente orare più di nonanta riescono di propria restu , dissicili a maneggiarsi, ostinati nel parer loro, e pieni di concetto di se. Ouero pensano, che quanto sentono nell'oratione sia inspiratione diuina, la quale debbano seguire; prendendo il capriccio, e l'impeto dell' anima propria per instinto del Cielo. Con dichiararsi più volte di temere, che nella Compagnia si strauolgesse il giudicio della diritta maniera per instradarsi alla persettione, con porre nell'orare ciò, ch' egli hauea posto nel mortificarsi. E al P. Natale tanto sollecito, acciòche prescriuesse maggior tempo all'oratione, disse: Le lunghe meditationi essere bensi necessarie per acquistare il dominio delle passioni, ricercandone i modi, e pregando: Ma poiche vno v' è giunto, vnirst con Dio più presto, e più sucremente in un quarto d' bora di raccoglimento; she non in molte bore: vno mal mortificato con sistendo il maggior impedimento di portarsi a Dio, e seco abbracciarst ne'l' essere attaccato a se medesimo. Quindi lodando il P. Gonzalez un Religioso come huomo di grande oratione, il Santo argutamente ripiglio: Sard huomo di gran mortificatione: intendendo non l'esterior sola della penitenza, con cui si macera il corpo; ma l'interna molto più: essendo come più dissicile, così prosicuo più, vincere il senso, il giudicio, la volontà, l'appetito di stima, e di riputatione; che l'assliggere la carne. Se bene ancora è necessario castigar prima quella, per potere poi reprimer, e domar questo. Haueua egli sentimento, che vn alto dono d'oratione dipendesse da molto studio d'annegatione 16, andando indubitatamente al pari pis Alustide lo scossarsi da noi per via della mortificatione; e l'accostarsi a Dio 1,2,7,11. mediante l'oratione. Incontrando vn Fratello di natura impetuoso: che s'accendeua tal volta con impatienza, esfogaua in alcuna parola; spesso però si vinceua, & a mezzo lo sdegno inghiottiua le parole montategli sulle abra; soleua dirgli: Fratello, fateui animo a vincerui; & acquisterete merito al doppio sopra tanti di natura dolce; che per temperamento non banno da contrastar seco stessi, o in che vincersi. Ad vn akro, che per vedersi fastidioso, e colerico, suggiua la conversatione, disse: Voi non l'indouinate; che questa sorte di nemici si vince battagliando, non fuggendo. Nè lo star solo toglie l'impatienza, ma la násoonde. E più gradirete a Dio; e quadagnerete per voi, mortificandoui o poco, o molto, con occasione della natura vostra in tratter con altri; che se vi sepeliste, ve parlaste mai. Così animaua Edmondo Augerio giouanetto viua. 17 Ex P.Oliner. ce assai, & igneo, con dirgli: Vinceteni, Edmondo; e vi busche-Manar. rese pue corona in Çielo molto risplendente 17. Anni al Ministro; Vua Augeric.3 - 1 . .

che

che se ne querelaua, come d'inquieto, poco mortificato, e difficile da gouernarsi, rispose: Piano di gratia; perche stò d'opinione, che questo figlinolo; di cui pare, ch'esaggeriate; babbia profittato più A questi su poi in pochi mesi, che altri dentro vn anno 18.

carifimo a Carlo IX-& Henrico III.Redi Fracia, e moko pati dagli Heretici; 40. Fede.

## CAPO XXVL

mila de quali Della Fede, e della Speranza di Sant' Ignatio; quanta fosse la sua Fiducia in Dio; la Generosità; e la Costanza nelle cose del di ini santo servitio.

A Noorche per argomentare della grandezza, & eccellenza di sua Fede, basti saper le frequenti, e spiegate riuelationi, che intorno a principali misteri di quella con prinilegio sì raro gli sece Iddio; con tutto ciò egli stesso ne diede prone connincenti colloscritto, colle parole, cò fatti. Colloscritto, lasciando i bei documenti, e regole sicurissime; che conuiene osseruare per mantenersi ne sentimenti della Chiesa Catolica, e per accordarsi Rel libre de- del tutto colla dottrina di quella ; doue sono ancora non poche propositioni opposte, come si notò nel Capo 6. all'heresie poscia dalla S. Sede condannate di Michel Baio, e de Giansenisti. Colle parole, mentre protestà: Quando ben mancasse la Dinina Scrittura d'esser pronto a dar la vita, e'l sangue per la verità della medesima Fede. Cò fatti, operando, affaticando tanto, arrisicando la vita sua, e de Suoi ad ogni disastro, e morte per propa-gar questa Fede; piantania doue non era; coltiuarla oue si professaua; inuigorirla, moltiplicarla; ande meritò il nome d'Apostolo, e l'odio auuelenato degli Heretici, e delli Demonij: perciò giustamente honorato da Vrbano VIII. nel Martirologio Romano con intitolarlo: Zelantissimo in dilatar la Religion Catolica per tutto il Mondo: Resta vedere della Speranza.

La vita di Sant' Ignatio sù talmente intrecciata di necessità, di pericoli, di trauagli; che parue vn continuo cambiar disgratie; nè già vna dopo l'altra, ma più insieme, pouertà estrema, insermità penosissime, insidie di nemici, abbandoni d'amici, tradimenti di compagni, odij del publico, accule d'infamia, processi, prigionie, percosse a morte, persecutioni per tutto. Nondimeno nè più sicu-ro in tanti pericoli, nè in tanti mali essere poteua più consolato, non solo perche patiua per Dio, ma perche anco patiua con Dio; certo di stare in sua mano, e in cura della paterna sua pietà; che

pote-

gli Esercith Spir.

poteua si facilmente cauarlo d'ogni rischio, come amorosamen-te ve lo metteua. Non era però, che nel solo patire appoggiasse le sue speranze in Dio; ma nell'intraprendere cose grandi, e mala-geuoli per seruitio di lui tanto in lui sisidaua; che molti, misurando le cose colla sola prudenza humana, e mezzi humani, prendeuano per temerità la persetta considenza. E appunto erasuo detto : Che a far cose grandi per Dio non connien essere di souerchio prudente, volendo consigliarsi co'l solo saper, e poter suo. Della qual dottrina si giouò, & incoraggi S. Francesco Sauerio; e scrisse dall' Indie; Hò sempre inanzi agli occhi ciò; cbe dall'ottimo Padre Nostro Ignatio vdij molte volte; Doner quei della Compagnia sare ogni ssorzo per vincer, e cacciar da se quei timori; ch' impediscono il collocar tutta la speranza nostra in Dio.
Vno degli estetti di questa considenza su dar principio al Collegio
Romano senz'altro capitale, che di molti debiti; e accettando gran numero di soggetti, moltiplicar le spese; mentre non v'era il come sostentarli, nè minima speranza di souuenimento. E così deue farsi (disse il Santo ad vno, che non capiua con qual prudenza ciò facesse) nauigar contr'acqua; e tanto più sperare in Dio, quanto le cose paiono più disperate. Ch'egli poi non s'ingannasse, vedeasi ben tosto; peroche non cresceuano mai tanto i bisogni, che più non piouessero i soccorsi. onde stupito il Padre Bobadiglia, gli dimandò: Doue trouasse da mantener tanta gente? raccontò il Santo le limosine dei diuoti, ma replicando l'altro; che tutte insieme non bastauano per la metà delle spese; disse Ignatio: E non habbiamo noi a dipendere in nulla da Dio? ne a fidarci di lui, se non quanto è lunga la pietà de dinoti? Io trono nesle mani di Dio quanto mi manca in quelle degli buomini; e se questi nulla mi. dessero, in lui trouerei ogni cosa. Non sapete, quali sorze bà la: speranza, she si fonda in Dio ? ? e ch' ella non hà luogo, quando, Nescipis quanulla ci manca; poiche la speranza di quel, che si hà, e si vede, sasvires habeas
non è speranza; e quello si vede, o si possiede, più non si spera. ap. Coonel. a la,
Come dunque cominciò alle spese di Dio quel Collegio, così alle pide, in Pron. c,
14.11.36. medesime l'ingrandì. Ci viueuano ventiotto Padri; quando comandò, che si mettesse in ordine per altri settantadue : nè haucua il soprastante alla fabrica più che cinque scudi rimastigli, perche non erano di peso: pure si diede principio nel nome di quegli, per cui gioria si faceua; e da cui venne tale aiuto, che tosto furono in... pronto la fabrica, e le masseritie. Tutto piacque ad Ignatio ito a vedere; ma non già che un granaro cangiato in camera con letti;

e tauole per molti, hauesse le sole tegole per coperto: e disse: Poueramente si vuo! Dio, che viuano i serui suoi; non però si disagiatamente, forse nella borsa del Signore non era danaro bastante a fare vn sositto: ande nan habbiasi a stare sotto i coppie Eordinò, che si facesse: scontando Iddio queste spese con mandar limo-

sine abondanti, e per vie non pensate.

Mentre si manteneuano questi cento, soprauenne a Roma per carestia, e per guerra vna tal mancanza di viueri, e di danari; che cessate le limosine, anco sotto Paolo IV. i souuenimenti da Palazzo; parue ad alcuni presontione il pur pensare di sostener tanta gente; con proporre al Santo, che la mandasse altroue, spargendola. per i Collegi d'Italia. Ma lo trouarono si lontano da ciò; che anzi trattaua di comperar due siti, l'vno per il Collegio Romano: l'altro per il Germanico; e conserì di proposito con Antonio La-bach eccellente architetto sopra il fabricarli, con volerne il disegno, e'l conto della spesa. E hauendo per commodità degl' insermi, e degli studenti, principiato di pianta vn assai buona fabrica; la tirò auanti, e la compì; e quel giorno stesso che vennero gli operari per ester pagati; mandò il Signore, tutto inaspettatamente, dalle mani degli amoreuoli più di quello bastaua per so
3 oriendin. disfare 3. Altrettanto circa il sostentar quei cento non gli mancò

11/11.50c. p. 1.1. di quanto bisognasse pur un di parco. di quanto bisognasse pur vn dinaro; come se per i Suoi non fosse carestia. Intorno a che dicendo il P. Gonzalez; esser questo veramente vn miracolo. Che miracolo? replicò il Santo: Miracolo sarebbe se non fosse così : che al certo è miracolo, che Die manchi, e non soccorra chi confida in lui. Sete voi stato sin questo di ad accorgerui; come al crescere che noi habbiam fatto sempre anco sono cresciuti li sussidi per mantenerci? Attendiamo noi a seruir Dio; e a lui lasciamo il pensier di prouederci. Per me, quando bisognasse, tanto ne accetterci mille, come questi cento: perche a Dio tutto è uno, pronedere a mille, o a cento. Quando moss alcuni anni prima il P. Pietro Codacio, chi era in huona parte il sostegno remporale della Casi; si staua in molta necessità, correndo penuriolo l'anno; e serrandosi per morte di Pao-10 III, in conclaire i Cardinali, che mandauano limosine: consucce ciò non deffidò il Santo d'alimentere sì quelli , c'haueua wa; sì moltrairer di più, che tra pochi giorni riccuette nella. Compagnia; con maraugha de beneuoli, e di quanti erano delle grandi litretrezze di quella casa informati. E pure cessò quetta maraniglia con vna maggiore accaduta in quel tempo. Tomaux

25.4.6.

da S. Gio: Laterano su'i tardi lo spenditore della Cafa il Fratello Giouanni Croce huomodiuoto; esemplice; quando presso al Coliseo l'incontrò vno; che senza dir parola gli pose in mano cen-to scudi d'oro, e disparue; con riempirsi egli di spauento, & arricciarsegli li capelli. Andando poco dopo il medesimo a spendere di mattina pertempo, gli sù mesta nelle mani, ne seppe discer-nere da chi, vna borsa piena, e pesante; dietro a che lo prese vu forte raccapriccio; si che per sospetto del Demonio, che l'ingannasse con fassi danari, se n'entrò nella Chiesa della Minerua poco: distante a raccomandarsi al Signore: ma tutta era moneta d'oro: nuoua; ebuona; can cui si pagarono i debiti. Circa gli stessi giorni nel cercare il P. Polanco non sò quali scritture in vna cassa pou Ha in publico senza serratura, e piena di stracci, ritronò va gruppo discudi d'orobelli, e traboccanti; opportuno riparo alle necessi sità d'all'hora. Mentre stauano i Padri altre volte angustiati, & in bisogno delle cose necessarie, moltispontaneamente andauano, chi ad offerir loro limosine, chi a portar danari, senza nè questi, nè quelli saper nulla dell' vrgente bisogno; tirati bensì da Dio; che continuentioni tanto amorolo: consolaua la siducia, e: soccorreual le indigenze del suo buon Seruo. Auuenne di dare colla campas nella il legno per federe amenta, e non esseria y aboccon, di pane in cala, onde porgette da mangiare a tanti; se in quel punto venir lis mosina di cibo basteuole a tutti. E vn dì, che non v'era nè pane, nè vino, nè legna, Dio prouide d'ognicosa insieme; mentre lasciata inauvertentemente aporta la porta sustica nel riporte vn carro di legna mandate in dono; al ritorno che vi sece il Pottinare strouò alquante some di grano, edi vino: scaricate quini, e lasciate i ; non seppesi mai de chi . Quindi protestana il PoPolanco: Che per mettersi a qualunque impegno di spesa non haurebbe mirato, se hai uesse il modo; ma se gliel comandaua il Padre Ignatio; poiche sidauasi più sù la parola sua, che sopra vn tesoro; se l'hauesse hauuto., E con ragione; peroche S. Ignatio faceua suoi contissolo con Dio; a cui non costa il prouedere più, che il volere. Onde al visitare voa volta il Marchese di Sarria Ambasciator del Rè : Catoli, co al Papa, freddamente accolto dubità, che ciò nascelle dal non valersi del suo fauore; come forse desideraua quel Caualiere per l'affetto suo grande alla Compagnia, e per lo molto che poteut per lei; edisse al Ribadeneira suo compagno: Che N. Signore pià di trantu anni prima gli haueun infegnato, a prendere anco nelle co-Le di Jua servisia entij li mazziocomenienti ; ma non fandar le sua Spe-:11:

speranze in quelli. Che l'haurebbe dichiarato al Signer Ambasciatorez Che sa volena sargli gratia, & essere uno di quei mezzi del dinini sernitio; molto volentieri l'accetterebbe. Ma sapesse; che ne in lui, ne in altra creatura viuente, saluo che in Dio, portà la sua speranza.

E di vero vna delle cose, in cui fra l'altre la grandezza dell'animo suosi dimostraua, era questa sermissima confidenza in Dio: sù la quale intraprendeua tante opere, così malageuoli, e tal volta simate impossibili; risiutaua tutti quei humani appoggi, che scemar gli poteuano il dipendere persettamente da lui; non temeua di qualsiuoglia incontro, che gli mettesse la vita in afflittioni, o la fama in obbrobrio; staua ne pericoli, che borse del continuo, sì tranquillo, escreno, come il cuor succdormisse in seno a Dio s non faceua conto di moneta; poiche se ben era nel desiderio, e realmente in effetto pouerissimo, era nel considere in Dio ricchissimo; si che per vedersi mancar di tutto non lasciaua di riceuer chiunque sosse buono, e venisse das Signor chiamato; e di metter mano ad ogni affare di gran gloria della Maestà sua. Questo voleua dire con quelle parole d'vna lettera, che strisse ai Signor Pietro Contarini: Noi sinoued hore per board del signore ce ta passame felicemente; e ogni di più conofciamo per proma la verità di quel detto : Nihil habentes & & omnia possidentes .: Dico quell'Omnie; che Christo Nostro Signore promise d'aggiungere a coloro; che prima d'ogni cosa serceno il Regno di Dio. Che se a chi serca in primo luogo il Regno di Dio, , ogni cosa niene in agginnta : come mat putte essere; che manchi viente la chi von versa, e von pretende altro, che il Regno di Dlo El al chi mon bà la benedittione sua de rore Cali, & de pingnestine terra e ma tutta ; a sola de rore Calit a chi non tivan divisit it enore alle cose terrene, e alle celesti : ma amendue gli octbometse., or affissa solamente nel Cielo?

Era punessetto della considenza, e del suo gran cuore: Ch'escendo così debilitato, premuto da infermità, e necessitoso d'hauer presso di se persone di vaglia per i molti, & ardui negotij, che tutto di gli si osseriuano in sondar, e reggere la Compagnia, e in compiacere a Prencipi, e Rè; non si guardaua dal prinarsi dogni aiuto; se lo conosceua ispediente al servitio Divino, senza badare a se, o al suo sollieuo; restando solo bene spesso con tutto il canico; inviati quà, e là quei Padri, de quali vnicamente poteua prevalersi, & aiutarsi. Ciò faceva colla sua nobile generosità vna liga mirabile: Comunque povero si vedesse, non sece mai lite.

ad

adalcuno per cosa temporale; volendo più tosto cedere il suo, che mostrare scontentezza per quello; che gli mancaua. E sù sentito a dire: Che oltre ad vn atto di christiana magnificenza, due gran beni si guadaguano; l'vno spirituale della carità, che vale più d'+ vna montagna d'oro; l'altro temporale; mentre Dio si sà inanzi a pagar doppiamente quello, che a suo conto si lascia. Nè soffriua. tra Suoi disserenze tali; e perche due Rettori misero in disputa vn interesse de loro Collegi, e non finiuano d'accordarsi; ordinò, che cambiassero gouerno, & vno passasse superiore al Collegio dell' altro. Consessossi molti anni seco Madama Margherita d'Austria figlia di Carlo V; che spesso mandauagli ducento, e trecento scudi per farne limosina; & egli ben sapeua essere intentione di lei, che di quel danaro anco tutto si serusse in beneficio de Suoi, e rimedio alle domestiche necessità: non s'indusse però giamai a valersi d'un quattrino; ma spartiualo fra luoghi pij con sedeltà; e ne teneua minutamente i conti. Nè solo era limosiniere dell'altrui, che poteuz far suo; ma di quel poco, che al necessario sostentamento della Ca-sa facea bisogno, volentieri alle miserie degli altri soccorreua più ponero egli di loro.

Appariua pure quest animo suo heroico nel superar le difficoltà, che gli si presentassero auanti. Accadeua, che stando in letto per malathia, sorgesse alcun improviso travaglio; a vincere il quale bisognaua il suo valore, virtù, e prudenza: e come se il corpo al su volere obedisse, ricouerana le sorze tosto, & era sano. E que sto si vedeua così chiaro da sutri i Suoi; che quando stana granemente ammalato, preganano Dio a mandar qualche negotio scabroso; per hauere in questo modo suor di letto, e subito in sorze il Padre loro. Et era voce comune: Che all'hora stava egli meglio, quando baueua più da sare. Il che degnamente spiegato sù dal P. Mironi suo intimo conoscente in questa nota lasciatane: Il nostro Padre Ignatio bebbe gran talenti di natura; e cuore di grandi spiriti ; li quali maneggiati dalla gratia di Dio, che in lui era , il fecero maggiormente persetto. Altro che gran cose di sernitio dinino non intraprese, e tutte le operationi sue spirauano servore. Hauendo per fare una pace a viaggiar su'l fine dell' autuano sino ad Aluito, Castello del Regno di Napoli, dirottissimamente pioneua., onde per esser egli conualescente ; sospettò i P. Polanco; che gliene venisse dannos e pregollo di rimetrere a tempo più sopportabile quell'andata il Santo all'horar sono, disse prema anni, che per ateidente sopraggiunte non bie tralespiate mai , ne differits cose , s.ba-

uessi per servitio di Dio intrapresa. e senza cutar pioggia, o vento parti. Erasi portato a casa d'vn Cardinale per parlargli; e poiche nen si trouaua commodità d'vdienza, stette quattordici hore continue patientemente aspettando, senza d'hauer gustato cos'alcuna, per non perdere l'occasione di trattar quanto hauea frà le mani. Patiua dolori acerbissimi di denti; vna volta in particolare su il dolor sì crudo, e sì lungo, che mossone a pietà il P. Natale dopo alquanti giorni condusse il Cerusico; da cui se gliene trasse vno di grandi, e salde radici non senza tormento forte del Santo; il qual sempre stette immobile come statoa, e tranquillissimo. Sen, do trauagliato così spesso da suoi dolori di stomaço, che lo riduceuano a termini di morte, non daua segno di pusillanimità; ne si vdiua mai querela, o gemito da lui; ma era sempre nel sembiante allegro, e piaceuole nel ragionamento. All'auuiso della dura contradittione, che alla Compagnia faceua il Siliceo Arciuescouo di Toledo, con lieto volto disse: Hauere per assai buone nuona qualla persecutione, perche nata seuza cotpa della Compagnia. & esser enidente segno, ch'il Signore. volena sernirsi d'essa in quel paese; imperoche auuenina cost per tutto, che don' era stata perseguitata più, arrecana maggior frutto: e che stando vecchio l'Arcinescono, e gionane la Compagnia, ella era naturalmente per viuere sopra di lui. Di fatto morì tosto l'Arciuescouo; la Compagnia su chiamata in Toledo; e la prima casa, che si diede a Padri per habitare, sù quella stessa, ch' il medesimo Arciuescouo per tutt'altro vso hauea fabricato. Somigliante giudicio fece del Collegio di Saragozza, e del molto bene, ch' era per fare in quella Città la Compagnia, quando seppe la furiosa tempesta contro solleuatale colà; e ne mo-Arò particolar contento: nè il successo sù diuerso dalla speranza. In opposito, hauendo nel 1554 letto vna moltitudine di lettere inuiategli da paesi vicini, e lontani; disse di star molto in dubbio, se dalla Compagnia si procedesse intieramente bene per tutto nel serui tio di Dio; e ciò perche gliene veniuano da ogni parte nuoue di prosperi progressi.

Diquesta gran costanza erano tre le cagioni: Prima il pensare alle cose attentamente, con maturità, e senza passione. Poi farui sopra lunghe orationi, e spargere molte lagrime, per ottener lume dal Cielo: se era più volte così certificato della volontà divina; che nulla bastato sarebbe a rimouerlo. Finalmente chieder consiglio a chi poteua darlo in quella sorte di facenda, o per isperienza, o per visicio: e poscia determinare. Onde risoluendo le cose

cose tanto circospetto; le principiana, e le promoueua con fortez-za; e con pari felicità le terminana. Così sermo si mostrò nello sturbare al P. Francesco Borgia il Cappello promesso dal Pontesice a Carlo V: sopra di che prima del negotiar co'l Papa, e cò i Cardinali, trattò per tre giorni alle strette con Dio; e secelo sare a Suoi con Messe, orationi, e penitenze, per ottener lume dalla Maestà Sua: ene riportò chiarezza tale del voler Diuino, chedisse: Quando ben si vedesse tutto il Mondo ginocchione auanti, non baurebbe cessato di contraporsi, come gli fosse possibile, all' entrare di tal dignità nella Compagnia. Soggiungeua nondimeno: Cheauuenendo altrimenti per volontà del Rapa; sarebbe rimasto con tutta pace nell' animo, come se banuto mai non banesse in ciò contravietà di giudicio. Mentre Paolo IV; che amaua singolarmente il P. Lainez, staua risoluto di promouerlo al Cardinalato, disse il Santo: Che se fosse ciò seguito, n' haurebbe fatto romor tale; che tutto il Mondo intendesse, come accetti la Compagnia le dignità. Per distornare i Vescouadi hora di Trieste, hora di Vienna, voluti dal Rè de Romani al P. Iaio, e al P. Canisio, parlò a Papi 5, alla maggior parte de Cardinali (e nel caso del Iaio non lascio 5 Paolo III. o Cardinale, tolto que'l'vno, che douea proporre il negotio, e vn altro, che rinonciata vna Mitra, l'hauea poi riuoluta; con cui egli non si abboccasse, acciòche ripugnassero.) impetrò dilatione alle proposte in Concistoro; distolse finalmente da quel pensiero quando il Rè, quando il Pontesice. Nè con minor costanza si giva Lettera portò in altri casi di Mitre, o di Cappelli voluti dare a Suoi. E hauen- a Ferdin. Rè de do Giulio III. per le speranze di riunire alla Romana Chiesa l'Im-Rom. si vede in perio dell'Ethiopia conceduto risolutamente al Rè di Portogallo 2013/40134per quell'apostolica spéditione vn Patriarca, e due Vescoui tolti dalla Compagnia, il Santo a perpetua memoria dell'essersi oppo-Ro con ogni sforzo, lo notò nelle Dichiarationi della decima parte delle Constitutioni. Ancorche non temesse tanto da tal sorte di prelature; c'haueano seco di fatica molto più, che d'honore; nè godeuano altre rendite, che disagi, e rischi di morte. Parue poi bene ad Ignatio, cher isedesse in Goa vn Commissario Apostolico ? a fine di visitare il Patriarca, d'osseruarne il gouerno, e tener- ? Hanea destilo all' obedienza, & alla fede vnito della Sede di Pietro: & hauen- quell' huomo do il Rè ordinato al suo Ambasciatore in Roma d'intendersela. Meranique por Barsopra questo negotio con Ignatio, e portare al Pontesice quanto vea lui paruto fosse; tale sù l'amor del Santo all' impresa dell'Ethiopia, e la sua costanza tale; che scorgendo lento all'vdienze del Papa. & all'

meraniglioso, il

& all'esecutione degli ordini regij, l'Ambasciatore; mandò per tre mesiogni terzo giorno il P.Gonzalez a sollecitarlo; si che tornando quel Padre colla detta frequenza, li Cortigiani al vederlo diceuano per prouerbio: Viene la terzana del Signor Ambasciatore.

net Capo 29h

A suo luogo si prouerà 7, come non si troua espressione di corrispondenza, e d'amore possibile a praticarsi cò i Benesattori della Compagnia, ch'egli, anco non richiesto, per talento del nobile animo suo non vsasse: nulladimeno quando Hercole II. Duca di Ferrara cercò d'hauere in Corte vno de Suoi per alleuare con pietà, e con Lettere il Prencipe Luigi suo figlio, e poi Cardinale, concede a tal effetto il P. Giouanui Pelletario con patto, ch'il Padre habitasse in Collegio, & alla comune osseruanza; nè per aggradire a quel Duca; che pur egli stesso riconosceua per benefattore della Compagnia oltre ad ogn'altro. Prencipe d'Italia, vollé nuocere con pericoloso esempio alla religiosa disciplina: dando que-sto notabile documento di costanza nel mantenere la conveniente integrità della vita regolare; il pregiudicio della quale non sarebbe gratitudine virtuosa, nè amore ben ordinato, ma debolezza, e rispetto vitioso. Fece pur quiui somigliante cosa con Maria Fras-Soni Vedoua di Lanfranco del Gesso Rettore di quell' Università, e poi Amministrator Generale de beni del Duca. Questa, delicatz di coscienza, e timorosa o d'errare, o di non bastantemente spiegarsi, e per auidità di sempre nuoui ammaestramenti, trouandossi quasti del continuo inferma, voleuz ogni giorno in casa il P. Pelletario suo Confessore; ne poteua egli schermirsi quanto sarebbeconuenuto. Lo seppe il Santo; e non ostante, ch'ella del suo hauelle sondato quel Collegio; sosse per tenerezza, e sermezza d'amore madre verso la Compagnia : e però da lui medesimo amata,. & apprezzata; restrinse con tutto ciò quell' andar quotidiano a due sole volte la settimana: e chiamato; e co'l compagno presente, che li vedesse: nè già questo perche sospettasse punto della virtù del Pelletario, e dell'ottima intentione di quella pia Signora; Pronidentes ma per essere necessaria una tal cautela, e moderatione 3: onde wram Dee, sed volle venire auuisato, se il tutto si eseguiua puntualmente. Ito 2 minibut, a. Cor. B. visitare il Dottor Girolamo Arzè infermo, e compie parole consolatolo; questi gli porse dentro vn saccioletto ducento scudi per tante Messe in suffragio dell'anima sua dopo morte: ricusò costantemente quella moneta S. Ignatio; ne vi su modo, che la volesse mai accettare; per hauer, diceua, imparato a costo altruit guardarsi da tali conuentioni; non volersi obligar più di quello; che la-

Tapea certo poter mantenere.lodò l'amico tanta sua lealtà, e disinte. resse, mandandogli poscia quella somma liberamente a casa: nè si la-sciò vincere di cortessa il Santo, facendo celebrare per lui molte più Messe. Così gli accadde con vna diuota Matrona di Parigi; c' hauea lasciato alla Compagnia vn capitale per fondarui entrata ferma con obligo d'alcune Messe ogn'anno per lei, e per sua casa. Il bisogno della Compagnia, principalmente nella Francia, era gtandissimo; nè per tutto questo volle quel beneficio con tal patto: e la Gentildonna il leuò. Professauasi obligatissimo ad Isabella Roselli; c'hauendo gustato del suo spirito, dopo molti anni da Barcellona con altre due Signore ando a Roma per desiderio di riuederlo, e d'essere da lui gouernata in vn Monasterio; che disegnaua fondaresotto cura de Padri; e n'haueua già cauato Breue dal Papa. Come gli su dauanti: Chi v' bà condotto quà ? le disse. & ella: Iddio, e Vei, Padre. l'esortò egli a tornar tosto alla patria; e se bramaua seruir Dio in più persetto stato, si sacesse Monaca: ma no'l sarebbesotto la Compagnia; co'l cui instituto, & occupationi di maggior importanza, e per altri accidenti facili a venire, non fi confă il reggere donne in claulura, e sotto l'obedienza di essa. Në può dirfi quanto disturbo, & occupatione gli diede il breue gouer. ? Con un abro no di quelle poche. onde su dal Papa; e fatto annullare il Breue?, sono il seccio. le rimandò in Ispagna : e la Roselli si monacò; su Abbadella ; e 1547. morì con opinione di santità. Scrisse in oltre a Suoi constitutione in contrario: e per assicurarla meglio n'shebbe dal Pontesice vn Bre- embre, 1540.

ue apposta "". E su tanto sorte in custodire la prudentissima legge; che non solo fece lasciar, subito che lo seppe, in Vagliadolid il cariço d'un Monasterio preso per mera importunità, e lagrime di qualificate Gentildonne; e per preghiere di personaggi grandi : Ma fa-cendogli molta instanza il Duca di Ferrara, perche dalla Compa-guia si pigliasse cura d'vn Monasterio fabricato iui da Madama sua Madre; per quanto gli premesse mostrarsi grato, e seruir quel si gran Prencipe, non v'acconsentì. Nè guardò a rinonciare un Collegio in Verona; che proferiua, e pregaua di piantarui quel suo riverentissimo amico, e intrinseco non meno di sui, che della Compaguia, il Vescouo Luigi Lippomani; e ciò solamente, perche a Padri addossar volcua il gouerno di tutte le Religiose. Così sermo stana in custodir l'Instituto, e'l suo primo vigore. Di tal costanza consapeuole il Cardinal di Carpi; se veniua ricercato di far mutare alcuna simile risolutione al Santo, rispondeua: Egli bà sitto il sbiodo; son v'è che sperare: appunto come l'Imperator Theodosio a Ruffi-

en apiramente. a Ruffino, della costanza di S. Ambrogio \*\* . e Giulio III. confi-4 ad ann. 390. gliaua etiam gran Prencipi a non prenderla con Ignatio nelle cose spettanti al seruitio di Dio.

## C A P O XXVII.

Dell'angelica sua Castità, e Modestia, singolarmente negli occhi, e: nella lingua; & insteme dell' Efficacità de suoi sguardi, e delle parole sue.

A Ngelica su per certo la Castità di S. Ignatio, e dono conue-niente alla Madre de Vergini, da cui la riceuette, quando gli cambio il cuore con dargliene vno celeste; onde non prouò di laido mai più nè mouimento, nè inuolontaria rappresentatione. Cosa mirabile in vn suo pari, bilioso, seruido, auuezzo all otiodella Corte da giouinetto, e della guerra; mentre innocenti, ri-tirati, e santi huomini per superar l'importune tentationi della propria carne furono costretti a seruirsi delle ortiche, delle neui, e delle spine. Fu in somma tanto excellente la di lui Castità, che grauissime persone deposero ne processi con giuramento à d'esse ... Rate più volte da impure tentationi liberate con solo mirarla im faca oia. Poiche gli fioriua su'l volto vna celeste honestà; e spiccaua fingolarmente negli occhi, benche gli hauesse viuacissimi; come lo notô in Padoua vn Demonio appunto di quei, c'hanno con gran muggiti gridato: Ignativessessers il maggior nemice di quanti babbiano ma gli baominici hora quel Demonio descriuendolo, mentre ancor era vino, sin presenza del P. Lainez, per bocca d'un Soldato italiano spiritato; che non l'hauea mai veduto, nè sorse vdito nominare: Egli è vac. spaguoletto, diste, basso alquente de person na, offeso d'una gambs, e allegrissimo d'occhi. E veramente haucua vn guardaresì giuliuo, e confortatiuo; ch' era bastante a rallegrare sconsolati, e malinconici. Mondimeno, quando non miraua in Cielo, soleua tener gli occhi così chini; che pareuano morti : e non ostante il raro suo dono di castità li custodiua in modo, che non guardo mai donna in viso benche spirituale, odi spiritualicose gli ragionasse. E questa era vna parte di quella Modestia, che 1 In price 84 sempre in tutta lui rilusse; da Gio: Antonio Viperano Vescouo di Musin. Pro ca. Giouenaccio stato suo famigliare testificata con giuramento per eic. 10.1.0)usc.3. Modestia Diuina; in ogni atto, in ogni passo, e moto della persoma, in ogni alzar di voce, di mano, in tutta l'esterior sua com-

#.285.

en bei den

posi-

positione regolatissima: si che poterono i Giudici Apostolici publicar quella sentenza d'ogni panegirico maggiore: Ignatio essere stato di tanta modestia, & aggiustatezza; che senza ragioneuole motino non alzaua vn occhio, non daua vn passo, non giraua vna mano 2. Ignatium adeo suisse compositum; pt nec manum, nec o- 2 net somm. de culum, membrumue aliud sine causa, & ratione moueret. E vni Relat. Consistore uersalmente il modo suo di ragionare, di conuersare, insin di 20215. mangiare, sù sempre sì composto, e assestato, che questo solo (e n'è testimonio di veduta il P. Gonzalez 3) bastò a tirar molti nella Compagnia; così tirò li PP. Natale, Madrid, e diuersi, non con altre persuasioni, che dell'inarriuabile sua modestia, e compostezza nel parlar, e mangiar con loro 4.

4 Lancic, to. 13

Di quelta virtù egli fece vn bel ritratto copiando se stesso, e for- opusc.4.11.64 mandone per esemplare altrui le Regole; che intitolò della Mode-Ria: e contengono le maniere d'vn costumato, e religioso portamento, necessario a chi conuersa co'l prossimo, per non offenderlo, e per edificarlo in ordine al condurlo a Dio. Nè altro Fondatordi Religione, da Ignatio in fuori, hà scritto regole della modestia 5. 5 P. Rhi, Par, E queste assai lagrime gli costarono, e più di sette volte vi sece so-1.7.6.4. pra oratione; si com egli disse notando la trascuratezza d' vn Ministro in procurarne l'osseruanza, quasi fossero cose leggieri. Ma. Dio mostrò in qual conto douessero tenersi, quando promulgandole il P. Lainez sa prima volta con farui vn ragionamento intorno, & assistendoui d'ordine del Santo tutti di casa etiandio quei che v'erano de primi Padri, a mezzo il sermone s'vdi vn fracasso spauentoso con iscuotersi l'habitatione per l'improuiso rouinar d'vngran tetto; sotto cui quella medesima hora, che su immediatamente dopo mangiare, soleuano raccorsi a parlare alcuna cosa di-1 uota: e benedirono Iddio per hauerli campati da morte in gratia di dette regole; acciòche intendessero, ch'erano grate a sua Diuina Maestà, e care parimenti esser doueuano a loro. E lo voleua il Santo, con esiggerne da Suoi l'esecutione in casa, e suori, particolarmente nel silentio, anco per la strada, nella moderatezza dell'andare, nel decente portamento, e quiete dellemani; e gli adocchiaua eglistesso da vn pesto, sacendo puni e chi mancasse 6. Ad vno andatogli co'i mantello in dosso per chiede opuse. 13. 196. re d'vscir di casa, ordinò il deporre in camera il mantello, e così is. tornare per la licenza?. S'inuiaua vn'altro nel Collegio Romano, 7 Lancie. 10.10. alla porta con s'una spalla il mantello piegato; lo rimandò alla ca- \*\*\*\* 173mera, perchequiui si ponesseil mantello intorno, e cosi vscisse 8. e 1614, 11.258,

Era

Era il suo caminare con sommo decoro; e andando in publico portaua il mantello tutto pendente verso terra, ma raccolto dauanti, e chiuso in modo, chenè le braccia si sporgeuano suori, nè se gli vedeuano le mani?. Vestiua poueramente, ma con decenza, e mondezza; vsando cintola di materia vile, non molto larga, nè 10 1866. Ross. raddoppiata 10. E s'hà per antica memoria, che si come alla pouertà o nella persona, o nella stanza sua non si poteua aggiugnere, così nè anço alla nettezza, e pulitezza; e questa lodaua ne vecchi, quasi argomento d'vn interno ben aggiustato; con amar ne giouani più tosto vn certo disprezzo: non che soffiisse di vederli sordidi, escomposti; manon gli piaceua quel rassertarsi, che sà d'artificio, e di vanità. E chi direbbe; che anche Cittadino del Cielo esiggesse da suoi Figliuoli pellegrini sulla terra l'osseruanza delle sudette regole di Modestia? Al P. Antonio Ruiz de Montoias: che nella Spagna fù libero d'vna infermità colla comparsa di N. Donna, e di S. Ignatio; stando poi nell'Indie con sebre ardente, apparue Christo; il quale benignamente raccomandò a S. Ignatio, c'hauea condotto seco, di consolare quel suo figliuolo. E perche il P. Antonio staua scoperto in parte vn piede contro la regola di S.Ignatio della modestia; il Santo con additar l'infermo rispose : O Signore, cotesto è egli della vostra Compagnia? riprendendo poscia Franc. Larque, il Padre di quel giacere scoperto alcun poco in letto 11.

in Vita impres-

April.

Dall osseruar le dette Regole, massimamente nell'esemplar viuo Ann. dier. del Santo, e nelle di lui maniere, presero i Suoi vna sì gran medestia nell andar, & in ogni portamento; che douunque comparissero, da questo si conosceuano essere della Compagnia. Onde venendo riferito al Santo, che i maligni una tal modellia interpretauano fintione d'hipocrissa: Piaccia, disse, a Dio, che questa bipecrisia cresca ogni di fra noi. E aggiunse: 10 nella Compagnia non conosco altri bipocriti, che questi due: e accennà i PP. Salmeron, e Bobadiglia ini presenti, huomini di maggior virtù, che apparenza, & hipocriti al rouerscio. E poiche tra quelle Regole ve ne sono sopra la modestia degli occhi, partendo il P. Olivier Manareo dal gouerno del Collegio Romano a quel di Loreto, in licentiaisi dal Santo, con pensiero di non hauer più a vederlo, gundollo fisso in volto per dinotione; all'hora egli, a fine di non Mortificarlo in publico, tacque; l'abbracciò, e lasciò partire: ma dir gli fece dal P. Polanco: Che per hauergli fissato gli occhi sopra, Le lam nasse ogni giorno intorno al mirar fissamente persona, che son doueste, con recitar dopo tal esame vn pater, & aue; auw-. Sando

sando per ogni volta che scriueua; il che non era manco d'ogni settimana in quei di ; se hauesse satto la penitenza; nella quale du la Lancie. rettitudine; che instrutto per trenta giorni cò gli Esercitis dal P. Euerardo Mercuriano in Parigi; mentre cogitabondo sopra l'eleggere stato di vita chiedeua lume da Dio; vdi più vokequesta voce: Hie bone es; bie mane »bi es. Stai bene oue sei; non ti partire 13. stratius in Me-Seppe d'vn Padre graue, come hauea fattocarezze a Giacomo nol. Croci, figliuolo all'hora d' vndeci anni, gratioso di faccia, e di mor. 28. Non. tratto; con mettergli sul capo la mano, e lisciargi'i capelli: e temendo, che prendessero elempio i Suoi a far lo stesso, lasciò regola: Cheniuno toccasse altri, nè anco per giuoco; eccetto abbracciandosi nell'andare, o venir di lontano 14. E l'istesso Croci histilitatione già vecchio, e Assistente d'Italia, raccontaua; che costumando il suo pedagogo condurlo sempre le feste a baciar la mano al Santo: doue questi non mancaua mai di fargli buona ciera, e cortesia; perche vna volta era ssoggiatamente attillato, e con cordellina incarnata cucita interno del collare a lattughe; come le non. l'hauesse vedutò passò auanti, con dimandare al Prete: cosa fosse di Giacomino? Dal che fatto accorto ritornò più modestamente adorno; e'l Santo lo riceuette di buon occhio, e si lasciò baciar la mano 13.

Diceua essere di vergogna, e di poca edificatione, se i Religiosi anco in propria casa parlassero con voce alta; e premeua molto in ciò, sino a deputar due con autorità di correggere chi de Suoi mancasse 16. Tra segnali d'una Casa, o Collegio della Compa- in P. Gonzalez gnia ben disciplinato daua la porta chiusa: l'essere ogni cosa spazzata, netta, e a suo luogo (e voleua; e poselo nelle regole, che diede ad osseruare sinche formaua le Constitutioni; d'onde poi cauò il General Mercuriano in gran parte quelle, che chiamano Comuni, e le particolari proprie d'alcuni vifici: Che ogni mattina si spazzasse la camera da ciascuno, se in lettura, o inaltro carico d'importanza non s'occupaua; e che i luoghi publici si spaz-zassero a buon hora, o di sera, i lunedì, mercordì, e venerdì 17. 17 Lancie. 10.1. E augerte il P. Olivier sudetto, come il Santo in persona visitava epoliciani apolici. spesso le camere mirando, se tutto era mondo, e pulito, i letti rezm.5 1.2. rassettati, a suo luogo i libri; che in somma non apparisse cosa da ossendere gli occhi 18,) per terzo aggiungena l'ossernanza del si-18 Lancie. & lentio; e quando conueniua parlare, o in tempo di ricreatione, il non lentirsi strepiti, non fauoleggiamenti, non voci ake souerchio,

15 lbideme

re cornel. a lap. non risate; che se giugneuasi a ridere, il riso non s'vdisse ... Et in c.30. Isa n.15 egli proprio, se vdiua vno andar per le scale con troppa fretta, Laucie. 10. is o strepitoso, o sermarsi a discorrere, o alzar la voce; subito Zyraus supra. aperto l'vscio della camera, e chiamato il colpeuole, ne l'am-20 P. Oliner. moniua 20. Et appunto nella moderatione, auuertenza, di Sant' Ignatio; si che il medesimo P. Oliuiero, il quale a lungo praticato l'hauea, e testimoniò le cose di sopra, scrisse ancora questa memoria: Era vno stupore il sentirlo a discorrere; poiche il parlar suo era grane, non affettato, non precipitoso, non vano; ma sodo, efficace, in somma d'un buomo veramente santo. Non si vdiua mai parola vscitagli o impensatamente, o a caso; nè sapeua quella beata bocca proferir cos' alcuna, se non seria, e premeditata: d'onde seguiua, the nissune partisse da lui altrimenti che consolato, ammaestrato, edificato; hor impetrasse quanto pretendena, bor no; peroche haueua il Sant' huomo vua gratia, e talento mirabile di parlare. Da che si conuerti sin alla morte non gli sfuggi cosa di bocca mai, che sapesse d'altrui offesa, o disprezzo; come dare ad alcuno dello sciocco, o del balordo; anzi quando era superiore, douendo riprendere delle sue colpe i sudditi : e facendolo alle volte con tal rigore, che sù scritto da chi l'vdì: Come pareua, ne tremassero i muri: sì aggiustate nondimeno erano, e sì compassate le parole, che nè pure vna fillaba vi si trouaua dettata dall'ira; e parlaua la ragione sola, e'l desiderio del bene di quel priuato, e della publica. osseruanza: così non disse mai a veruno, per inosseruante che fosse: Voi sete vno scomposto, vn pigro, vn disobediente, nè altra voce aspra, o pungitiua. In riferir qualche cosa la rac-contaua puramente, senza confermarla, o amplificarla, o muouere affetti; lasciando agli vditori ponderar le circostanze, cauar le consequenze: colla quale schiettezza libera d' ogn' arte non iscopriua l'inclinatione a questa parte, o a quella; fermandosi però più nelle più graui, haueano le sue parole forza mirabile a persuader quanto voleua. & era detto comune: Cb' egli più abbracciaua in poco, che altri con molto; e che più cose diceua, che parole. Sino ascriuere di lui quelli, che lo conuersarono: Che le sue panole pareuano leggi: così erano pesate, adeguare, così ripiene di sentenze graui. E notò il P. Gonzalez; che occorrendogli raccontare alcuna cosa più volte, vsaua sempre l'ordine medesimo, e le medesime frasi; con essere di sì

gran memoria delle cose, e delle parole importanti; che dopo molti anni le riferiua colle stesse voci formali, e parola per parola, come la prima volta; il che altri de Padri più vecchi osseruarono in

maggior distanza di tempi.

Nel promettere non si allargaua più di quello, che di potere attendere conosceua; e hauendo ad vn Caualiere amico suo dato parola di certa cosa, la quale poi trouò più, che quando la promise, difficile ad eseguirsi, potè dire: Che in vndici, o dodici anni. Pscita non gli era di bocca simil parola; ne banca promesso cosa, di cui douesse pentirsi. Così nell'inuiare a Genoua il Lainez chiamato da quella Republica per fondarui vn Collegio, gli ordinò: Che, delle fatiche della Compagnia in aiuto de prossimi promettesse assai meno di quanto si manterrebbe cò fatti. Saluo che parlando di Dio, s'asteneua da nomi, che chiamano superlatiui, a cagione dell'ingrandirsi con quelli per ordinario le cose più del giusto. Si accommodaua, mentre virtuosamente il potesse, agli assetti, & humori altrui, etiandio in cole minute, come in lodar molto il P. Olaue quando era co'l P. Polanco, e'l P. Polanco in parlare co'l P. Olaue; poiche sapeua tra loro passar gran confidenza. Così a leuare i sospetti, el'ombre, ch'vno hauesse d'vn altro costumaua riserire a quegli tutto il bene di lui detto da questi. Andaua però temperato in lodare; ma era muto affatto nel biasimare, non hauendo mai detto male d'alcuno \*1; nè dato orecchio a chi diceua male, tagliando anzi con singolar destrezza, e garbo tali ragionamenti, nullisunt; qui ex ogni piccola occasione di mormorare. Nel discorrere de fatti al- ex animisentatrui sà rattenutissimo; nè de vitij del prossimo, quantunque publici, e diuolgati per le piazze, fauellaua egli, o permetteua il vel teniter alfauellarne a Suoi; e se per auuentura fosse alcuno entrato in discor-noratar, quia, so di cose tali, benche corressero per bocca di tutti, o le scusaua, o vi dicitur lac. 3 le impiccioliua; o non potendo altro saluaua l'intentione, sagacis. non offendit, bie simo in ritrouar motiui, e fini buoni, per cui poteuano esser fatte: perfettus est onde passarono in prouerbio: Le interpretationi del Padre Ignatio, 973.471.2.40 2. E se altra scusa, o scampo non v'era in attione manischamente. cattiua, produceua la vehemenza della tentatione; con meno di cui altri farebbe anco peggio; e citaua dalla Scrittura: Dominus intuetur cor 22. Dio solo vede il cuore. Nolite ante tempus iudicare 22 2. Reg. 16. Non douete giudicar prima del tempo. o pure Domino suo 13 1.Cor.4. stat, aut cadit\*. Hà patrone; lasciatelo giudicare a lui. Chese in \* nom.14. finegli fosse conuenuto condannare, questo era il più, e tutto il dir luv: lo non baurei satto così. Huomini graui, e d'autorità guar-

BS PARCE, Del tealiquid dicăt; vade in alique terius fama misi quis in verbo

dauasi di fare autori, se mon di cose in figni, e molto verificate nelle qualine dubbio sosse, ne meno sembianza di vanirà. E de Grandi specialmente, de quali ogn'huomo si sa lecito giudicar, e dire, non solo non riprouaua il gouerno, quando anco il publico lo condannasse; ma nè pur diceua quelle cose, che sar poteuano; e sarebbono state infallibilmente prositteuoli; e ciò per non mostrar. li priui o d'auuedimento, se non le conosceuano, o d'equità, se non le praticauano. Vno de Pomefici, sotto a quali visse in Roma, su esoso al publico, che ne sparlaua con libertà; & egli non... desisteua di studiosamente dirne quel tutto potesse in sode conquanti di laici, e d'ecclesiastici n'entravano seco in doglianze. Nè perche il medesimo dasse aperti segni di mal animo verso la Compagnia, permetteua, ch'i Suoine facesserolamento; e ad vn Padre, che partiua per Fiandra, ordinò precisamente, che del genio, e de fatti di quel Pontesice non parlasse altro che bene; soggiungendo quegli di non s'aper come scularlo in alcune cose: Hor dunque, ripiglio il Santo, tacete di questo, e parlate di Papa. Marcello; che su sempre della Compagnia partialissimo. Il P. Girolamo Otelli ministro seruentissimo di Dio, riprendendo in vna predica certa libertà di peccare trascorse a dire: Giache a metterui freno in Roma non valeua l'amor di Dio, nè la tema della dannatione, sarebbe conuenuto al Pontesice porre mano a castighi. Chiamatolo, il Santo gli dimandò: Quanti Pontesici sossero al Mondo? e risposto: Che it solo di Roma: prosegui: Dunque vi fate lecito di nominar dal pulpito persone particolari ; e persono tali? nè solo "nominarle, ma dare al lor gouerna regola; come ne sapeste più voi; o sapendo, aunisar le doneste da luogo si fatto? Ritirateui a pensar dauanti a Dio cesa meritate per veuir colla risposta prima di sera . Tornò confuso, e dolente, gittandosi a piè del Santo suo Padre con presentarglis' vna carta parte di quello, che stimana douerglisi. Ciò sù: andar più giorni per Roma slagellandosi; pellegrinare a piè nudi sino a Gierusalemme; digiunare alquanti anni a pane, & acqua; con di più quanto paresse al Superiore. Ma il Santo sodisfatto di tanta esibitione, altro non gl'impole, che alcune discipline in casa per ammaestramento altrui. Predicando il P. Lainez' in S. Giacomo degli Spagnuoli disse non sò quali parole; che paruero ferire obliquamente certi vitij d'alcuni Principi: e'l Santo, aspettatolo alla porta di casa, gli dimandò: Se volca durar nella Compagnia? Smarrissi egli, non indouinando il motiuo della strana richiesta; erispose: Che in tutt'i modi: all'hora Ignatio lo riprese dell'hauer dato coile sue parole men caute occasione di sospettar,

e di mormorare; onde glimpose vas publica disciplina 34.

Commettendo alcuno de Suoi qualche mancamento, non lo pa-lesana se non a chi haueura da emendardo, e questo con sì gran circospectione, con tanto riguardo al buon nome del colpenole; che se a rimediarlo bastaua che lo sapeste vn solo, a due noi diceua; c'i tutto senza strepito, rumore, o esaggerationi, E taccontò d'essere andato a confessarsi una volta per questo solo, d'hauer discorso con tre Padri del difetto d'vno, per cui rimedio gli parue poi, che due sarebbono bastati; ancorche la cosa sosse tale, che quegli niente d: riputatione perdeua con ciò. Con tal rispetto nelle Dichiarationi delle Constitutioni auuerti li Superiori, che nell' imporre per publici disetti penitenze publiche si specifichi sol quanto seruir può all'edificatione\*. Nel trattar negotij, e nel comune suo conuersare, parlaua poco, e considerato; vdiua patientemente gli altri sin al fine, senza interromperli: non trapassaua d'vno in altro proposito a caso; e se gli conueniua diuertire ad altra materia, ne rendeua prima la ragione a chi era presente. Che se alcuno de Suoi, fauellando seco, inauuertentemente vi cadeua; egli, per farnelo auueduto, staua sopra di se alquanto; e tacendo il miraua. Nè manco attento, e rissessino era nello scrinere; non segnaua parola in carta, che non vi pensasse sopra; e le lettere, che dal Secretario si spediuano a suo nome, non leggeua solo, ma le ponderaua, e puntualissimamente le correggeua. Impiegò tre bore in esaminare ogni sillaba d' vna breue informatione 25 della 35 pide ap. 07.
Compagnia; ch'il P. Olaue scrisse a Dottori stella Sorbona. e no sandin History tando la trascuratezza di certo Padre nello scriuere, disse: 10 spe- 1.1.1.15.11.46. dird questa notte almeno trenta lettere, seuza essenuene alcuna, che più volte non la rilegga; e quelle di mio pugno le trascrinerò due, e tre volte; accidebe non vi siano le cussature, rhe per emenda, p miglioramento vi faccio.

Ma non è facile a credere, come colla modestia somma della sua lingua si vnisse vna somma forza, & efficacia delle sue parole! Questa era tale, che dice vn testimonio giurato . Che bumana se Ribad. in Ph cosa non parena, imperoche piegaua i cuori a quel tutto gli piaces-instincio. se; non colla copia, & eleganza, ma con l'energia, equalità delle cose, che diceua: onde is P.S. Francesco Borgia, huomo della gran sarrità, e prudenza, ch'il Mondo sà; era solito dire: Ch'il Padre Ignitio lequebatur tanquam potestatem babeus: hauendo veramente potestà d'imprimere in altrui ciò, che diceua. E molti hanno testi-

34 Rho, Var. virt.bik.1.4.c.4

.ficato con giuramento: C'haueua gratia d'ottener da quelli, cò queli parlaua, quanto volesse. Mostrauasi questa marauigliosa potestà -non solo in publico; non predicando mai, senza vedersi le lagrime; senza vdirsi li singbiozzi degli astanti; e seguirne segnalate conuersioni: ma in priuato, non pariò quasi mai ad alcuno, da cui non impetrasse l'intento: bauendogli dato, dice il P. Ribadeneira, Nostro Signore questo dono sopranaturale : che con pochessime parole sanaua i cuori delle persone; che pareua, con la mano togliesse loro il travaglio, e di più le radici di quello per sempre; ammolliua, e maneggiaua come cera gl' improteruiti, & ostinati; cangiandoli di modo, che se ne maraniglianano essi medesimi; rendena forti li deboli; sicuri li timorosi; e rasserenana le coscienze. nè ciò tanto cò Suoi, ma con esterni, e con gran Signori, e per-sonaggi; alcuni de quali hauendo sinistra opinione di lui, o disgusto, prouauano tal forza nel suo esprimere le cose, che si rendeuano, e pacificamente se gli soggettauano: come s'è veduto a dietro in più casi. Il Dottor Michele Torres per eccellenza di saper, e di senno scelto fra tutti, e spedito a Roma dall' Academia d'Alcalà, della qual era stato Rettore, per assistere alla lite fra quella, el'-Arciuescouo di Toledo il Cardinal di Tauera, staua sì malamente impressionato d'Ignatio per l'imputationi scritte in Ispagna contra lui da Compagni del Frate Luterano, come nel Capo 14; che nè con vdirne lodi assai dall'Ambasciator Vega, di cui era familiare, nè con replicati vsfici dello stesso, e d'altri voleua pur vederlo, non che parlargli (gran cosa in huomo di coscienza, di giudicio, e di dottrina! caso, che somiglia quello del Cardinal de Cupis nel Capo sudetto: e l'vno, e l'altro chiaro documento de pregiudicij, che cagiona la calunnia, e la detrattione) Finalmente cedette all' importunità degli Amici:ma perche non si potesse mai dire nella Spagna, ch'egli ha uesse trattato con huomo destinato al fuoco per heresia, si pose in habito da campagna, come fosse per fare alcun viaggio, e solo, e di notte si condusse doue il Santo l'attendeua: e con tutto l'hauer si brut-! tamente preoccupato l'animo, e l'andarui di sì mal talento, a pena ... sentì dieci parvie d'Ignatio (così raccontaua dapoi l'istesso Torres) che cambiato nel capo, e nel cuore si buttò a suoi piedi, gli chiese perdono del concetto hauutone; indi si pose nelle sue mani;e fatti di pro-: posito gli Esercitijentrò con modo mirabile nella Compagnia; di cui \* Orlandin. to. fù figlio, e instromento segnalatissemo \* . Shuffiua rabiosamente la Città di Tiuoli contra il Callello di Sant'Angelo poco discosto; e prese l'armi d'ambe le parti, era ineujtabile un gran con flitto.

. .

.1 ; 1

Aitto, e profusion di sangue, senza trouarsi aggiustamento. Andò il Santo a Tiuoli; trattò cò i Capi di quà, e di là, e con sì bella felicità; che all' vn popolo, e all'altro leuò l'armi, e gli odij; e gli accordò con vniuersal sodisfattione in vna costantissima pace <sup>27</sup>. Ricoueratosi nella casa de Padri per farsi Christiano yo Gioua-, orlandin. Hist. ne Giudeo di nome Isaco; sù l'auuicinarsi al tempo del Battesi. soc. p. t.l. a. n. s. mo, su vinto da si siera tentatione di tornare alla sua persidia; che nè ragioni, nè amoreuolezze d'alcuno valeuano a ritenerlo, Seppelo S. Ignatio; e fatta breue oratione ordinò, che gli fosse condotto auanti, furioso com era: e con dirgli queste sole parole: Haco, restate con noi; lo cambio subito, e del tutto: perche placossi; ripigliò la giocondità, e'l proponimento di prima; e su battezzato. A questa d'yn Giudeo segua la vittoria d'yn Heretico, Egli diuelse molti Heretici, principalmente dalla Setta Luterana; mà fù cola notoria, e gloriosa d'vno in Roma, ostinatissimo in e difendere li suoi errori; e arditissimo in seminarli; venuto là di lona tano per farsene maestro. incappò costui nelle mani dell'Inquisitione; doue, perdonandosi a gli anni giouanili, si cercaua di conuertirlo: ma schernendo le persuasioni di tutti, e le minaccie; su per vitima proua consegnato ad Ignatio; che lo raccolse in casa, e tratto con carità; nè molto dopo lo guadagno, e sidusse fino a disdirsi, e condannare in publico i suoi errori, e la sua Setta. Dimandato poscia; come d'inflessibile ch'era, si fosse arreso? rispondeua: Ciò essere stato effetto del sapere, ma più della santità d'It gastio, e di quella sua Casa: discorrendo nel suo cuor, e concludendo: Che se vi sosse vera Fede suor della Chiesa Romana, Die nascosta non l'haurebbe a quelli, che vita menanano tanto innocente. Haueua il Santo lungamente sofferto Pietro Ribadeneira, giouia netto all' hora viuacissimo; ancorche molti per le di lui pueritie lo volessero discacciato: con tutto ciò il Demonio lo trasuoltò in modo; egli mise nel 1543.in si gran dispetto il Santo, che douq prima trattaua seco domesticamente, non patiua pur di mirarlos e cedendo sempre più alla tentatione, determinò di torglisse dagli occhi, e di cafa, e tornare al Mondo. Il Santo Padre, changa dissimulato il tutto, senza mutar verso sui nè il volto, nè le maniere sue dolcissime, seppe ciò; e vedendo vani gli altri mezzi, ricorle a Dio con chiedere in dono quell'anima: e hauntala; e fat, tone certo dal Cielo; il chiamò; e con solo tre, o quattro parole gli penetrò sì dentro al cuore; ch' il meschino, dando in dirottissimo pianto, cominc da gridare: 11 fard, Padre; il fard: CHI tendeua sn.

tendeua degli Esercitij Spirituali; a che non s'era mai ridotto. Est in ona rela-sentino in me, sono parole del Ribadeneira \*\*, tal violenza al cuore; che non pareua sosse in mio potere il sare altrimenti. Negli Esercitij confidò l'anima; e si consessò generalmente co'l Santo; che l'vdi, e spedi con queste voci precise: Pietro, vi prego di non essere ingrato a chi tante gratie v'hà fatto; e tanti doni v'hà dato, quanti n' bauete da Dio. alle quali voci, segue a dire il Ribadencira, gli si aprirono gli occhi; e se gli mutò, e stabilì sì fattamente il cuore; che in 52. anni sentito non hauea minimo moto in contrario. Nel 1551. Baldoino ab Angelo da Liegi a pena entrato nella Compagnia volle tisolutamente vscirne, per amor d' vir suo Nipote rimasto al secolo; e messoglidal Demonio auanti, come barbaramente abbandonato. Prego il Santo per lui; e chiamatolo, dissegli tutto piaceuole: Quando mi diedi a Dio; com voi hora; hebbi vn molestissimo assalto: poiche fra le imagini dell' Vsficiuolo della Madonna, th' ogni di recitano; essendone vna tutta somigliante ad vna mia Cognata; sempre che la vedeuo, mi si de-Stana una gran tenerezza verso i parenti, e la Casa; onde per liberarmi dal Demonio, Rano per tralasciar quella diuotione. Mas considerando, ch'il nemico la vinceua con farmi perdere quel bene; pensai burlarmi di lui; e incollai vua carta sopra l'imagine; toltas la quale da gli occhi, mi si tolse l'altra, ch' ella mi risuegliana. e senza più, l'abbracciò caramente, come soleua in tali occasioni. E in vn subito, dice la depositione giurata del medesimo Baldoino, mi sentij strugger tutto in lagrime; e pronai nel cuore vactal soanità di spirito, e dolcezza d'affetto teleste; the tutto l'umore, che prima: portano a parenti, mi si rinosse in Dio; e in annenire quel mio Nipote mi su come incognito, o straniero. Vno astalito da si grande amarezza, & oppression di cuore, che non trouaua riposo, ricorse in fine al Santo; il quale con dirgli vna parola, e non più; liberollo per sempre da quell'angoscia. Il Ribade-neira sudetto; ancor giouine, sù sorpreso talmente da vano timore, c'hauca paura sin dell'ombra propria; Ignatio con pochissime parole sanollo, e sicuro affatto lo rese in auuenire. Vn Fratello, per nome Gio: Paolo, staua per vn témpo così trauagliato dal Demonio, & afflitto per certo scrupolo da nulla; che nè conotationi, nè con penitenze, nè con vso de SS. Sacramenti, nè con altro, che facesse per suo rimedio, trouaua quiete; onde viueua sì sconsolato, e malinconico; che sembraua la morte: consert alla fine il suo affanno co'l Santo; che con solo due parole, come con

Yna

١٦,

vna mano, gli cauò sin dalla radice tutta quella pena, quanto se non l'hauesse patita mai. Rendeuasi più raro, e mirabile questo dono del Santo; che molti andauano a lui per rimedio; nè però esplicar sapeuano la propria infermità; & egli penetraua nel cuor loro, e palesaua quanto vi sentiuano; con sanarli tutto ad va tempo, il più delle volte raccontando alcuna cosa, o a lui sperimentata; e somigliante al caso loro; e partiuano li-

beri, e cunsolati,

Nè solonelle parole, ma negli sguardi ancora, e ne mouimen-ti muti d'Ignatio hauca posto Dio sorza singolare. Papa Giulio Ill. stato prima, e dapoi sin alla morte assettuosissimo, e tenerissimo del Santo, e della Compagnia; pure nel 1554, ad instigatione d'interessati, e maleuoli, s'alterò forte contro d'ella, persuaso da consigli suoi esser nato vn editto di Carlo V, nella Spagna: Che chiunque possedeua colà beneficio ecclesiastico di residenza, obedisse al decreto del Concilio di Trento: e personalmente risedesse, Il che a parecchi Ecclesiastici Spagnuoli, ch' erano in Roma; sep-pe agrissimo. Arrivò lo sdegno a tale; che tutti della Compagnia erano esclusi da Palazzo; nèviera Personaggio grande, o Cardinale, nè men quel di Carpi, Signor di tanto conto; e Protet-tore, che su l'unico, della Compagnia; il quale ardisse siatar per gl'innocenti; o proporr, e trattar le cose loro. Auuenne in tanto a Ferdinando Ré de Romani loscriuere al Pontesice d'hauere affari secreti, e rileuanti da esporre a Sua Beatitudine per mezzo del P. Maestro Ignatio, a cui gli hauca confidati; e l Papa tecco da Dio lo chiamò subito: mastana egli pericolosamente ammalato, Quanto prima dunque il potè, andato a Palazzo, cagionò marauiglia, e bisbiglioin quanti lo videro; e dimandauano: Come ardisse un huomo in dispetto al Papa farsegli auanti? Ma introdotto, su a pena veduto; ch'il Papa l'accolle con tutta cortesia; nè volle vdirlo inginocchiato; ma parte passeggiando, parte sermo in piedi ad vna finestra, e lo sece coprire. Indi spediti li negotij del Rè, si diede a lodar grandemente la Compagnia; e protestò d'ester chiarito: non hauer ella parte nell'editto di Spagna. promise anco di fondare il Collegio Romano, e assegnarli con Bolla due mila scudi annui, o, quando vacasse, vna Badia; e'l di seguente mandò limosina di cinquecento scudi alla Casa, finalmente nell' accomiatir colla sua benedittione il Santo, chiamato in sua presenza il Mistro di camera; gl'impose: Ch' ogni qual volta venisse il Padre Ignatio, non gli si tenesse portiera; nè gli s' indugiasse l'.

vdienza; con auuisar subito, benche sossero dentro Cardinali negotiando seco. L'istella efficacia sperimentauano giornalmentnella coscienza, e nel cuore i bisognosi di spirituale aiuto in solo
mirarlo; si che collo sguardo scacciaua insino le tentationi, & i pensieri disonesti; onde per vltimo rimedio delle gran battaglie del
senso era consigliato il presentarsi a vista di S. Ignatio. E sà Barcellona, che sù costume de suoi Cittadini assollarsi alle strade, per
le quali passar doueua; e delle donne affacciarsi alle sinestre, o alle

porte, a fine d'eccitarsi a diuotione con vederlo.

Nel trattar poi di cose dell'anima, e di Dio, sù la destrezza, & esticacia sua si rara, e potente, che si troua notato da suoi donne-Rici: Sapersi a pena d'alcuno; che abboccatosi con lui non fosse diueunte migliore. Questo chiamaua modo proprio della Compagnia; quando s'adoperi con circospettione: come faceua egli, che tutto si accendeua di carità verso quei, che dal vitio cauar voleuas opromouerli nella virtù. E per incontrarla con gli huomini del Mondo: poneua l'occhio al temperamento, allo stato, alle dispositioni di ciascuno; introducendosi con ragionar di cose proprie loro; e saggiamente fatsi: Omnibus omnia. indivolgena il discorso ad argomenti dell'anima sublimi, e fruttuosi, trasformando con alchimia celeste in oro qualunque altro metallo di ragionamento: come poi s'era insinuato a parlar di spirito; all'hora sodisfaceua pienamente a se medesimo, e al suo zelo; e s'infocaua tanto di dentro, che a lui si accendena il volto; e'l cuore agli altri. e chiamaua questa maniera: Vn entrar con la loro; & vscir colla sua; cioè con quella di Dio. Nè si può già mettere in dubbio, che questa energia, e gratia non fosse straordinaria, e dinina: poiche non era solo il P. Gonzalez in asserire; di non hauer conosciuto huomo di lui più manieroso, e di trattar più costumato, e nobile; quanto stà bene in vn Religioso, e Santo: nè il P. Polanco era solo in trasecolarsi al veder Sant'Ignatio vgualmente caroad ogni gente, anco di genio diuerlissimo; e sino a quelli, che si mirauano come nemici per assetto nationale, o per guerra, che passasse fra loro Prencipi; onde mentre l'Imperator, e insieme Rè di Spagna staua in discordia, o in armi co'l Rè di Francia; il Santo trattaua confiden temente cò gli Ambasciatori, e cò i Prelati dell'uno, e dell' altro partito; aktrettanto accetto, e caro. Il che, come inserisce bene il P. Polanco, non era essetto d' humano accorgimento; che tant' oltre non arriva la prudenza del Mondo; ma d'yo

d'vn trattar sedelissimo, senz' altra mira, che digiouar nell' anima, e di condurre a Dio. Che se alcuni con visite inutili, o con discorsi otiosi venissero frequentemente a fargli buttare il tempo; vsaua senza preamboli entrar di balzo in ragionamenti diuoti, sopra tutto della Morte, del Giudicio, della bruttezza del peccato, dell' Eternità; con che o partiuano migliorati; o non tornauano a molestarlo. Quando alcuno lo pregaua di fauore per mettersi a vita di Corte; dicena; di non potere introdurlo, saluo che in quella del Rè Cen leste : che se gli auuenisse trouar di meglio; si contentasse insegnarla similmente a lui: se nò; si valesse di quanto egli potena per introduruelo; e farlo come volesse grande. Vsaua però con gli esterni un tratto ritenuto bensi, e graue, quanto bisognasse per non dar loro ardimento di richiederlo d'altri affari, che spettanti al diuin servitio; ma insieme affabile, sincero, e soaue in modo; che obligandoseli, poteua tirarli con facilità, e vnirli con Dio: come poi gli hauesse disposti, non risparmiana d'infernorarli con ragionamenti di spirito. E l'insegnaua egli: che sì fatti colloquij vagliono ad alzar fiamma nell' amor divino: e lo scrisse ad vn Prencipe così "; l'anime fer- se l'anno 1544; uenti, con attizzare il fuoco l' una dell'altra maggiormente sem- "15. April," pre s' infocano, e scambienolmente aunampano: posciache, sendo Dio l'oggetto dell'amore; l'oggetto è infinito; e però non manca mai alla posenza finisa di poter più, e più andare ananti,

## C A P O XXVIII.

Della Mansuetudine sua; della Misericordia, Carità, e Compasifione, che verso tutti haueua, massimamente infermi, tentati, e poueressi.

Ome vna madre si strugge intorno ad vn sigliuolo insermo; e lo accarezza, e serue mille volte più, che quando era sanos così verso i peccatori, lasciò scritto il P. Polanco, baueua Ignatio, e dimostraua vn amore suiscerato; e con essi era tutto cuor, e dolcezza. E sì maniscosto sù ciò; che scriuendogli vn Fratello di S. Francesco Borgia, con richiederlo dell'amicitia sua, dice: Perche Vostra Paternità mi tenga in conto di sigliuolo; non bò veramente tal merito, che degno me ne saccia: o se pur alcuno ne bò; altro per certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è, ebe, o l'essere io fratello del P. Francesco; o l'essere certo non è per certo non

Serge

sere gran peccatore; che di questi due motini stò in dubbio, qual possa maggiormente indure Vostra Paternità ad amarmi. Hor dichi hebbe viscere così tenere, così amorose, non accaderà stendersi a lungo in prouare, ch' egli non rendesse a chi si fosse male per male; non cercasse vendicarsi; o retribuire alcuna cattiua sodisfattione, quando ben senza pericolo, e di leggieri haurebbe potuto; mentre anco perseguitato, & in mille modi oltraggiato, non disse parola di risentimento benche giusto; non diede pur segno d'ani-mo commosso; come nella vita sua lo prouano assassimi, & insoliti casi di tutta imaginabile mansuetudine: ma, se luogo vi su: sudiò di superar le riceunte anche atroci ossele con rileuanti benesicij; onde le vtilità, e i sodisfacimenti, ch' a disamoreuoli compartiua, sossero maggiori de torti, e danni, che n'hauea patito; e terauagliarlo, e l'ingiuriarlo seruisse a trarne prodezze di carità con più amale i più peccatori, e heneficar più i più auuersi, procurando anco la remission del castigo a più faisi, e arrabbiati accusatori suoi, Che in sostanza è l'insegnamento da hisdato al P. Lainez: era que-Ai d'anima si pura, che non soffriua l'ombra di leggier mancamen. to; e vedendo tal hora in casa qualche inosseruanza quasi di niun conto, e scusabile, se ne turbaua per zelo; e ne facea doglianze co'l Santo; il quale di ciò lo riprese; Poiche il concepir tant odio degli altrui difetti genera certa alienatione d'animo da quei tali, e inclina più ad aborrirli per quel male, che a gionar loso per il bene, che amendoli se ne può canare. Vn Religioso, c'hauea fatto seco dell'amico in Roma, toccopoi da inuidia gli si leuò contro; e prosessò capital nemistà; non vergognandosi di vantarsi, e mandarglielo a dire: Che voleua fare abbruciar nella Spagna quanti v'erano della Compagnia da Perpignano sino a Siniglia; gli rispose il Santo, inuiando per il messo medesimo le seguenti parole scritte di man sua: Signore, dite al Padre Frd N; che si com egli dice; she tutti quelli, che si ritroueranno de Nostri da Perpignano sino in Siviglia, li farà bruciare; così io dico, e desidero; ch' egsi, i sutt' i suoi amici, e conoscenti, i quali nou solo si ritronano sra Perpiguano, e Siuiglia, ma in tutto il Mondo, stano accesi, & abbruciati dal fuoco del divino amore; a finche salendo a molta perfettione, segualatissimi siano nella gloria di sua Divina Maestà. Gii direte ancora, che inanzi a Signori Gouernator', e Vicario di Sua-Santità, bora le cose nostre si trattano; e sono per dare la sentenza: però se contro di noi hà cos'alcunas ch' io lo inuito, perche vadaa depurla; e auanti li sopradetti signori Giudici a prouarla: percio-

che molto più goderò, esseudo debitore, di pagar, e patir solo più tosto, che tutti quelli, che si ritroneranno tra Perpignano, e Siniglia, babbiano da essere abbruciati. Di Roma in Santa Mariadella Arada 10. d'Agosto 1546. Così auuertito, e pregato di non tornare, oue faceua del bene assai, ma con pericolo di lasciarui la vita; rispondeua: Misi faccia conoscere, se siaui cosa miglior al Mondo, che il patire per Dio? Quando cominciò a predicar nelle strade, esulle piazze, alcuni della plebe insolente, anco in Roma, gli tirarono tal volta per onta fango, melangoli, e mele guaste: al che non turbauasi punto, nè alteraua il colore, sota voce;ma con heroica tranquillita, nettandosi la faccia, proseguiua il discorso. E poiche per tal effetto di predicare spediua Benedetto Palmia; e Pietro Ribadeneira non ancor Sacerdoti, a Banchi di Roma, ogni scetimana e l'vno, e l'altro; venne vna voltail Bargello cò birri; e con alta voce ordinò al Palmia il tacer, e lo scendere dal pulpito; che spontaneamente fatto haueano per ciò quei di Banchi a proprie spese. Volle obedire il Palmia, protestando di riconoscere nel ministro l'autorità publica: ma solleuatosi tumulto nell'vditorio, e posta mano all'armi; nè si vdendo il Predicatore, che cercaua sedarlo; conuenne a birri prender la fuga. Mandò il Bargello a Sant' Ignatio l'istesso giorno, chi gli chiese perdono del fatto, allegando per iscusa I hauer temuto in si vasto concorso alcun disordine; del quale toccasse a lui dar conto 1. Accettò la sodisfattione il Santo; e'l di segnente sece tornar nell' istesso luogo il Palmia con ordine di 13.11.5. più che v' andasse; piacendogli quei acquisti d'anime; che per quant' è possibile non incontrato disgusto d'alcuno. E cosi non ostante l'inestinguibile sua sete di condur tutti a Christo; ammoniua i Suoi di non far cosa veruna, se non colla buona gratia degli Ordinari, e de Curati: amando meglio di far poco, ma con sicurezza, e pa-ce; che molto, con risico, e sconcerti. Molto meno haurebbe tolerato il darsi motiuo di ragioneuole disgusto ad alcuno, con leuare insino dal trattar col prossimo chi mancasse in ciò, quando altro temperamento non valesse a regolarne il feruor indiscreto. Hauendo nel 1554. Roberto Croi Vescouo di Cambrai, senza minima occasione data da Padri, intimato per tutta la sua Diocesi, che non si permettesse loroil predicare, o amministrar Sacramenti: seppelo il Santo; e contutta quiete auuisò i Suoi (e lo faceua sempre in iomiglianti casi) a contenersi modestissimamente, nè fixtare contro il Vescouo; molto meno sostener la ragion loro, come poteua-

#.6.6 1.14 #.49 Lancicins to.3. 9,13,7,361,

2 orland. 1.13. no colli Diplomi Apostolici . Parimenti all'Arcivescouo di Toledo, D. Giouanni Siliceo; riuocati c'hebbe gli editti; e quietata quell'ingiustissima, ostinata, e gran persecutione, c'hauea mos-socontra la Compagnia; il Santo scrisse lettera d'officiosità; par-te scusando il già satto da lui come per buon zelo; parte ricono-scendo quasi benesicij le vitime dimostrationi, ancorche spremute a sorza degli ordini del Real Consiglio, e delle rigorose ammoni-tioni di Papa Giulio III. il quale prima di spedirsi le lettere; ch' eranoscritte dal Cardinal Bernardino Massei suo Secretario, volle rederse: pè ostante che contenessero lodi grandi, a magnische vederle; nè ostante che contenessero lodi grandi, e magnifiche della Compagnia, vi fece aggiugnere: Che la Compagnia in tut-4 Orland, l. 11. to il Christianesimo era amata, stimata, e accarezzata 3. Esibi an-Ribaden. in co all' Arciuescouo, per più placarlo, di non ammettere alcuno colà contra sua voglia nella Compagnia; e che questa senza suo

P. 37.05. Pisa,1.4. 6 5.

4 Orland I 11. #.68.1.15.#.53. Lancic. to, 1. 070/4.3.N.135.

5 Vide ap. Or-P [ape alibi.

6 Orland. I. to. 3-45 A

beneplacito non vserebbe de priuilegi. Perche diceua: Li priuilegi adoperarsi viilmente in attendere all' anime; quando si contenta il Pastore, che s' aiutino : & essendo conceduti dalla S. Sede per più facilmente aiutarle; se con vsarli non s' babbia questo intento. anzi più tosto s'impedisca, stante l'opporfi del Prelato ; essere ispediente non seruirsene ?. In:conformità di ciò riprese il P. Michele Ochioia di Nauarra, per hauer parso, trattare alquanto ardentemente co'l Vicario di Tiuoli; a cui daua fastidio, che quei della Compagnia esercitassero i propri ministeri: non perche il Padre non hauesse ragione; o non sosse caro al Santo; il quale amaualo assai per la bontà rata, je per la gratia datagli da Dio di 18 Pide ap. 0r. rendere agl' infermi la sanità: 5:: ma perche voleua; che tutt'i Suoi; anco nel mantenere il ius, e divitti dell'Ordine si portassero con humiltà, e mansuetudine sino voi Vicarij . Similmente ripro-uò come inconsiderato il zelo del P. Adriano Adriani; che per Laucle. se. 1. consolar due giouani students, da quali si bramaua la Compagnia, Trois diede occasione al riuolgersi contro lei tutto Louanio. E di certi seruidi, ma non prudenti; che per sare vn bene danno dicapo in assai mali, contrastando, rompendo la pace, prendendo le cose a punta, mettendole in lite, alienando spesso dalla Religione coloro, la cui beneuolenza, e fauore troppo è necessario per operar liberamente in seruitio di Dio; di si fatti diceua: Che subricano con vna mano; e distruggono con l'altra. E come giudicaua esser meglio per se acquistare un sol grado di ben sieuro, che non mille con pericolo della salute: così circa gli altri preponeua vn ben piccolo con buon esempio, equiete, ad ogni bene con romori, scan-

scandali. Sapeua egli esser lecito, e tal volta necessario il disende-re le ragioni, e le buone operationi dell'Instituto: poiche nondi-meno s'incorre pericolo d'irritar maggiormente gli animi, e d'entrare in impegni da vna parte, o dall'altra; per tanto pregato da Suoi a consentir loro il difendere con iscritture, c'hauean composte, la Compagnia horribilmente calunniata nella Spagna, & altroue, sopra tutto in Francia colla censura della Sorbona, dan- , vide Orland. nandola, perche non conosciuta (come disse in iscusa della Sorbo- 1.15.11.45.
na, e in difesa della Compagnia, l'istesso Henrico IV. 3) non sece polis. Philippi mai loro licenza di publicarle; rispondendo con gran serenità: Io Honorij.
Possio ricordarui bora, Fratelli, quello, che disse il Signore a suoi Apparatu. Discepoli nel dipartirsi da loro: Pacem relinquo vobis; pacem meam, 1000,14, do vobis? Il medesimo dico a voi. Non si bà da scriuere, o sar cosa; d'onde possa nascere amarezza, o rancore. Ne vi conturbi l': autorità di quei Theologi; poiche se ben'è grande; non però potrà preualere contra la verità; la quale può ben' essere combattuta, ma non oppressa. Quando bisognasse ( che spero in Dio non sarà ) cureremo questa serita più soauemente, Ilche sù, ordinare a Suoi sparsi per diuersi luoghi del Mondo, che richiedessero da Prencipi, Prelati, Magistrati, Città, e Academie, oue si trouauano, sedi publiche della vita, dottrina, e costumi loro; e gliele mandassero a Roma in autentica forma: e questo, per contraporre, se sosse me-stieri, al giudicio di pochi mal informati il giudicio, e l'approuatione del resto del Mondo. Così vennero da più luoghi, e Regni le dette fedi autentiche in testimonio, e commendatione della. Compagnia: se bene non se ne serui; perche già il Decreto da se andaua cadendo; e in pochi giorni-a pena v'era chi lo ricordasse. anzi come scandaloso sù condannato subito, e prohibito dall'Inquisitione di Spagna; e la Sorbona stessa molti anni dopo lo ritrattò; con lodar la Compagnia, dichiararla vtile, e però da ritenersi nella Francia 19. E mentre i Maestri secolari, alli quali (con l'insegnar so ortand, 119, la Compagnia gratis; e in altro miglior modo) scemauansi gli sco- 15.4.63. lari, e gli stipendi; diceuano, e faceuano contra i Padri sconcie, & indegnissime villanie; non volle, che si rispondesse loro, saluo che con modesto silentio: crescendo poi le infestationi, e le tempeste ogni giorno più noceuoli, e pericolose; gli parue tener con essi altro modo; e scrisse per tutto; che a cotali huomini si rispondesse con humiltà, e meramente intorno al sapere; si che tacciati d' ignoranti, non venissero a proua; ma dicessero, di saper poco; e quel poco insegnauano volentieri per amor di Dio a chi no'l sapeuas

dettando egli medesimo le parole di tal modestia, e sommessione; ch'erano vna mansueta, prudentissima, & innocente rispissa.

Ascoltaua ognuno con benignità, patientemente sin'al sine, senza intercomperlo. Faceua sedere chiunque andasse a trouarlo; nè permise mai ad aleuno, anco di hasta conditione lo stargli auan-Li axapo scoperto: accogliendo turti con viso, & occhi così altgri, che timaneuangli affertionati, & chligati. Di quando in nuando inuitaua li benefattori, egli amici a pranso; diceua egli, a far seco penitenza. Se altri si offeriuano da loro; non ricusaua; e sopramenendo alcuno, mentre mangiasse; faceualo sedere a mensa; e portatogli del cibo, si tratteneua egli attorno a bricciole di pane; simulando appetito; e protrahendo la tauola, per non dare ui uesseiles all'hospite fretta, o rossore ". Richiedendolo tal vno per se, o Lancie. 10. 2. per akri di qualche cosa; la concedeua, potendo; con abbellire epuse. 12. 101. anco la gratia di cortesi parole. se non potesse; daua la ragione. del negarla: onde queglinon si riputaua disprezzato; e rimane. ua conninto in modo, e persuaso; che pigliaua spontaneamente a mantener, e lodare ilsentimento del Santo. Ma singolarmente maranigliosa era la carità, la piaceuolezza, ecompassione verso de Suoi; come n'han lasciato memoria tanti; c'hauondolo prouato a lungo, scrissero: Cb'era tutto affetto, e amore; con mustrar loro, quando glincontraua, tal sembiante; con dir parole tali, che perea volerseli mettere nel cuore. Nascendo ciò dal considerare il prezzo dell'anime loro; e come s'erano sacrificati a seruir Dio da... presso, & a farlo servir da molti: dal qual pensiero siorina, e span-deuasi la consolation sudetta. Chi sù presente al ricercarso due Padri d'essere da lui benedetti per vscire in missione, raccontana; Com egli si leud la beretta; e alzatigli ocubi al Cielo disse son tenerezza: Signore, date loro la benedittione, che promessa m'banete per il Missionari. Nè però l'amor suo finiua in apparenze di volto giouiale; oin consolatione di parole affettuose, o di stima; nè samposo in lettere cò i lontani, o di saluteuoli ricordi, o di con. fortonelle fatiche, nella ponentà, nelle persecutioni; come fece per dir sol questo, nel 1555. con quei di Francia trauagliatissimi da vna potente fattione d'Ecclesiassici: e valle tanto vna sua lette. ura; che si offersero pronti a mortre prima, che cessar dall'aiuto dell' anime, per cui erano perseguitati. Purche sosse possibile, non mancaua loro di nulla in ogni necessità, senza che alcuno; ammalatostolle, osano; si prendesse minimo pensiero, Non aspettana. dellere pregato, ma preueniua; e antiuedendo i bilogni, pernou

dimen-

dimerticirsene, li notaua incarta. Che se per calca di negocit ad altritaluolta commetteun questa, o quell'altra cosa dasfarsi; del proueder li suddici serbauaper se la cura, consolleritarne s'esecutione agl'immediati miniuri. & crast attenta questa vigilanza sopra le occorrenze de Suoi; che supendosene il P. Polanco, glisti detto dal Santo: Sappiate, come porco si guando affesto a tuetti; che vorrei poter sapere, quanto piezioature di pulce li molestamo la notre 13. Niuno facea viaggios; che prima della partenzamon soste visita- 13 Gonzalezoise to da lui; esaminato, e cercato; se glimancasse cosa, che pouero Lancie. 10. 2. viandante si conuenga. Dimandògli, per l'vssicio c'hauea, il P. Gonzalez; se conuenisse vsare qualche amoreuolezza; e donar qualche premiuzzo diuoto a giouanetti entrati di fresco; perche studiassero più applicatamente? rispose: Per ogni modo; accioche come cagnolini del Signore in questa maniera s'adeschino a tal satica. Essendo al P. Petronio da Pesaro soggetto di non ordinaria. Diario.
virtù mandato da sua Madre vn regalo di cose dolei; chiamolio il pase. 12.12.13.54.
Santo, e gliele diede a serbare presso del P. Ministro; a sinche, douendo trà poco vestirsi due suoi Fratelli minori, di tanto in tanto le dasse loro; e così con quelle carezze si consolassero, e portassero più allegramente la croce del Signore 14. A questi due francilis'ag- 14 Lancicibid. giunse il terzo; e di tutti tre volle sempre, ch'il P. Petronio sosse come superior, e padre; nè d'essi dispose in cosa di rilieuo senza saputa, & approuatione di lui 15. Nel venire a Roma da Gandía 15 Messai. 1. 3. il P. Giouanni Guttano Francese, insigne per bontà, e lettere; gittato dalla tempesta presto a Sicilia su preso da Corsari; e condotto schiauo in Africa: n' hebbe il Santo dolor estremo; e si sarebbe venduto per riscattarlo; con tosto scriuere caldissime lettere al ViceRè di Sicilia; ecomandare a Padri tutti di quel Regno, che non si perdonasse a diligenza, nè a spesa per ricomperarlo; imponendo a Rettori di Messina, e di Palermo in virtù d obedienza l'informarlo ad ogni settimana di quanto in ciò hauessero fatto. Come poi fosse tenero, e come amabile verso quei; che dimenticati assarto dise, non che delle commodità d'Europa, senza risparmio anco della vita, portauano a barbari la notitia, e la fede di Christo; ne faccia testimonianza la veneratione, in che lo teneuano; e la fiducia, l'affetto, che gli conservauano i Suoi nell' Indie: beato chi hauer poteun qualche sua lettera. Il P. Gasparo Berzeo; quel Sant'huomo! scriue miracoli dello spiritual giubilo, del scruore, de nuoui, e rinforzati desiderij di far, e di patir gran cose in ser- 16 Podi Bartoli uitio di Dio, ch'esse cagionauano 16. Quasi tutti, anche i non 1.7.

vedu-

vedutimai da lui, gli scriueuano; con dargli conto delle coscienze loro; e pregarlo d'vna parola per consiglio, e per consolatione dell'anima: & egli largamente il faceua; e portaua loro tanto amore, che spesso era vdito à dire: Come baurebbe voluto sapere a vna per vna le notti, che non dormiuano, e i di, che viaggiando per foreste, non trouauano con che alleuiar la fame. In leggere i racconti delle nauigationi loro, de patimenti, delle persecutioni, delle fatiche, e del frutto, che a salute dell' anime ne traheuano, dirottamente piangeua; e baciaua le loro lettere; come in quelle fossero essi medesimi; e per tutta Europa in testimonio del merito loro; e ad esempio, e stimolo de compagni, le diuolgaua: con mandar loro in contracambio auuisi di quanto Dio si compiaceua. fare a sua gloria per opera della Compagnia nelle tre altre parti del Mondo; di più Reliquie, Giubilei, priuilegi pontificij, e gratie ottenute dalla S. Sede.

Memorabile su parimenti la carità sua verso gl'Insermi; còi qua? li sembraua d'infermare; tanta era la compassione, che portaua loro; e la cura più che paterna, e materna, che se ne prendeua; per modoche pouerissimo in tutto; sol verso gli ammalati, per souuenirli di quanto bisognaua, la faceua da ricco. Più volte al di ricercaua, come stassero; nè cosa grande, o piccola ordinaua il Medico; che saper non volesse dagl' Infermieri; se compitamente si fosse fatta: e doue trascurassero questi; o dimenticassero; li castigaua seueramente: vna volta vscito di mente al Ministro, & all'Insermiero di chiamare a tempo il Medico per vn ammalato; se ben era di mezza notte, li mandò fuor di casa; con dir loro: Che senza Medico uon ci tornassero. altra volta ordinata dal Medico ad vn infermo la medicina; inculconne il Santo di procurarla il pensiero al P. Bernardo Oliuieri Fiamingo all'hora Ministro; che eiò raccomandò all'Infermiero; & a questi fallì la memoria. Il Santo in visitar la notte, giusta il consuero, l'insermo; come ciò intese, ordinò al Ministro, il partir di casa in quell' hora istessa: il quale stato alla porta sino a dì, sù poi ripigliato dal Santo la mattina; e satto 17 Algente poco dopo Rettor del Collegio Romano 17. Due nouitij Coadiu-Annus dier. tori, vno Francese, l'altro Spagnuolo, a pena entrati ammalarono re; nè dare l'estrema pouertà da viuere a tanti; su proposto di mandargli all'hospitale finche guarissero. come ciò vdì: Ob questo nd; disse il Santo, questo nd: che non troui luogo in casa nostra chi bà lasciato il Mondo per Dio! Si cerchi di che prouedergli: e Dio per ess.

ess trouerd di the prouedere anto a noi. Ad vno pur Coadiutor infermo, lodò il Medico per confacente al bisogno vn tal cibo di sostanza: lo Spenditore auuisato di comperarlo mostrò ad Ignatio tre soli giuli, che haueua; quanto a pena bastaua per prouedere a tutta la Casa il viuere di quel giorno: E questi, replicò egli, si spendano per l'insermo: noi, che siam sani, potremo farcela con solo del pane. Altre volte per l'istesso effetto di proueder gl'insermi, se ce vendere, quando alcuni pochi piatti, e scodelle di peltro; quando le coperte da letto, e le masseritie di casa. Prima della Quaresima chiamaua il Medico; acciòche considerando le indispositioni, o debolezza di ciascuno, determinasse intorno al digiuno, & a cibi; nè lasciaua questo carico àl Ministro; non sidandosi di lui, per tenerlo men pietoso: e'l Ministro proprio lasciò questa memoria 18. Veduto pallido fuor del solito vn Nouitio; gli vietò subito di Gonzalez in l'alzarsi di letto con gli altri: e con quel poco più di sonno lo guapussi. 10. s.
rì 19. Anco agl'insermi attediati dal sastidioso, e lungo male; per 19 Lausie ibid. solleuarli facea cantar qualche cosa diuota da Nouitij periti di mu- ".72. sica. & era vna delle regole dell'Infermiero; condurre ad alleuiar l'ammalato queglia vicenda, che gli riuscirebbono più in grado. Assisteua in oltre agl' insermi egli stesso; li consolaua con dolcissi-mi ragionamenti di Dio: e inoccassone di peggiorare il male, o di trarsi sangue ad alcuno, non contento dell'altrui diligenza, si alzaua la notte; lo visitaua due, e tre volte per timore, che sciolte le fascie non s'aprisse la vena ; o qualche pericoloso accidente soprapprendesse. E poiche molti giouani di gran virtù, & aspettatione o perdeuano la vita, o intissichiuano per eccessiua. fatica, che co'l feruor dello spirito piglianano nello studio; sece fabricare in quella vigna la casa, che si disse; done honestamente ricreandossi alcune volte gli studenti, ricouerassero le forze. Nè cessò, per sentir diuersamente alcuni, a cagione della pouertà domestica, e dell'anno carestioso; e quella, e questo in sommo; rispondendo egli: Che stimana la sanità d'ognun di quei giouani più di tutt' i tesori del Mondo. E che quand' vno è infermo ; non può affaticarsi, ne aintar li prossimi; ma sano può fare gran bene in sernitie di Dio. Viaggiaua vna volta co'l Lainez a piedi prima di fondarsi la Compagnia: quando assalito questi all' improuiso da sebre, Ignatio lo prouide subito d'vn cauallo tolto a vettura; con dare per esso vn giulio, che solo haueano trouato di limosina.: spogliossi poi de proprij panni per coprirlo; e scordato della sua. debolezza, che male il teneua sulle gambe, per fargli animo, gli

correua sempre inanzi al cauallo, tutto allegro in volto, e sì veloce; che l'altro caualcando, e di buon passo, a pena poteua terergli dietro. In fine quando per estremo abbattimento di forzeninonciò il gouerno, & ogni amministratione, nominando va Vicario Generale; ritenne vnicamente la cura degl'infermi. E dicena, che: Con pronidenza particolare bauca volute il Lignore, ch'egli si riducesse a pochissima sanità; perche con farto: patir molto, gli bamea insegnato a compatire : volendo, che dalle proprie necessità comprendesse 'il come pronedere alle altrui. Così visitando il P. Olauinfermo, salutollo al suo solito: Come mai è buono id: Signore! che mentre ci manda il male, c'insegna la pietà verso il male degli al-\* Puittempart, gri.. e con ciò lo fece sano \* . Muse la misericordia sua si stesse tanto a sonuenire i corpi de languenti; come sarà stata sollecita. e vigorosa in prouedere all'anime deboli, o indisposte per eccesso di passioni, e tentate dal Nemico: se pericolauano massimamente circa la vita religiosa? E vi bisognerebbe pur molto a riferire i validi, e soauitimi effetti delle sue pietose viscere, la sofferenza longanime, gliamorosi ritrouamenti, per dare o rimedio a tentati, o aiuto a nouelli nel diuin seruitio, a teneri nell' età, & alli difettuosi, ma non trascurati d'emendatsi. Vn Fratello agitato nel proponimento della vocatione si lasciò vincere, determinando lasciare Iddio, e perdere se stesso. Volle Ignatio saper la cagione d'vn tal precipitatsi da lui, che ostinato la celaua: e conobbe nascere da vn peccato commesso al secolo; del quale per vergogna non consessandosi, era trabalzato da Satanasso, per liberarlo dunque, su alla sua camera; e ron. maniere dolcissime gli andò raccontando la vita da se monata nes Mondo; e come impazzito fosse dietro all'ambitione, alla vanità, & amor di se stesso; e l'indusse a considere con l'esempio suo nella homà diuina. E così fece pur con altri, disponendogli au confessarsi tosto; sino con chiamar di mezza notte il Confessor di casa, perche glivdisse. Nè s'ingannaua; poiche da piè del Confessore tornauano a suoi, dimandandogli perdono; e sermi di serui-re a D.o. Più caro gli costò la cura d'un certo per la vehemenza... della tentatione in procinto di lasciar lui, e la Compagnia: orò molto; pianse lungamente; digiunò tre di seguiti senza gustar hoccone, sinche gli ottenne da Dio la perseueranza. S'affliggeua vna volta per compassione di tal Padre; che contumace all'obedir, e saggettarsi, era trasportatosungi dal douere: nè:lasciando di pregar per lui; mentre nella Mella vn giorno spargena copio-

1.c.5./ect.3.

F lagrime, alzò la voce a Dio, con dire: Perdonategli, Signore; perdonategli, Creator mio; ch'ei non sa quello si faceia. Rispose a queste parole il Signore: Lascia sare a me; che sard le tue vendette. Poco appresso adoraua detto Padre in S. Giouan Laterano cette Reliquie di Santi; e gli apparuc in mezzo a quelle vn huemo venerabile colla sserza in mano; che horrido nell'asperto minacciaualo; se non si arrendeua in tutto, & humiliauasi ad Ignatio. stordì atal' visione; indi mansuefatto, e conoscente de l'errore, obedi; e narrò eglistesso la visione al Santo. gli succederono contuttociò tranagli grandi; erimase auuerato quanto sù predetto ad Ignatio. Lo necessitarono degne ragioni a tener suor di Portogallo il P. Simon Rodrigo: a questi entrò in capo; che l'esser leuato di là, e dal gonerno di quella prouincia, non era senza sua nota, e discapito: & in vn personaggio di quella mortificatione, spirito, e virtù straordinaria (tal è la fieuolezza humana) preualse così l'inganno dell'amor proprio, e l'astutia infernale; che dissidato di rimouere il Santo dalla presa determinatione; la qual pure da lui stesso sù conosciuta, e consessata per giustificatissima so; lasciossi condurre 14.8.5.

a voler supplicare la Sede Apostolica per la dispensa dalla giurisdittione del Generale; a titolo di ritirarsi a qualche solitudine di
colà, doue sar vita eremitica si. Ma la vinse la pietà del Santo; at orland. 1.14.

il quale conorationi, con penitenze, con opportuni ragionamen si ottenne, che Dio aprisse gli occhi al Rodrigo; e lo serenò, e menita anteri. suo Padre S. Ignatio; che spassmaua di tiuedere in Paradiso 22. 122 Hist Soc. 5.42. Guadagnò tal altro, combattendolo per più hore della notte, parte con atterrirlo, parte con animarlo; sino a cauarne grida per ispauento, e grosse lagrime per contritione. Prese pur ad ammollire vin ostinato; che dopo assai hore sinalmente arrendendosi, gli si gittò a piedi; e cangiate l'instanze di partire in suppliche di rimane. Santo però abbracciandolo, dille: La penitenza sia; che mai pià vi pentiate di fernir Dio ; l'altra , che meritate , la fard io per voi ogni volta, che mi prenderanno i dolori di stomaco. Vedendo, che ragioni di spirito non valcuano a fermare un Nonitio Tedesco risoluto di tomare al secolo; con mostrar di cedere, lasciò in sua mano libero l'andarsi ; o nò : pregollo solo ; che in gratia d'hauerlo tenutom casa tanti mesi, restasse ancora quattro di; ma come bospire, nom come:

come religiolo; mangialle, dormille, parlalle quando, e qu volesse. Parue al giouine vn giuoco; e accettò il partito di t sì corto, e di conditioni sì larghe; ma vissuto il primo, e'l sei giorno così alla libera; nel ritirarfi la fera in camera fentina ( marezza di cuore in vece della foda confolatione prouata 1 hora nel seruir Dio; che cominciò a farlo auueduto dell'erro e prima del passar li quattro giorni sù al Santo; pianse la su tezza, e se gli diede, per non partirne giamai. Campò Lo Maggi Bresciano tentato anch'ello d'andarsene, con richiede lamente; che al primo fuegliarfi quella notte fi componesse in fupino, e distelo in atto di moribondo: e imaginandosi d'age re per tosto dar conto di se a Dio, domandasse all'anima sua vita in quel punto vorrebbe hauer menata? e a chi hauere obpromifelo; e l'attefe Lorenzo; che da quella gran verità con si confermò nella vocatione, e perseuerò; e dinenne il brau'hu qual poi l'hebbe la Compagnia. Dopo hauerfi configliato con nell'oratione diede tre giuli di viatico ad un Sacerdote Fiame per nome Andrea, senza licentiarlo dalla Religione, come in tunaua: lo pregò bene a pigliare in quel suo ritorno in Fianc via di Loreto; e nella Cappella di Nostra Donna rislettere; venise; doue and alse; a cola far', e perche? Obedì; e dauai la Vergine scorto dalla gratia diuina giurò di morir nella Co gnia del suo Figliuolo. Quanto poi alla scarlezza di quel viati ben effetto di pouertà, non v'essendo che più dargli; Ma non cercò di fuori, lo difse il Santo: poiche ad vno, il cui ritorno: rana, non si doueua fomentar la tentatione di proseguire il gio con souvenirlo di quanto bisognasse. Daua grand esemp la Città il feruore, la modestia, e'l dispregio di loro stessi; co i Nouitij faticauano intorno ad vn muro, che s' alzaua fulla fl tra questi era uno assai conosciuto per nobiltà in Roma; e s forse il più osseruato, el più ammirato degli altri; benche ne suo diversamente credesse: onde cominció ad haverne tal v gna; che non potendofi ritirare, fi tratteneua lungi al possibile la strada; e colle spalle riuolte a chi passaua. Vn di casato il Sa veder'e l'opera, e gli operari, osseruò in disparte il Nouitio; e gendogli la fuperbia nell'anima, e nel volto la confusione; dil Oliviero Ministro: Non vedere ; che quel Fratello colà già le à tentato d'aspettate, che se ne vada de non vi prame di perder al poco? e poiche quegli scusossi con l'ordine haunto di chi tuttin quell'impiego; replicò; E che ? quando vi diedi. l'o vi tols la carità, e la discretione? e partendo alquanto dopo, incontratosi nel Nouitio; come non si fosse di lui auueduto prima;
il chiamò; e piaceuolissimo gli disse: Ancor voi sete venuto a cotesta satica? Ritirateui in casa; nè ci compariste mai più: ch' ellanon è sacenda per voi. Così lo guadagnò, di mezzo perduto ch'
era: e si riseppe da lui; come pensaua; già di tornarsene al secolo.

Rimarrebbe a ragionare della compassion, e tenerezza verso i poueri: se toccato quà, e là non si fosse il gran pensiero, che di quelli si prese in tutt'i luoghi; qualmente in ogni tempo, e qualità di sua vita con disusto amore li seruì, li prouide, gli accarezzò. Basti, l'hauer lui riportato vniuersalmente il sopranome di Padre de poueri. E l'era particolarmente de poueri Vergognosi; a quali trouaua limosine pingui, e frequenti: & acciòche con recar loro soccorso non s'arrossissero; esplorata l'habilità, & inclinatione di ciascuno, a molti d'essi porgeua lauori da fare; per li quali poi con mostra di pagamento daua prezzo triplicato, e quadruplicato; coprendo sotto il color di mercede l'erubescenza di riceuere limosina: e sù tal volta che compatendo al bisogno di persone honorate, sece per manisatture, o seruitij piccolissimi pagar loro insino alla somma di quaranta, e cinquanta scudi.

## C A P O XXIX.

Della fegnalata Gratitudine del Santo in ogni stato, e con ogni sorte di persone. Quale ancora la volesse ne Suoi.

fempre benigno, e benefico; che stato non sia verso gli amici, a amoreuoli grato, e liberale; anzi la gratitudine così degna degli spiriti nobili su talmente propria di S. Ignatio, che pare scenda sin dal Cielo a dimostrarla. In Corch d'Irlanda certi Religiosi, o per tema, che scemassero loro le limosine, o per qual' altro si sosse il motiuo, guardauano di mal occhio la Compagnia in tanta stima, a amore della Città; nè riuscendo altre machine, porsero al Gouernatore vn memoriale sopra lo scacciamento d'essa. Quegli con detestar lo scandalo, e'l pregiudicio, che ne verrebbe all'anime; in sembiante di risentito stracciò il memoriale, animandogli a sidarsi della carità di Dio, e de Cittadini. Raccontaua poi, pra gli altri al d'horror sacro, e d'allegrezza ripieno; come di notte gli s'era dan pesione rimato.

2 In List. Ann.

5 Vediil com? nel Cape 44.

1,1.6, 11, 6 Egli è stato in quelta cosa per noi tanto deside. il santo del su.

to a vedere S. Ignatio comparsogli turto amabile; che ringratiollo per la disesa da lui pigliata della Compagnia; & al partir gli disse: Amodo iam sequere me? Hauendo il Prencipe di Stigliano, do-Annus dier. po molti benefici jalla Compagnia, fatto nel 1610. ad honor del memor, del 31. Santo un folennissimo apparato in Napoli per la di lui sesta; nel seguente giorno primo d'Agosto comparue il medesimo Santo al P. Giulio Mancinelli con riuelargli più cose in prò del Prencipe; a cui ne giouò la notitia; perchetutte poco dopo surono verificate. Nè ma impressa, i, altra veramente sta l'humane cose haucua maggior forza per muouere la naturale sua generosità, quanto il gradire, il riconoscere, il ricompensare gli amici, si diuoti, e benefattori suoi. E chi raccogliesse i tanto belli, e diuersi atti di questa sua virtù, ne riem
4 Bartoli, nell' pirebbe va libro; dice va faggio Historico. Struggeuasi nel ricambiarli con amor, e con satti, senza riguardo alle proprie necessità. e verso quelli, che con beneficij dureuoli tutta la Compaenia s'obligauano, voleua pure, che ne passasse in perpetuo debicessità. e verso quelli, che con benesicij dureuoli tutta la Compagnia s' obligauano, voleua pure, che ne passassi in perpetuo debito, come in heredità, la memoria, e'l riconoscimento. Sino in Manresa riconobbe vn Chierico, detto il Caueglia, che gli portaua la carità per viuere mentre staua infermo; con donargii vn Vs-siciuolo di Nostra Donna. come a Gionan Pasquali; nella cui casa hebbe albergo; donò il Crocissiso, che portaua su'l petto; e sinche visse non gli mancò d'uno spesso conforto di dolcissime lettere. Piccole ricognitioni, ma segni di non piccola gratitudine in chi non hauea niente. Se bene al Pasquali diede altra, e troppo gran mercede con assicurarlo della salute; poscia dopo morte calar vissibilmente dal Cielo a riuederlo, a consolarlo, a ratissicargli la promessa già satta. Isabella Roselli, che lo ricouerò, e souuenne di kimosine, veniua da lui con titolo di Madre nominata; e l'hebbealcun tempo in Roma padre nello spirito, e direttor dell'anima. Chiamaua Casa de Padri suoi quella degli Amiganti per li riceunti beacsicij nel curarlo, e nel soccorrerlo con limosine. Gli auuisò del suo Generalato aggiugnendo parola d'hauer memoria perpetua \* Relationi au. del suo Generalato aggiugnendo parola d'hauer memoria perpetua tentiche di spa- di loro: el'hà sempre mantenuta fauorendoli dal Cielo in più tra-Franc. Garcia uagli, enelle solleuationi di Catalogna, e nel 1635. con sanar Giouanni Amiganti vecchio, etocco da paralisia, comparendo in titto fattor di habito di pouero, come già fù albergato in sua cala \*.

Parlaua, escriucua, come di sommo benefattore, del Cardinal rata. Così scrisse Gasparo Contarini, adoperatosi e tanto per l'approuatione della dette Card. at Compagnia: la quale perche dal Rè, e dal Cardinale di Portogalsign. Pietro Co. lo su accolta, e magnificamente allargata; la chiamaua cosa loro;

particolare a tutti li Sacerdoti dell'Ordine il raccomandare ogni di nella Messa in protestatione de gran beneficij riceuuti, il Rè, la Regina, e i Prencipi di Portogallo. Similmente al Duca di Ferrara, al Cardinal Santa Croce, che su Marcello II. Il Vega Vices Rè di Sicilia, ea Padri Certosini, che sauorirono tanto la Compagnia, prosessò eterne obligationi :: e mancando le opportunità in lero seruitio; esibiua per essi a Dio gran parte delle sue orationi, e mortificationi, e di quelle de Suoi. Così faceua grandissimo conto di tutti gli amoreuoli; senza risparmiar dimostranza possibile a se d'affetto: nè contento de Sacrificj, diuotioni, e penitenze della Compagnia, e sue, fatte continuamente per loro, li visitaua; li conuitaux come poreua, e conforme la modestia religiosa; e per contribuire alla sodisfattione di tali non consideraua il proprio gu: Av; est contentana di patir, e di tolerare incommodità, e soggettioni. E tutto che assai volte più gli costasse, o rendesse di quello, c'hauea riceuuto; gli pareua sempre di sar poco: e dimenticatos dell'operato da se; non obliava in tempo alcuno i benesicij ricenuti, consempre maggior d'esiderio di contracambiarli. Nell'inniare i Suoi a qualche Città, ordinava loro il visitar subito i Benefattori; a quali anco mandaua Reliquie, Grani benedetti, relationi delle fatiche de Suoi; e de frutti fatti, specialmente nell'Indie; osserendosi a seruirgli; e occorrendo, lo siceua criandio con suo notabile disturbo. Ammalossi grauemente Girolamos Arcè suo gran Benefattore, la stagion era pericolosa e con haucre il Santo in casa molti ammalati: mandò nondimeno ad assistergli, e seruirlo vo Fratello infermiero; che solo haueua; senza voler, che gli sipartisse mai da lato sinche non sur sano del tutto; visitandolo intantoegli ogni di, e consolandolo.

Era stata in Alcasa sua diuota, e benefattrice Mencia da Benauente; che gli somministraua limcsine per mantener varjpoueri. Seppe il Santo, che dal ricco stato di già era caduta in vitima miseria; e non potendo in sì gran lontananza egli stesso aiutarla, e mostrarsi grato; raccomandolla caldamente con lettere al Rettos re 7 di quel Collegio; che all'hora su'l principio si trouaua in som 7 Era il P. Franma estremità, senza cibo sossiciente da mantenersi, o coperte da cesco Villa ouas. riparaisi la notte nella vernata. nondimeno ciascun de Padri di quel poco, che gli si daua, toglieua vna parte, riponendola in... vn piatto, che au fine staua in mezzo alla tauola; e quei moiti-pochi faccuano vni tanto da camparne quella meno scarsamente

de Padri. Vn tale affetto di gratitudine; che insieme su atto di generoso amore della pouertà, vsò co'l Signor Andrea Lipomani Nobile Veneto; il quale per sondare alla Compagnia vn Collegio in Padoua si spogliò d'vno de due Priorati, c'hauea, stati prima dell' Ordine Teutonico. ma il Santo gli, redette per iscrittura, e rassegnò nelle mani tutta l'amministratione delle rendite; nè volle, che di quelle i Suoi esiggessero pur un danaro; prendendo solo, e come in limosina, quanto per mantenimento loro sosse a quel Signore piaciuto dare. Di più smembro il capitale del medesimo Priorato; e ne sece ad vn Nipote del Benefattore vn entrata di quattrocento scudi l'anno: egli però no'l consenti; rispondendo: Se bauer fatta oblatione a Dio di tutto, il Prioratu: non volerlo in niuna guisa partir con gli buomini. Sino verso quei della Compagnia, che obligata sel'erano con ingrandirla, & accreditarla, praticaua mostre di gratitudine. Inuiando nella Spagna il P. Natale gli raccomandò il P. Michele Torres da guardar come la pupilla de suoi occbi; poiche gli stà, disse, obligato molto. eciò per lo suo tanto fare, patir, e accreditar la Compagnia. il fece però singolarmente co'l P. Codacio; al quale in di solenne, presenti li Suoi tutti, S. Ignatio rizzatosi, e scoperto con assettuoso, e riuerente rendimento di gratie, osserì come a Fondatore della Casa Prosessa di Roma vn cereo, e gran numero d'orationi, e di Messe; replicando al medesimo di ogn' anno lo stesso. e comandò, che radunandosi per qualunque si sosse affare i Padri, egli sedesse sopra tutti; e che dopo morte gli si piantasse un epitasio in Chiefa.

Poiche s'è detto del riconoscimento vsato dal Santo ad vn Fondatore, non sarà suor dell'argomento l'apportare quanto per constitutione del medesimo Santo vsa la Compagnia con oblatione infallibile di gratitudine verso i Fondatori d'alcuna sua Casa, o Collegio. Si prinilegia dunque ogni tale colla partecipatione de meriti, delle penitenze, e delle opere, quante ne sà in prinato, se in publico, di qualunque sorte, per la persettion propria, e per servitio della Chiesa, e de prossimi, tutta la Compagnia sulla faccia della terra. di più si dicono per l'anima sua molte Messe ogni settimana, se ogni mese inuiolabilmente con dinerse altre orationi: e ciò in perpetuo. e in ciascun' anno al di anniuersario del possesso preso del luogo, quanti Sacerdoti vi sono, tutti osseriscono il Sacriscio; e li non Sacerdoti dicono vn Rosario del sossimi herede; si presentatore: a cui; e dopo sua morte, a chi de Snoi si herede; si presentatore: a cui; e dopo sua morte, a chi de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su de Snoi si herede; si presentatore del sono su della sono su del

ta vn doppiero coll'arme sua in dichiaratione di debito. In oltre, accettata che s'è la fondatione; il Generale sa saperlo d'ogn'intorno alla Compagnia; nè v'è luogo d'essa fin di là dall'Indie; dou non si publichi il nuouo Fondatore; ordinandosi ad ogni Sacera dote l'offerir per lui tre Messe, calli non Sacerdoti recitar tre Corone. Similmente com'è morțe; se ne dà l'auuiso per tutto; con imporre a ciascuno tre altre Messe, e tre Corone, come sopra, per l'istesso. Così pure si costuma con gli altri Benefattori, più, e me-no, a misura del merito; e nel publicarli per tutto l'Ordine: di modo che quanti Religiosi hà la Compagnia nell' Vniuerso, ciascun Fondator', e Benefattore hà in essi tanti Cappellani. e poiche la Compagnia non prende oblighi, nè limosine per Messe; ne hà maggior numero da offerire per li benefattori suoi: così a questo. titolo per Henrico IV. morto Rè di Francia, oltre le dette per lui pure in vita, ne offeri seicento mila 8. E questa oblatione, alla 8 16. Rhi Per quale per gratitudine si obliga, è tanto vniuersale, perpetua, e virt. bift. lib 4 grande; che niuno de benefattori a ragion di douere ne pretenderebbe il quarto della metà.

Non s'ingannò intorno alla gratitudine del Santo vn tal Sacerdote; che per altro intepiditosi nello spirito, haueua tralasciato le opere hormai tutte di pietà. Questi vide in terra fra le spazzature vn Imagine in carta di S. Ignatio di Loiola, infangata, e mal concia: e venutogli pensiero di leuarla, e nettarla; mentre si pose a farlo colla mano, e con vn lembo della veste; diceua in cuor suo: Se bene il seruitio è poco: chi sà? forse questo huon Santo mi otterrà qualche gratia da Dio?. La seguente notte sù suegliato; e p. Gniliel insieme preso da vn amarissimo dolore di tutti, e di ciascuno de in Praparata de peccati di sua vita; lauolli co'l pianto ad vno ad vno: e in peni- char sub nom. D. tenza d'hauerli commessi; e per assicurarsi di non commetterli Petri Marique; più, fece voto a Dio d'entrar nella Compagnia di Giesù; dalla qua- Mediol. Anno le sin a quel tempo era stato alieno: e ripigliate con servore le di- 1614. Lealied notioni, costantemente le prosegui co'l fauore del cortesissimo, e liberalissimo suo Santo.

## C A P O XXX.

Della Pouertà, come cara fosse a Sant' Ignatio: con quanto rigor, e strettezza praticata da lui ; e resa inconcussa nell'Ordine suo. E della persettione di saa Obedienza, indisserente assatto ad ogni luogo, impiego, trattamento, pita, e morte. onde su di quem sta Virtu non meno per i fatti , che per i precetti Maestro in+ comparabile.

IN dal primo di, ch'egli s'abbracciò colla Croce di Christo si spogliò d'ogni cosa: che non era Christo, e questi crocisisso, auuerando i presagi del suo nascere nella stalla co'l sommo: & estremo impouerirsi: che s'è veduto. Nè perche Padte della Compagnia, e Generale, sù men pouero; anzi visse in ogni conto, come fosse il minimo d'essa; il vestito pouerissimo; pouerissima la camera, piccola, bassa, e oscura, con vn letticciuolo, vn tauolino, vno scanno, vna lucerna, e tre libri- la sua mensa, benche d'ordinario vi tenesse i forestieri, che di lontano veniuano a Roma; o alcuno de primi Padri;, pur era siscarsa, che non ci volena menò per viuere: onde prendendo il Bobadiglia la sua parte di certo cibo grosso; che a lui conualescente poteua esser noceuole, disse scherzando: Modicum veneni non nocet: come si poca, e cattiua; che non l'offenderebbe quando ben fosse veleno. anzi la cena di lui; anco Generale, spesso era di poche castagne, talvolta d'una sola; con dire: quello essere nella Spagna l'ordinario cibo de poueri. Pita omnis perpetuo quodum illi ieiunio est traducta: fil scritto di lui . Sodisfacendo così alle sue obligationi contratte in Manresa; doue in supplicar la Madre di Dio per aiuto, e fauore da seguir vicino le pedate del suo Figliuolo, senti rapirsi, e riempirsi da sì tenero affetto alla Santa Pouertà; che sfogò in farle di se vn sacrifia 2 Negli Elersi- cio, ratificato di sua mano in carta con taltitolo 2: Celloquio alla Santissima Vergine Madre di Dio, acciòche sia fatto degno: d'essere accolto sotto il di lei patrocinio; e nel più sublime grado della: pouertd di spirito principiare vna vita sauta. e poi soggiugne, come tutto il rimanente, in castigliano: Eterno Signore del tutto: 10: confidato nel vostro sauor, & aiuto, alla presenza della Gloriosa Madre Vostra, e di tutti li Santi della Corte Celeste; vi faccio piena osserta di me ; con cercare 3. bramare 3. star sermamente risosuto-(bastandomi, che sia vostro scruitio, e maggior gloria) d'imirar la Misofia

hift 1,7, c.6. de S.Ignatio.

Maesta Vostra în perpetua, e perfetta pouerta, così attuale, come spirituale. Il che quanto generosamente promise, tanto costante-mente mantenne; mercè che sin alla morte sù diuotissimo della poueità; la quale amò, e chiamò sempre Madre sua, baloardo, e saldo muro della Compagnia; e la volle in essa nel grado più eccelso. che conuenir le potesse: onde non hebbe alcuna cosa egli di proprio; nè tolerò, che i Suoi, di qualunque nascita, o conditione, l'hauessero presso di se, o presso d'altri; o se ne seruissero come di tale: con prescriuere a ciascuno vitto, vestito, e letto da pouero; e's persuadersi, che delle cose di casagli si dariano le peggiori; e's non prendere in ricompensa delle fatiche limosina, ostipendio. E scriuendo a molti Collegi d Europa daua loro il buon pro della penuria, che pariuano, come di gratia di Dio nel partecipare i fiutti della santa pouertà. Fù auuisato da Portogallo di certi frutti ecclessissici vacanti; li quali ad vn Collegio di là facilmente applica-to haurebbe il Papa, seda lui richiesto ne fosse: Non volle però mouerne parola, o per se, o per alcuno de Suoi; rescriuendo:
Tornar meglio a quei della Compagnia procurar le cose celessi,
sempiterne; che le terrestri, e transitorie. Nel partire per Hiber- n.o.
nia Salmeron, e Pascasio; diede loro tra gli altri questo auuertimento: Che non maneggiassero danari, nè pur quelli delle tasse; che come Nuntii Apostolici hauessero imposte per le dispense; ma qualunque pecunia, e in qualunque modo capitata, passasse per altrui mani; e da quelle si distribuisse a poueri: si che, occorrendo, potessero con verità giurare: Come di quella dignità, & vfficio, non s'erano aiutati molto, nè poco; anzi non ne haueano toccato pur vn quattrino <sup>4</sup>. Fece le Case de Prosessi priue in tute o oriendin. I. 3 to, & incapaci d'ogni rendita certa, etiandio in comune; etian l'ancie. 10.3. dio in seruitio della fabrica, e delle Chiese, o Sacrestie: nè per opuscuis. 11 390. estremamente mendiche, permile, che s'autassero d'un soldo, nè meno a titolo di limosina, da Collegi; volendole dipendenti affatto da Dio, senza certezza di sussidio humano. E di non hauer temporalmente souvenuto le Case Professe davano giuramento: cialcun anno i Rettori de Collegi; fra li quali, e le Case Prosesse, diceua egli essere Magnum chaos. Onde rinontiò al Collegio di Roma vn ricco dono di cere offerto alla Casa da Padri di Palermo. E bisognando per alcun infermo tal volta vn ampolla di vino dal Collegio, non la voleua se non in permuta, con renderne altrettanto della Casa. Gli esibì l'Ortiz vn opulento Beneficio; con cui muxenutisisarebbono in Alcalà tanti de Suoi allo studio; mentre

5 Orlandin,lib. 6.M.6.

6 Decret. 48.

CANON.31.

. . .

. 1

7\_Se[[.24.6.3.

con beneplacito del Papa vn Professo amministrasse la Cura. Sant' Ignatioringratiollo di tanta liberalità, & affetto; ma non accettò quella rendita, benche fosse in gran penuria: perche, disse, non deuono cercar riccbezze i Professi; ma custodir la giurata da loro persetta pouertà! E in tal guisa prouide, che la custodissero; che li costrinse tutti a mantenerla infalhbilmente nel sudetto rigore; saluo se non giudicassero di maggiormente restringerla: e ciò conparticolar Voto; ch'è il primo delli Cinque, che nella Professione aggiungono alli Quattro Solenni. E in proua di esso, nella Seconda Congregatione Generale 6 a nome di tutta la Compagnia rinonciarono per le Case Professe alla facoltà del Concilio di Trento 7 agli Ordini Religiosi conceduta di possedere in comune beni stabili, non ostante qualunque loro contraria constitutione. Poiche nondimeno a rendere i soggetti habili di seruire al prossimo in tali, tante maniere, per così condurre tutti a Dio, necessarj erano studi continui, e lunghi; & egli sperimentato hauea; come riesca male studiar, e mendicare; determinò, che doue si tengono scuole; e sono i Collegi; hauessero entrata in comune; restando però strettissima la pouertà particolare d'ognuno. Insegnando egli: Colui essere pouero di spirito; il quale verso le cose, the concedute g/i sono per vso; è così disposto; che non hà maggior senso d' vna statoa; la quale ne resiste, ne ricusa, ne bà discaro; se viene spogliata d'ogni restito, & ornamento anco pretioso.

E per essere più persettamente pouero S. Ignatio; e per esser pouero a tutto possibile; non sodisfacendosi d'essersi spogliato delle cose di fuori, e d'essersi vuotato ancora d'ogni qualunque assetcione a quelle; si priuò insino della volontà, e del giudicio proprio; sottomettendolo à chi riconosceua per superiore in luogo di Christo, con esquisitezza d'Obedienza; giusto che s'è notato in più occasioni verso i Superiori, e Confessori suoi; come in Manresa, in Barcellona, in Gierusalemme, in Alcalà, in Salamanca, in Parigi, in Roma. Et in proposito di ciò è celebre quel suo sentimento 7: Che se Dio gli hauesse dato in guida, o maestro dell'anima sua per così dire vn Cagnolino; l'hauerebbe obedito con ogni sommessione, prontezza, e semplicità. Indi poi sin alla morte, per quanto ammirato, e può dirsi vnico, egli fosse ad insegnamento altrui nella theorica dell'Obedienza; non sù di minor eccellenza nella pratica, esercitandola perfettamente; quanto gliclo permise il sopremo gouerno della Compagnia. Mentre seruiua per humiltà, e per edificatione al Cuoco, era si pronto a cenni suoi; che più non farebbe

vn serviente Nouitio. Nelle malathie obediua con piena rassegnatione al Medico; lasciando a lui ogni pensier di se, non repugnando, non disputando, non interpretando, senza sollecitudine o di viuere, o di guarire; come non fosse fatto suo. Dopo hauer colle consuete indispositioni, e dolori digiunato rigorosamente vna quaresima sù nel Mercordi Santo assalito da sebre; onde il Medico Alessandro Petronio, riputandola essetto d'estremo indebolimento, gli ordinò per quella sera vn brodo. e poiche dubitaua, che no'l prendesse in circostanze tali; e dall altro canto, come grande amico, n'hauea premura; la prima cosa, tornato il giorno seguente, su domandar di ciò. & inteso: Che sì; mostrò marauigliarsi, a cagione del rimaner tre di solamente della quaresima dopo fatto tutto l'altro; & essere quei giorni santi. All'hora Ignatio con multa pace: Mab' bisogna obedire disse; ne aggiunse altro. di che rimase quegli molto edificato. Anzi per obedire al Medico si condusse in prossimo, & euidente pericolo di morire. Patina dolori eccessini di stomaco prouenienti da stemperato calor del fegato; e imaginando vn Medico poco perito, e molto giouane, originarsi da frigidità; sece tosto chiudete vsci, e sinestre a tener lungi ogni respiro d'aria fresca; e dandogli cibi calidissimi; e vino, misurato sì, ma generoso, lo caricò, quanto potè, di. panni; & era l'està nel colmo, e quale in Roma essere suole cocentissima. Ben vedeua il Santo; che vn tal curarlo era vn ammazzarlo; pur tacque: si struggeua in sudore sino ad immollarne i panni, & egli ne pur traheua di sotto alle coperte vn brascio; ardena di sete, nè perciò pigliana vn sorso di rinfresco; infieriuano insopportabilmente i dolori, nè proferiua vna parola, o per se, o contro al Medico; prouaua sfinimenti, nè daua minimo segnale di alterato: sinche sentendosi mancare; per apparecchiarsi alla morte commise ad altri la cura del gouerno; e dimandò, che suor dell'Insermiero niuno entrasse a disturbarlo. S'intese all'hora qual sosse il suo stato; e si chiamò il sudetto Petronio valente nell'arte; che gridando contra l'ignoranza del Medico giouine gettò via li panni; ssogò la stanza; diedegli acqua in quantità; con che il ristorò, e in breue sanollo da dolori.

Al Sommo Pontesice poi è incredibile con qual'esattezza sosse preparato d'obedire. Da che si pose nelle di lui mani co'l Voto, che si disse, non hebbe inchinatione mai, o principio di desiderio verso più d'vna, che d'vn altra parte; con attendere vnicamente gl'impulsi del voler suo da quegli, alle sui dispositioni s'era confacrato.

factato. B così v dendo Lainez a dire auanti si confermasse la Compagnia: Che posto impossibile il passaggio a Terra Santa., s'inuogliaua d'andare all'Indie, per conuertire Infedeli, rispose, Ignatio: Ne questo, ne altro si fatto desiderio sento in me ; e se ze'l sentissi, lo seaccierei. E conciò fosse cola che quegli se ne marauigliasse; gliene portò la ragione: Noi obligati siamo con vos to al Papa, pronti per donunque ci vorrà inviare. Deuo danque stare in equilibrio disposto del pari ad ogni banda; e se ad vna, come voi, mi sentissi piegare, m'ingegnerei di tanto più torcermi verso l'altra, finche mi riducessi a dispostezza vgualissima verso tutte. Anche vecchio, e quasi del continuo infermo, protestaua = Che ad vn cenno del Vicario di Christo sarebbe andato a piedi co 't sue bastonsello sino in Ispagna. e bisognando trapassare il mare., salirebbe ad Ostia su'il primo legno, in cui si auuenisse, benobe disarmato, senza remi, senza vele, senza provisione, o altro. E cheobedendo così, non baurebbe da contendere con se stesso, nè con i fuel pensieri; anzi pronerebbe quiete somma, e confelation Il che inteso da un Signor del Mondo, gli dimandò: E cheprudenza sarebbe la vostra, Padre Ignatio? Et egli :: la prudenza: è virtà di chi comanda ; nou di chi obedifce . B se pure v'è prudenza nell! obedire, questa è : di non essere pradente; oue per essere prudente non si sarebbe obediente. Imperoche fu suo insegnamento: la perfetta Obedienza essere cieca; & in questa cecità consistere ma gran sapionza. E che non merita nome d'obedienza quella ; che fuor dell'esteutione non bà il voler, & il giudicio consentiente an quello del Superiore, stimandolo per meglio. Al qual grado comes giugne il. Religioso, è veramente morto al' Mondo, de a se ji per vinere a Dio. e non vien combattuto, nè agitato da venti di desiderij, e turbationi; ma sitrona pacifico, e tranquillo, perche indifferente. Onde bramando, che quei della Compagnia fossero in suttole virtù segnalati, volle però, che sopra d'ogni altra studias-sero d'auanzarsi nell'obedienza; la quale a Dio è più cara del sacrificio: e nell'anima introduce titti gli altri beni, e li conserua...
Ne contentandosi d'hauerne fatto constitutioni, dato regole, auuisi, e pratiche; prima di morire dettò per vltimo ricordo, quasi per testamento alla Compagnia in vniuersale vndeci puntisupra la persettione dell'Obedienza; il che hauea satto auanti per priuata instruttione d'alcuni Collegi con lettere piene di sapienza, edocumenti celesti. Se bene sopra quanto in proposito dell'Obedienza siu mai useito della penna del Santo, e forsi d'ogn' altro, è von discorso insigne, o trattato; ch'inniò alla Prouincia di Portogallo nel 1553; di cui parlando in sua lettera pastorale S.Francesco Borgia, poiche assunto su al reggimento della Compagnia; lo chiama Degno d'ammiratione; a cui agginngere non se può, ne regliere cos'alzuna. E vi sottoscriue quello dell'Enangelio de des fac ; de ammamints.

## C A P O XXXL

Della sonrabumana Prudenza del Santo... della sua destrezza. & & applicatione, soanità, e sortezza nel gonernare.

Ora è tempo di vedere, come con tanta semplicità; qual su la sua in conto dell'obedire ( e s'è notata nel giudicar, e nel parlar d'altri) unisse una somma prudonza. Era suo detto: Che l'huomo si differentia dalle bestie per la ragione. Onde, secondo che nel suo convertirsi guidollo Iddio, insegnava di non lasciarsi negli affari d'importanza; molto più se appartengono all'orema falute; portare o imperuolamente, o da particolar affettione; ma regotarfi co'l contrapelo del discorso, e co'l consiglio. Così lo praticaua in eccellenza, con esaminar la natura de negotij, osseruare il genio delle persone, le opportunità del tempo , i mezzi gioucuoli, e gli ostacoli possibiliadincontratsi. Ogni sera noraua minutamente le cose du sats nel giorno dapoi; e a chi raccomandaua l'escguirne alcuna, suggerina lumi, e partiti. Considerate ben bene a lungo le più grani, le ponena sotto il parere d'huomini esperti: ne tali negotij di momento tisolucua, 'o eseguiua immediatamente; se la necessità, o il buon punto d'occasion congrua no'l costringesse: lasciaua posarui sopra il giudicio alquansi giorni; poine consultaux dinuouo: e per sottrarsi al pregiudicivid' ogni passione, li mirana come cose d'altri: e le lettere intorno ad essi gli tornauano tre, e quattro volte sotto la penna Quindi vn cotal vso di consiglio vnito al suo perspicace accorgimento gli scopriua da lungi gli estetti; e gli faceua prendere determinationi; che strane pareumo; & eleggere mezzi, che sembrauano inutai: ma ben tosto gli emergenti da lui preueduti, & improuisi a gii altri, dimostrausno non estersi douuto diuersamente procedere: onde s'ammirana du primi huomini del suo tempo in isquisitezza di gludicio Pincomparabile prudenza, e lume di quell'animatanto illustratas che il suo senno, le sue determinationis

धार्य , हैं अर्थ क्यार्थ्य क्यार्थ्य क्यार्थ्य क्यार्थ्य क्यार्थ्य क्यार्थ्य क्यार्थ्य verse marica, i paveti. D. Irri Vendiz e income un iine : reprinci combine me da le recoine e order à de : : : consider di constances : cuanto de serie ti ide population from deu mod. e franco L an troma repristi ?un, o e i mili é alare une e incoena kon ki strin selietar ika a Concin i Tento; kau cu come succie à leizene manui dincie mandidi eren proner e que manica i Caista Parero, Sono de zonamiento notivir, c'ameribe pontes a sen minus, c Conducte in ques miessant tratair van a gran describte di gradicij cilla reprezzeite miene, cil codizio, e colta com dcommi partiti ; de quais per finguiar ins date in menicinate Exaco: c. P. Lanzzaria ziato ribato a un postunie perinduruelo. Ma egistica parena, intento a letineze le Constitutioni, e 14 incentinate in sed nerie parti d'Europa innoui Collegi, oltre sie literal astie commercie vilognole vilosmente del laocapo, e deile feet mano.

A si configliato, e prudente operate congiungens: vn dishdar tale di se, vn tanto dipendere da Dio; che si come da vna parte si 21 operana tutto, quasi hancile a fare ogni cosa egli solo; cosi dell'altra si abbandonana in Dio, non altrimenti che se'i penlar suo, el suo fare valesse unita. Dopo hauer consultato, e risoluto, costumana dire: Her reste dermirei sepre, cioè trattarne con Dio nell'oratione, benche infassibili paressero i mezzi apparecebiati; alla quali non poneua mano prima d'hauer concluso co'l Signore. Dal che nasceuz; che sortendo le cose buon sine, le miraua come gratie; ancorchenel procurarle vsasse i mezzi humani, come se da questi totalmente pendessero. Anzi negli assari di molto seruitio di Dio haueua per principio di vera prudenza non si gouernar colle corte regole della prudenza humana; solito a dire: Che in cose tali non si camina meglio, che quando si và contra venta. Cosi egli grandi opere con niuno humano sussidio, anzi con estreme contradittioni cominciò, e conduste prosperamente a fine. Parte pur principale di questa prudenza era l'assoluto dominio delle passioni sue; li moti, & impressioni delle quali eleggeua, e compartiua con quieta deliberatione; dando alle parole quella energia, eagli atti quel peso; che le circostanze richiedeuano: poiiche, come inlegnaua egli, non deuono le passioni, massimamente l'ira, ne superiori ester morte; ma bensi mortificate, per pote-

re imprender, e promouere cose grandi, e dissicili; per durarlacontro le auuersità; per correggere, ma sempre a misura, e pu-nire i disetti; acciòche non allignino i vitij; o, se vi sono, si sradichino . così al P. Manareo, dolente di sentir nel gouerno 'alcun mouimento di sdegno; il che non prouando per l'auanti, quando sempe Rett. del era suddito, credeua d'hauerlo estinto; disse: Che mon bisognana cacciar da se l'ira ; ma comandarle, e fare; che son ella il Superiore ; ma esso lei , e con lei i sudditi gonernasse.

Perche nondimeso questa prudenza, come trascendente, accoppiandosi con ogn'altra virtù del Santo, riluce in ciascun membro della vita sua, e per tutto ne sono esempi; basterà qui considerarla nel reggimento della Compagnia; giache anco in questa parte, a giudicio de più saggi, su senza pari, non solo speculativamente disegnando l'idea d'un persettissimo gouerno; il che sece nelle Constitutioni (libro stimato dal Lainez unico per risormare in poco tempo il Mondo) ma nel modellarne in se stesso la pratica. Onde il sudetto P. Manareo diceua; che in tanti assari di superiorati, e cariche pareua sempre, che gli assistesse la mente di S. Ignatio: e ciò, perche oue gli connenisse prendere alcuna risolutione, volgeuasi a lui; e conforme giudicaua, ch'esso farebbe; stante la cognitione che n'hauea; così operaua sicuramente. Tale su'il costume di S. Francesco Borgia per ben gouernar la Compagnia, in ogni caso di persona, o di negotio presentarsi all'animo il suo P.S. Ignatio; e dalle massime del suo spirito, e della sua prudenza congetturare il consiglio, che darebbe in quell'occorrenza, e'l partito da prendersi. Tale pur il costume degli altri Superiori della Compagnia, e viuente il S. Patriarca, e per degli anni appresso. Venga dunque in primo luogo la discretezza in accommodarsi alla natu-. ra, e al genio di ciascuno; che parcua in tanti diuersi superiori can-giarsi, quanto diuersi erano i sudditi. perciò notaua le inclinationi, e gli affetti; con dare a Nouitij campo di manisestarsi; e da moti dell'animo repentini, e dalle parole palesar la tempera loro, e qual passiones i dominasse; con eleggere poi quel trattare, che ciascuno era più confaceuole; adoperandolo con tanta naturalezza, come se gli fosse il proprio. Li di qui era, che se medesime coste con diversi diversamente; anzi con vn medesimo, secondo le varie dispositioni di lui, variamente trattaua: & appunto gli essetti mostrauano, che in altra maniera far non si doueus. Vsaua molto più questo auuedimento nel condurre alla persettione ogn' vno per la sua via; doue però non traviasse dall'Instituto; imitando il Signor

The second annual desiration de loggetti:

The second annual desiration, e bia simana come

and the second annual desiration, che danno per suo
annual desiration del come acontrarono esti di profitta
terrana degli altri: come su nel

annual degli altri: come s

- na virtu principalmente, chi per altra; - \_ ta l'emplicemente buona; stando aczi a en l'anticati, con findicati, con --- nutato alle 7. Chie-the track there were the engineer that manto potale-THE THE PROPERTY OF THE PROPER with a marketing to the marketing to the property CONTENTE - CONTENTE MINESPAR EST UNE ... CONTENTE SE THE THE PROPERTY OF THE PARTY O militaria de la companya della companya de la companya de la companya della compa AND THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP Participant Participal mulicula de l'antagra Saucio, ETTE:: 10mm voë etaur u nuomo 2 1. amiento. 2 feipois a mil die estime e natifi itele demana Charles e a TENER LE SING DIE SONT DIES : DOINGE : DES L'UR TENEZ-यहा अत्यव स्थान्याकारक वा नावि । वाद्यावादावें, वेद प्राव्यां स्थापार याun governmente samenone ni me ropui mer sin ner remi nonel, prochesiono a sero tendo. Pien sele Campagna.

la famosa, nè per l'addietro veduta mai più Ambasciata de Regisdel Giappone; che in Roma dopo tre anni di viaggio, con giubilo si anno 1585. di tutta la Christianità, e gran gloria della S. Sede, a Gregorio porti della SIII. Vicatio di Christo rese publicamente obedienza nella Sala giappone. Regia) Nonpermise dunque al sudetto, come a nouitio nella se de, non che nella Compagnia, vsficio di-fatica, per quanto ne facesse instanza; se non coi faisi promettere, che doue il prouasse di noia, o di souerchio peso, ne l'auuiserebbe subito. Nelcorreggere parimenti osseruaua l'istesso: e su auuertito; che si come con gli occhi pareua sapesse dir quanto voleua; così non di rado ammoniua, e correggeua i più teneri, solamente guardandoli. Tal volta víaua cò medesimi parole, c'haucano della lode più, che della riprensione; come dicendo amoreuolmente ad vn Nouitio viuace d'occhi: Fratello Giouan Domenico; la modestia, e la compostezza, che Dio bà dato all'anima vostra, perche non sate, che vi si regga negli occhi ancora? Ecosì volle da Superiori dels la Compagnia, inculcandolo nelle Constitutioni più volte \*, scendendo sin a spiegare come ordinariamente habbiansi a corregge confit. re i disetti: z. ammonendo con carità, e con dolcezza chi salla.! 2. con soauità bensì, ma in modo, che si confonda, es'arrossisca. 3. con vnire all'amor ciò, che generar può timore. \* Vero confii. part. 3. è che huomini di spirito sodo, e prouato, riprendena gagliarda-: " " mente per difetti da nulla; come il Lainez, il Natale, il Polanco, & alcun altro; ma tutti cospicui per merito, e per dottrina, e d'heroica v rtù da stare a martello; con che tirando a maggior purità quelle anime capaci, e desiderose della persettione; dau ua insieme a quei da meno ammaestramento, & esempio di pa-tienza, e d'humiltà; leuandosi loro l'ardire di risentirsi alle riprensioni de suoi veri disetti; quando vedeuano tanta sommes sione in tali soggetti sì grauemente ripresi de suoi niente colpeuo li. Acciòche nondimeno l'aspro, e spesso mortificarli non pregiui dicasse alla stima, in che meritauano d'essere; partiti ch'erano, li lodaua dauanti agli altri; manisestando la finezza della virtù loro. Si che gran difetti, o gran bontà, erano in quelli, che riprendeua tanto seueramente: percioche senza gran cagioni, o per necessità del publico esempio, non praticava, nè volcua, che si praticasse cò sudditi spesso teneri hella virtù, e facili ad inombrarsiy certo rigore; ondé possano alienarsi; o sospettando essere malveduti, cadere in diffidenza. Perciò cò Nouitij massimamente gionanetti erà dolce per ordinario, e compassionenole; trattando con

\* in parte 3. in part.g.

materia, : ins. : realiza mai insur . fire. mae, de iné vai é pacak. de a amont de la amont de la compansa de men men anne anne service Cultur Nomme, che SE BOOK . THE PARTY , MEND . IN THE CORE . gra de Sonne de la lengua de la capación de la capa men ne na mue l'adoption de man ne man a éta , che for our was: some our tone, e and ball, g mesiane. Emin au Carolinane or Gamene mais Gar Butthe portugue on an Country one are Notes Server, mos i mus nesso e un ries carifina. Laure Sleve m incher mikrikannei. 3 deniksa esi muck a unu maina sia ncie vent; e conc i Lant à l'est traite à l'autre : des de mois frances es es aure e Institut e arten el region été e mei . Casi ter de meri e man, come un l'enche me benind . Seminene se memu a sur come de mode , e per étiere, frich mer ze rein. Militale met rieter; viendo leco i encue de com ne Mindi. É allante me dos este gli parea coa materiale et sensette : af regrendosene, il pregarani a marri ala monne: ma mos hineano le radici nel iese, i mirinale ribocti letti e i prouaua con rigore; conimacron irefe: ma a.e.; numilarer irre d'u nobili ; finche Lance calculate, me maine. Tauberger fine queste gran mue, na um a litares nia siceratore, iaccomandanagh ais sue Success. aciaciais na accesso: . eze voo fi mostraste acharled smira est : 233 ( extracted as a state of the control of t queit seeme a monte seem, e de Contro coe per paro relo dell' COCTURE LE TRANSPORTE DE CONTRA DE C mescri intercinent, e cae écuesino invergi obligamene. Va Eminere en in Guper Loure, Mieltro en Theologia, e Predicator ce core se la beigna; descrit per dicerolo el Santo; e de lui consegrato el P. Genzalez an nora Min Ro; accioche rigidamente il transe; auvernise, come riulcius, eogni lers glie ne dalse conest vlandu egli fin tanco, quali di cionulia lapelse, maniere dolcilfine col Nuultin; mentre l'altro il riduceua fin a piagnere come vn fanciullo: siche dimandandogli vna volta il Ministro: Cos: gli paselse del Padre Ignatio? tilpole: Ch' egliera veramente una sonteas doue; cigè tutto soauità. È di me cosa dite? replicò il Ministro. E

egh con ischiettezza: Poi missembrute una sontant d'actio. E rius sci poi quel celebre P. Loarte tanto insigne principalmente nel dono dell'oration, e della penitenza.

E questo era un altro esserto della sua prudenza, l'esperimentant la lungo, & arduo, che saccua egli, e sa la Compagnia degli actettati. Prescriues lorogli Escreiti pirituali con ritiramento da ogni humana convertatione si con clami s confessions generalis meditationi di più hore al giorno, penitenze corporali; poi abbalsarli negli vsfici più abietti di casa; mandarli pellegrinando; inuiargli al seruitio degl'infermi negli hospitali : e di tali esperimenti prendeua conto, con mandare, o andar egli stesso a chiederne gli ammalati: doue mentre seruiuano, erano trattati a bello studio acerbamente dagl' Infermieri con brauate, strapazzi, adoperamento continuo in sordidi, e puzzolenti seruitij." Lasciaua pure a Nouitijl'habito, che portarono dal Mondo; finche logoro cadesse loro di dosso a pezzi: così a D. Giouan di Mendoza stato Castellano di S. Elmo in Napoli, ad Andrea Frusio, ad Antonio Araoz, e ad altri, com esti, vestiti riccamente alla grande; la scio due anni quel primo habito; e con esso, e colle scarpe di velluto li fece servire in cucina da guatteri; mendicar ettle bisactie per Roma; e lauar nella publica strada le scodelle. Applicaua in somma, e premeua tanto nel formar bene i principianti, e nel profitto loro; che sino prescriucua con chi o de veterani, o de giouani douellero, e non erache di cose spirituali, discortere nell' hora della ricreatione; con assegnare chi a clascuno porcua essere che ragionando ad vn Nouitio di cose diuote, apportaua esempi ".... di Religiosi d'altra: vocatione: Come se, disse, non sosser nellai Compagnia buomini di virtà da citarsi per esempia; senza mettere vu tenero nanitia a pericolo d'instabilità, con affettionarlo a cose e persone fuar del sua instituto. Nè perche alcuni Nouitij vinto hauessero con gran costanza le contradittioni de parenti; che til rar li vollero dalla Religione; fidauasi di lasciarli loro vicino; ma gli allontanaua, con mandargli anco fuor d'Italia.

Essetto pure di questa prudenza il non tolerar lungamente gl' indegni per colpe graui, o per mal habito, purgando la Compagnia dalle inosseruanze con sicentiar gl'inosseruanti; senza riguari do a nobiltà, o a dottrina, oue fossero con demeriti. perche non matteuz mano a questi rigori se non consigliatissimamente, con

rame n'incur, & ciencione; che a tali persone, in tali cir minue. mateuramente per ammonitione degli altri, & esem me : mim. modo. Si che poteus, com merse. incomente dire a eniunque fraponenali per intercello-E andre nemele in pudicum de ceccierli: Questi, per cui megne, e l'amerie monicinen, il bemeile voi accessato? terto che m . mome decreases si me per que to, accestati che sono, si proune per complergie : è consicus; per licentiarli, se non riescons me : issere . Ne u a firm micretto mai alcuno, saluo che doment nei i mentent manghi pellegrinaggi, e negli hospime and de la come de la contra le d'una mutation esse. Se a coresidere - renderenno a veder la casa, posche hauea are muitan un aux, ne une grento alla porta, diceus: Que: in : 4 mire nique. me a fe liberi dall' banere in casa o prigreen : green en manganer. Così licentid D. Theotonio figliand he Den à Bassant, e Nipoted'Emanuele Rè di Portomin and a comme de Daca di Biuona, parente del Vega Vizaie z Sezz; casi Car-Roforo Lainez fratello del P. Giacomo Liner e prezezo de Ribadeneira di dargli qualche sussidio de penera exemere in lipagna, glicio negò con queste parole: Pierre, e manes turto l'ure del Mondo, non ainterei d'un sol quattrino , che per demerito si rendono indegni, che la Religion loro li Delle ragioni poi per licentiare, la Prima era ogn'ombra E sesperità; onde per non sò quale immodestia discacció va certo affai caro al Duca sudetto di Biuona; e seco zitti otto giouan que di nascita, e di sapere. Vno pure, perche oltre a termen sena rel giolità scherzando diede per giucco ad un altro vno despezzone. A pena con preghiere di molti si trattenne dal manier vn Fratello, infermier brano, edi molta vitti, fatica, e mercificatione; per vno seberzo in lauare i piedi ad vn hospite; Senza mafitia si, ma non conforme all'estrema bonestà da lui vokati: lo spinie però a piedi, senz' habito, e accattando, mille, e ducen to migita lontano, sin a S. Giacomo di Galitia. Duc Coadintori gincando secolarescamente s'erano gittato l'vn' all'altro dell' acqua in viso; la pagarono con lunghe discipline, con mangiar più giorni tra gli animali nella stalla; con vn publico, e gran cappello; e poi con esser licentiati: Percioche, disse il Santo, se buomini flati dieci , e dodeci anni nella Compagnia si riducono a sì scoucie leggierezze ; cosa credere si dene , se uon che religiosi nell' besite, nel rimesente sume secolari. In Secondo luogo gli ostinat,

ti, pertinaci di giudicio, eduri di testa; e diceua e che con sell huomini non soffrirebbe di Stare vna notte sotto il medesimo tetto, Per Terzo, quei di spirito strauagante; li seditiosi, e perturbatori della pace; o chi rapportasse male d'vno all'altro, o seminasse principij poco buoni. Sopra lo scacciamento d'vn di costoro si ragunarono dedici Padri; dieci de quali, per timore, dicenano, di scandalizar la città, lodauano il ritenerlo; e correggerlo; il Santo, contro al suo sale di seguire il parere de più, risolse con gli altri due, che sentiuano in opposto, dicendo: se scandalo si temena; essere scandalo enorme il sapersi, che fosse tra loro dinisione; e se ne comportasse con una sciosca patienza l'autore:. Seppe d'uno stato compagne in viaggio del P. Simon Rodrigo, che giunto in Roma raccontò cose non degne della virtù di quell'huomo; cerco la verità sin al fondo; e trouato, ch' erano sue chimere, obligolle a disdirsi; e licentiollo; se ben era di gran saper, e talento in. predicare. Così mandò Francesco Zapata Nobile Toletano; perche, hauendo il P. Natale predicato a Banchi, un attione di tanta humiltà, e carità gli puzzò di bassezza; condamandola per indegna d'huom honorato, e motreggiando per casa il Natale con chiamarlo predicator ciarlatano. Vn giouane, Maestro in Venetia, per poche parole dette senza pensarui, men prudenti, e di qualche offesa per altri, su da lui mandato a pellegrinare tre mesi, a piedi, e mendicando.

S'è detto nel capo antecedente, come fosse sollecito in prescriuere a sudditi le maniere d'obedire; onde non sodisfatto nè del molto, che n'hauea scritto, nè del tanto, che ne facea dire ogni mese con vn publico ragionamento; sapendosi vicino a lasciar la terra chiamò il P. Giouan Filippo Viti, compagno all'hora del Secretario, con dirgli; Scrinete, che alla Compagnia vo lasciar memoria di quello, che seuto interno all'obedienza. e trà l'altre cose dettò questa: Hò da riputarmi a guisa d'un corpo morto, che non bà nè intendere, nè volere; e come fossi vu piccolo Crocissso, chè seuza punto resistere si lascia raggirar verso d'ogni parte; e come De bastoucello in mano d'un vecchio, che lo adopera done n'hà pià aiuto, e lo ripone done glie ne vien meglio; così debbo esser io in mano della Religione per seruirla in qualunque cosa gliene torni commodo. Ma non su punto meno nel riscuotere vna tale persetta obedienza, diquello si fosse stato nell' insegnarla; nè d'altro sece in esempio de posteri proue maggiori ne Suoi, o puni con più seuerità le trasgressioni. E su que so vn altro essetto della sua prudenza;

che premendo sì fotte in detta virtà; e volendola per base, per sostegno, e per diuisa della Religione; vi addestrasse i Suoi sì persettamente. A tal sine comandaua cose, disutili, altre suor di tempo, altre in apparenza impossibili: faceuasi venire i Sacerdoti apparati: per celebrare, con rimandarghi, spogliati che s'erapo de sacri habiti; sola volendo quella prontezza. Chiamò il P. Sebastiano Romei Rettore del Collegio Romano, e per esercitio d'obedienza seruir lo fece nella cucina della Casa con portar l'acqua da lungi, & altre humiliationi, e fatiche non leggieri. E yna delle ragioni, per cui non accettò la carica dell'Inquisitione di Portogallo in lantemente offertagli per la Compagnia in perpetuo, su il danno, che venir le ne poteuz co'l tempo, se si ammetteslero vstici; che rendono chi li maneggia esente per privilegio dall'obedienza, e soggettione a Superiori. Quindi prohibi l'indur Secolari a frammettersi nelle dispositioni de Suoi; o intercedere per impiego qualsifosse, o per luogo. Ad un Sacerdote impose alcune, discipline: thon perche lo pregaua d'vn pellegrinaggio j ma perche importunamente, quasi le volesse ad ogni modo: Hauea comandato al P. Emerio de Bonis da Guastalla, giouinetto all'hora, e Sacrestano, il pregar certa donna poc honesta; che non gettasse, come ogni di faceua, dauanti la Chiesa tutte le immondezze di sua casa: egli però modestissimo glielo sè dire per altri, seppelo il Santo; e come che ne approuasse l'honestà; pur ne puni la disobedienza, sacendolo star sei mesi nel resettorio con al collo vna campanella; e dite ogni di a voce alta: Volo, & polo non habitant in bac domo. Buttandosegli alcuno a piedi per chiedere penitenza, o perdono; se al dirgli: leuateni; non si rizzava subito; lasciavalo quivi ginocchioni, e partiva. Dava desinare Ignatio a certi Signori, ev'assisteua in piedi vn Fratello dopo hauer portato in tanola; quando glisti detto dal Santo: Sedese Fratello, accennandogli vno scannos ma rispose di star bene a quel modo: e replicando quegli che sedesse, replicò l'altro la scusa; e così occorse la terza volta. disse all'hora Ignatio: Gidebe non relete voi stare sopra lo scanno, tenere lo scanno sopra di voi, e su'l capo. e dopo alcun tempo glielo sece mettere giù, e seder-ui sopra. Non bastaua il giorno al P. Cornelio Brughelman Fiamingo, per dire il Divin Visicio, senza trouaruisi rimedio; glielo trono il Santo, comandando il recitario tutto nello spatro d'vn hora; oltre al qual termine, se gliene auanzaua, il tralasciassi se. l'obligo dell'vificio, intero., e quello d'obedire, gli dierona tanta

tanta fretta; che dal primo di sodissete pienamente dentro l'hora; e sù suora degli scrupoli. Se poi alcuno hauesse cura di se; mostrasse nelle sue cose volere, o non volere; peggio, se studiasse di sortir qualche sine, o disegno; era presso lui come prendersi licenza dalla Religione. voleuz'i Suoi totalmente rassegnati nelle mani del Superiore; che sono quelle di Dio; del pari apparecchiati a quest'visicio, e a quello; a nauigare in capo al Mondo, e non vicir mai di casa; nè solamente con l'esecution esterna, e di più con pienezza di volontà; ma co'l giudicio ancora, conformandolo con quello del Prelato; e riputando quello per meglio: altrimenti Era vno star nella: Compuguia con vn piè solo; diceua egli.

Adoperaua nondimeno; e questo era vn' altro essetto di sua prudenza; circospettion grande nel disporre de sudditi; e'l suo comandare sapeua di priego: ese pur daua segno d'autorità; era in tutto a maniera di padre, con libertà d'amor, e di confidanza; scendendo anco in cose inaspettate, o disficili, o di qualche conto, sino a dar ragione di ciò, che ordinaua. Nell' applicar li soggetti agli vsfici, e a ministeri dell' Ordine; ancorche li desiderasse affatto indisterenti, senza inchinar più ad vna parte, che all' altra; nondimeno hauea riguardo alla natural propensione d'ognuno; accommodandosele in quello, doue la vedeua ben incaminata; per incontrar, quanto possibile fosse, il talento, e la sodisfattione; ben sapendo, che a lungo andare niuna cosa sforzata è dureuole. Questo incontrar le inclinationi, e le habilità de sudditi, aggiunto al dominio de propri affetti, e allo stimar, & amar lealmente ciascuno de Suoi; rendeua caro sopra modo, & amabile il gouerno di S. Ignatio; tanto che ciascuno (cosa di marauiglia forse non più sentita) si credeua d'essere appresso lui nel primo luogo di stima, e d'amore.

Quanto alla stima, parlaua ditutti, come d'huomini virtuosi, e che a gran passi caminassero alla persettione. questo concetto haucua; e'l consetuaua, co'l non esser facile a sospettar de sudditi; nè dare orecchio alle sinistre informationi contro di lero. e'l P. Gonzalez, riserendo ciò di S. Ignatio, aggiugne: Che a tredere male d'alcuno nè pur s'inducena, perche gliene sacesse relatione il P. Polanco, buomo di tanta spirito, e di pari equità; é giuditio, Molte volte a chi gli riseriua disetti altrui, massimamente se mostraua passione, o troppo zelo; imponena, che mettesse in casta quel sattor Percioche le parole, diceua egli, escono valida.

penna

penna più considerate, che dalla lingua 3 è si vede quel, che si scriue, non gid quel, che si perla. De locatani poi, che ignorando ciè de che altri scriva di loro, non possono davne ragione, andaua più adagin in same giudicio, e prenderne, risolatione; onde per assicuranti de portamenti del P. Sikiestino Landini, specchio de Missionari; che aperaua cose supendo in Corsica; e da persone copertamente heresiche gli venius descritto per turbolento, e ripoltoso; mandò sin colà da Roma trauestito il P. Sebastiano Romei, d'accorrezza, di giudicio, e di virtù non ordinaria; perche indagasse meso; e quanto hauesse trouato di buon, o di reo, por-tasse in autentica forma con testimonianze de primi dell'Isola. Fuggì con grandissimo auuedimento di sar mostra con atti, o con parole, presso hi esser in maggior conto di letterato, o di saggio, o di virtuoso, vno più, che l'altro: e quando si sù all' elettione del Gonerale; senza nominare alcuno, e proporlo agli altri; diede con rara prudenza il suo voto a chi, trattone sui, hauea più voci peresterlo. E dimandandogli Papa Marcello due della Compagnia; che gli assistessero in palazzo, e consiglieri l'aiutassero nel-la publica riformatione del Clero, che disegnaua; si astenne dall' cleggerli, con rimetterne il giudicio a vna consulta di molti: ancorche per non priuar le provisioni occorrenti del suo consiglio proponelle le qualità, che necessatie gli pareuano nel soggetto da destinarsi all'impresa: ch' era vo mostrare a consultori la persona sornita de requisiti, e che doueua eleggersi, a far sauiamente.

Quanto poi all'amore verso i Suoi; e come in questa parte fosse marauiglioso, e singolare il gouerno del Santo; basterà il detto nel Capo 28. Con auuertir però, che vn tal amore non su fiacco, ma soaue, e sorte, dolce, e virile; si che richiesto di cosa; la quale antiuedesse poter essere noccuole al dimandante, o di non buon esempio ad altri; la negaua: se bene con tal modo, che lassiciana senza disgusto; non astenendosi tal volta dall'addur le ragioni; per le quali non conuccina concedersa. Così nel sar la gratia, sapena soggingnere motini da potersi negare. Nel che mirana di non lasciare scontento chi haura la negatina; e di pronedere a chi conseguina la gratia, perche ne facesse maggior conto; e di simili cose spesso noi ricercasse. Con tutto ciò al P. Bobadiglia, che da strettissima camera dimandò passare ad vna men disagiata, & angusta; perche non sinsegnasse ad altri di ssuggir gli scommodi della ponertà; rispose di nò; e che anzi nella piccola, in cut staua, si ritirasse tanto, che vi sosse que por porui due altri; co-

me si sece, obedendo il Bobadiglia volentieri. Ma con chi mon era si auanti nella virtù, il suo Nò era giustificato, e doice in modo; che, come s'è detto, mandaua più sodissatto negando; che satto non haurebbe co'i condescendere. Se auuedeuasi, gli studi pervanità, o nouità d'opinioni, riuscir dannosi adalcuno; benche di grande ingegno, il leuaua; con dire: Nan: basta; ch' vuo sia buono per le scienze ; se le scienze non sono buone per lui. A certi mal composti ordinaua l'interpretare le Regole della Modestia, e farui sopra sermoni publici; acciòche insegnandole ad altri, essi le imparassero. Volle, ch'vno fattosi maestro di spirito pericoloso, estrauagante, facesse publiche discipline; con ali posticcie alle spalle; ripetendo: Che non donea molare prima d' baner le penne. Per chi staua sossopra nella camera, gli sece gittare in vn saccoscritti, e libri, e s'altro v'hauea; e con quello sulle spalle gire per casa, dicendo sua colpa. Lorenzo Tristano Ferrarese su huomo di gran penitenza; e molto amico dell'oration, e del silentio; a questi, che lauoraua di muratore, nel chinarsi cadde di seno vna mela datagli da rinfrescarsi; e vergognandosene per S. Ignatio quiui presente, quasi nulla sapesse, voltauasi altroue con lasciarsi la mela dietro la schiena: ma gliela rimetteua dauanti, come per ischerzo, il Santo co'l suo bastoncello, quante volte quegli la scansaua; finche, senza far sembiante disgustoso, nè dir parola, partì. Manteneua in casa il Santo vn Fanciullo raccomandatogli da suo Padre stato Giudeo, e battezzato di fresco: questi vn di stizzato mandò il canchero a non sò chi. e S.Ignatio per mettergli horrore a quella parola: Sai th, diste, che bruttacosant quel canchero; c' bai pregato al talet vedilo; o pronalo tu prima. e fece appendere vn granchio viuo al colto di quel meschino; il quale, per hauer le mani legate dietro le spalle, e temendo essere stracciato da quella bestia; che se gli aggrappaua su'l petto; con pianti, e strida prometteua: Che non mai più. E diuenuto Religioso di S. Domenico, e poi Vescono di Forlì; lodaua la prudenza del Santo; che con penitenza sì confaceuole all'età, & alla colpa, l'hauca disuezzato da quella parola per sempre. Portando alcuno dal Mondo mali costumi, assegnauagli persona discreta; che quanto notaua in lui ogni dì, glielo dasse in carta; per-che seriamente attendesse ad emendarsene. Se bene questo se prirsi l'un l'altro i disetti era comune a tutti; radunandosi ogni venerdi per vdirsi da quattro a ciò deputati aunisare de propei mancamenti. Di più quando altuni per disetto, commesso man-23:

giauano in mezzo al refettorio nella tauola de penitentiati; li faceua, in vece della solita lettione spirituale, viuamente riprendere, con rinfacciar loro gli anni, e la negligenza della vita Re-ligiosa; e per humiliargli, & eccitarli meglio, qualche volta per bocca d'alcun Fratel Laico, ma spiritoso, e satirico; il quale ancora di passaggio notasse akri, che non se l'aspettauano, d'alcun errore. Da certi faceuasi ognisera dar conto distinto delle cadute in quel disetto, alla cui estirpatione per suo consiglio attendeuano. Tal volta, compito ch'altri hauesse alcun vsticio, ne teneua publico esame: così d'vn suo gouerno scriue il P. Natale, posto alla censura di quaranta Padri; doue sù ripreso graucmente dal Santo per l'acerbità vsata cò sudditi. Quando i Suoi, come non di rado auueniua, erano impiegati da gran Prencipi, e dal Pontefice in funtions cospicue, ordinaua loro, per conseruargii humili, d'albergar negli hospitali; e d'insegnare a fanciulli, & a rozzi li principij della Fede. Così dicemmo hauer mandato Lainez a gouernare vna giumenta dopo hauer con somma lode predi-6 Et Miss. Soc.P. cato 6. Sapendo il lauarsi d'vn Nouitio le mani con sapone 3 ciò chismisir. 10.2 che niun altro faceua; penitentiollo; e si diede ad osseruare, se quel fosse vn semplice amor di pulitezza per genio di natura, o vanità per comparire. Trouati due Fratelli Coadintori a tratte, nersi contando nouelle; ordinò, che portassero subito dal cortile sù la cima della easa vna massa di pietre: indi a non molto, vedutili nella stessa otiosità, gliele sece riportate a baso. Hebbero vn digiuno in penitenza, quantunque così cari al Santo, i PP. Olaue 1

> thiopia, si lasciarono portat tant'oltre; che prima d'alcune hore di notte non furopo in casa. Et ecco la tanto difficile destrezza di vnire alla soauità la soueri+ tà; e alla discretione il zelo della disciplina. Come voleua ne sani estrema carità, e tenerezza verso gl'infermi; così negl'infermi gran patienza, humiltà, e rassegnatione: onde mostrandosi alcuno strano del Medico; mal sodisfatto della cura, o della seruitù; secondaua la debolezza, sosserendolo, e dissimulando: in tanto vedeua di rimetterlo con amoreuoli auuisi; sinche ricuperata del tutto la sanità ne puniua il demerito. Caduto infermo il P. Landini, tenero all' hora nella Compagnia, e nella virtù, non si faceca cola, che gli andasse a verso; del continuo noioso, incresceuole, smanioso; sopportollo patientemente il Santo; e guarito ch'ei

Gonzalez, e Ribadeneira: poiche iti con licenza per accompagnar

fuor di Roma due Vescoui della Compagnia 5 ch' andavano in E.

2.8.5.3.

su, l'allontano da se per ammenda; inuiandolo a Margrado sua patria in Lunigiana; onde ricuperasse meglio le sorze del corpo; e acquistasse quelle dello spirito: ma lo sece con volto, e conparole tali, che non intendesse bene; se mutaua solamente paese, o ancora stato. Questo prudentissimo accorgimento di lasciarlo in sospensione, se fosse ritenuto, o casso, valle ad aprirgh subito gli occhi; e trassormarlo in tutt'altro; cominciando in quel punto vna vita, quanto asprissima per digiuni, austerità, e fatiche intolerabili, tanto apostolica per l'ardentissimo zelo, con cui riformò l'intere Prouincie. Hora dall'hospital pouerissimo della Patria, doue ricouerò (saldo alle querule instanze de parenti; con diret D'essere stato mandato all'aria, non alla casa materna) noue volte scrisse al Santo lettere supplicheuoli, & humilissime, senza vederne risposta. Parue rigido; ma su perito, e selice quel gran Medico nella spiritual cura del Landini, con tenerlo perplesso a lungo, non però abbandonato; sostentandolo di tanto in tanto per altri, con baciar mille volte quel beato nome sottoscritto. E per tornare all'amor forte del Santo, parte della sua prudenza: squalche delicato, fastidioso, risentito, cadeua insermo; egli, atteso il prò, che da quel patire verrebbe all'anima, ritiraua la mano alquanto dalla soauità, e tenerezza sua solita; e diceua per lui al Signore: Contere brachium peccatoris; acciòche si verificasse: Quaretur peccatum illius; & non inuenietur ?. Era facile in da-, re certe lieui penitenze; che seruono più tosto a ricordar l'osseruan-za, che punir le inosseruanze; li principi delle quali correua tosto a suellere; ancorche non vi fosse ombra di colpa graue, ne piccolo difetto per lo più; ma o dimenticanza, o poca riflessione. Lontanissimo era nondimeno da far leggi vniuersali per correctione de mancamenti particolari. Ne difetti grauichiam iua prima ik colpeuole; facendolo con leali, e schierte, ma penetranti parole ben conoscente dell'error suo. E adduce il Ribadeneira vna riflessione fatta da lui, e da molti altri: Come in si gran moltitudine, per tanti anni, non si seppe ma d'alcuno; che corretto da luipartisse mal sodisfatro di lui; ma bensì confuso, e sdegnato contre di se, e del suo mancamento. Tanto più essendo noto a teutris Ell'egli sepeliua in obliuion perpetua le colpe, quando si detestauadurant e de se roleur l'emendatione: poiche quella fenentà di noter : e de parcie, e taluoler di penatenze per falli anco leggie. 11, son procedeur da sdegno, ma da giultura, e da pura cantà. E dictua il Mironi: Che il Patre Ignatio meditana le serie: in m is; che ne auco ne restana la cicarrice : poiche gli emendati proname l'amore più grande al dorpio, che non era stato il rigor passatose toccanano con mano d'essergii assai prin cari di prime. Tal voita questa era tutta la penitenza: ipiegare al reo la qualità del falio; e con sembiante grauissimo senza più, dires: il che ad huomini, che teneramente l'amauano, cuoccua sopra ogni castigo. Rimetteuasi anco alla sentenza della stesso colpenole; come giudicalle d'hauer meritato: & era finezza di prudenza, per dokemente cauar e da virtuessi nelle grandi humiliationi esempio per akri; e dagi imperfettipiù di qui nto egli, atteso il poco loro seirito, haurebbe imposto. Chiamana il Santo Padre a Rema gran parte de migliori soggetti, conforme volcua il bene vninersale della Compagnia; supra di che il P. Lainez, essendo Prouinciale d'Italia, gii scrisse dolendosi, ma nuerentemente, in riguardo aghaitri Collegi, che pareuano restare abbandonati; perche non vide frutto, replicò. all'hora il Sonto l'auuertì; che per far bene la parte di superiore non facette male quella di suddito: mitalk quel tanto fillo suo sentimento; se da zelo nasceua, o da qualche amore di le? trouandosse colpeuole, seruesse; qual pena mentana. Prense il Lainez, apertic'hebbe gli occhi; e rispole cont chiedere perdono, e pregare; che gli si togliese il Prouncialato, è in auuenire ogni gouerno, la predica, e qualunque vso di letterei in oltre di andar mendicando a Roma per ini, con insegnare a sanciulli gramatica; se non hauesse surze per la cucina, e per l'horto, finic la vita in discipline, in digiuni, & ogni peggior trattamen-to. Mail Santo non accettò cos alcuna. Viaua parimenti per difetti de suddin penitentiare i superiori meno attenti al prouedere, che non si facessero; o al punirli, fatti ch'erano: e così per le noutà quantunque leggieri; le quali non sossiua che s'introducessero da veruno; si perche non si fermano mai doue cominciano; si perche alle ordinationi di Dio stabilite dal Fondatore sottentrano in cambio regole d'huomini. Perciò veduti due Fratelli andar mal composti per Roma, diede vn cappello al Ministro, per he baueste accompagnato due; niuno de quali poteua estere all'akto esempio di modestia. E così pure al P. Romei Rertor del Collegio Romano; c'hauea permesso, che nell'andare alle sette Chiese

Chiese si portasse pan e vino per desinare. Nè valse, che quegli non hauesse introdotta vna tale vsanza: poiche; tronatala, disse il Santo, si donca levare. Così castigò alcuni conualescenti per hauere inuentato alla vigna vn giuoco di buttarsi l'vno all' altro in cerchio vna melarancia; con patto a chi cadesse di mano, il recitar ginocchioni l'Aue Maria. E molto più l'haurebbe fatto all'intromettersi nelle scuole nouità d'opinioni: e. diceua: Che se ba-1 uesse baunto secoli di vita, griderebbe sempre: Fuori le monità in Theologia, in Filosofia, in Logica, fin anco in Gramatica. Onde vietò il tenersi, espargersi dottrine disserenti, amando anche in questo l'vniformità quanto si potesse; acciòche meglio si conseruasse la concordia delle volontà; e con maggior edification, e frutto s'aiutasse il prossimo. A Suoi desiderosi di consiglio per non procedere discrepantemente in vna Città d'Italia, oue le donne vestiuano pompose del pari, & immodeste, inuiò quest'oracolo di risposta; con cui si regolassero. Quando non si veda strauagante abbigliamento, e suor del consueto; nè vi sia cattino fine; ancorche si scorgesse alcuna mostra di vanità per comparir più bella tral'altre; si può assoluerla per la prima volta; con ammonirla però, e consigliarla di moderarsi. Che se tornasse a confessarsi, massimamente con intentione di frequentare i Sacramenti, si faccia in modo , che dismetta va attillatura si affettata, e ristrigua quanto può quella vitiosa vsanza. One ricust, deue intimarsele; che se le darà bensi anco per all'bora l'assolutione, ma non già in aunenire. e non volendo lasciar quella vanità cerchi altrone con chi consessars: poiche quantunque non si condanni di colpa mortale; ad ogni modo è impersettione tanto considerabile; che gli buomini della Compagnia non si sentono d'odir chi non babbia voglia d'emendarsene. \* Et \* da Roma, 29 affinche dallo studio della lingua Hebraica non s'inuogliassero i Ginzao 1555.

Suoi di strane interpretationi, ordinò loro il seguir, e disendere l'editione vulgata; come sù poscia determinato per tutti dal Concilio Tridentino. Per questa ragion pure non voleua, che leggestero libro, per buono che fosse, d'autor sospetto, non che cattino; dicendo: Che nel principio il libro piace; indi a poco siama chi l' bi fatto : e prende tanto piede l'affetto all' autore. che ne persuade la dottrina, e che quanto bà scritto sia verità.

Questa vigilanza in volere santità ne Suoi, e custodirla, e promouerla, nasceua dal mirar la Compagnia, e l'instituto d'essa, come cosa totalmente di Dio: e così non trascurò mezzo; che a mantenerla in osseruanza, e in credito, & a difenderla, fosse necessa-

cessario. Per conseruarne il buon nome, in tanti, sì diuersi, e graui ministeri, sece legge vniuersale non solo nelle visite di donne anco nobili, & ammalate, ma d'huomini pure, d'andar sempre co'l compagno assegnato dal Superiore, benche si fosse nell' Îndie; dou'era tanta scarsità di soggetti; si che il compagno possa vedere, non già volir quello, che richiede secreto. End vn Padre, che confesso un inferma, stando il compagno in luogo danon vederli, giouò l'essere vn santo vecchio; altrimenti gli costa. ua più assai, che vna publica disciplina di sette salmi; come la sece. Auantiche Predicatori, o Maestri si facessero sentire in publico, egli, & altri della prosessione si prouauano più volte in pri-uato. Al dirglisi del fare in Chiesa le Lettioni, e del P. Vittoria come idoneo per ciò, propose in consulta: Se vi sarebbe stato da quell'hora competente vditorio? e se haurebbesi potuto continuare? evitimamente del Soggetto? E parendo bene intorno a tutto; volle prima tre lettioni di quel Padre priuatamente vdite seco da quanti doueuano darne giudicio. Tre prediche ordinò al P. Mendoza in resettorio con interuento di quelli, cò quali consultaua; se douesse darlo, come gli era suggerito, al Cardinal della Cueua desideroso d'vn Predicatore per la Goletta; dou'era Co-mandante vn suo parente. Posciache non impiegaua le persone a caso, massimamente in affari del diuino seruitio: ma con riserbo attendeua & a ciò, che ordinaua, & a chi. Nè soleua dar carico di reggere altri, o di molta difficoltà, se non ad huomini prouati, e di soda virtù: se bene in Roma, doue li teneua sotto gli occhi, commetteua questi carichi anco ad alcuni di manco esperienza per assaggiarli. In mandare per negotiji di conto alcuno de Suoi; o in essere questi dal Pontesice destinati a Missioni, o ad interessi d'importanza, diede loro in carta, & in voce auuertimenti, e indirizzi confaceuoli alle circostanze degli huomini, e de trattati: e degnissimi quei sono d'essere veduti, che diede agli \* vedi netror- andati o per Nunci nell'Ibernia, o per Theologial Concilio \*. E landini quelli venendogli offerte alla giornata principalmente nella Spagna, sonquesti lib. 3. num. 48.
questi lib. 3. num. 48.
questi lib. 3. num. 48.
questi lib. 5. num. 48. la penuria de soggetti; che non permetteua prendere luoghi di nuouo senza scemar ne già presi quel numero de Padri douuto si a seruir bene i popoli; sì a mantener l'osseruanza religiosa; che fra pochi dissicilmente si conserua. Sopra tutto per disendere la Compagnia scansaua quanto le potesse leuar contro nuoui nemi-ci; o esasperar li solleuati. Quando molti dissicilmente s'accheta-

nano al suo non volere, che si rispondesse alla censura della Sorbo-na, parendo loro intempestina, & eccessina tal piaceuolezza:con ragionare in publico a tutti, mostrò: Nè comportarsi dalla persettione il dare per offese anco graui luogo allo sdegno, e manco alla vendetta; che si mantella co'l pretesto di necessaria disesa: Nè consentir la prudenza il farsi nemica per sempre vna comunità, e più se d'huomini di gran conto. Così al P. Olaue apparecchiato a disputare contra le conclusioni di certi Religiosi nel loro Capitolo Generale vietò l'andarui; poiche, sendoui stato i giorni auan-ti, hauea con gli argomenti ridotto i disenditori a non saper che dire; potendo essere, che l'honor d'vno tirasse il mal occhio di molti; come auuiene quando la vergogna si prende per asfronto. Co'l medesim Olaue vsò parola di prego, accioche nelle sue conclusioni di Theologia in ordine per la stampa temperasse le paro-le d'vna; quantunque piacesse a lui stesso, la stimasse vera, e la facesse predicar dal pergamo: e ciò per troncare ogni rimota occasione d'alterarsi a quei, che sentono diversamente in tal materia \*. Con tutto l'essere il P. Bobadiglia in istima, e caro Ramir, de Cour. al Rè Ferdinando, agli Elettori, & a Grandi della Corte di antholas. 1.7. Carlo V. gli su intimato a nome di Cesare l'vscir della Germania; per hauersi dichiaratamente opposto in voce publica, e con iscritture contra l'accordo tanto pregiudiciale alla Religion Ca-tolica, e compreso nel libretto intitolato Interim: & ancorche per si degna cagione fosse glorioso vn tal esilio; S. Ignatio tuttauia; come non ancor informato del fatto, e per dubbio che forsi ecce-duto non si fosse dal Bobadiglia nel contradire, si moderò seco per modo nel suo ritorno a Roma; che nè si ossendessero i Pontisicij,nè gl'Imperiali; o si difficoltasse in luogo alcuno alli Suoi l'adoperarsi nel seruitio di Dio. Done però la Compagnia, per calunnia, e per fasse imposture di dottrina sospetta, o di conuersar pesicoloso, correua rischio di perdere con la riputatione la libertà d'a-. iutar l'anime, all'hora metteuasi ad vua difesa inhocente sino a ve-· derne il sine per sentenza, non in dispetto degli auuersari; per i quali Il faceua intercessore, acciòche loro fosse mitigato il castigo, ma per la necessità di buon concetto in chi attende a saluare altri. Così mentre al cominciar la Copagnia ad hauer nella Spagna credito di santità, e di lettere, se le alzò contro in Salamaca, e per tutto colà si stese vna suriosa tempesta per opera d'vn Religioso Theologo di talsama, e seguito, che tirò seco quasi tutto l'Ordine suo in quei Regni; vedendo il Santo, che con lungo soffrir, e tacere non la vinceua; e che

la sua mansuetudine daua più animo a quel furore; in fine ricorse al

Vicario di Christo, che frenò quei venti, emilebonaccia, perche tuttauia questo innocente ricorrere al Papa, benche per necessaria disesa della Religione, anzi del mero seruitio di Dio, non fosse inra del sato nel-terpretato diuersamente informò a lungo il P. Maestro 'Giouanni .9 Vedi la lettela Pita di Gio: d'Auila tanto riverito in quelle parti; acciòche potesse, parlando, e radal Mugnos, scrivendo, trar dinganno chi sopra ciò sinistramente pensisse " .

6.1.6 28. so Orland. l. g. Lancie, to. 1.

d'Auila, scrit-

Pagioni del Sato per voler esclu. gnia le dignità Ecclefiastiche.

Ma vaglia ilvero, spiccò la prudenza del Santo nel voler esclusa dalla Compagnia l'ambitione prohibendo strettamente il procuequise 9. 11.260. rar dignità sì dentro, come fuori; anzile di fuori nè pollano accettarsi anche offerte dal Papa; se il Papa stesso non astrigne a ciò sotto pena di peccato mortale; del che tutto san voto particolare i Proai Quindeci fessi 11. Hor di questa importantissima legge non è l'vtilità maggiore quella notata da vn Generale d'osseruantissima Religione; che se dalla compa- dimandato: Quale Instituto regolare gli paresse meglio provisto d' aiuti per conseruarsi nel primerospiruto? rispose: Quello della Comap Orlandin. pagnia di Giesù, il quale ritiene il buono; peroche le dignità ecclessastiche non glielo tolgono; escaccia il cattino con licentiar grinosseruanti. Che veramente danno graue sarebbe lo ssiorar l'Ordine con torne il meglio degli huomini, e i più acconci a ministeri suoi. Ma poiche in vna vocatione all'aiuto dell'anime tutta indirizzata con tanti, e sì efficaci mezzi; doue nè forze, nè feruor, nè vita bastano per faticare quanto vi si brama, e si concede; già chi corcasse prelature no'l farebbe per zelo de prossimi: e se pur da prima non procacciate si concedessero al zelo; dapoi assertate, e volute non si potrebbero negare all'ambitione, con seguirne gl'innumerabili, & intolerabili frutti d'vna sì pestilentiosa radice. Di che ben conoscente il Santo; non appagandosi d'hauer con forti, e raddoppiate spranghe sermata questa porta per modo; che l'apra il comando sol della mano Pontificia, che disserra i Cieli; vi sece in oltre così vigilante la guardia; che venendo non pochi de Suoi chiestia Papi, chi per Mitre, chi per Cappelli; si contrapose alle domande risolute di gran Principi, e Teste Coronate con ardor tale dauanti a Dio, e dauanti agli huomini; come se in entrat nella Compagnia le dignità, douesse vscirne ad vn tempo l'humistà; la quale vnicamente amò, & abbracciò; e volle, che i Suoi amassero, & abbracciassero.

## C A P O XXXII...

Dell' Humiltà perfettissima di S. Ignatio; the meritò ne venisse dato dalla B. Vergine in Macstro ad vna Santa.

D'A che fece diuortio dal Mondo, si sposò con l'humiltà, per non lasciarla mai, nè pur dopo morte e peroche supplicaux Dio: Che di se non rimanesse alcuna memoria. e che il' sud cadanero, come vile carogna,, fosse gettato in vn letamaro ad esserlaserato da cani; o dinevisse cibo d'occelli. Nè standofrà sols dessderij, praticò fin da principio l'abbassarsi, l'auuilirsi, l'ascondersi, e per così dire sepelirsi, o disfarsi a segno, che glie ne secero scrupolo gli huomini, e li Demoniji. Et era si pieno del conoscimento: di se; cosa fosse quanto al suo nulla, e cosa meritasse quanto a suoi mancamenti : che surono i minori essetti dell' humiltà sua ili viuere poco men che ignudo, mendico, e negli hospitali. Nè solamente fuggi quando si vide riuerito; e si trattenne ou'era deriso, e suillaneggiato; ma pagò sino i nemici, li traditori, & assalsinisuoi con ringratiamenti, con vero amor, e con beneficij. E inoltrandoss più abborri le ricchezze, gli honori, la gran fama, e l'altre speciosità del Mondo con risolution, e sforzo pari a quello degli huomini terreni nell'ambir, enell'abbracciar le sudette grandezze. Anzi per immensa brama d'imitar Christo, che ce ne diede l'esempio, e per assomigliarsegli, attese con ogni studio a portar sempre le insegne di lui, & a vestirne la liurea per suo amor, e riuerenza, giubilando in soffrir pouertà, ingiurie, calunnie, percosse, trattamenti da pazzo, & in essere tenuto pertale; senza darne occasione, o voler l'altrui peccato. Era in Ane si sodamente fondato nell' humiltà, che della vanagloria; la quale sa traballar le torri, e scuote le colonne più serme, non temeua punto; e per li trenta, e più anni vltimi di sua vita: non hebbe tentatione, o sentì moto di tal witio..

Questa humiltà lo ridusse a stimarsi da vero indegno del Generalato, a tanto costantemente risiutarlo, e tante volte, che a pena bastò il comando espresso del Consessor suo informato di tutta la vita; con sacoltà di valersi di tal cognitione anco appresso d'altri per prouarlo inhabile a quel grado; maneggiato posciampre da lui, come da seruo di tutti, nella guisa che lo principiò.

V. 2. con

. .

con servire al cuoco, & insegnare a fanciulli; non volendone alcun commodo, nè honoreuolezza; nè pur titolo di Paternità, o Riuerenza; con farsi chiamar semplicemente Ignatio. Et ancorche dal Signore hauesse i doni tutti necessari a reggere altru; e gli hauesse in eminenza tale, che rendeua suppore a quanti lo conobbero; e da saggisti stimato senza pari: nondimeno in capo a dieci anni, per muone riflessioni sutte sopra di se; giudicandosi descarico sempre men degno, e manco sufficiente a portarlo; il rinonciò; con hauer chiamati a Roma quanti de principali Padri poterono venire: a quali congregati (accioche hauessero piena libertà; e non gli s. opponessero in faccia, come vn'altra volta) mandò la seguente humilissima lettera scritta di sua mano: A Carissimi vel Signere, à Fratelli della Compognia di Giesà. Dopo baner meco medesimo considerato, in più mesi, & anni, senza sentire in ciò ninna turbatione, dentro, o fuori di me, che ne potesse esser cagione, inanzi al mio Creator, e Signore; che m'bà da gindicar per sempre, dirò quanto posse comprender, e sentire a maggior gloria, e lode di Sua Diuina Maestà. Considerati sinceramente, e senzaniun eltra pessione, che in ciò mi turbi, i mici molti peccati, le mie molte imperfettioni,ele mie molte infermità, sì dell'anima, e sì ancera del corpo ; bò molte volte gindicato, ch' io sono quasi per infiniti gradi boutano das quelle parti ; che si richieggono in chi bà de gonernar la Compagnia. ciò che al presente io so per comandamento, e impositione; ch'essa medo. sima me ne sece. Per tanto desidero nel Signor Nostro; che fattani metura consideratione, si elegga alenu altro; che meglio di me;o almeno non cast male come me, maneggiquesto gouerno; & eletto che sia, a lui si commetta.Nè solo questo desidero ( e a così gindicare mi conduco con molta regione), che si dia cotal carico a chi meglio di me; o nome così male come me ; ma anco a chi mediocremente sia per esercitarlo... Cost risoluto, io nel nome del Padre, e del Figlinolo, e dello Spirito. Santo, vu solo Dio, mio Creatore, depongo assolutamente, e del tutato rinentie l'afficio, che bo: e dimando, e prego nel Signor Nostre, con tutta. l'anima mia, così li Profess, come gli altri, che per cidi si raduneranno; che accettino questa mia rinontia così giustificatas dananti Sua Dinina Macfià. E se fra quegli, a qualistà l'aocettarla, o giudicarne, alcun disparere, o varietà disentimenti nascesse ;; dimando per quell'amor, e rispetto, che a Dio Signor Nostro si deue; che: vogliano molto raccomanderlo alla Divina Maestà; accioche in tuttos'adempia la sua santissima-volontà, a maggior gloriassia, e maggiorbene vaiuersale dell'anime , e della Compagnia; con baner la wire

mira în tutto, e sempre alla maggior gloria, e lode di Dio. Ma troppo a tutti era caro il gouerno del Santo; però non vi sû ( e glielo secero sapere in tonda risposta) chi volesse, viuente lui, la Compagnia in mano d'altri: eccettuato Andrea d'Ouiedo, huomo d'innocente semplicità; il quale per vna estrema riuerenza dissettana il suo giudicio a chi vedeta pià di se: con accostarsi però egli ancora subito agli altri. Come poi si il lontano dal sossiri l'honore di Generale della Compagnia; la quale chiamò sempre dinima; su molto più alieno dal sare, o dir cosa; onde apparisse d'esserne il sondatore. Se vdiua ragionarsi di quella; quanto ampiamente stesa; o quanto all'anime sosse giouevole; o d'altra cosa qua cui potesse a lui ridondar sode; si raccoglieva tosto in se; con arrossir di verginal vergogna; e bagnar di lagrime il volto. Altrettanto delle molte Opere instituite da lui a comun benesicio, acciòche non gli sosse o digloria, come le haueva con fatica, e stento condotte a durare; cedevale ad altre mani, e con esso il titolo di Pondatore.

Diste più volte: Che di niuno di casa, ma salo di se medesimo si scandalizaus. E che intti gli danano esempio di vittà, e materia di consussone. tanto si teneua sotto d'ogn'vno; e trouaua in altri quelle parti lodeuoli, ch'in se scorgere non sapeuz l'humiltà suz. In caso di non hauer certezza indubitabile delle cose da risoluere, lasciauasi persuader sacilmente dai parere altrui: e quantunque superiore, faceuali vguale a suoi sudditi; anzi a medesimi si sottometteua. l'aunisò il Ribadeneira, giouinetto all'hora di quindici anni, come ragionando in publico per occasione di prediche, o di Dottrina Christiana, parlaua male italiano, con framischiar parole spagnuole; per le quali non ben comprese dagli ascoltanti perdeuasi parte del frutto. gradi egli sommamente il ricordo; e con piaceuolezza, & humikà pregollo a notar tutto, & insegnargli oue mancaua; che procurato haurebbe d'emendarsi. Più d'vna siata si dichiarò; e lo scrisse: Di non hauer trattato mai, di cose di Pio con alcun gran peccatore; che non l'hauesse trouate miglière di se; 'e non n' bauesse guadagnato assai l'anima sua. Della quale anima sua non parlaua che con titoli d'abbassamento: esti suo costume da principio sottoscriuersi alle lettere: Pouere d'ogni hene, Ignatio. Haurebbe voluto restar dimenticato da tutti; o che men se ne ricordastero solo per aborrirlo, prenderlo a scherno, e maltrattarlo: con grandissimo instinto d'essore stimato per pazzo; e ne ricercò

ic eccentini; e quanda semena, icabinación: comer é sedendio Maneta, ac Bancelone, nei ragmont Lambardia, ne Parigi, in Buons, & renne. Vizerranne confirmez in Concura Painna, cone un Conercincio guardina d'annuir, cire recienciale contabilitation a penera, emplementario, diniefiziais oper granditione site, de uni di cele lemante con ienene ficies solcieté miens, comment, finaire action procque e ancorcue midici ammongne concuerie in camine une tierich diction. Encoderal Saine : Penter regions sei print quite forsielle de con bonse riconstience : Hamilies si considée, sie confessed ma solez Lininez di mon animacui, e di monimiente, defiderar son imendo zi kamari, el mensie. 2000 dife i Santo - se me quigare a lestanze, deplorar di deplorate, e il lavor quelles palation ; com fit re! salus : Compines mine nes deficeren instituciones mas. Esa fementento firo; de integrando a Snoi, madadoeli eficice edia viena dei Segnore: Che dia amorpone dell'estate since miglie l'afense d'rec rensimailes ; che il mofirst autorità, i babais del mondono, e del seculore. Inneie dal Marcheled Aguilar Ambakianore di Cario V. in Roma: egliclo delle alera volta va Candinale come per ilcherao: Elemilospetto; ch'esti con finta di fantità, e con mostra di zelo, adoperandosi esoto per la Sede Apostofica, badasse a pescare il Cardinalato. alle quali pasole cizzatosi l'spa, el'altra soita in piedi, con solte d'inhocritico, senza date altra tisposta, si scopti, e segnosti; de invocealea, commodellia, e dinomone, fece vocea Dio di non cercar mai aicuna dignità: ese gli venille afferta; fere voto di non accentaria; saimo se dai Papa sosse astretto sotto pena di peccata grauc,

Non permile giamai (comunque lo bramaflero molti; e s'indufluiaflero per ciò) d'effere scalpito; ne ritratro con pietura, o in disegno, r quando il Cardinal Pacecco suo grandinoto a fine di rubarlo con pio inganno all'humiltà sna lo visitò menando seco vuPietor eccellente; che simasto suor della stanza, e mirandolo per
le sissure dell'vicio, ne ricauaste il sembiante al naturale; questi
selle gli ucabi nel Santo; e sinalmente sormatone l'abbozzo, il coloratia; se non che al guardarlo di nuono auuertinon essere il poco anzi oservato; stupido, ne ancor inflominando il miracolo, cominciò il secondo lauono, e cominciò il terzo; mereè che il Santo
trassiguanta la faccia, e con nuoni miracoli variando fattezze, hosa palluto apparina, hora di grato colore, hora piagnente, hora

iu-

· Mas

Imminoso; di modo che in fine del congresso tenuto dal Cardinale ad arte lunghissimo vergognossi stizzato il Pittore di non hauer fatto nulla ... Celebraua d'ordinario in priuato; acciòche gli estasi, e le continue lagrime no'l ponessero a chirlo vedeua in opinione di virtù straordinaria . Si tagliò la suola delle scarpe, andando anco d'inuerno cò piedi nudi per terra, quando mostraua d'essere calzato. Ementre pensòs il Natale di furtiuemente alcondersi, co- dica del s. me pretiosa reliquia, un dente tratto al Santo-di bocca , e che l'hav uea tormentato assaissimo; non su sì destro in farlo, che quegli non 14. sen'accorgesse: onde richiestolo, il se subito gittar sì abbandonatamente; che tutta l'industria del Natale no'I troud giamai. Di rado, e non senza grancagione faueilaua delle cose proprie; se non era: per curar qualche assurto ; per consigliare altri colla propria: esperienza : o per animare i Compagni contra le insorgenti contrarietà: come di S. Paolo: Apostolo nota S. Gregorio Papa:: Ocenttabat bona custodia propria ; publicabat verò visa diuina admirabilia reilitate aliena :: e quello ancora con gran riserbo: , e sù principij' della Compagnia; posciache stabilita ch' ella su', renne le suo coste occulte con gran silentio. Raccontaua D. Ferdinando Treio Vescouo Auriense, poi di Salamanca, d'hauerle conosciuto in Parigi; e che, come trattaua d'oratione, ad altri persuadendola, & insegnandola, molti l'interrogauano di qual maniera: egli se la passasse in orando? e d'hauer egli stesso fatto una tal richiesta. E che tispondeuaiil Santo 3. Non dirdio questo: ma si bene quello, che 3'Lyrans, specialismondeuaiil Santo 3. Non dirdio questo: ma si bene quello, che pet. 11. lib 3. a voi conniene: poiche quetto è carità , e necessità ; l'altro è vanit- Rodriguez, E-

A prouar nondimeno il sentimento bassissimo, c'hebbe di so. stesso, equanto si dispregiasse al possibile, sia questo maggior argomento: Che tra segnalatissimi fauori fattigli continuamente da: Dio non si risentendo con veruna nè pur leggierissima titillatione di propria silma; più tosto le comparse di Christo, e di Maria, l'es Atsi, levisioni, lo musiche degli Angeli, le consolationi diuine, i congiungimenti dell'anima sua com Dio sino a liquesirsi, erano per lui materia d'estiema confusione; argomentando con ciò la propria debolezza, e poco sue spirito, c'hauez necessità d'aiuti si grandi, estraordinari. E però esaggeraua con molto rossore la sua miseria; persuaso: Non offere alcune al Mondo più di lui ingrato au Dio; c' bauesse tanti precenti., e tante gratie ; meritusse tanti custiqui, er riceuesse taute: miséricordie. Bramo, edimando'a Dio, che gli: sottrabelle le celesti consolationi, ogsi lerralle quelle sontane di Paradi-

I Naxerada losue,e.5. Lancici. Bartoli. Bagatta. Viera in pro-Lancicité, 2, in Gloria S. Izn.c. Imago sisac.l. 5.c.1.paz.590 2 Engelfrane.

Mac.

sercit.ds perfett. PATS. 1.17.3 5.6. radiso, che gli assoganano di delicie l'anima. Et è ben cosa gran-

de, ch' essendo quotidiani, e tanto sopra il consueto d'altri San-

ti, li fauori del Cielo conseriti a lui, tuttauia non vdiuasi, che

nominasse visioni, estasi, riuelationi, ma si bene humiltà, patien-

za, mortificatione, carità, disprezzo di se, zelo dell'anime, a,

mor di Dio, e virtù simili. Supplicaua instantemente il Signore,

che per suo mezzo non operasse miracoli; acciòche con questi non

tal detto bestemmia, in pena il se mangiar ne più sordidi luoghi di

casa per due settimane. Ma vn parlar somigliante costò ad altri

la vita. Fondata la Compagnia, si consessaua il Santo con uno de

essa; e per molti anni co'l P. Diego d'Eguia stimatissimo da luisper-

che di vita si persetta, che Pietro Fabro chiamaualo il P.S. Diego;

& Ignatio Resso dir solena: Quando saxeme in Paradife vederemo il

P. Diego alto sopra nei quindesi canne; cioè in grado più eminen-

te di gloria; si che a pena giugueremo a conoscerto. A questi, se-

condo l'usanza sua, partecipaua per humiltà il suo interno; hauen-

dogli però vietato con precetto il palesare ad alcuno i fauori, e le

sublimi gratie; che Dio gli saceua. Hor'egli soprasueto delle grate

cose di quell'Anima benedetta; non potendo parlare, nè sapendo-

tacere in tutto, daua in esclamationi a Che ik Padre Ignasio era

Santo, e singolarmente gran Santo; e parole si satte. L'intese igna-

tio; e a oltre al provedersi d'altro. Consessore, il se disciplinar une

serc's

salisse presso gli huomini a concetto di Santo. E delle Prosetie;nelt la qual parte Dio l'illuminò molto; a pena se ne lasciaua vscir qual-cheduna di bocca. Tanto staua su'l fuggir tutto quello, da cui gli potea venir pregio, e stima; onde l'honorarlo, e lodarlo era veramente vn'confonderloin estremo, e tormentação. Fù comun voce 5 Come hauesse fra Padri di Roma, ch' egli hauesse vn Arcangelo per Custode 13 Arcangelo in confermatione di che, costringendosi vn ostinato Demonio in. per Cultode, Ila Modona con l'inuocatione di S. Ignatio a lasciare vu inuasata, lo Spirito in dirsi ssorzato a partire, nominò il Custode del Santo con titolo di Grande Arcangelo. Vn giorno il Lainez confidentemente il ricercò, se ciò sosse vero? Al che non diede risposta; ma coprendost la faccia di rossore, turbossi nella guisa, diceua il Lainez, che farebbe donzella honestissima, e sola; se sopraggiungere sa vedesse d' amprouilo in camera vn huomo Araniero da lei non conosciuto auanti. Vn Fratello, come staua persuaso di certo, ch'egli fosse vn gran Santo, così lo disse in discorso con altri di casa; lo seppe Ignatio, e lo riprese aspramente desl'hauere auuilita, o schernita la santità, riconoscendola in un peccatore, come lui; e chiamando

G MUII.

fere, quanto duraua il recitar di tre salmi; fra ciascun de quali se gli ricordaua: che sosse più circospetto nel parlare; nè dasse a deboli occasione di scandalo. Ma non perciò il diuoto Vecchio si conteneua da certa sorma di fauellare, che senza dire significaua molto: ciò era, Pregarsi di sopraniuere al Padre Ignatio alcune hore; nelle quali slegato dal precetto di non riuelare, lui viuente, ciò che ne sapeua; direbbe tali marauiglie; che resterebbe attonito il Mondo. Il Santo all'hora sece due cose: vna, intimare all'Eguia la Scomunica, e l'andarsi dalla Compagnia, se parola somigliante gli vsciua più di bocca: l'altra, fargli intendere, che non sopranuiue-rebbe altrimenti; anzi che finiria la vita prima di lui, come segui: morendo alcuni giorni auanti d'Ignatio: il quale (come su costante opinione de Padri; e lo scrisse Oliuier Manareo) impetrò la morte al Consessore in gratia, e consolatione dell' humiltà sua, perche secomorisse ogni memoria di quello; da cui, etiandio sol dopo

morte, gli poteua tornar sama di Santo.

Con l'assaissimo detto dell'humiltà sua riman da dirne il più sino, e'l più persetto. Questo è l'essere stato humile, senza mostrarlo; nascondendo l'humiltà sotto l'humiltà; per suggire insino il concetto d'humile, che pur è glorioso, e và dietro all'humiltà, s'è conosciuta. Questa sù arte sua singolarissima: Coprir sì bene la virtù; che il coprire # stesso fosse coperto; e sembrasse, non celarla, ma non hauerla. Negò gian tempo a Suoi; che, con l'esempio d' altri Santi a consolatione de loro figliuoli, ne l'importunauano; qualche notitia di se indi perche il negar suo non paresse humiltà, & vn volere ascondere cose magnifiche; mostrò di compiacerglise sodissece all' humiltàsua: poiche verso l'vitimo della vita dettà al P. Gonzalez vn succinto, e semplice racconto dell'auuenutogli dalla conversione sino al 1543 rimettendosi nel rimanente del tempo al P. Natale, non così al P. D'Eguia suo Consessore: volendo solo, che si sapesse alcun poco del suo viuere, con qualche dimostratione, seco della Diuina bontà; e si giudieasse, suor di quello, ch' egli dettò; e ch'il Natale sapeua, pon esserui altro degno di memoria.: Con quell'arte mile al findicato de suoi primi Compagni, ch'erano in Roma, le Constitutioni, sicuro, che non si cancellerebbe un apice di quella scrittura ben sua, ma dettatura di Dio. Volle nondimeno, che non comparissero cosa di Dio; ma nè pur sua; epotendo per facoltà, che n'haue a dal Pontesice, darle per sinite; riserbò alla Congregatione Generale, che dopo sua morte si tenne, que Latto d'autorità soprema. Onderagioneuolmente a merito incompatabile di S.Ignatio in questa virtù. si attribuisce l'hauere fra sì molti San-

ti, che furono humilissimi, scelto lui solo Nostra Signora; e per-Maestro d'humiltà datolo ad vna Vergine Santa d'Ordine Religio» so diverso, cioè a S. Maria Maddalena de Pazzi Carmelitana; la quale rapita in cstasi la terza Domenica dell'Auuento, e 18. Decembre del 1594 vide la Regina del Cielo in mezzo di S. Ignatio di Loiola, e di S. Angelo Martire Carmelitano, condotti da lei; perche alla Santa dassero lettione, S. Ignatio d'humiltà, l'altro di ponertà. Leparlò-in prima Silgnatio: & ella, come ne suoi rapimenti solcua, in voce alta, e con intramelse d'alcune paule, ne riferiua le parole; 4.Filnigidella. che sono queste 4: lo Ignatio, sono eletto della. Genitrica del tuo Spot so a parlarti dell'omilià. Odi danque le parele mie \_ l'omilià si debbe infondere come olto in lucerna , nelle novelle piente della Religione: e st come l'osso occupa tuttoil vaso, done s'insende; casi l'miltd, e vera cognitione d'offa debbe in tal modo occupare le potenze dell'anima-loro; che volgendoss dalla destra, e dalla sinistra parce, non iscorgano altro, che vmiltà, e mansuesudine Esticome: lo stop. pino non può ardere senza l'olio: ; così le nouelle piante non daranno. nella Religione splendore di sautità, e persezione; se ad ogni momento di tempe noni è data loro notitia di essa rmilià; e se non stanprouate o esercitate in esa: con mostrar loro quanto sia questa: virth: necessaria alla vera Religiosa. la qual virtù nonte altro, che vues continoua cognizione del suo non effere; e un continaua godimento in autre quelle cose, che possono indurre al dispregio di se stesso ; a tal! che la nonella pianta goda:, che sia: ben ordinata la virtà: delle potenze dell'anima sua. Ma si debbe procurate, che negli abbassamenti; obe ad esfa si sanno ; porch'ella venga in questi godimenti . stia inc. mobile, e ferma; ricordandole, che non per altro prese l'abite. L. percho il demonio non ci abbia parte, debbe la lor Nutrice: vsar v-ma santa arte; vioè, che volendo abbassare o il gindizio, o la volon-tà loro: e repugnando ess : ou ero-mouendoss per impatieuza, debàc.). strucramente riprenderle, e farglione gran cuso, ancorche sia cosa miwime.: Mumeure che infonde l'olio dell'uniliatione; dell'altra parte: debbe teneve; il soune balsame : mottrando lore quente monine. Die . in tall azioni; il gran frutto, che ne travranne :: e la grande opera, che elle fanno : a tale che se vengano ad innamerare di effavuiltà: a altro non vogliano, e aspirino, se non a quella ..!! vmiled well. esteriore, debbe essere, ex risplendere insente: le parole, gesti, ... opere ;; e si dubbe victare ogni panela., che non hà stutene d'united ;. come fourvierater les libstrumie nels fecolos. St. deblie schiferer mellie. Relia

KILA.

Religione ogni gesto loutano dall' omiltà; come si schinano nel seco-Lo i gesti contra l'onore, e fama. Si debbono abborrire tutte l'opere fatte senza vmiltd: come vn Rè abborrirebbe, che vn suo figlinolo si vestisse d'un vestimento da guardiano di hestie. Tanto debbe essere l'omilià ne Superiori ( ma abbiano prima dato esempio di essa) che welle loro riprensioni, esortazioni, o altro, mon stano ntcessitati a mostrare atti d'umiled "Ciascuna delle spose, dico delle Religiose, sia in modo, che possa esser trapiantata; e i Superiori:possano trapiantare i frutti più dolci, e più preziosi, ora in monte, ora in valle:: non lasciando però di piantare i meno preziosi, ora in que, ed vora in 'là. Debbono ressere le Spose nell'edifizio della spiritual perfezione , come le pietre, che furquo adoperate nella fabbrica del Tempio di Salomone ; melle quali non su sentito strepito di martello . Tutte quelle, che aprissero le bocche Joro mell'essore adattate all'edifizio; siano portate al fonte; e quini siano inebrinte , parte in atto di amore, e parte in atto di senerità; talmente che non possano aprire le bocche loro, ma a guisa di ebbre siano sopraprese da en dolce souno. E a chi ripuguasse a tale emilia, sia dato il suo Sposo Grocifisso nelle mani; mostrandole, che lui debbe imitare, Mai sino alla morte non si quieti alcuna in questo esercitio dell' vmiltd. E chi ba cura d'anime ; non mai s'afficuri di non esercitarie. in essa virtà, insino a che la carne, e l'ossa flanno vnite con la vita; perche è vna scala con tanti scalini, che non si fornisce mai Ai salire; e gli stessi scalini si debbon salire molte volte, moltipli--cando gli atti.. l'anime, che non banno questa vmiltà, non pos-Jono vscire di Loro stesse ; pershe sorgono in loro milte, e milte pasfioni , e molte curiosité; e stanzo occupate in quelle. Cost come il Verbo Incarnato costitut gli Apostoli pescatori d'huomini: cost hà co-Attuite le sue Spose, che facciano preda dell'anime. Assai t'hò nutrito d' vmiltà; ti lascio ora, che ti vadi cibando della ponertà. Indi palseggiando il Santo con Nostra Donna le disse: O Maria questo Monasterio è vuo de bei horti , ebe voi babbiate 3. Hora y Ambus dien posto vn tal honore fatto a S. Ignatio con deputarlo a predicar dal -Cielo, & insegnar l'humilrà; è conneniente il credere; che Dio per esaltatione sì del Santo, sì di questa virtù a Christovnicamente cara, obligasse il Demonionemicissimo dell'humiltà, e del Santo medesimo, a darne quella gran testimonianza; e benche padre della bugia dire il vero a suo dispetto: quando in certa persona inustata: scongiurato da vn gran Seruo di Dio per l'humità di S. Ignatio: mentre contoccendosi, e fremendo mostraua sentirne

tormento; costretto a dire: Quanto grande fosse quella? finalmente 6 Eartoli nella gridò 6; Tanta era l'humiltà d'Ignatio, quanta è la mia superbia. Fila,1.4.N.5.

## CAPO XXXIII.

S. Ignatio bà rinelatione della morte sua ; nella quale pratica eccellentissimi atti di virtà. Con raccontarsi altre cose accadute in quella notabili, e miracolose, prima, e dopo della sepoltura.

A l'vitimo atto d'humiltà su riserbato dal Santo all' vitimo atto di sua vita. Già correuano sedici anni dopo la consermatione della Compagnia; la quale sparsa per le quaetto parti del Mondo spandeua sudor', e sangue per la Diuina gloria con tanto spirito, e con essetti sì stupendi; che Papa Marcello II. versatissimo nelle historie asseriua; Non bauer letto egli di veruno da tempi degli Apostoli sino a suoi; ché tanti frutti dell'opere da se piantate hauesse veduto; quanti, e quali ne bauca veduto Ignatio ancor vinendo. Everamente se la Chiesa è un bellissimo albero: che sino a confini del Mondo i rami suoi dilata: faceuasi altresì sin \* Philipp. Ale. da quei giorni; come su mostrato al P. Simon Rodrigo , ricono-Manninel Sa- scere la Compagnia quell'inferiore albero; che sorgendo presso al succhin. Hift. pedale del primo, auuiticchiandosi a guisa d'ellera; e sopra, e letto per tutt'i ramorscelli del grande framischiauasi: at-teso il tanto industriarsi attorno la saluezza di ogn' viso in qualunque luogo: come al sudetto Padre su spiegato. Parendo adunque ad Ignatio non rimanergli più che fare in terra dopo d'hauer compito ciò, per cui era stato eletto; e rapito dalle brame del suo cuore innamorato di Dio, andaua tutto in sospirare a lui, e di a le disserragii lui spasimare. E poiche disse d'hauere ottenuto tre cose; che già desiderà: Vedere stabilita in perpetuo la Compagnia; Autenticato il libro degli Escrcitij; Terminate le Constitutioni, e messe in osseruanza per tutto l'Ordine; i Suoi, che vdirono quello, compresero per vicina la sua partenza dalla terra; e che n'hauesse hauuto riuelatione dal Cielo. E così era; e ne certificò egli alquanti mesi auanti D. Leonora Miscaregna con lettera: La qual sa-rebbe, disse, l'oscima, che le scrineria: osserendosi a pregare per lei nel Cielo: si come fatto hauea sino a quel dì, e sarebbe nel rimanente. Hora sicuro delle promesse di Dio; e lieto d'autricinarsi a quel beato porto, che salutaua così da presso; attese a fare

gamb.in M.S. cro Trigesimo. Secret.p.4.lib.7. N. 286.

altri al Natale, mel 1555.

a fare in modo, che no'l trattenelsero le preghiere de Suòi, come già pochi anni prima sotto Giulio III; quando vedutolo infermo a morte, gli stauano d'intorno al letto piagnendo; e supplicando il Signore, che non togliesse loro vn padre si caro, vn sostegno sì necessario. e però il Santo insin al fine veramente humilissimo nonsi valse della sudetta riuelatione se non per disporsi giusto il suo desidesio ad una morre santissima, & humilissima. Haurebbepotuto coll'esempio d'altri Patriarchi morire accerchiato da pur assai de suoi figliuoli, con abbracciargli, e dar loro gli vltimi ricordi. Haurebbe potuto con iscambieuole conforto benedirli; nominar successore, o Vicario; e fare altre dimostrationi vsate da varj serui di Dio. Ma preualendo al tenero affetto di padre verso de Suoi l'amore di negligersi, e di celarsi a tanto estremo; e come deue dirsi, che Dio gli hauesse manisestato voler da lui, quando gli riuelò il vicino transito; elesse più tosto morir come occultamente, senza la consolatione di vedersi auanti genuslessi tanti suoi cari; e senza la gloria di morte prosetizata, che gli autenticasse la vita; con due pregi però d'eccellenti virtù in vn colpo, come si farà chiaro.

S'aggrauarono alquanto le sue indispositioni su'Iprincipio di Luglio del 1556. & essendo Roma di soldatesca, e di strepito pienz per la guerra con Napoli; addolorato egli di quelle nuone calamità, e turbolenze della Chiesa, raccomandò il gouerno a PP. Polanco, e Madrid; e a mezzo il mese ritirossi nella Villetta del Collegio a S. Balbina, con pretesto d'alcun ristoro in quel quieto luogo; veramente per sottrarsi alle cure di questa vita; & impiegando tutto il tempo in soli pensieri di Dio, e della Beatitudine, compire l'vitimo apparecchio al Cielo. Ma in pochi di sopra l'ordinaria sua debolezza lo prese certo sfinimento di forze; che si giudicò ricondurlo alla Casa, per timore più dell'auvenire, che per apparenza di mal presente; non conoscendoui altro li Medici, che vn poco di languidezza straordinaria cagionata, diceuano, dal servor della stagione, e delle sue orationi: onde ne anco per vna leggierissima, e poco men che insensibile sebricella sopraggiunta parue di porre mano a rimedi; nè se ne presero i Suoi maggior pensiero. Egli nondimeno ben consapeuole quanto vicino sosse all'adempimento de suoi desiderij; e ne contaua i giorni; disponeua in silentio il suo passaggio, per farlo, come sempre hauca bramato, e contra ogni humana diligenza conseguito, quasi furviuamente. Consessossi, e Comunicossalli 28. di Luglio; e senza

dar mostra della rinelatione haunta sopra la sua morte, alle zoe hore delli 30. chiamò il P. Polanco Secretario; e fatto vscir della. camera l'Infermiero, gli disse con serenità, e pace grandissima = Essere bormai tempo, che andasse a sar sapere al Papa: come stana all'espreme,; e g'i chiedena la benedittione con l'Indulgenza. Plevaria de agginguesse: Che si come in terra ogni di banca prezat to per sua Beatitudine; le farebbe pur un Citto, quande Médio : 20 R banesse riceunto. Il Secretario a tanto improvisa intimatione si vide in gran perplessità; impercioche non osseruaua cosa notabile in lui di nuouo; e sapena d'hauerlo tante volte veduto in termini peggiori; nè haurebbe voluto andar troppo di leggieri dal Papa. Dall'altra parte confiderando la gran mostra di certezza, edi saldezza nel parlare, dubitò di riuelatione; tanto più che none fi ricordana d'haner giamai vdito da quella benedetta bocca di tanta parsimonia, e prudenza nel parlare, vscir cos alcuna sì risolutamente, quanto questa, e quella già del douere il Collegio Romano esser proueduto; come s'era verificato. Si diede pertanto a: fargli cuore, con mostrargli su'l giudicio de periti la speranza, cheveramente haueua del suo lungo soprauiuere: ma replicò il Santo z 10 Std. st finito; che non mi manca altro, che lo spirare. Promisc. dunque di passar l'efficio con sua Santità e poiche gli conveniua: spedir quella sera le lettere per Ispagna; siassicurò di domandargli: se poteua differirlo sino al di seguente? all'hora il Santo pet: celar maggiormente la riuelatione, disse : Quanto più tosto; tanto mi sard più caro : pur nondimeno sate come v'è in piacere ; che invoi ne rimetto l'hoggi, e'l dimani. Per ciò a fine di dare al Papa, se ricercasse del parere de Medici, più accertata relatione, mando chiamare Alessandro Petronio; che venuto, e seco altri: Medici, tutti assolutamente risposero di non vederci pericolò alcuno: e ch'il Petronio tornerebbe la mattina vegnente. Mà vn dis loro, vdita la dimanda fatta dal S. Padre della benedittione in.... articulo mortis; come no'l conosceua, sacendosi besse dell'i inser-mità, soggiunse in atto di sdegno: Questo Padre, de mosto delisato; e ba troppo paura della morte. Posto questo, il Polanco nè: disse parola di ciò per casa; nè apprese, molto meno alcun altro; nè badò punto ad assistergli; o hauerne minima cura. e'l Santo istesso non daua segno di nouità veruna; e la notte medesima: colla... solita giocondità, e sembiante trattò di certo-negozio del Collegio; e così francamente faceua il tutto, che a nessuno potè venir sospetto d'essere quella infermità pericolosa.. Onde lieto il Santo > che come non era mai stato in vita, così non fosse in morte di scommodo a Suoi, rimase quella notte; che sù l' vltima di sua vita. mortale: senza chi gli vegliasse in camera: occasione cercata da mi a bella posta per liberamente ssogar verso Dio gli assetti del cuore; come sece del continuo sin a giorno, con gemiti ancora, e con parole infocate, vdito da quelli, che habitauano vicino; e che lo testificarono: i quali nondimeno, perche li credettero soliti effetti di Visite del Cielo a lui consuete, nulla si mossero. Tornatosi poi a loi la mattina, ch' era il 31. di Luglio in Venerdì; e trouatolo all'estremo; s'andò in fretta dal Secretario al Papa; che con gran segni di stima, e di dolore diede tutto. E volendolo in quel mentre con ristori corporali, e medicamenti aiutarlo; disse: Non esser tempo di cose tali. Ma seguitando con gli occhi alzati, e le mani giunte; come faceua innanzi, a trattenersi co'l suo Giesù; c'hauea presente 3, comparsogli con Maria Vergine, strinse 3 231 au 1900 colla mano vna candela benederta ( le di cui reliquie sono venerate 3 4.5. nel Collegio di Brusches) eniperendo senza interrottione con tranquillità di volto, con affetto, e placidezza mirabile, quel beato nome di Giesù; dal medesimo fra stuolo d'Angeli, e voci di festa, verso due hore di Sole, a guisa di trionfante su introdotto nel Paradiso, l'anno di sua età 65; presenti molti de Suoi, e sorestieri, e'l Cardinal Tarugi fra gli altri.

... Tornati li Medici; quel tale, che detto hauea la precedente sera le parole di seherno; vedutolo morto, forte se ne compunso; anzi confessando l'error suo, emendollo con dire: In verita questo Padre era Sango. E disse il vero, ancoper più alta cagione, ch' egli non imaginana. Conobbe manisestata con precedente riuelatione ad Ignatio la morte; ma non penetrò alla persettion, e soprassinezza di santità praticata da lui all'hora con due proue, d'humiltà, e d'obedienza; che difficilmente se ne troueranno maggiq-.ri. Veninano in casa i Medici; re visitauzno altri ammalati, ma -non già il S. Padre; del cui male non faceuano alcuna stima: si che gli su mestieri pregarli di andare a lui. Poiche dunque gli vdì pro-Monciare tanto assertiuamente: La sua non essere infermità da farme conto; ne abbisognar d'altro, che di ristoro: come che sapeua il quando della sua morte; pigliò li Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucharistia, e chiese l'Indulgenza, e Bénedittione del Papa; ch' era quanto da se poteua, senza publicar la riuelatione; lasciando poi correre le cose, come a Medicine paresse. Altrimenti hasurobbe, orimprouerato l'abbaglio loro a Medici - o palesato il

**Suo** 

suo sopranaturalmente sapere eiò, che auuenir di se doueua, tutto in opposto algiudicato da essi: el'vno', e l'altro era sontanissimo dalla sua humistà, e prudenza. E se satto hauelle altra dimostratione; o dimandato l'Olio Santo; non gli era possibile nè di non dare ad intendere; ch'egli della sua insermità, e morte sapeua quello, che ignorauano i Medici; nè di non incontrar quelle dichiarationi esteriori, e sfoghi dell'amor de Suoi; che Dio per lasciare al mondo vn nuouo esempio volea che scansasse. La doue a questo modo non mancò punto al suo debito, e alla sua pietà; e sodisfece pienamente alla sua humilià, con lasciare intero a Medici l' vsficio loro; e trattarsi egli, secondo che gli prescriueuano. Accoppiò al sudetto heroico esempio d'humiltà vn somigliante d'obedienza in quel sublime grado insegnato da lui, di soggettare insino il giudicio proprio: riputando per meglio quanto lara ordinato, e stimato da chi tiene superiorità, comprendendo espressamente i Medici, & Insermieri sopra gli ammalati: come pur altra volta s'era lasciato condurre vicinissimo a morte per obedire ad vn Medico.

Fù S. Ignatio di statura mezzana, d'aspetto venerabilissimo; con vn sembiante allegramente graue; che con la serenità rallegraua, e colla gravità edificaua chiunque lo mirasse. Lasciò scritto vn suo 4 P. Elemerie lungo conoscente 4 : Hauere baunto la faccia talmente maestosa; che in solo comparire mettena ne circostanti compostezza, e modestia; onde molti non ardinano mirarlo fisso in volto: & alcuni consapenoli a se medesimi di qualche fallo temenano comparingli auanti. E l'istessa faccia gli splendeua; cosa, che in vecchio, mal sano, e consumato, non poteua non essere miracolosa. Hebbe il color bello trabianco, & olivastro; il capo decentemente caluo; la fronte spatiosa, e piana; gli occhi incauati, viuacissimi, e penetranti; le palpebre increspate per le continue la grime; le orecchie moderate; il naso nella sommità eminente alquanto, e sotto più spianato. erano i suoi pledi ripieni di calli, e molto aspri, per hauergli portati scalzi tanto tempo; e fatto sì gran viaggi; e ciò ch'è di stupo-re colla gamba diritta così risentita, e debole per l'antica percossa; che ogni poco fosse toccata, gli doleua; se bene per la moderatione sua nel caminare non appariua.

Come in Roma si seppe il suo transito, corse il popolo ad honorarlo; gridando: estere morto il Santo. Internennero all'elequie tutte le Religioni; desiderando ciascuno baciargli mani, piedi,vesie, cataletto; e toccarlo come Santo a gara colle corone, e fac;

cioletti; & hauer del suo per reliquia qualche cosa; tagliandogli le vesti; e chi potè, ancor vgne, capelli, e barba; con bisognarui gran disese, acciòche non rimanendo più che prendere, o dare a tanti di primo conto, i quali a forza vollero alcuna sua reliquia, non restasse spogliato affatto, e colle carni stracciate. oltre che la calca del popolo era sì fissa, e ostinata; che non solamente sù impossibile serrar la Chiesa prima di qualche hora di notte; ma v'è memoria d'vn Cardinale, che dopo hauere aspettato, e faticato assai, a pena con molto stento, e forza della sua famiglia giunse a baciargli le mani, e toccarlo colla corona. Non cosi Fabritio de Massini Signor Romano, al quale tutto che robulto giouane, com egli testifica, non riusci mai, per quanto s'adoperasse, d'accostarglisi mentre staua esposto in chiesa. Così non è marauiglia, se non potè appressarsivna Donna Romana per nome Bernardina, moglie d'Andrea Nerucci da Pisa, c'hauea la Figliuola di 14. anni bruttamente guasta dalle scrosole, dopo cinque anni di spesa, e di medicamenti peggiorata e onde, poiche 4. Medici la dauano per in-curabile, trattaua di condurla in Francia; doue fosse toccata dal Rè. Questa, vdita la predica del P. Benedetto Palmia sopra le virtù, e i meriti del Padre Ignatio, concepì siducia d' ottenere per intercessione di lui la gratia: e mentré fù inutile ogni tentatiuo, acciòche la figliuola penetrasse a toccarlo, si diede a cercame qualche reliquia; & hauutone dal P. Cornelio Vischauen vn picciolo ritaglio di veste, l'applicò subito alle piaghe poco men che incancherite della figlia; che sù gli occhi del sudetto Padre, dei Fratel Nicolò Ferrari, e d'altri molti sù incontanente sana del tutto, e per sempre. Nel medesimo tempo ricuperarono la sanità di-uersi Ammalati, al tocco diuoto de siori, o delle frondi, che sparse su'l Santo Corpo furono rapite dalla pietà de Fedeli. Folia passim, ac slores e pheretro subducti agrorum multis saluti sunt s. Nella Vita de Finazini stam, l'imagini stam, l'imagini stam, l'imagini stam, posto in cassa, hebbe sepoltura nella Cappella maggiore della libito. Il libit Chiesa della Compagnia. Giunto poi poco dopo da Tiuoli Nicolò Bobadiglia trauagliato lungamente da pettinace sebre, si gittò su'i letto, in cui era giaciuto, e morto il suo S. Padre; a lui raccomandandosi, come sicuro della sua gloria; e a pena toccatolo, su affatto libero, e sano. Ma più bel miracolo prouò egli, e gli altri della Compagnia in Roma, efuori pertutto, all'auuiso della morte del Santo. Percioche hauendolo tutti sì caro (e, come scrisse il Secretario al Cardinale di Burgos 6; amandolo tanto suisceratamen- 8080 11556.

te ; che asserma: di non sapere d'bromo alcuno in qualunque elero tempo ; che al pari di lui sia stato in si grande amore de Suoi . ) e guardandolo come vnicamente necellario al sostegno dell'Ordine, doueua riuscirne loro la mancanza inconsolabile; nondimeno il sentimento su in cialcuno lenza malinconia; e surono lenza dolore, ma con diuotione le la grime; prouando godimento, ch'i meriti di personaggio sì degno fossero da Dio premiati conuenientemente in gloria; e confidando, che quanto più alto, e al trono della Dininità più vicino, vedrebbe tanto meglio, e prouederebbe alle necessità loro; crescendo con ciò a tutti vniuersalmente il cuore per af-

faticar di vantaggio nel diuin seruitio.

E ch'egli fosse in gloria beato, nel punto del suo spirare in Roma si riseppe in Bologna; doue comparue a Margherita Gigli Nobile Matrona, di pietà non ordinaria, e diuotissima della Compagnia, e del Santo. Questa dunque la mattina delli 31. Luglio senti da turbine impetuoso, e da gagliardo terremoto scuotersi la camera; che si riempi tosto di chiarissima luce: in mezzo della quale vide S. Ignatio come vn Sole; con factia bellissima, e giubilante; che le disse: Ecco, Margherita, ch'ib me ne vado; come vedete: vi raccomando i miei Figlinoli. Raccontò ella con istupor, & allegrezza il tutto al P.Francesco Palmia Confessor suo; e non hauendo mai per auanti veduto il Santo; ne descriueua il volto, e le fattezze per minuto, e tanto al viuo, che nulla più. S'intese pur la sua gloria in Sicilia; doue agonizando in estremo di vita il P.Guido Antonio nel Collegio di Biuona su'l tempo, che S. Ignatio spirò in Roma, su rapito in estasi; e lo vide salir festoso verso del Cielo; & estere con nobilissimo corteggio di Spiriti Angelici riceuuto in beatitudine. Si che restituito a sensi, e pieno d'vn gaudio inesplicabile, pur si dolcua per non hauer tempo di riferir tutto a disteso: venendo affrettato a L'Eguitare il suo S. Padre. E in ciò dire trapassò 7. Nè contento Origination Iddio d'hauerne dato queste notitie, lo fece pochi giorni dapoi puorland, i.u., blicare in Trapani dagli stessi Demonij. Mentre scongiurandosi vna Donna manisestamente spiritata, il ViceRè D. Giouanni di Vega; ch'era presente, dimandò a quei maluagi spiriti: Doue a quell'hora si ritrouasse il Padre Ignatio? crisposero: Essere già morto quel capical Nemico loro: e ciò, che più li cruciana, stare in gloria. con S. Domenico, S. Francesco, & altri Fondatori di Religioni. Eta morto il Santo all'hora: e nhaueua con lettera giunta in quel punto il Vicerè l'auniso; ma non era dinolgato. Quanto poi al vegliar sopra della Compagnia, e proteggerla di là sù, gli essetti subito il di-

dimostrarono; imperoche, oltre alle assettuose proserte di patrocinio; che suor d'ogni aspettatione le secero spontaneamente molti potenti Cardinali, e Prencipi, la Maestà di Filippo II. le diede ampia licenza d'aprir casa stabilmente nella Fiandra. Cosa vietata serima per ciò per i privilegi di quei paesi alle nuone Religioni; e per la quale da della prafette mesi stava colà il P. Ribadeneira supplicando il Rè della gradina del Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per le insuperabili oppositioni degli au la Ribatia; e disperandola insienae per la contra la Ribatia; e disperandola insienae per la contra la Ribatia; e disperandola insuperabili degli au la Ribatia; e disperandola insienae per la contra la Ribatia; e disperandola insienae per la uersarj: sinche d'improuiso chiamato in Corte vna mattina; e en fauorito di quanto sapea desiderare, l'hebbe a miracolo: ma giuntogli da Roma il transito del S. Padre, osseruò essere ito insseme l' entrar d'Ignatio in Paradiso, e'I venire alla Compagnia quel beneficio, che in darno s'aspettaua dalla terra. Nè su solo quel beneficio; essendosi nel medesimo tempo in assai de Collegi e le necessità domestiche o solleuate, o rimediate dalla carità de popoli; e le persecutioni esterne o spente, o buona parte mitigate.

Ma come altresì Roma sola non sù testimonio della virtù, o a "135. parte della beneficenza di S.Ignatio; sola parimenti non sù ad honorarne dopo morte il nome, venerarne il merito, e con solenni esequie renderne gloriosa la memoria. Lo secero insino l'Indie, e gli vltimi angoli dell' Oriente all'annuncio del suo passaggio recato dalle navi d' Europa, con più, o meno di pompa, secondo i luoghi, dou'erano Christiani, e Padri: certamente in Goa Metropoli di quel nuouo Mondo sù straordinaria la solennità, mettendo a bruno tutta la Chiesa, con torcie d'ogn'intorno; e nel mezzo disegnato dagl'Ingegneri di Corte vn maestoso catafalco, e sopra d' esso vn ricco, e gran baldachino. la sera si canto l'essicio sunebre da Religiosi di S. Domenico, e di S. Francesco, assistendo in habito pontesicale il Patriarca Nugnez; che la mattina seguente cantò la Messa con esquisita musica di voci, e d'instromenti; alla quale interuennero il ViceRè, la Corte, i Consigli, gli Ordini, e'I popolo; come anco alla predica fatta per sopra due hore dal P. Gonzalo Silueria Provinciale, poscia Martire, in commendatione delle incomparabili virtù del S. Padre Ignatio, e del merito suo con l'Indie; dou'era così riuerito, e celebrato sin d'all'hora; che più Idolatri, huomini di senno, e maestri nelle sette loro, in rendersi Christiani se Magias. Hist. vollero al battesimo il Nome d'Ignatio: non perche alcuno ve gl'in-seducesse; ma per lo gran pregio, in che l'haueano: soliti a dire: Afia, part. 1.1. Che dallo spirito, e dall'opere de Figlinoli conoscenano, qual fosse 7.nel principio, la santità del Padre soro 10. Et un secolo dopo su inuiata sin dalla Cina, & al Deposito del Santo in Roma presentata vna gran piastra

9 Orland, I. 16.

Bartoli nell'

Sacchun Hift. Soc.p. z. lib.5.n.

 $\mathbf{X}$ 

11 Quefts pellegrin donativo fu Ma laudrato, & Listoras Anut 12 Vedi dd. Jee-Fil. Marini. Ra- adorarlo. gata in Roma.

d'argento; in eui per consenso di quell'Imperatore mandò scolpite in caratteri cinesi le protestationi del debito, e l'espressioni dell'ossequio suoa S. Ignatio 11 Pan Achilleo, Primo Colao, di quel dominio, espetto nel 1656 Generalissimo dell'armi, e colonna iui della Christianità; preganinquato nel 1870 do con lettere il P. Generale della Compagnia, perche auanti al trono del Santo (così scriuo) appenda il Voto. frase altresi dell'Im: peratrice della Cipa Elenain lettera al medesimo P. Generale 1713 rere al fine della doue significa il suo desiderio di spedire, cessate che sossero le Relat. del Tun- guerre, suoi Cinesi al trono del S. Patriarca per venerarlo, &

## C A P O XXXIV.

Credito, e same di sublime santità, c'hebbe S. Ignatio appresso d' ogni sorte di persone, sino alla sua solenne Canonizatione.

CE tra barbari, e può dirsi suor del Mondo, riportò stima, e veneration tale; cosa mai sarà stato nell' Europa, doue su veduto da presso, e se n'ammirò nelle sourahumane sue virtù l'incomparabile santità? Raccontaua il P. Giulio Mancinelli; come Nelle pita ito secolare a Roma lo vide in S. Giacomo degli Spagnuoli; poiche fatta vna predica se gli affollarono intorno a gran numero popolo, e Caualieri, honorandolo fuor di modo: e al suo dimandar; Chi fosse? sù risposto: Che il Padre della Compagnia, tenuto per Santo. Ma senza pia tenerezza vdir non si può il P. Eilippo Aupolino; che dice nella giurata sua depositione: la entrata nella Compagnia in Roma, viuente il Padre Ignatio, il vidi in tale stima di santità, non solo de Nostri, ma vgualmente di quet di fuori; che conuenendogli pscir di casa, si faceua gran calca di gente concorsa per vederlo alle strade, per doue bauca da pessare. Noi poi di casa, che godenamo della sua presenza, il riconoscenamo per Sanso; sino a portarne appesi al collo, come pretiose. Reliquie, i ritagli delle vgne; per cui bauere c'ingegnauamo: a .gara di guadaguar la gratia del Fratello; che tal volta il serviua. Concorrena anco di fuori gran numero d'hnomini autorenoli, e grani, tivati dall'odore della sua santità, per conoscerlo, e parlarghi - Ed & cosa osseruatissima; che a pena si sà di chi l' rdisse parlare; e non partisse da lui infiammato di desiderij di cambiare, o di migliorae vita: anzi persone afflittissime ne andauano consolate, anche con so-Lamense

del P. Mancin. frampata in Roma; 1,3.c. 10.

opinione di lui; che gran Personaggi gli scriueuano con richiederle d'hauerli per figliuoli, e serui; e di far loro parte de suoi documenti, e delle orationi. E non pochi vennero da paesi lontani sin a Roma solo per prendere dalla sua bocca la dispositione della vita, e degl impieghi loro; e assicurarsi d'incontrare il voler di Dio, e la propria saluezza. Che però molti all'intenderne la morte, non si poterono indurre a pregare per lui; anzi si raccomandarono alle sue valide intercessioni. Vno di questi; e sù il P. Fuluio Androtio religioso di rara virtù; ch'era in Meldola per vna Missione; dispestoss a dir Messa di Requie per lui; come su all'altare proud tal contrasto nel cuore; che non potè comandare a se stesso; e cangiato pensiero, celebrò del Nome di Giesù: e ripetendo frequentemente: Pater Ignati, ora pro-nobis; cominciò subito, e proseguì a sentir l'efficacia del Santo con riceuerne gratie. Così l'inuocaua il P. Diego Lainez; il quale per infermità ridotto all'estremo, quando Ignatio palsò di questa vita; e timoroso, che non gli ce-lassero la dolente nuoua; con interrogare quanti entrauano a visi-tarlo: Se morto era il Santo? poiche intese; Che sì: leuati gli oc-chi, e le mani al Cielo, viuamente come a Beato gli si raccomandò; acciòche dietro se lo tirasse in Paradiso. quantunque auuenisse il contrario; e'l Santo di la sù gli dasse la sanità; e succedere se lo facesse nel Generalato; secondo la chiara prosetia fattane tanto auanti. E tale su sempre il concetto di Lainez intorno a S.Ignatio: che ogni qual volta o da se, o con altri, consideraua le di lui attioni; e gli essetti del suo spirito, e delle sue fatiche; prorompeua-con riuerente ammiratione in dire: Questi essere il seruo diletto; che Dio s' era compiaciuto di prendere a fauorire: Complacuit sibi Dominus in anima serui sui Ignatij. Enelle cose dello spirito, della più fina santità non sapea trouare altrettanto; per modo che quel grand' huomo ' del P. Pietro Fabro in paragone d'Ignatio equel grand' huomo del P. Pietro Fabro in paragone d'Ignatio e- chi fesse ra presso lui, come vn bambino misurato con vn sapientissimo gi- Fabro i piedi al contre Nià di Lainez si solo questo giudicio. gante. Nè di Lainez sù solo questo giudicio. 10 conobbi, scriue Luigi Gonzalez in Madrid il P. Fabro; e comunicai in cose di spirito lungamente con lui; e'l tronni tale, che ne rimasi con estrema ammiratione: ne mi parena poter tronarsi al Mondo huomo tanto pieno di Dio, come lui. Poscia vdendo parlare del gran vantaggio, con che il Padre Ignatio staua sopra tutti li suoi compagni, il cre-. deuo per detto altrui, e perche egli era capo degli altri. Ma poiche il conobbi in Roma, e con esso trattdi; mi suani il P. Fabro danan-

ti; e in paragone del Padre Ignatio non mi pareua più che vu bambino. E Fabro istesso auuertina questo eccesso d'Ignatio sopra di se; lo veneraua come gran Santo; e a lui per tale scriueua, e ricorreua; dalle sue risposte pendendo, quasi pargoletto dalle poppe materne. Anzi richiedendolo molti di consiglio. & indirizzo per profittar nell'anima; & incaminarsi alla virtù; lodaua loro il porre gli occhi nel Padre Ignatio, & imitar lui; se amauano tosto diuenir persetti. E per modello di persettione lo mette ne scritti suoi. Lo sperimentò il P. Tomaso Stagno; che con leggere la vita del Santo addolciua li venti anni di missione stentatissima nella sua Inghilterra, la prigionia, i tormenti, e l'aspre malathie indi contratte. Vn tal profitto, e consorto ne viaggi, ne patimenti, e nella barbara più gabbia, che carcere di 4: anni traheua il P. Carlo Spinola dalla vita del Santo ricordatagli per un pezzetto del ruuidissimo Sacco; che quegli vestiua in Manresa; portato da lui su'l petto: e prima di morire lo mandò al P. Francesco Pacecco Prouinciale, abbruciato poi anch' esso per la Fede; scriuendogli: Hauere Iddio con quella Reliquia operatinel Giappone molti miracoli: E bene il meritaua la riuerenza, e l'amore di quei nuoui Fedeli verso di S. Ignațio; la cui Vita era loro di continuo nelle mani, stampata in lingua, & in carattere Giapponese. Somigliante giudicio ne faceuano altri due huomini apostolici, che lo praticarono in Roma; vno Spagnuolo, il P. Alfonso Cipriani, sopranominato il Padre Santo, e l'Elia dell'Indie; fauorito dal Cielo congratie di souranaturale potestà: che da Meliapor, doue saticò do-3 vedi Bartoli dici anni per la Fede, scriuendo a S. Ignatio; lo chiama 3: il suo nell'Asia; p.1. Santo Padre Ignatio, e'l di hui çuore chiama Sacro, ricco, prepotente; dal qual dice d'essere sostentato +: l'altro Italiano, il P. Silue-4 Vide Annum stro Landini; che visse, come vn Battista; e predicò In spiritu, &

Palmia 13. Ag. rio, essendo Vescouo di Foligno lo addimandò Angelo di Dio 6.) questi spasimana di stargli appresso; anco di solamente vederlo; nè lo nominana mai senza il titolo di Santo; e ciò anco scriuendo di

7 ibid. Crc.

lui, o a lui stesso?. Così l'Apostolo S. Francesco Sauerio nelle sue lettere tante vol-\* alli 25. Mar- te il chiama Beato, e Santo, segnalatamente in una da Parigi \* 30. est Panno al suo Fratel Maggiore il Capitano Giouanni d'Aspilcueta; oue Vide Non. Epiff. riconosce per singolar fauore di Dio l'essersi abbattuto nell'amicis. Xan. 1.1.ep.1. tia d'Ignatio; e lo addimanda Innocentissimo. Sapientissimo, Ottimo, Pieno di Dio, Santissimo; con protestare d'hauerne riceuuto

virtute Helia. (così fù scritto d'esso 5. e'l dottissimo Isidogo Cla-

bene-

beneficij tanti, e si grandi, che con tutta la sua vita non li pagherebbe in parte alcuna; e tra questi ricorda sussidi frequenti di danaro; e dell'essere stato tenuto lontano da compagni vitiosi, & heretici, che guasto ne costumi, e nella Fede l'haurebbono di certo. Escriuendo a S. Ignatio da Cocino l'vltimo anno di sua vita, giunse a fare il soprascritto alla lettera tutta di sua mano con queste precise parole: Al mio in Christo Santo Padre Ignatio? Ra- A my en'Chrigionauane sempre con maniere oltre ad ogni estimatione riuerenspatio, ne sta
tissime, chiamandolo a piena bocca Vn gran Santo; e contandone
rosiginale in
cosc insigni. Vno de molti, che l'vdirono, sù il fratel Bernardo de 29.0en. 1552. Giapponese; il qual andato a Roma riferiua delle gran cose, che quegli dir solea del Padre Ignatio; terminando: Fratel Bernardo, il Padre Ignatio è un gran Santo! e pure non l'hauea praticato ne sedici vlumi anni; quando crebbe tanto nell' vnione con Dio, e nella santità di Serasino. Per indurre alcuni a soggettarsi a Prelati, e piegarsi all'obedire, vsò pregarli per l'amor, e rispetto, che doucuano al Padre Ignatio '°. Et a qualunque parola, o se- so peaiserrois gno d'asserto, che questi scriuendo gli mostrasse; piangeua di giu- sue di luba, bilo il Sauerio: come piangeua di tenerezza in riceuere sue lettere, o nello scriuergli: nè gli scrisse, o lesse mai sue lettere, se non inginocchiato. E la sottoscrittione di vna delle predette lettere di S.Ignatio ancor viuo, insieme con vn minuzzolo d'osso di S.Tomaso Apostolo, portaua sempre al collo. E si come con queste. Reliquie operò innumerabili, e stupendi miracoli; così ne maggiori trauagli, e necessità chiedeua soccorso a Dio per i meriti del Padre dell'anima sua Ignatio; che in tal modo il chiamaua. Quanto s'è detto del riceuerne le lettere inginocchioni, e chiamarlo Padre dell' anima sua, so faceua pure S. Francesco Borgia, & anco in qualità di Duca; e tanto l'hebbe in veneratione, che sin d'all'hora non imprendeua cosa di rilieuo senza il suo consiglio. In faccia della Nobiltà Romana se gl'inginocchiò dauanti; nè volle mai alzarsi prima di baciargli la mano, e d'hauerne la benedittione. Per la solenne rinontia degli Stati elesse la Patria di S. Ignatio; douc sopra tutto interrogò, in qual luogo sosse nato il Santo; 'e quel .... suolo, e quelle mura non finiua di riuerir prostrato; di baciar, 😻 di rigar co'l pianto tra continui ringratiamenti a Dio; c'haueste iui fatto nascere vn tant'huomo a prò vniuersale del Mondo. e. per insino la Prima sua Messa non gli piacque celebrare altroue, che nella Torre di Loiola. Viuente pur S.Ignatio, sece il medesi-mo di cercarne il luogo della nascita; e prosteso baciarlo, e ba-

gnarlo con lagrime, il P. Girolamo Natale; hauendolo in così eccelsa stima, che qualunque sublime idea di persettione si figurasse nell'animo, gli appariua men degna di ciò, che osseruaua nel Santo. Fù prolissa la vita del P.Francesco Costero; ma non gli seccò mai la vena delle lagrime, si che per tenerezza non le spargesse in copia ogni volta che ne parlaua: e poiche gli toccò la gratia di vederlo con l'honore in terra di Beato, non poteua cele-brarne la Messa eccetto continuamente piangendo: e nulla meno il Ribadeneira. Pari verso lui era la stima, e la diuotione del marauiglioso P. Bernardino Realini; e ne ragionaua con formole sublimi, e da estatico; facendone, come di Santo, commemoratione sempre nell'Vsficio; & inuocandolo, quando non adoraus.

si per anco sù gli altari.

E per vscire da Suoi. Ne sù grande amico S. Filippo Neri; e se gli prosessaua discepolo. veduti nella sua Chiesa il P. Gabriel Venulti, e P. Rubini; e inteso, ch'erano della Compagnia; disseloro: Sete figliuoli d' va gran Padre: io gli sono molto obligato; Maestro Ignatio m'hà insegnato a fare oration mentale. Raccontaua di veder la di lui faccia mandar raggi, e splendori; che traspirauano, diceua, dall'eccessiua interna bellezza dell'anima. Et al P. Manareo apportò questa ragione del non potersi con pittura formare vn ritratto al naturale, proprio, e degno del volto di S. Ignatio: Perche non ha la terra colori da effigiar bellezza celeste, qual era quella. E S. Filippo n'hauea gran pratica; posciache ne suoi dubbi si consigliaua seco; e nelle mestitie con solamente mi-rario si consolaua. Souente ancora sù al Sepolcro di lui con orarui dauanti; e riportarne aiuto per li bisogni, che gli raccomandaua... Questi vltimi punti attestaua l'Abbate Marc'Antonio Massa Salernitano, intrinseco di Clemente VIII; hauere vdito di bocca stessa di S. Filippo: e lo raccontò ad Andrea Sorbellonghi Vescouo d'Agubbio; che insieme con altri Vescoui, e con l'Abbate sudetto, visitò le Chiese di Roma d'ordine del Papa; e con giuramento ciò L'amoie son depose in processo ... L'amò caramente il B. Giouanni Tesseda dell' puje. 37. l. 3.6.3. Ordine dell'Osservanza; e assai più dopo c'hebbe conversato samigliarmente seco; e diceuà di lui: Ch' era pieno dello spirito di Dio. Che operana ogni cosa con somma libertà di spirito. Che co'l solo aspetto consalana tutti; colle parole appagana; e cò i consigli santiscaua le anime: lopranominandolo: Il tempie della Pace. Egran conto hà da farsi di tali testificationi de Santi; come auuisò San s Mouil, 2.01 Gio: Grisostomo 12. Que verba omnem ipsius virtutem demonstre-

re sufficiunt: Sanctorum enim indicia nec ad gratiam, nec ad inimicitiam fiunt; sed ab omni sunt dubitatione libera. L'Abbate Lodouico Blosso 13 rendeua gratie d'estere stato fatto degno di ve- 13 Al Puddri si nir raccomandato alle orationi di S. Ignatio; con chiamarlo gran 10 11 3. Non 1550 beneficio, e desideratissimo. Il P. Frà Luigi di Montoia accreditato per bontà, e per dottrina così da Coimbra scrisse al Santo, con cui hauca trattato in Roma 14: E' piaciuto a Nostro Signore 14 Portoghese, di ricondurmi a questa Città con salute. e come costi a Vostra Pater- dell'Ordine di s, Agos, nità dissi; la più pretiosa Reliquia, che ne bò riportato; e'l negotio per me più profitteuole, che v'bò trattato; è stato bauer vedute Vostre Paternità; bauerla riceunta per padre: e bauer guadagnato la sua benedittione; perebe io sia da bora inanzi per tutta la mia vita, e sempre, ancorche indegno, vno, e il minimo de Fratelli della Santa Compagnia di Giesù: i quali baneno io molto amati, & bora amo più che mai; e dentro le mie viscere li riceuo: si come essi guardano, & ameno me, come fossi vu di loro;benche indegno io sia della loro amicitia per le tante miserie dell' anima mia; delle quali a V.P. diedi conto, quando costi si compiacque di vedermi, e vdirmi. &c. Il P. Fra Luigi di Granata; che si chiama 15 Figliusso antico della Compagnia; ringratia il Ribadeneira 15 in 1011. della dell'hauer composto la Vita di Sant'Ignatio: La quale torno 23. Gingno 1584. leggere, dice 16, ammirato della vita, e delle virtù marauiglio- 16 ibid. da Lifse, & beroiche di quel nuous specchio di virtù, e prudenza; che bona. a nostri tempi mandò Iddio per la salute d'infinite anime. Altroue scriue 17; Che non vorrebbe gli vscissero dalla memoria le cose del 17 sotto li 28, Santo; & insteme vorrebbe totalmente scordarsele, per leggerle molte sm. volte co'l medesimo gusto di prima. E poi conchiude così: E qual maggior miracolo può essere; che l'hauer preso Dio vn. Soldato così brauo, e senza lettere, e perseguitato dal Mondo, per instromento a fondare vn Ordine; dal qual è seguito tanto frutto; e che in così breue tempo s'è tant' oltre steso per tutte le Nationi del Mondo? Giouanni d'Auila si riconosceua vn debole fanciullo a confronto di nia Vierna il-Sant' Ignatio, come di gigante: il cui Ordine ammiraua si perfet- (uffrië, flor. ap. tamente delineato, e felicemente condotto in opera; quando egli comm. rieglisso, non hauea saputo abbozzarne il disegno: e alludendo al nome, "".15. chiamauasi Paraninfo d'Ignatio; ch' era lo Sposo. E per non riferire li tanti Huomini di spirito, che lo venerarono viuo, come Santo, ene parlarono altamente; basti sentir tutta insieme la Religione de Chierici di San Paolo; i quali nella di lui morte conolarono la Compagnia con questa lettera: All'anniso vennento

14 Personal

del passaggio a vita migliore del Venerabile Padre Ignatio di beata memoria, siam rimasti asslittissimt si per vostra cagione, e di tutta la Santa Congregatione di Giesù rimasta sconsolata, e dolente per la mancauza d'un tal Padre, e Maestro: come anco in riguardo di Noi; a quali qua similmente Padre. Ben't di donere, che ci dogliame, per efferci stato tolto massimamente in tempo, che v'è tanta scarsit d'huomini ginsti, pur anco ci dobbiam consolure; percioche è passato a miglior sorte. A Giusti, a cui il vincre è Christo; il morir' è guadagno: e torna lor bene il dissoluersi; donendo tronarsi con Christo. Così egli, rotti co'l Beatissimo Pietro, il primo di d'Agosto ; i legami del corpo, è volato libero in Cielo. Sol ci resta a temere; che per demerito d'alcun nostro peccato egli sia stato tolto al Mondo; come del S. Rè Giosia leggiamo; che soprastando al Popolo Hebren vn grande sterminio, egli prima ne sa sottratto. Si è satto quello, ch'è piacciuto al Signore: siane benedetto il suo nome. Ma pur egli non è partito sontano in tutto da noi : anzi viue ap-. preso tutti: e in ogni parte del Mondo; dounque è giunto notitia del nome di Christo; anco r'è giunta, e vine la dolce, e gratamemoria di quesso Sant' Huomo, si benemerito della Republica Chri-Minne: per lo cui magistero, e guida, la Dottrina, la Pede, e la Religione di Chnisto si è stesa tant'oltre : ch'è passata per sino agli Antipodi ; d'oue con molte migliaia d'anime conuertite s'è formata na nuona Chiesa, emola di quell'antica Apostolica; e nuoni Apofoli, e nuoni Martiri vi si son fatti. Hà mandato auauti i suoi Figliuoli; poscia egli lor Padre, dopo grandi satiche sofferte per gloria del Signore, gli bà seguitati; consumato egli pure non men di loro, e afflitto dalla tranagliosa sollecitudine delle Chiese, e Martire in pace. Sopra cui non solamente la vostra gran Casa, già sono tanti anni; ma oltre ad essa moltissime altre, come sopra loro sostegno, s'appoggiano: peroche egli era padre comune di tutt'i buoni. E chi non bebbe dal suo dolce parlare conforto nelle afflittioni » e dal suo consiglio indrizzo ne dubbij, da! suo aiuto difesa je soccorfo nelle necessità? Egli era piè de zoppi, occbio de ciechi ; rifugio de poneri, e ristoramento de miseri. Rendagli Iddio : "mercede condegna al merito delle sue opere. Spargangli astri sopra il sepolero fiori purpurci. Noi in sì gran Funerale offeriamo al Signore incessantemente la Sacrosanta Hostia. E questi sono i gigli de Sacetdoti, più gratiosi, e più accetti a Dio; cioè i Sacrifici, che offeriamo per quella Sant' Anima; benche, come crediamo, accolta uti consortio de Beati. E con tali vsfici; che solo cirimangono ad vsare,

vsare, bor ch'egli è vscito di questo abomineuole Mondo, prosegniremo le dimostrationi di quell'amore, che mentre visse gli portammo: pregando le Carità Vostre ad accettare con larghezza d'animo queste lagrime d'affetto in testimonio della sedeltà, e dell'ossoquio nostro; a portarci vicendeuole amore; e ad hauer di noi memeria nelle vostre orationi. Il Nostro Signor Giesà Christo sia con tutti moi. Amen. Dal Conuento nostro di Milana I. Settembre 1556. Delle Carità Vostre Figliuoli in Christo. I Chierici Regolari di S. Paolo.

Somigliante opinione delle sua Santità hebbero i Papi, che lo conobbero. Paolo III. il tenne per huomo pieno di Dio, e dato al Mondo in ristoro della Chiesa. Giulio III. il riueriua per grandissimo Santo; trattaua domesticamente seco; e stimaualo a segno di far più conto delle ragioni, e delle preghiere sue, che delle iterate gagliarde instanze del Rè Filippo II; il qual volea Cardinale il P. S. Francesco Borgia. Non gli negò mai cosa, che chiedesse per la Compagnia: e auuertendo, come il Santo altro che gratie spirituali, e di cotal genere beneficij non gli addimandaua; gl'impo-se precetto di ricorrere ne bisogni della sua pouertà; perche l'haurebbe proueduto: con ordinar di più ad vn suo famigliare il rinfrescargliene la memoria: E nel 1550. sece indulto a S. Ignatio di partecipare senza limitatione alcuna il Giubileo di quell'Anno S.a chi gli piaceua della Compagnia fuor di Roma; e nominatamente alle Prouincie rimotissime, doue faticauano i Suoi nell'Indie, Brasile, Congo, e nell'Africa; & a quei Christiani, e Neositi. con cedettelo similmente in gratia del Santo, che lo pregò, a molti d' Europa, di Parigi, d'Alemagna, a Salamanca, a Gandia; a più suoi Amici di Venetia, di Messina; e a tutta l'Armata, ch'andaua in Africa co'l Vega ViceRè . con volere ancora, che in detto Anno S. non rimanessero sospessi li priuilegi della Compagnia;
li quali con l'Instituto d'essa consermò, & ampliò. Marcello II. per grand'amore alla sua virtù, e prudenza l'abbracciaua, e baciaua tenerissimamente: ricercaualo de suoi consigli: si dichiaraua Presso lui valere più l'autorità sola del Padre Ignatio, che tutte in contrario le ragioni del Mondo. solito anco rispondere: Questo si ba da fare, perche così pare al Padre Ignatio. e tanto attribuiua. quel saggio Pontefice al Santo: che hauendogli detto di volere presso di se due della Compagnia, cò quali discutere le più graui materie del diuino seruitio; e ch'egli però scegliesse quei due, che gli pareuano i più da tanto: soggiunse queste sormali parole; co-me scriue il P. Olaue, ch' era presente: Salno se a lei non paresse maggior

maggior servitio di Dio l'adoperargli altrone. Così nel 1547. quando in istato di Cardinale Presidente al Concilio ricercollo di non leuar da Trento il Lainez occupato in sar la massa degli errori da condannarsi: cosa che non pareva d'altro huomo, che di lui; concluse: Che quando volesse, che l'opera si lasciasse impersetta; si farebbe al suo primo anuiso quanto scrincse. Paolo IV. il rispettò di modo, che, viuente lui, si ritenne dal sar motto di nulla contra il suo Instituto. parlandone con Cardinali, e Prencipi daua segni di stimarlo in sommo; rimettendo sino a lui taluolta le dimande anco di Cardinali assai fauoriti; e quando gli comparina dauanti lo saceua leuare in piedi, e coprire; come saceuano pur seco Marcello, e Giulio: e questi volea, che sedesse ancora. Giouanni III. Rè di Portogallo; nella cui estimatina ogni parola d'Ignatio hauea tanto peso, & incontrana tal veneratione, come se sosse poter li Cardinali sar meglio, che srear lui sommo Pontesice.

De Cardinali sarebbe prolissità l'addurre di ciascuno l'honorifico, e riuerente concetto intorno al Santo: vaglia per molti la Relatione della Sacra Ruota; oue si dice: Che i Cardinali spesso le visitauano; altri per veder, e venerare vn Santo; altri per bauere indrizzo nelle cose dell' interno; altri per consiglio ne loro affari. E questo di più: Che stando per morte di Paolo III. serrati nel Conclaue, il qual temeuasi troppo lungo, i Cardinali; l'amor, e la diuotione verso del Santo, rendeua molti di loro in quella occupatione sì vasta, e tra quelle strettezze, solleciti sopra li bisogni di lui, e de Suoi; fino a mandargli di colà entro, senza esserne richiesti, copiose limosine 19. Il Cardinale Bartolomeo della Cueua esaltaua la di lui prudenza come vguale alla santità; cioè l'vna, e l'altra eminente: il chiamaua Pedre suo: è deplorò la gran perdita, che nel suo morir pati la Chiesa. E questi è quel Cardinal della Cueua; che inuitato a far l'honore di gittar la Prima Pietra della nuoua Chiesa; che conueniua fabricare (nen essendo la Vecchia benche ampliata, capace del troppo granconcorso) così veneraua il Santo; che sù l'atto della Funtione, come se lo vide presente, ricusò di farla; dicendo: Ciò toccare a lui, c'hanea foudato il gran Tempio, e la smisurata mole della Compagnia. C PCIsistendo il Santo in supplicarlo ad illustrar quella sacra Cerimonia; e consolar l'Alencastro Ambasciatore del Rè di Portogallo, e la molta Nobiltà, che facea corona; finalmente dopo vario duellar di pietà, e di modestia, d' humiltà, e d'ossequio in quel publico tcatro;

eg Ibid.l.g.n.4

teatro; il Catdinale, afferrato per le mani Sant'Ignatio; e tiratoselo appresso; insieme con lui, e colle manialtresi di lui, diede principio alla Solennità, e la compi; suggellandola con due grangemme di raro valore; che iui porse al Fabriciero da collocarsi di ueua di Sant Ignatio l'accaduto in Barcellona 31; doue, fabricando la pietà de Cittadini alla Compagnia vna Chiesa; la Prima. Pietra, che solennemente si pose, teneua scolpito il SS. Nome di Giesù, e sotto quel d'Ignatio viuente tuttauia, schza più 23. An-22 Orfand J. 13.
zi alcuni anni auanti 23 sù intagliato il Nome d'Ignatio di Loiola 23 Fanno 1348. nella Prima Pietra d'vn Conuento di Religiose, che si piantò in Casola di Carfagnana 24.) Il Cardinale Gasparo Quiroga Arciue. 24 Pedi Barteli, scouo di Toledo, che lo praticò in Roma; non si satiaua d'esal- 6-2tarne l'eccellenza in tutte le virtù, e singolarmente l'equabilità di cuore, di sembiante, di operare, non veduta pari al Mondo. Il tenore d'una lettera, che scrisse alla Compagnia dopo la morte del Santo il Cardinale d'Augusta, è tale: Molto Renerendi, e Religioss in Christo Fratelli. Nel transito del vostro Santissimo Padre Ignatio a . miglior vita, Noi non sapremmo dire, qual sia stato maggiore, o'l dispiacere, o l'allegrezza; che babbiam sentita: percioche consideran. do, che la Bontà eserna l'bà voluto cauare dalle miserie di questo Asondo; per premiarlo, secondo che bà meritato; sarebbe cosa empia per commodi nostri inuidiargli quel bene. Dall'altro canto habbiamo cagione d'attriftarci continuamente, redendoci rimasti come orfani, prini di tanto Padre; il qual'era rifugio, e porto in tutte le tribolationi nostre. Nondimeno, non essendo da far comparatione fra les cose terrene, e l'eterne, e l'immortali; sinalmente pigliamo quel conforto; che le Paternità Vostre ancora deuon pigliare; certi, che quella benedetta Anima pregbi adesso il Signore per noi, che semo rima-Bi nelle tencbre di questo Mondo; perche ci sia conceduto di sar quel passo, come lui intendiamo bauer fatto: di che sia ringratiata sempre Sua Dinina Maestà, la quale non vi sdegnate di pregare per Noi nelle vostre oraționi. E con questo alle PP.VV. sempre ci raccomandiamo. Di Herbipoli 25. d'Agosto 1556. Della Compagnia Santa, Divotissimo Fratello. Il Cardinale d'Augusta. Men bella. non è la testimonianza datane dal Cardinal Tarugi. Franciscus Maria Taurusius S. R. Eccl. Titul. Sancti Bartbolomai in Insula Presbyter Cardinalis, ex Apostolica dispensatione Archiepiscopus Senenfis. Omnibus & & singulis has nostras litteras lecturis Salutem in

22 Panne 2553.

Domino. Beatus Pir Iguatius Loyola Societatis lesu Fundator, firmiora quidem sua gloria testimonia habere non potest, quam qua per eius Instituti Sectatores, vera buius saculi lumina, omni virtutum, ac disciplinarum genere preditos, Deus ipse enidenter exhibet.Quomode enim ij Arenne dimisantes tam præslara in Fide Catholica propagauda sin Haneticis convertendis, & in christianis moribus phique terrarum' reformandix, cum summa omnium admiratione prestarent; nisi, Deo duce, idem B. Ignatius calesti clamyde indutus Militibus suis prasulgeret; aterni Regis vexilla praserret; animum, vires, armorumque prasidia suppeditaret? Nos prosettò, quibus, pracipuo Det manere, illum in boc ergastulo carnis adhuc degentam nouisse, eiusque animam ab ipso solutam, binc migrantem in aterna taberna. cula, ut certà credimus, illicò recipiendam; cum illiusmet cubiculo tunc adessemus; precibus, votisque comitari datum suit; adeo semper eius Nomen, eminentemque Sanktitatem Venerati samus; tantaque de ipso a bonis omnibus pradicari audinimus; ve nibil corum, qua in eximio. Dei Servo ad vera perfectionis normam imitanda requirantur, irreprebensibilis eins vita rationem desiderandum reliquisse censeamus. Singularum autem virtutum, quas Spiritus Sancti gratia in anima, in qua inbabitat, excitare solet; quis in eo argumenta scrutabitur; quamuis innumera quoque extare non ignoremus; dum iklarum species in eins. Vultu apparuisse approbatur? Affirmanit enime nobis Sacerdos quidam Congregationis Nostra, Antonius Gallonius nomine, Beati Patris nostri Philippi Nerij intimus: omniumque eius arcanorum conscius; de cuius fider integritate dubitari non potest; eundem Philippum Beati Ignaty faciem, dum adbuc vineret, micantium radiorum sulgore se intueri sapius testatum esse. Hao Nos de B. Ignatio sentientes, ea publicis his litteris nostra, nostrique Secretarij manu subscriptis, & sigilli nostri robore munitis, in eorum perpetuam sidem, asserere, testarique voluimus. Dat. Roma, prid. Kal. Septemb: 1600. Ego Franciscus Maria Cardinalis, & Arride sestimonia chiepiscopus Senensis assirmo. Qual concetto n'hauessero i Cardinali plurium, Cardin. Vbaldini, Francesco Maria del Monte, e Bandini, vedesi dalle Relationi Concistoriali per canonizarlo; e quale i Cardinali Dietrichstain, e Lodouisi, Nipote di Gregorio XV; dalle prediche dette da loro, e stampate sopra del Santo: e'l Lodouisi disse la sua, quando ViceCancellier di S. Chiesa, & Arcinescouo di Bologna in quella Metropolitana consecregii vn altare, non contento dell'augustiffima Basilica, che con profusa splendidezza gli ergeua in Roma; ricordruole d'hauer campato per sui miracolosamente la morte.

II

Band Jo.9

Il Cardinal Gabriel Paleotti l'addimandò Lampana della Chiesa. Visu chi nominollo Riparo del Mondo: poiche Dio sdegnato sece vedersi con tre saette alla mano contro degli huomini: ad impedirne due s'era già proueduto cò SS. Domenico, e Francesco d'Asciss; riserbatosi a S. Ignatio il trattenere la vendicatrice terza saetta... Il Concilio Taragonese 3 5 loriconosce inuiato da Dio a sostentar, 35 In settere a quasi vn Atlante, il Mondo cogli homeri della santità, e della re 1603. dottrina: lo nomina Spirito di salute partorito dalla Chiesa contro P. Ribaden. iml'Hidra di Lutero: L'intitola vn altro Abraamo padre di molti pressan auno Santi; nella cui religiosa posterità benedette rimanessero tutte le sheriez. 10.3. genti: & ammirando la conversione della Gentilità, per la quale mentilità. Ignatio in persona de Suoi hà calcato gli oceani; e l'abbattimento finic. sett. vu. dell'Heresia; e'l frutto inestimabile fatto nel terreno dell'antica Christianità, interpreta di lui quel passo dell'Apocalisse 26; doue l' se apocacion Angelo posaua su'i mare vno de piedi somiglianti a colonne di fuoco, e l'altro sulla terra.

Ma per quanto ragionando altri, o scriuendo, commendassero

la Santità d'Ignatio, non fece punto meno tacendo il Cardinal Cesare Baronio contale occasione: Roberto Cardinal Bellarmino, stato sempre tenerissimo verso il suo S. Padre; con portarne anco del continuo in reliquiario pendente al collo vna sottoscrittione; gustò per diuotion sua nel 1599. auuicinandosene il giorno anniuerfario del transito, farne un priuato ragionamento a tutti li Padri di Roma dauanti al sepolero di lui; e prouate le virtù, e i meritisuoi per quanti capi si richiedono a sormare vn persettissimo Santo, vi dimostrò tutt' i requisiti per canonizarlo, con marauigliosa commotione degli vditori, particolarmente del Cardinal Baronio; ch'essendoui per affetto al Santo spontaneamente interuenuto, si prostrò al sepolcro del medesimo; e dopo hauerui orato a lungo, bació più volte la terra, che ricopriua quell'ossa benedette; indi rizzatosi disse a Padri: Ch' egli era venuto per vdire, non per fauellare; ma cb' il discorso del Cardinal Bellarmino banea fatto con lui, come l'acque de fiumi nel muouere le pesanti, e da se immobili macine de molini. E prosegui ancoregli a dir

degnamente del Santo. Poscia richiesti i Padri, perche non ne tenes-

sero l'Imagine al sepolcro? con dolcemente riprenderli d'eccessiua

modestia; la qual pareua poco amore, o poca stima; mentre par-te per humiltà, parte per certo rispetto, nè dauano essi; nè agli

esterni permetteuano il dargli minimo segnale di culto, sino con

leuarne spesso voti, e tabelle presentate per gratie riceuute; sino

con ispegnere tante volte candele, lampadi, e torcie accesoda

persone beneficate (e auuenne lo spiccarne vn di fin sette lampadi

appeseui ad ardere da diuoti) comandò, che se ne portasse vn qua-

dro; e piamente veneratolo, salì sù la scala egli stesso in persona;

e colle proprie mani l'attaccò, e dall'vna, e dall'altra parte più

voti già prima offertigli. Poscia inginocchiossi di nuouo; vi sece o-

ratione dauanti, conseco il Bellarmino, è i Padri; che piangeua, no d'allegrezza. Con ciò rimase alquanto consolata la pictà del popolo, dissicile hormai a concenersi più per li frequenti miracoli, che in Roma, e per sutto faceuansi ad intercessione del Santo. E questi erano in ogni genere tali, e tanti: e s'accompagnauano a virtù, & a meritidi modo sublimi; che per tosto adorarlo sù gli altati con gli honori di Santo già supplicauano, e proseguirono a supplicare la Sede Apostolica i maggiori, & ipiù potenti Prencipi della Christianità: Così Rodolfo Imperatore, i Catolici Rè Filippo II. e Filippo III. Sigismondo Rè di Polonia, Maria Imperatrice, Margherita Reina di Spagna, con lettere prima, e poi a bocca in Ferrara passandoui nell'andare a marito: con significare a Clemente VIII, Con Decreto questa essere la prima gratia, che chiedeua. Guglielmo Duca di sotto li 27. Lu- Bauiera, l'Arciduchessa D. Maria: e ostre i Regni d'Aragona, di tatem einsvita, Valenza, di Castiglia, di Toledo, e'l Prencipato di Catalogna; atque ob mira- il Concilio Prouinciale Taragonese, le Chiese di Toledo, di Siuicationem; qua glia, di Granata, di Cordoua; le Città di Saragozza, di Va-Dens einsdem lenza, di Barcellona, la Prouincia di Guipuscoa; & assaissimi Ve-Gintercessione scoui, Duchi, e Signori, e Popoli; finalmente il Rè di Francia ret, quam post Henrico IV. E terminati l'anno 1609. li processi : che principiarongnatus est; concedendogli Messa, & Vsficio 37, con esprimersi spinto dall'ecadhue operari cellenza, e santità della vita d'Ignatio, e dalla chiarezza de mirasono parole del coli; che Dio per lui viuo, e dopo sua morte operato haucua, & D creto Pontisi. Operaua ogni di. Accompagnando tutto il Christianesimo con sotione Fil. Ferrari lenni, e publiche allegrezze le glorie del Gran Patriarca; e sede ne ui nel Catal. de sà l'Abbate D. Siluestro Maurolico in questo dire: Perrà incredibi-Il medel. Papa le da scriuere il sentimento di comune allegrezza, che si vide in ne fece di nuouo tutta Europa; & il giubilo, che dimostrarono tutt'i Magistrati, a vn Breue fotto li 3.Decemb. 1609. Reggitori; festeggiando la Beatisteatione di lui con segni di straordinario contento; che parue gioirne il Mondo tutto 28. Così nell' Indelle Religioni, die; doue operò miracoli segnalati; sino: in Giappone; come se 30 Vedi Barioli n'hebbero le nuoue colà 30; in Nangasachi, per tutto lo Scimo, ne Regni del Cami, in Sacai, in Ozaca, in Meaco, in Fuscimi 3°; ICIT-

SS:31.Lugl.

38 Nell'Oceano

nel Giappone, l.

1.5 pag.409. 39 Nel 1611.

3 pag.658.

rendendo i Giapponesi le maggiori mostre d'assetto, che poteua-no al primo Autore; o per dirlo con essi, al primo Padre della vi-ta, e saluezza loro; e glorificando Dio il suo seruo anco in quell' vitimo confine del Mondo; ch'egli abbracciato pur hauea co'l suo zelo; e veduto ancor viuendo portaruisi da Figliuolisuoi la luce dell' Euangelio non mai prima comparitaui. Si rinouarono poi le sup-pliche per la Canonizatione poco meno che da tutti li Potentati d'Europa; e furono esimijsopra degli altri gli affetti, e li motiui di Ferdinando II. Imperatore, di Luigi XIII. Rè Christianissimo, e di Massimiliano Duca di Bauiera. Scrisse l'Imperatore: Che oltre gli stimoli della sua prinata dinotione ; sarebbe tutela , e gloria della Germania il contar fra Santi vno ; il quale colla sua Religione su assunte da Dio per difesa della Germania. Il Rè Luigi con lettera tutta di suo pugno dimandò l'esaltatione d'Ignatio, come di Santo eletto da se in protettore dell'impresa di nettar dagli Heretici quel suo Regno. protestando: Che tutti gli altrifauori, che potrà mai dalla S. Sede riceuere, non istimerà tanto, come questo solo. Supplicaua il Serenissimo di Bauiera con tale ardor', e brama: Che di tante spese fatte, pericoli scorsi, e fatiche sofferte nella guerra di Bobemia, e battaglia di Praga ( contro Heretici ribelli) non volena, ne aspettana dalla Sedia di Pietro altro premio, e ricompensa; che la canonizatione d'Ignatio di Loiola. Che questa fosse per farsi di certo, e di corto sù riuelato a molti: vn di que-Ri, e su il P. Guglielmo Leuesqui Francese, non meno insigne per doni souranaturali, che per virtù; seppe dire, che sarebbe morto indi a quattro anni vn giorno auanti a tal solennità; come segui: a molti pur ne diede l'auuiso il medesimo Santo, sopratutti a Francesco Hortolani fatto celebre nella Sardegna dalla sua bontà, e de fauori diuini; poiche non solo glielo palesò vna volta, quando caduto in alto fango, e rimasto sotto del Cauallo, comparuegli; e presa con vna mano la briglia della bestia, con l'altra lo trasse fuoris ma gli scoprì di più hora gli apparecchi di Roma per detta funtione, hora il Decreto fattone a 16. Febraro, hora l'attuale adempimen: to l'issesso piorno 12. Marzo 1622. Conobbe 20. anni prima il P. Mancinelli hauersi a venerare Ignatio come gran Santo; vide predicarsi di lui publicamente in Chiesa; vide custodirsi, & esporsi con honore le Reliquie sue; vide altre cose di questo genere spettanti al 31 Leggi se Pro-Santo; e lasciolle scritte anticipatamente 3.7. Dunque dopo la le- de salcioni. gal depositione di scicento settanta cinque testimoni esaminati per francesco Caquesta causa; la quale sti discussa con maturità, e rigor tale; che capata.

richiesto da vn Prelato il gran Cardinal Bellarmino nell' vitima sua 32 Panno 1621. infermità 32. Se gli rincresceua il non potersi trouar presente alla Canonizatione, che s'apprestaua del suo caro, e Beato Padre Ignatio? il Cardinale, con hauer detto in risposta: Di considar nella diuina misericordia d hauere a goder, vivo, o morto che fosse, di tal consolatione; soggiunse: segue pur le cenevizatione del B. Padre quando si voglia; che sempre sarà vero il dire, che uella Chiesas di Dio sino a quest'hora non sarà mai seguita canonizatione d'alcuno: la di cui Santità sia tanto stata trutinata, e per conseguenza giustisteatissima. in fine il Pontesice Gregorio XV. nell'anno, e nel giorno sudetto solennemente lo canonizò, e dichiarò Santo; conce-33 Con Brene fotto li 8.ZGindendo ancora per la di lui festa Indulgenza Plenaria in perpetuo 3 3 a tutte le Chiese della Compagnia. E come si celebrò questo grand' atto con pompa mai più veduta: così fu inusitato l'applauso, e'l giubilo dell'Vniuerso; che profusamente lo dimostrò, con sesteggiare in ogni parte alla sfoggiata: durandone tuttauia gloriosa la memoria nelle moltissime relationi; e tutte varie, come che di paesi, e regni diuersi; che all'hora dalle stampe si publicarono in lingue disserenti: e che raccolte insieme farebbono vn ben grosso, non meno decoroso al Santo, che a lettori curioso volume.

## C A P O XXXV.

La cura, che di S.Ignatio, della sua vita, e riputatione, s'è presa Iddio; e come renduto l'hà glorioso nel Mondo.

Oteura ben la Terra venerare Ignatio; & hauer grande opinione della sua Santità; quando il Cielo istesso mostraua tenerne conto, custodirne la vita, ripararne l'honore, accreditarne la virtù, moltiplicarne la gloria: e sarà stato facile osseruarlo nel deputarsegli per Custode vn Arcangelo; nell'inuiarsegli S. Pietro a trarlo dalla morte; nel mantenerlo viuo, senza sebre, o scadimento di forze, mentre staua gli otto giorni digiuno assatto, con orar si prolisso, esi aspro flagellarsi a sangue; nel processionale ossequioso incontro del Clero di sua Patria; nel prouederlo d'albergo, hora coronandogli di raggi la faccia, hora facendolo inuisibile alle guardie de passi, hora chiamando ad accoglierlo vn Senatore z nel comparirgh Christo a consolarlo quando su o abbandonato sulla strada, o addolorato per le offese del Signor in naue, o mal trattato in Palestina, o dileggiato, e battuto nel campo.

campo. Se'l vascello hebbe a perdersi, sù rattenuto dall' imbarco. Se congiurossi di gittarlo a morir s'uno scoglio, si sece precetto ai vento in opposto; Se lo schernt vno per non Santo; e quasi a ribaldo gli augurò vn altro le siamme; l'istesso giorno della bestemmia e questi morì abbruciato, e quegli sè naufragio. Se l'Acqua gli mosse guerra con più tempeste; se la Terra, e l'Inserno cospirarono a suo sterminio con calunnie, con carceri, con percosse d'huomini, e di Demonij; asciutto giunse in porto; su riuerito come vn Paolo in catene; pose in suga i maligni spiriti; si vide a piedi li suoi persecutori; prono conucrtito in trionfo di gloria il disonorato supplicio; di là da mari, e da monti condusse Dio li testimoni della sua innocenza; le satire scritte in vituperio segli cangiarono in panegirici, come si dirà sotto; e tolti d'inganno i dotti, e i porporati se gl'inginocchiarono dauanti. E' vero che de compagni vno pensò abbandonarlo, volle vno resistergli; che disprezzollo il Komito, che se gli auuentò l'assassino per veciderlo: ma ecco necessitato il primo a corrergli sbigottito in seno, l'al-tro genusiesso inanzi; l'autorizò il Cielo presso l'Eremita, e arrestando il micidiale, glie'l sè tremante chiedere perdono a terra. Con altri miracoli pure assistette Dio al suo fauorito Ignatio. Hauendo egli ammesso in Roma nella Compagnia dopo lunghe dilationi, e proue, il Figliuolo d'vn tale, che staua pertinace nel negargli la più volte chiesta licenza; infuriato per ciò quel suo Padre, giurò vendicarsi del Santo: e aspettatolo nella via; per cui sapea douer quegli passare; gli si scagliò sopra co'l pugnale per trafiggerlo. Et a pena hebbe alzato con diabolica rabbia il colpo; che Dio, stesa la mano, tenne il braccio a colui, seccandoglicio miracolosamente nell'atto stesso del ferire, onde non potè mouerlo più; sintantoche al prodigioso castigo: rauuedutosi del missatto, con pentirsi, e chiedere merce ad Ignatio, gli fù rimesso nell'vso primiero\*. Capitato a Roma Pietro Siluio \* Barreli, Pita, Fiamingo, incappò in vno; che gabbando la sua semplicità, studiossi 1.4.11.24. tirarlo dalla sua, e volgerlo contra il Santo. E nulla mancaua, che non vi restasse l'incauto giouine; se Dio non faceua miracolo con mandargli vna si fatta stupidità di mente, oppressione de sensi, e immobilità di tutte le membra; che sembraua vniasso. Ma perche Dio l'hauea tolto di se, per tornarlo in senno; gli sece gratia di rihauersi alquanto: e con ciò di conoscere il proprio inganno, detestarlo, e piangerlo: nè si tosto promise l'emenda; che sua-ni tutto il male con si manisesta dimostratione della divina destra; che ognuno ammirò la pietà nel castigo; e per insino il fal- 1.7.11.72. so consigliero muto cuor, e disegno . E'l P. Siluio poi honorò mer. ad 10. Int.

la Compagnia, e varie Prouincie d'Europa colle sue religiose fatiche, singolarmente coll'humiltà, e cell'obedienza sin alla morte.

Spogliossi d'appiatto in Monserrato de ricchi suoi habiti; e sullecito ne fuggi, temendo il plauso degli buomini: & eccolo

menor. Soc. ad diam 31.126

rinerito in guisa nel medesimo luogo; che corrono i diuoti Pellegrini a raschiare il terreno da lui calcato, doue orando vegliò dauanti a Nostra Donna: e prouano quella raschiatura, e quella. poluere potente a cacciar le infermità . E del Caualier Santo, e dell'operato quini da lui, non cesseranno mai di parlare sin le muraglie; done nella Chiesa vecchia in piastra di bianco marmo a lato l'altare della Vergine si leggono queste parole: Beasus Ignatius a Loyoka bic multa prece, fletuque Deo se, Virginique denouit . Hic, tanquem ermis spirituelibus, sacco se munieus pervolteuit, Hinc ad Societatem lesu fundandem prodijt anno 1522. F.Laurentius Nieto Abbas dicanit anno 1603. E aggiunta poscia da Monaci vna seconda Chiela, v'hà Cappella propria per S. Ignatio con dipinto da buon pennello quanto iui sece il Santo. Per non essere conosciuto, si ascose nell'Hospitale di Manresa: nè parendogli di star celato a sufficienza; sepelissi dentro voa Grotta. e Dio sì gloriosi hà voluto i principij suoi di colà; che pareggiano le grandezze de Santi più celebri: e per lui nobilita la Grotta co'l concorso de Fedeli sin de ViceRè di Catalogna, e de Vescoui anche più insieme a riuerirui la memoria del Santo: costumando chiunque visita la Madonna di Monserrato, giugnere anco alla Grotta di S. Ignatio, e molti a piè scalzi per diuotione, con gran frutto de Pellegrini, che ne portano via la terra del suolo, e le scheggie del sasso; e quelle molti legano in argento, e in oro, come gioie, per efficace rimedio ad ogni male, malsimamente di fatture, e di malie; come l'anno 1603. se ne procurò vna pietruccia la Reina Donna Margherita d'Austria per hauer nel parto il solito sauore di S. Ignatio. Detta Grotta s'è abbellita con vaghissimi ornamenti entro, e di fuori nella ben intesa facciata, tutta di pietra viua. Di marmo fino è l'altare, sopra cui a mezzo rilieuo in bel marmo S. Ignatio; che ginocchioni, come prima si vedeua dipinto nella tauola mandata colà dal P. Generale Vitelleschi, cogli occhi alla B. Vergine sc'hà il Bambino. in braccio; quasi da entrambi prenda la dettatura degli Esercitij Spisrituali coposti qui ui con l'aiuto loro, stende la mano in atto discriuere s'un risalto del sasso. Vi s'è di più fabricato a canto una torre ben altan e partea fiáco, parte sopra la Grotta una capace habitatione; dode su **Ecopte** 

scopre tutto quell'ameno paele, con 3. agiati appartamenti: e ser-ue per chi ritirar si vuole in sì santo luogo a far gli Esercitij. Se bene alcuni anni prima d'essere adornata la Grotta, e posta in publica veneratione mostrò Dio in quanto rispetto voleua che s'hauesse. Andauano intorno colà solazzando con vna mala femina otto Giouani; e cercando luogo in disparte; oue sodisfare alla libidine; come s'auuennero nella Grotta, v'entrarono senza sapere (come vn di loro testificò) almeno senza badare, di cui ella stata fosse albergo. Non consenti però Dio; che con laidezze di carne si contaminasse quell'antro consacrato dalla penitenza del Santo, e dalla presenza della Vergine quiui sì spesso comparsagli; perciò nell'accostarsi a colei, si sentiuano intormentir le membra, e instupidir la vita; come fossero cadaueri; la qual cosa, & vn horror sopraggiunto, di cui non sapeuano il perche, gli spinse suor di là. Effetto simile sù prouato nella Stanza, doue Ignatio si conuertì, non potuta profanarsi con disonestà; essendo questa camera, nella quale pianse le sue colpe, riceuette le prime visite del Cielo, e'l dono di persettissima purità, rimasta in modo santificata; che mentre anco era parte del palazzo; e non come adesso consacrata; se alcuno tentò di profanarla peccando, particolarmente di carnalità, se ne sono risentite per sin le muraglie. Così vn Soldato sorestiere; così dopo alquanti anni vn Caualier di conto, riceuuti ad albergo da Signori di Loiola, e nella Camera stessa d'Ignatio; mentre quiui tentauano attione disonesta, sentirono con horribile terremoto dibattersi tutto il palazzo; e videro nel tempo stesso altre cose di terror si grande, che ne raccapricciarono di spauento. All' incontro a persone di miglior anima; che pur quiui altoggiate dormiuano; le auuenuto sentirsi rompere il sonno; e insieme insondersi hora pensieri celestiali, cosa loro insolita; hora pentimento de suoi peccati, e dolci affetti di non mai sperimentata diuotione.

E sia questo vn altro argomento a prouare il thema del presente Capo. Ignatio non curò sua Casa, nè d'essa i vantaggi, o gl' ingrandimenti; dissimulò la sua prosapia; es'auuilì sino ad essergii fatto coscienza, quasi macolasse così la vetusta Nobistà. E pure l'hà egli solo resa più chiara, e più illustre, che non tutti vnitamente li suoi Auoli con le prodezze, che contauano; e con le insegne d'honori, che mostrauano. La Torre di Loiola, dou'egli nacque, e si conuertì, d'ampia sorma quadrata, stà secondo l'vso delle antiche Signorie di quella Prouincia lungi dall'habitato nel piano d'una campagna fra le popolate, e ricche Terre, Aspeitia, & Ascoitia.

r 3 Era

Era tutta di pietra viua con grossissime muraglie sino in cimà, conse

forte castello; sinche mozzata dal Rè di Castiglia Henrico IV. detto!'Impotente, per timore, che non si ponesse in fortezza, fù restituita nella sublimità di prima con muri di pietra cotta. Questa spi-3 Hift. Sec. 1-4- ra santità 3 principalmente nella Camera del Santo; che si contafra più dinoti, e venerati luoghi della Spugna: bà vna lampad d'argento d'oncie sopra mille, e sescento, mandata dal Potosì da D. Francesco d'Eyzaguirre: di damasco è l'addobbo d'ogni dì; colla vita del Santo in quadri, e con varij donatiui d' argento, e d'oro: eaccoglie in ogni tempo dell' anno, sopra tutto in fine di Luglio alla festa del Santo, e per tutta l'ottava innumerabili pellegrini, e giù da montagne alpestri con processioni lunghissime intieri popoli de Villaggi, e delle Terre di cinque Provincie circonvicine, cantando la Corona, con intramezzar diuote canzonette in lingua loro sopra la vita, e lodi del medesimo. E poiche la Santa Cappella, che fù camera sua, non è capace; s'è costumato per tal sesta celebrar suor della Torre tra la porta, & vn albero antichistimo, e smilurato con servir di Chiesala campagna, sinche si fabricasse (rimanendo intatta la Torre alla memoria de posteri, & alla veneratione de popoli) vn amplo Tempio co'l zitolo dei Sánto; e la Real Casa della Compagnia con tutte l'esentioni, privilegi, e preminenze godute da S. Lorenzo dell'Escurial, e dal Conuento dell' \* allie4. Mag- Incarnatione di Madrid, perdonation\*, e fondatione della Reina D. Maria Anna d'Austria Madre del Catolico Rè Carlo II; la quale acquistò da Marchesi d'Alcagnizes, in cui s'era devoluta per he redità, la Torre con sue actinenze nel finirsi Casa Loiola. Sono poi senza numero le Gratie quius del Santo, & i Miracoli; e così li Voti, che vi si appendono auco di gran prezzo cò i nomi de gratiati: basti l'auuenuto al P. Antonio Sauignach Francele, tocco per anni quasi trenta nelle braccia dalla paralisia in guisa; che le portaua come inutili, e morte pendenti dal collo, senza mai hauersi trouato rimedio. Gliele tornò viue; gliele rinuigorì, e restituì sane per tutto il residuo della vita S. Ignatio; tosto ch'egli s'obli-4 Annue dier. gò di visitarne la stanza in Loiola 4. I più belli miracoli però d'ogn' anno sono le conuersioni d'inuecchiati peccatori; che capitando là; e tal volta o per compagnia d'amici, o per curiosità della festa; ch'è rigorosamente di precerto non in quella sola Prouincia, ma in tutta la Biscagsia: doue il Santo hà la Patronanza in virtù dell'antico vniuersal consenso, e voto, e del Decreto ancor di Roma colle pre-\* (ub dies2. rogative d'vnico, e principal Protettore\*; o per interesse della...

Fiera,

gio 1682.

l.7.n.199.

ptemb.

ABS 1682.

Fiera, ch'e franca per tutto; in accostarsi a quelle beate mura si sentono muouere a tenerezza, e pentimento, sino a lauarsi l'anima con lagrime d'insolito dolore nelle Confessioni; per vdir le quali (e moltissime sono generali di tutta, o di gran parte della. vita, in quegli otto giorni sempre solennissimi; con indulgenza. Plenaria ogni dì; con musica, e prediche di valenti Oratori) non bastano i Padri della Compagnia, nè i Sacerdoti delle due Terre sudette; che loro vengono in aiuto; e le Comunioni, vn anno per l'altro, montano a quindeci mila 5. Oltre le publiche dimostratio- 5 vide Relationi d'allegrezza secondo l'vso di quella Natione: per tanto in alcuno nem Didaci di quei giorni compariscono inanzi alla Torre squadre d'huomim chase so: Rhi, armati, con vestimenti vaghi, e bizarri alla moresca; & incon- 248.12.14... trandosi colle spade corte alla mano, prima vn per vno; indi a più insieme; poi tutti, s' azzustano con gran destrezza in vna mischia. E così d'altri esercitij militari bellissimi. Vi sono ancora le Caccie de Tori; e altroue qualche parte della Vita del Santo rappresentata sù la scena da braui recitanti; & ogni notte i suochi artificiati, falò, e luminarie.

Nascole Ignatio nonsolo i titoli, e'l casato, ma il suo stesso Nome; chein attioni sì speciose, in opere tanto insigni, e permanenti da se fondate, non volle che apparisse per nulla: e Dio così celebre hà reso da un polo all'altro, e riuerito anco di là dall' Indie il di lui Nome; chè stato insino ambito nel battesimo dagli adulti più saggi. Quel Nome hanno sempre temuto grandemente i Demonij: e con quello, che non è più che l'Ombra del Santo; fosseproferito colla bocca, o scritto in carta; operati si sono miracoli e grandi, & assaissimi. S'augurò, e procurò, per essetto della secreta sauiezza di Giesù Christo, d'essere tenuto per pazzo: e Dio gl' illustrò la mente in guisa, e l'addottrinò dal Cielo; c'hauendo scritto con altissima sapienza, lo giudicano i meglio intendenti per degno d'essere annouerato frà cospicui Dottori della Chiesa: S. soinness, in Ein Ignatium inter Doctores eximios meritò propter hos libros numeran bliotheca Soc. dum; vipote qui Theodidactus illes conscripserit, tam profunda., invita probataque doctrina refertos &c. 6. Desiderò, che sosse il proprio Apophin Consi. cadauero sepolto in vn letamaro; & 1 cani se ne mangiassero gli a- lis speris. uanzi: E Dio l'hà voluto sì venerato, che molti nell'appressarsi giorias. Il nell'appressarsi giorias. Il nell'appressarsi giorias. alla sua tomba prouano in se vnihorror sacro : cosa ch'al V. P. Ni- Pita del Zucchi. colò Zucchi accadeua sol quini, e nella S. Casa di Loreto \*. anzi E.Gini, M. Kerl'hà nobilitato non tanto colla pompa, e cò miracoli dell'esequie, di Madamagin. ma colla musica, e melodia degli Angeli per tre giorni, e tre not-

Vide Nieremb.

chi nella Vita

ti sopra del sacrato suo Corpo; mentre in occasione di sondar la nuoua Chiesa dela Giesù douendoss alli 31. Luglio del 1568. trasportare dal S. Generale Francesco Borgia quel venerabile Deposito (come seguì con solennità maestosa dalle 22. hore di quel giorno sino a qualche spatio di notte fra copia di lumi, e più di lagrime) il P. Giulio Mancinelli, auuezzo a visite celesti, nulla sapendo delmonia di suoni, e canti sì dolce, che gli parea d'essere in Paradiso: erano i cantici; Exultabunt Sancti in gloria, e somiglianti: e'l giorno seguente intese in gratia del suo S. Padre farsi quella gioconda sesta dal Cielo re di questa come segui a godere per tutto il tempo sudetto; così lasciò memoria in carta per comando fattogli dal S. Borgia. E quando compita la magnifica Chiesa, il General Aquauiua nel 1587. a 19. di Novembre, presenti cò PP. di Roma i Procuratori di tuttele Provincie, vi trasserì quel Sacro Corpo, auuenne in questa seconda traslatione cosa di marauiglia;poiche scoperte quelle beate Osta, comparuero tutte sparse di stelle molto risplendenti, della grandezza d'vno scudo d'oro. Per non dire della ricca, e nobile Cassa di bronzo, historiata, e toccata\_ d'oro; in cui si custodiscono al presente le sue sante Reliquie; che sono vno de più diuoti Santuari di Roma. Come pur sono le Camerette, doue habitò, espirò il Santo; arricchite di pretiosi ornamenti; e d'Indulgenza Plenaria, visitate con frequenza tutto l'anno, e venerate da Prelati, Vescoui, e Cardinali, che vi cele-

li1,5.c.s.

brano Messa, principalmente nel giorno della Festa. Si dimenticò Ignatio insino di se stesso; non che de beni esterni, della vita, e riputation sua: & ecco a prendersi l'eterna Bontà pensier tale di lui; che Dio Padre raccomandollo, e diedelo in... consegno all'Vnigenito suo Figliuolo. e'l medesimo Giesù con indicibile amore altra volta presentò, & offeri all'Eterno Padre quan-Finalmente non hauendo temuto il Santo di rinonciare alla sicurezza della Beatitudine purche seruisse alla Diuina Maestà, e le dasse honore; Iddio l'hà così ampiamente guiderdonato; che D:Sancio de Auila Vescouo di Plasenza, il P. Diego Aluarez, & altri nobili Dottori, sì nella Mistica, sì nella Scolastica Theologia, han sostenuto: Che; se vera è l'opinione di S. Tomaso, e d'insigni Padri della Chiesa: Qualche Santo hauer di passaggio veduto chiaran mente in questa vita la Diuina Essenza; ciò può dirsi di S. Igna. , maso notatio?. E nel Concilio Tarraconese quei Vescoui, e Prelati, scri-

wendo.

uendo al Papa, dissero di S.Ignatio: Vide molte siate, come in vno specchio, l'ineffabile Misterio della 35. Trinità. e'l Santo Resso notò di proprio pugno in quel suo registro: Essergli state mostrato il medesimo Essere Divino, e la medesima Essenza Divina. E'pur osseruatione d'alcuni Scrittori 1°, hauergli Dio partecipa 10 l'aucicio in to in certa maniera nella presente vita le Doti de Corpi glorios. Gloria S. Ignicia. Della Chiarezza, che illustrasse il suo corpo; sono testimoni quanti lo videro di celesti splendori attorniato. Si proua l'Impassibilità con l'essere vissuto per miracolo; come assermarono i Medici, e'l Confessore. Godette la Sottigliezza; quando, senzavscir di Roma, si trouò, e visibile; hora nouecento miglia lontano, in Colonia, hora nell'Indie, a fianco del suo Sauerio. Nè si può mettere in dubbio l'Agilità da chi sà; quanto egli frequentemente si alzasse da terra molti cubiti; mentre staua in estasi, o contemplaua.

## C A P O: XXXVI.

Dono di profezia con tutta pienezza nel Santo.

E veduta la concorrenza fra la Maestà Diuina, e S. Ignatio; e come Dio, non lasciandost vincere di cortesia, l'habbia sempre più e protetto, e ingrandito, e sublimato. senza che rimaneua da commemorarsi e l'hauerlo eleuato alla chiara cognitione di tanți arcani all'humano intendimento superiori; e l'hauer nell' anima sua largamente infuso li Doni d'Intelletto, di Consiglio, di Sapienza, e con altri singolarmente il Dono della Prosetia; co'l cui lume conobbe le cose sontane; preuide le lungi ad auuenire; penetrò gli occulti pensieri, & i secreti de cuori. E con tutto lo studiarsi di celar questo Spirito Prosetico sono tante di numero, e sì cospicue le sue Prosetie; che dimostrano hauer detto Spirito habitato seco del continuo . eccone alcune oltre le toccate di sopra

Nel partir di Manresa su accompagnato buona pezza di via da suoi diuoti: al separarsi, poste le mani su'l capo d'un fanciullo, diede alla Madre, che l'hauea guidato seco, alcuni auuisi per benalleuarlo, concludendo: Vinera lungamente questo fanciullo, & baurà molti siglinoli. E quegli peruenne agli anni ottanta, con hauer generato noue figli maschi, e quattro semine.

Disse a Giouan Pasquali di 18. anni, quando se gli offericom,

al Capo 5. Cape 13.

Capo 14. Capo 18 Capo 211 Capo 25. Capo 26.

Capo 27. Cape .33., 2 Lancis.

pagno

pagnonel pellegrinaggio di Terra Santa: Ebe Dio le velena nel Mondo: Che menerebbe meglie donna di gran vistit, n'hanrebbe molti figlinoli;e per esse aucera melti trangli : con discoprirgii tutte si prospere, si auverse le cose da succedergli : e finalmense per altrui celpa caderebbe in estreme ponerte; e così morrebbe. Temperò nondimeno queste amarezze con assicurario, che riuscirebbono in salute dell' anima sua. Vna dopo l'altra si aunerarono le detre predittionizonde quando gli dauano alcuni speranza di miglior fortuna, rispondena: Impetratemi patienza; non può essere altrimenti da quello, che: mi disse l'Hospite mio Santo: Si bà da compir la prosetia?

Nel partirsi per Alcalà, voile seguirlo Michele Rodes, giouine Catalano da Girona; e'l ricusò Ignatio, con annunciargli vn fascio di profetie in vn fiato: Voi non banete a seguitarmi. Vinerete nek Mendo. Riuscirete di prosessione Ginista. Haurete moglie, e siglineli: e di questi vno in vece vostra vestirà l'habito della Religione, cb' io fonderò. Ciò fù quattordici anni auanti al nascere della Compagnia. Everamente campo; rimase al secolo; su brauo in Leggi; si congiunse in matrimonio; hebbe figliuoli: e l'vltimo, detto anchi egli Michele, fù chiamato da Dio alla Compagnia: del che dando conto a suo Padre, lo sece piangere per allegrezza; poiche si ricordò la predittione: la quale, come al Figlinolo sù narrata, lo riempi di giubilo. Ma pur tardando i Superiori ad accettar-lo, impatiente volse l'animo alla Certosa; e due volte in diuersi tempi ne trattò: & hauutone due volte il giorno presisso per entrarui; su sempre sopraggiunto da tale accidente, che restò impedito. Sinche ridomandata, e ottenuta la Compagnia; dopogrande austerità di vita, e zelo d'anime, in santa vecchiezza vi mo!ì 4.

4 Hift Societ.

Certi Religiosi nella Spagna, inuitatolo, per sargli carità, quali sosse il sine, a pranso nel Conuento loro, il pregarono insieme al ragionare alcuna cosa di Dio: scusossi egli con humiltà, e mode-Ria; conuenendogli però cedere parlò co'l feruor solito a propositodegli vditori; e disse tra l'altre cose, vdendolo tutti: Che ve " erano due deserminati di lasciar l'habito, e suggire. Di fatto i duccolpeuoli mossi da quello Spirito, che per bocca del Santo-parlaua: ( significò vna tal cosa il Vescouo Egidio Foscatari, quando scrisse 5 Da Tremo, 11 2 S. Ignatio stesso s: Che nel cuor e nella bocca di lui tanto es16 Nonib.1551. pressamente parlana Christo.) palesarono publicamente il maluagio

Relationi di disegno; e mostrarono al Superiore gl'instromenti ammanati per la fuga .

Alber-

Albergando in Anuersa nella casa di Giouanni Cuellar mercantericco Spagnuolo, che l'haueua inuitato; e doue capitando i primi Negotianti di quella piazza gareggiauano per ottener gratia d'hauerlo seco a cena; pose vna volta l'occhio sopra certo Giouine in disparte, che alloggiana nella medesima casa, per nome Pietro Quadrato da Medina del Campo; egli disse: Che s'accostasse, perche douendo essere tanto gran benefattore della Compagnia di Giesù, era bene, che sin d'all'hora cominciassero l'amicitia, e la fratellanza: e sapesse d'essere assai obligato a Dio; che volea seruirsi di lui per sondare on Collegio alla Religione, ch'egli baurebbe instituite. E tuttauia, quasi orme d Ignatio; che vi su hospite, si vedono queste parole: Non nobis, Domine; non nobis 7; sù detta Casa; do. 7 Imago 2. Sazzi ue con sì bella profetia si preconizò tanto auanti e la nascita, e'l Lausis. 10. 2. nome della Compagnia. La nouità della cosa, l'intrepidezza nel presentes. proferirla, e'I concetto della santità d'Ignatio, impressero ciò nella apolos. Interviso. Interviso v'hà la Compagnia -

Mentre insegnaua la Dottrina in Aspeitia, vn fanciullo per nome Martino d'Halartia, desorme di viso, e scilinguato, nel rispondere alle interrogationi mosse a riso alcune delle Gentildonne circostanti; alle quali disse il Santo: Voi vi burlate di questo innocente; perche non vedete più là degli occhi. sappiate, l'anima sua essere al doppio bella sopra quanto è brutto il carpo ; e tal bellezza in Tui crescerd sempre: sard gran serno di Dio; e nella sua patria fard degue

cose in aiuto de prossimi. E fù così .

'2 Zarrolli

Gli venne presentato nel medesimo luogo Francesco d'Almare, fanciullo d'otto anni, dalla Madre; accioche co'l benedirlo impetrasse da Dio; che viuesse per suo sostegno, e conforto. Ignatio lo mirò fissamente; poi disse alla Madre: Sete consolata; questo vostro sigliuolo baurd lunga vita, e prole numerosa. Verificosfi l'vno, e l'altro?.

y Barroli, ! Pietro Ferri Padouano, e figlio spirituale del Santo in Roma, s' ammalò per sebre 10 dopo settantatre giorni diuenuta pestisera; 10 melasar. si che ridotto all'estremo sù abbandonato da Medici, ma non da S. Ignatio; il quale spesso lo visitaua con promettergli egni volta, sin mentre prese il Viatico: Che indubitatamente lo sanarebbe Nostra Signora. la seguente norte vegliaua il Moribondo; evide la Madonna, come vna venerabile matrona da più Vergini corteggiata; che dimandògli: Se volca guarire? poi auuicinatasi, gli porse

vn imagine somigliante a quella sua di Grotta Ferrata, grande vn quarto di foglio; acciòche se la ponesse su'l cuore: il che fatto, s'addormentò. S. Ignatio, c'hebbe riuelatione della gratia, e del modo; tornato la mattina tutto lieto salutollo così: E ben, Pietro, non sete voi sano? e rispondendo quegli; Che si; e interamente: ripiglio: Non diceuo io; che la Vergine vi farebbe la gratia 11?

A Lausica

Nel 1541. s'infermò in Roma, il giorno dopo al suo entrar nella Compagnia, Stefano Baroeilo da Como; e sì grauemente, che i Medici ne disperauano. Celebrò il Santo in S. Pietro Montorio per lui; e tornando a casa disse al Ribadeneira, che l'accompagnaua: Non morirà Stefano per questa volta. E migliorò subito. E come riconobbe sempre la vita dal Santo; così ne molti an-

ni, che soprauisse 12, l'imitò sin alla morte 13. 1587. 13 Orland, 1.7.

Alli 29. Agosto del sudetto anno andaua il S. Padre con inn. Brione qui. so foce in Baffatentione di celebrar nella medesima Chiesa per la vita del P. Giouanni Codurio; quando arrinato a Ponte Sisto sermossi; & alzati gli occhi al Cielo vide salirui luminosa l'anima del Codurio: all' hora volto al compagno, ch' era il P. Gio: Battista Viola Parmigiano, disse: Torniamo a casa; posche Codurio è morto. E riscontrati lo spirar dell'vno, e'l dirlo dell'altro; trouossi, che batteuano insieme 14. Questa Visione somiglia quella, c'hebbe in Monte Casino; quando gli sù mostrato l'ingresso nella gloria dell'Hozes.

e se ne deue qui far mentione: poiche gliene su antecedentemen-

E4 Bartoli,

BOYOTE,

is Ribas. in te da Dio maniscitata la morte; & il Santo l'hauea predetta 15, Pis.1.3. 5.12. Predisse parimenti nella pericolosa malathia di Pietro Ribadeneira: Che si alzerebbe di letto; eche tre volte ricaderebbe 16. Di 16 Lancie. se; Che dieci anni sopraviuerebbe al P. Fabro 17. A Lainez: Che 27 Mafais, 1.3. 6.14. gli saria succeduto nel Generalato 18. Nè di queste profetie andò ES Bartoli.

fallita vna parola.

In Barcellona morì Agnese Pasquali diuota benefattricce del Santo. Glielo scrisse immantinente il Figliuolo; a cui rispose Ignatio: Prima che voi prendeste la penna per aunisarmi la morte di vostra Madre, l'hò saputa : & bò pregato per l'anima sua; la qual è di già in Cielo 19.

Libaden.

Fece vna quantità di profetie a D. Michele Zarroiura: deponendo i testimonj giurati; he gli prosetizò distintamente ad vna ad vna in Roma quante cose notabili nel decorso della vita gli auuennero. E però il buon Signore, all'accader nuouo trauaglio; diceua lagrimando: E questo ancore mi prosetd il Santo in Roma " ...

20 Bartoli.

Vno

Vno entrato di fresco nella Compagnia su per certa obedienza preso da tale apprension, e tristezza; che perduto il sonno, e la pace, già vacillaua. Hebbe di ciò riuelatione Ignatio; e non ostante il suo gran risparmio di non incommodare alcuno, chiamollo nel più bel della notte. Venuto quegli tutto inombrato; il ricerco gratiosamente del come consiglierebbe vno combattuto da tentatione si fatta. E in quel ragionare gli spiegò con suo stupore tutte le imaginationi, le chimere, gli affanni del suo interno; e con incredibile destrezza, e carità lo tranquillò "1. E poiche somiglian- 22 Meglai Jib. 3. ti lumi hebbe souente dal Cielo per gouerno, e beneficio de Suoi: " 14. potè a tanti applicar la medicina, prima ch'essi volessero, o sapessero palesar la piaga; sino con dir soro non le tentationi solo, ma le origini di quelle\*. A Giouanni Milani trauagliato da graue... \* Lamin. tema di non perseuerare nella Compagnia, nella quale ammesso era per Coadiutor temporale; anien samo. ....., perseuerere voi del pari. Ela duperseuerere io nella Compagnia, perseuererete voi del pari. Ela duHistory. S.
History. S. per Coadiutor temporale; disse il Santo: State sieuro: poiche se

Cercandosi vn sito per fabricare il Collegio Romano; e propomendogli, presente il Ribadeneira, vn Gentilhuomosuo amico, che si pigliasse un isola di casette in vicinanza della Casa Professa; rispose: Tutto quel sito far di mestieri per la Casa; e che mancati più tosto ne sarebbono due pass, che ve ne sosse auanzato un piede 13. Hauendo per diuina riuelatione tanto anticipatamente scoper- 23 Panno 1555. to ciò, ch'era per eseguire la magnanima pietà del Cardinal Odo- 161/15.6.14.

ardo Farnese.

Stando assitti li Padri di Roma per la morte di Pietro Fabro, li consolò il Santo, con dir loro: Che il Signore prouederebbe presto la Compagnia di chi più del Fabro l'illustrerebbe. Adempi Dio la prosetia del suo Seruo con dare in breue alla Compagnia S. Francesco Borgia. & acciòche più chiaramente s'auuerasse il vaticinios egli sù il primo, che dopo mancato il Fabro vi sece la prosessio-

Vna più marauigliosa ne segui appresso: Il Dottor Michele Arouita Gentilhuomo di Barcellona, e famigliar del Santo in Roma; nel venire vn giorno da AraCœli s'incontrò in lui; c'haueua in mano vna lettera presentatagli all'hora da certo Spagnuolo, senza saper dire da chi venisse. Nè poteua Ignatio humanamente indouinarlo. Erascritta da D. Francesco Borgia, Duca di Gandia, Viceltè di Catalogna, & in quel tempo ammogliato. Di questa lettera, prima d'aprirla, ragionando il Santo; dil-

24 Bartolly

E: In s'imaginerebbe; ch' il Signore; c' bà scritto questa lettera innesse renire a Roma; per essere capo della nostra Religione? Come legui; quando morta la Duchessa sua mogie, si arrolò alla.

Compagna; e ne su Generale 35.

Il sudetto Arouita, dubbioso per vn pezzo dello stato, a cui appigliarsi; alla sine si determinò al Matrimonio. prima però di sarne motto al Santo; poiche teneua secreta la risolutione; il medessimo Santo gli disse: Già sò, c'hauete deliberato di prender moglie. ob' come piangerete; & in quanti tranagli vi tronerete! Il che troppo su vero 36.

Mandando in Ispagna i PP. Gonzalez, e Natale, ordinò loro l'imbarcarsia Genoua senza indugio; con assicurarli di prospera nauigatione. Tutto altro prometteua l'inuerno, il tempo, il giudicio de periti. Nondimeno riuscì selicussimo il viaggio; come pre-

detto era stato dal Santo 27.

Trouandosi al sondo, lungi da ogni speranza d'aiuto, il Collegio Germanico, era elortato Ignatio a deporne il pensiero, come di cosa impossibile a sostenersi. Ma rispose: Non volere abbandonarlo. e che verria tempo, in cui si pronederebbe al Collegio
con abondanza. Staua il Collegio Romano in somma necessità;
con tuttociò disse il Santo: Non essere negotio quello da prendersene pensiero: che fra cinque mesi piglierebbono miglior sorma le
cose; sinche co's tempo il Collegio ananzerebbe. Così su: Dio prouide, anco più d'una volta con miracolo; insino a che Gregorio
XIII. dotò ampiamente l'uno, e l'altro \*\*8.

Prediste pure gli accrescimenti, e selici successi de Collegi di Napoli, e di Toledo. Li trauagli, che la Compagnia incontrerebbe sotto un Pontesice poco amoreuole. Così la mutatione del Siliceo Arciuescouo di Toledo a quella notabilmente auuerso, in un altro Arciuescouo amico, e partialissimo e su il Cardinal Quiroga. Così che sanerebbe il Rodrigo infermo a morte.

Quando ancora poco dapoi seppe co'l medesimo spirito Divino l'accaduto intorno al Compagno, che cercaua d'abbandonarlo.

Et altri particolari, che nella Vita si sono riferiti.

Vn Signor in Roma se gli esibì a fabricar di pianta vna Chiesa capace del quotidiano sterminato concorso. Ma perche la voleua s'vn disegno bello sì, e maestoso, non però confacente a
ministeri della Compagnia; gradì la di lui buona: volontà, & afservo; e gliene rese assai gratie; ma non l'accettò, dicendo: saper egli di certo, non esservi per mancare chi mettesse in piedi vn
Tempio.

26 Diderra

es indent

27 Ribaden.

al Bertoli..

29 Bartoli.

Tempio aceoncio al bisogno 3°. Predicendo la real fabrica del Gie- 30 Massai.l.g. sù di Roma; nel cui Altar Maggiore celebrò prima d'ogni altro "Hist. Soc. p.s. Papa Gregorio XIII. il giorno della Vergine Aslunta 3°. E per 1.9.11.40. le cui porte il Rè di Portogallo mandò in dono dalle Selue di ibid.anno 41.11.00. Cocino il legno d'un albero indiano; chiamato Angelino; che dicesi, all'acqua resista; nè si tarli, o inuecchi 3°.

Trauagliauano lungamente in darno i PP. Lainez, e Salme- lann.dier.merone a Venetia per ottenere da quella Signoria il possesso del mor, in Indice Memeriali; a. Priorato di S. M. Maddalena in Padoua rinonciato a tal esset. San.

to dal Signor Lipomani, e conceduto da Paolo III; come si disse; e ciò per vsfici contrari vehementissimi attrauersati da chi speraua quella facoltà. Onde riputando Lainez impossibile la riuscita, saluo se non l'impetrasse il suo Padre Sant'Ignatio; di cui per altre proue sapeua in affari più malageuoli quanto potenti sossero le preghiere; con lettera supplicollo d'osserir per ciò vna Messa. Dissela il Santo nel giorno della Natiuità di Nostra Donna; e accertato della gratia rescrisse a Lainez: Già bò satto quello, di che m' hauete richiesto. Ripigliate euore; e di cotesto negotio non vi date pena; perche potete bauerlo per terminato, e conchiuso, come desiderate. Di fatto l'ottaua di quel giorno, in che disse la Messa; proposta nel Consiglio, che chiamano di Pregadi, la Causa; di cento quaranta tre, ch' erano in tutto, cento quaranto vno surono in sauore. Cosa tanto suor del consueto a vedersi; che il Secretario Vincenzo Ricci, e più altri assermarono: Douerni essere internenuto miracolo. Tanto meglio, che gli stati prima più dichiaratamente sauorenoli non internennero quel di al Consiglio: Ma bensì, trattone vn solo, tutti gli assetto di parentela e d'interessi culi era uno secretario e rispetto di parentela e d'interessi culi era uno Secretario; a rispetto di parentela, e d'interessi egli era vuo di quelli 33.

## XXXVIL **+ ? 0**

raccoi sperati da S. Ignatio in vita.

\_ 1 nu chiara maniera, che co'l lume di Profetia, piac-2 : : Dio illustrare il nome d'Ignatio; facendo per suo uindo pur viueua in terra, non pochi, e non ordinarj ueno intesi, & osservati dal volgo; de quali delle inanzi a Grezorio XV. il Cardinale Vbaldini : Quotquot sunt vbique terrarum societatis lesu in banc Santtam Sedem, & Catholicam Religionem egregia merita; tot profecto habemus B. Ignatij Loyola miracula; tot argumenta Sanctitatis. E se bene supplicò a Dio; come raccontammo di sopra?: Che in suo riguardo non operasse miracoli da salire in credito, e veneratione di Santo. & il P. Ribadeneira 3 la prima in neile prime Vite, che publicò di lui 3; quando non esaminati tela reconda: in stimonj, non futtierano i processi per la Beatificatione; scrisse: Cutigliano più che Dio l'hauea condotto per via di virtù interne più, che d'evoltate instalia- sterne marauiglie. Pur nondimeno se ne auuide il Ribadeneira; e 4 l'amo 1601. se ne corresse nell'vitima Vita, che stampò del Santo 1, dimoportata dal C2- strando con l'euidenza di miracoli assaissimi, che prouatamente tino, de in Gre- racconta, quanto l'hauesse il Signore in questa parte glorificato. Quartamonti; e E di vantaggio si osserui, che quelle medesime prime Vite del Riposcia in tutte badeneira piene sono d essetti miracolosi, e che sormontano la 5 Rella Pita natura 1, incontrandoss per tutto Visioni celesti, Rapimenti, Epià copiosa vol. stass, Riuelationi, Prosetie, Sanità impetrate: anzi nella più co-Vedil.1. e.2.7. piosa verso il fine del capo vltimo, doue tratta di questo; e pare, 12.13.6.16.11.1. che supponga il contrario; vi pone con tutto ciò vn fascio di bei 46.26.16.17.1.5 miracoli del Santo; concludendo però essere più miracolose le di lui virtù: la santissima vita, che menò; le conuersioni de peccatori; e la riforma de costumi, c'hà fatto in tutto il Mondo. Quì se ne porranno alcuni, senza toccare i raccontati a dietro; come il risuscitare quel Morto; il comparir tutto luminoso; lo stare alzato in aria; l'estasi d'otto giornate; l'vdirsi la sua voce doue humanamente non poteua giugnere; il veder la Gloria de Beati: e la bellezza di più anime, ehe vi saliuano; le visite degli Angeli e de primi Santi; e le musiche del Paradiso; la vita, e la sanità, che donò al Rodrigo; il senso, e'l moto restituito al Siluio; il braccio inaridito, e reso a chi lo voleua vecidere; la tempesta calmata; gl'

infer-

3 tc+:.32

latiou sei 1573. 20 dal Gioliti.

en, da Gasparo

infermi di più sorti guariti nella patria: e si poteuano addurre gli altri, c'hauca sanato in Roma, e altroue: Nam oratione sua multis eum sanitatem impetrasse conftat \*.

Mentre il Santo ricoueraua nell'hospitale in Aspeitia; viueua part. 1. c. 5. sett. 1 nell' istesso luogo vn pouero, detto Bastida, trauagliato per anni assai da spessi, e strani accidenti di mal caduco. Vn giorno; che ne su assaltio sieramente; lo portarono a forza molti huomini dauanti a S. Ignatio; il quale sece mirando in Cielo breue oratione per lui; e gli pose la mano su'l capo. A quel tocco si risentì subito, eriuenne il Bastida; & alzatosi da se su all'hora, e per i molti anni che soprauisse, libero in tutto da quel male .

Pregaualo quiui a benedirla vna Donna talmente disfatta da tisichezza incurabile; che pareua spirasse l'anima. se ne ritiraua egli come da víficio di Sacerdote; non da lui, che per anco non l'era: ma importunato pur da circostanti, alla fine benedissela: e con ciò riempilla subito di tanta forza, e gagliardia; che molto bene ritornò da se a Gumara sua Terra; donde l'haueuano portata. India pochissimi giorni venne sana, ben colorita, e in carne, carica di pesci, d'herbaggi, e frutti, a riconoscere il Santo suo Medico; supplicandolo con diuote lagrime in ginocchioni a gradire quella picciola offerta. Fecela Ignatio leuar subito; 'e riculando tutto, la configliò di vendere quelle robbe in piazza, e darne il prezzo a poueri. Nondimeno persistendo ella nelle instanze di accettar quel poco, e nel replicare; c'hauea per gratia di Dio, come anco far limosina; e concorrendo altra gente, che lo pregaua dell'istesso; per non rimandarla disgustata se ne contentò: e all'hora in presenza di tutti distribuì ogni cosa fra poueri dell'hospitale?.

Gli strascinarono auanti da certa Terra lontana vna Donna indemoniata già da quattro anni manisestamente; a cui nulla giouato haucuano esorcismi, o altre diligenze. Il Santo, dopo haucr fatto in darno la scusa di sopra, le mise la mano sulla testa; segnandola colla Croce. da maligni spiriti la liberò per sempre 8.

Gliene sù condotta vn altra da varj segni, e da grandi smanie creduta spiritata. Il Santo in vederla, per lume hauuto da Dio assicurò : ella non essere posseduta dal Nemico; ma con esterne imagini di spauento posta dal Demonio in quei furiosi agitamenti. E da questo co'l segno della Croce la rese libera del tutto.

Nè le mani sole del Santo dauano salute; la dauano insino le cose adoperate da lui; e diueniuano instromenti di miracoli. Così vna Donna,

to Ibidem.

. •,

. . :

Donna, c'haueua vn braccio già da gran tempo secco, e perduto, io ricuperò con intera sanità in vn momento, al toccare alcuni panni

del Santo presi da lei a lauare per dinotione 10.

Viaggiando il P. Claudio Iaio a piedi, sù tra Venetia, e Roma sorpreso da si fiero dolor di stomaco; che si pensò, gli leuasse la vita: onde priuo d'ogni humano rimedio, & aiuto, giaceua in abbandono, senza potersi nè pur alzare, sulla publica strada. In tanto pregò Dio a sanarlo per li meriti del suo Padre Ignatio ancor viuente. nè prima terminò la preghiera; che il male suani; e m yn istante fû sano 13.

11 Bartoli I.4. **8.34.** 

Haueua il P. Leonardo Kessel, gran seruo di Dio, scritto al suo Padre S. Ignatio da Colonia, chiedendo licenza d'andare a piedi sino a Roma; ch'è viaggio di sopra nouecento miglia; vnicamente per diuota brama di vederlo: rispose il Santo: essere necessaria la dimora sua colà per salute dell'anime. Che senza tanto scommodo, trouerebbe Iddio modo per farlo contento. Parue al P. Leonardo un' enimma questa risposta: fintanto che un giorno gli fù incontro il Santo, il quale senza partir di Roma, se gli sece tutspirantem Roms to benigno, & amabile presente in Colonia; e volendolo consofelio Coloniz lare, si trattenne seco in modo si marauiglioso; e potè vederlo, e

Quando pur viueua in Roma, compari nell'Indie vestito di Image 1. Sac. 11. nero a fianco del suo S. Francesco Sauerio; che animaua pochi Christiani alla battaglia. contra vn esercito di Mori del Malanar; con essere tanta la maestà, e lo splendore; ch' vsciua dalla viuentis etiam sua faccia; che no'i poterono soffrire i nemici; e presero la sui

Seruiua in Roma nella Casa de Padri vn giouane Biscaglino, non tantum Co- Matteo di nome; il quale (mentre S. Ignatio, per fuggire il Ge-Restellossed enia neralato, si ritirò in S. Pier Montorio) su inuasato dal Demorio ad auxilium nio; che gli facea mandare strida, vrli, e schiuma dalla bocca; fuisse concessame la stramazzaua in terra; ei ve'l teneua sì fisso, che dieci huomini penauano a leuarlo; gl'ingrossaua la gola, e'l volto; e quei tumori al segno della Croce fatto dal Sacerdote suaniuano, e passaua-Egrans, apophe, no altroue. Quando minacciato il Demonio: Che ben tosto verreb. be Ignatio; e lo scaccierebbe: quegli smaniando con mostre di gran tormento gridaua: Non gli nominassero colni; del quale non bane-Annu dier, na maggier nemico as Mondo. Tornò il Santo; e intesa la sciagura di quel meschino, se'l condusse in camera; e dopo breue oratione sitta per lui menollo suori prosciolto, e libero per sempre Molti

Diuina vis Kesquod mirere cu parlargli con agio 13. otio alloquendum stitit 6.c.s. pag. 869. er lig. c.g. pag.

residentis Igna- ga 13. tij præsentiam Joniz ad solatiu in Indiis Xaue Imago 1. Sac. I.

Vita pag. 579. vitime, lib. 3. Hebdom, S. Fr.

Zaner, fer. 4, n. 4 memor, as 31,

14 Bartolilib. B.N.48.

Molti altri furono gli Spiritati; da quali con far loro solamen. te il segno della Croce sgombrò quelle surie d'inserno, e li sanò perfettamente. Multos Energumenos Crucis signo sepe a Damonibus liberauit. Scrisse Lancici tra miracoli fatti dal Santo in vita 15. v5 Laneic. Glor. E qual marauiglia, che discacciasse i Demonij co'l segno della. Croce; mentre bene spesso li faceua fuggire co'l suo bastoncello quasi per bessa, o con vn calcio 16?

Vno, per altro di gran conto, diuenne così strano, e inquieto; memor. che passaua i limiti della modestia. Poiche dunque nulla giouaua 116.5 6.5. no per moderarlo gli amoreuoli auuisi de superiori, gli sece Ignatio vna riprensione intimandogli la giustitia, e'l castigo del Cielo, e ciò con tanto imperio di spirito, autorità, e maestà; che li mu. ri della casa furono veduti : scuotersi, per modo che sbigottiti. quanti erano presenti si gittarono a terra con chiedere misericordia; e'l Delinquente mezzo tramortito cadde a piè del Santo; e male articolando le parole, humiliato, e supplicheuole diman-

dò perdono, e promise portarsi bene in auuenire 17.

Partito da Trento nel 1547: il P. Alfonso Salmerone, insetto già delle pestifere qualità di quelle contagiose malathie, che occasionarono lo scioglimento del Concilio; a pena su in Verona, che insermò; e indì a non molto su spedito: poiche traditore il male hauea la uorato dentro; e'l precipitio venne tutto insieme, nonpreueduto, e non possibile più a prouedersi. Seppe l'indispositione da principio S. Ignatio; e ottenutagli da Dio la vita, e la sanità 18, glielo, scrisse, benche obliquamente; assicurandolo del 18 Orlandin. continuo pregare per lui a misura dell'amore, che a lui portaua, & alla sua vita. În fatti, contro il sentir de Medici, migliorò subito, riceuuta la lettera; e si troud in sorze con si corta, e lieu conualescenza; che scriuendone in rendimento di grane al Santo egli medesimo, la chiama il secondo miracolo "".

Vn somigliante beneficio fece a Maria Frassoni del Gesso in Fer- mile 1547. rara, campandola inaspettaramente da morte, quando secondo la sentenza de Medici ne staua poche hore lontana per gravissima insermità. Venutale in tal punto vna lettera del Santo; ella non l'hebbe sì tosto letta, come potè alla meglio, che tutta rinuenne; prese incontanente cibo, il che prima per niun modo pote: ua; ein breue vsci di letto 20.

Assai menocostò delle volte tante a S. Ignatio il dare ad altri Italia. miracolosamente la sanità: mentre come cosa certa, e notoria di più persone racconta il P. Ribadeneira \*1; le quali furono libera- copiosa 1.5 c. 12.

117 Lancie.

so Barteli nell'

te da pericolose malathie al solo toccar le vestimenta di lui, e non

con altro.

In Roma staua malamente infermo Alessandro Petronio amico del Santo; il quale andato a visitarlo; & entrando cheto nella. stanza, ch'era tutta oscurata colle finestre chiuse, per conciliar quiete al patiente; mandò fuori di se tanti raggi, e risplendette con sì chiara luce, che si suegliò, e la vide l'Infermo; e stupesatto chiese alla Consorte per nome Felicità: Cosa fosse quel grandis-2) Bidermen, simo splendore? In vn tratto sù sano; attribuendolo al Santo; dopo la cui morte solea narrarlo con marauiglia, e diuotione \*\*

Vn Fratello della Compagnia, detto Gio: Battista, religioso di molta humiltà, e mortificatione, si valeua dell' vsficio di cuoco nella Casa di Roma per materia non solo da faticare, ma da meditare; calando co'l pensiero dal suoco presente a quello di là: e trasportato vn giorno da indiscreto seruore di penitenza, spinse vaa mano in mezzo al fuoco; e ve la tenne sino ad abbruciarla, e consumarla tutta. La puzza, che se ne senti per casa, palesò il fatto; e molti giudicauano, che si licentiasse, per essersi con sì graue colpa reso inabile ad ogni esercitio nel suo grado. Ma stimollo il Santo degno di gratia, più che di castigo; & orò per lui: con che addormentatosi quegli, ancorche patisse dolori estremi; con illustre miracolo si trouò la mattina colla mano sana, intera, e fresca,

23 Borron net quanto l'altra 23. la Pila.

A pena fù la Compagnia nella S. Casa di Loreto; ch'i Demonif secero il possibile per iscacciarnela, con rendere intolerabile a Padri l'habitarui. Eta d'ogni notte il mettere sottosopra le masseritie; far vedere fantasme terribili; e sentire scosse della cafa, terremoti spauentosi; su'l primo sonno spalancare vsci, e sinestre; trar d'adosso le coltri; e sopra la vita correre animalacci da inorridire: anche di giorno sedendo vn Padre Inglese a tauola hebbe tal percossa nel fianco, che lo buttò mezzo morto a terra; e sino in tempo dell' oratione si prouauano questi disturbi d'Inserno: e perche vn Nouitio Fiamingo, mentre faceua gli Esercitij, si parò dauanti co'l segno della Croce, e con disprezzo, vn Demonio comparso in habito verde alla moresca; che consiglianalo di tornare al secolo, e solazzarsi finch'era giouine: riuoltosi dispettosamente il Nemico, disse; Poiche non ti piacciono le mie parole; sensi, se si piace il mie siato. e gli sossiònel volto vn halito sì pestilente, che n'hebbe il Giouine a morire; nè per più giorni su habitabile quella camera. In sembiante di S. Paolo comparue ad vn altro

di natione Sardesco, che studiaua gramatica; e l'indusse a chimerizare sù l'Epistole del predetto Santo; e così l'aggirò, che'l persuase a lasciar la Religione per viuere a suo modo. Nè a reprimere di quei maluagi spiriti o l'insolenza, o i danni, valsero esor-cismi, nè Agnus Dei, nè il dir molte Messe in varie parti della. casa. Riserbauasi a S. Ignatio il cacciarli. Percioche hauendogli scritto il P. Manareo, Rettor del Collegio, l'insoffribile infestatione; onde molti s'ammalauano; altri pericolauano nell'anima: rispose; non esortando alla patienza, come vna volta; ma: Cb supplicherebbe Dio a camparli da quella tormentosa, e nocenole persecutione. Il che bastò al Manareo per credere S. Ignatio esaudito, e libero il Collegio: e radunati li Padri, lesse loro la lettera del Santo; e come ciò fosse il più potente scongiuro, n'andarono i Demonij; nè ombra se ne vide, o senti moto mai più \*4.

Data da Medici per ispedita una Gentildonna Romana, li parenti chiamarono S. Ignatio, perche la disponesse alla morte. Ma visitandola il Santo; sa consolò, & animò a considare in Dio; che per suo bene l'haurebbe risanata: e ch'esso ne lo pregheria. Fecelo: e contra l'opinione di tutti, Dio allungò la vita, e rese la salute a quella Signora; che n'hebbe sempre grado a S.Ignatio; rico-

noscendosi viua, e sana per suo mezzo \*5.

oscendosi viua, e sana per suo mezzo \*5.

Ma dopo morte del Santo, i Miracoli, c'hà fatto Iddio ad in-orig. Imag. p.s. tercessione di lui; e và tuttauia facendo in ogni genere; sono sen- "" za numero: e sin da quando il P. Nicolò Orlandini publicò l'historia sua . , erano cresciuti a tanto, che potè scriuere colla sua sincerità: Multaque alia mira per samulum suum Deus perpetrauit; 2615. qua iusto per se opere explicabuntur 97. E questi Miracoli bene 37 P. 1. Hist. spesso fatti si sono con tanta felicità, che tal volta li godette chi non vno nonnunqua gli aspettana; sapendosi di persone; le quali cadute in graue ma- in loco de mense lathia, espacciate da Medici; ancorche non hauessero mai ha-nius invocatiouuto dinotione, o anconotitia del Santo; gridauano: S. Ignatio, trata sunt prope S. Ignatio; e guariuano dalle infermità loro mortali. Vn di costoro innumera Mirainterrogato in Baeza; perche hauesse inuocato questo Santo da lui saides es. non conosciuto; enon più tosto alcuno d'altri Santi; a cui soleua. raccomandarsi? rispose: Che se lo bauea sentito a dir nel cuor <sup>3</sup> Così conuien dire d'Egidio Chiaramonti; di cui si legge quella marauiglia: Che fanciullo, qualunque volta recitaua, come si vitanti la costuma, con quei di sua Casa le Letanie de Santi; benche non hauesse minima conoscenza della Compagnia; nè vdito hauesse di lei a parlare, o di S. Ignatio (nella sua patria la Compagnia non...

24 Orlandin. Hift , Sec P. L.

26 Fà Panne

hauea casa; nè il Santo era canonizato all'hora) & interrogato più volte, non sapesse rendere la ragione di così fare; non trasasciò mai memor. ad 10. di aggiungere: Santte Ignati, ora pro nobis 29.

## XXXVIII.

De Morti Risuscitati da S. Ignatio.

Ornaua nel 1603. a 7. di Gennaro, il Capitan Pietro Guiar-ro con vna compagnia di Soldati dal Comune di Sant'Iago nella Nuoua Biscaglia alla Terra di Durango; e seco vna Schiaua. Indiana Gentile. Questa partorito hauendo venti giorni prima vn bambino, se'l portaua in seno, ma tanto infermo, e disfatto; che dopo vna lega di viaggio, il Capitano fermatosi ad vna sonte per dar bere a caualli, s'accorse, ch' era vicino a morire: onde il battezzò: nè molto andarono proseguendo il viaggio, che finì la vita. La Madre, si come seluaggia, e barbara; morto ch'il vide, volle sgrauarsi di quel peso; e lasciarlo sulla publica strada: ma chiedendo i Soldati a riuerenza del Battessimo di sotterrarlo; perche non rimanesse alle siere: ordinò il Capitano, che si portasse ad vna. Terra, detta Corrales de Morciglio, per sepelirlo in luogo sacro: perciò il sè legare al petto della Madre; siche; volesse, o no; ella propria il portasse. Estù, dicono i testimoni, la legatura, e i nodi sì stretti; che se il bambino fosse stato viuo; senz'altro male, di quel solo sarebbe morto. Raccomandaua intanto il Capitano a S. Ignatio, di cui era molto diuoto, quell'innocente; perche gli ren-desse la vita; inuitando anco i Soldati a dimandare vnitamente la gratia. Così passato il di viaggiando, e orando; la sera giunsero a Corrales; doue quel medesimo Indiano, c'hauea legato alla Madre il bambino, lo sciolse; e trouatolo morto come prima, freddo, eliuido, lo stese in terra per dargli sepoltura. Venneil Capitano a vederlo, pur tuttauia raccomandandolo a S. Ignatio; e come vi sù sopra, il bambino risuscitò; con estremo giubilo, non 2 Bartoli Vita, che della Madre, del Capitano, il quale ne fece gran festa ' co-

Lancie. Gloria gli altri.

C6.6.17.

Nacque in Manresa l'anno 1611. vn figliuolo indubitatamente morto; ecome tale sù messo in disparte, per dare i necessari confor-ti alla Madre; che staua in pericolo di morire sopra parto. Rassicurata finalmente questa; la leuatrice si riuosse al bambino morto; e in guardarlo, gliene venne pietà, per essere senza Battesimo. con atto

atto dunque di compassione inginocchiatasi pregò S. Ignatio; che per quanto caro guardaua quella Terra, doue Dio l'hauea così fauorito, rendesse a quel meschino la vita: se non più oltre, akmen sol tanto, che riceuesse co'l Battesimo la salute. In ciò dire il vide muouersi; poi aprir gli occhi: e gridando lei, e quanti eran presen-

ti Miracolo; su dato alla Madre viuo, e bene stante.

Vn Bambino di tre Mesi, siglio del Medico di Munebrega, nel Imago 1623. mangiando zuppa, s'assogò. E questo si prouaua tanto certo, e manisesto; che infine suo Padre con tutta l'arte sua diede gli ordini per sepelirlo. Il che mentre si prepara d'eseguire; la Madre con gran fiducia, e diuotione ricorse a S. Ignatio; supplicandolo di volere all'estinto suo caro, già che'l poteua, rendere la vita: e l'vnse con l'Olio, che arde colà nella lampade di sua Cappella. E incontanente risuscitato il Bambino cominciò a piangere, con soprauiucre sano, e assai 3.

L'anno stesso in vna Terricciuola detta Pardos presso Calatayud, antentici. venne ad vna Fanciulla di 12. anni tale soprabbondanza di sangue, Bartoli supra. che l'enfiò tutta; e di lì a poco tempo morì. La Madre addolora-supra: tissima la raccomandò a S. Ignatio con sì gran fede, con sì gran memer. perseueranza, che continuò in oratione quattr'horeintere, pian- orig. gendo, e sospirando, acciò la tornasse da morte a vita. Esaudilla il Santo: e la Fanciulla già morta, e fredda risuscitò. E la Madre senti chiamarsi da lei, e dirsi: Madre son viua: S. Ignatio m'hà ri-

suscitata. E in così dire, si rizzò viua, e vigorosa4.

In Miedes Terra d'Aragona s'auanzò tanto nel 1623. la febre pita. maligna in Giouanni Ximenez; che non ostante i rimedi della terra, el ricorso da lui fatto al patrocinio potente di S. Ignatio, si ridusse in agonia; e in fine sù tenuto per già trapassato senza dubbio. Dopo molte hore diede indicij di vita; e ad vn tempo ricuperò li sentimenti, e la fauella; e disse: Come in surta verità era morto, e poscia comparso al tribunale di Dio; done Sant'Ignatio, a cui erasi prima raccomandato, hauena interceduto validamente per lui; con ottenergli dal Signore qualche spatio di vita, per aggiustare i fatti suoi ; e migliorar nell' anima : poiche in quel rettissimo tribunale si procede con molta strettezza; e si sà gran caso di quello, che qui si cura poco. Notabile su la mutatione, ch'egli fece nel poco tempo, che soprauisse; ordinò le sue cose con ogni pietà, e rettitudine; si conseisò più volte; sece penitenza esemplare. Onde merito poi vn suo Figliuolo di vedere, mentre che moriua la seconda volta, stargli Sant' Ignatio a capo il letto,

z Bartoli ibid. Lancis, ibid. Imago z. Sas.

z Relationi fläpate da<u>s</u> li atti

4 Bartoli, l.s. nella Vita. Nieremb. in Andrad, de orig. Imag. Co. Annus dier. mem, ad 31, lul,. 5 Appens. de letto, e confortarlo in quel passo 5.

Orig. Imag. Gr. Vna Indiana nel Messico dopo lungo matrimonio sterile dimandò a S. Ignatio vn figliuolo; e indi a 9. mesi l'hebbe maschio, bello: breue però su la consolatione; poiche dentro ad vnanno glie lo rapi la morte. Non può dirsi la pena della Donna in vedersi tol. tociò, c'hauea tanto bramato, e di cui vnicamente godeua: in fine rauuoltolo, e presolo sulle braccia, incaminossi alla Chiesa, e posollo su l'altare del Santo, lungamente piagnendo: e poiche no'l vedeua risuscitato; lasciatolo iui, affannosa tornò a casa. Ma non sapendo darsi pace, nè potendo star ferma, di nuovo sù alla Chiesa; e fattasi presso l'altare vide il figliuolo muouere le braccia, ridere, scherzare con lei; ch'a suoi occhi non credeua; & ebria di contento alzò le voci gridando Miracolo 6.

o Andra, Euc. p.7.c.10. in Vit.

145.20

Imago 1. Sac. 4.5.6.5.

Wita S. Ku.

Vna Gentildonna di Carpentras, Città nella Francia, per estre-Linnus ster. mi dolori, e difficoltà di parto penaua da gran pezzo con euidento pericolo della vita. In tanto venne la solennità di Sant'Ignatio; andato a riuerirlo nella Chiesa de Padri, doue in quel giorno si celebraua, vn Canonico, ch'era cognato della patiente, mise gli occhi a caso in vna tauoletta quiui appesa in voto per gratia riceuu-ta in vn parto trauaglioso. Paruegli, che Dio gli mostrasse conciò il come soccorrere alla Cognata; e ito subitamente a casa, le se dire: Che ponesse la sua confidenza nell'aiuto di S. Ignatio, e a sui di cuore si raccomandasse. Fecelo ella; e partori tosto. Ma incomparir la creatura, cambiò l'allegrezza in dolore; poiche sembraua vn mostro morto, tanto era cosa disformata, priua di moto, e disenso. Hebbene auuiso il Canonico già tornato alla Chiesa de Padri: e rinforzando la speranza, eh'il Santo farebbe compitamente la gratia; e come hauea campato la vita corporale della Madre, così donerebbe la temporal', e la spirituale della prole st diede a pregarnelo; e seco alcuni Padri, a quali si raccomando Indi a non molto soprauenne il Messo colla nuoua: Che la Creatura d'improuiso era diuenuta viua, ben formata, e sutto va bel

Lancicius, vbi: bambino, senza sapersi come 7. Jupua. Nictenda

Nel 1602.era morto ad vna buona Donna in Gandia vn figliuolo; per cui mandò molti sospiri, e lagrime; acciòche S.Ignatio lo tornasse in vita. Finalmente hauuta un Imagine del Santo; ripiena di gran fede, con celeste impulso, posela suil cadauero; xieremberzh. ch' era già freddo: e recitati cinque pater, & aue in ginocchio, hebbe a morir di gaudio, poiche vide il figliuolo restituito a vita: lo portò su l'altar del Santo; e v'appese un voto a perpetua memoria. Scaua

3 Image s. Sac. Annus dier.

per.c.

Staua dolente Leonardo Angelo da Napoli per la perdita d'vn figlio mancatogli nel 1609. auanti d'hauere il Battesimo. Riuolto dunque con assetto a S. Ignatio, di cui era diuotissimo, con inuocarne per ciò l'aiuto; gli parue di vederlo prostrato dimandare alla SS. Trinità la vita eterna di quell'Anima. Di lì a poco vdì vagire il risorto Bambino: e battezzato senza dimora, dopo vn., presest. Cur Archivo.

Giouanni di Bordalua, & Isabella de Boria Consorti dalla Terra di Alarba portarono nel 1627. a di 8. Settembre a Munebrega, e nella famosa Cappella del Santo, vn lor bambino morto; il
quale disero ch'era nato così: comunque la cosa fosse; almen è
certo, che all'hora non si vedeua in lui segno di vita. Onde il
suo Padre trasitto dal dolore presentollo a S. Ignatio. E'l bambino
in presenza di tutti aprì gli occhi; e rimaneggiossi: sù battezzato;
e stette bene "".

Partori vna Signora Illustre nell'anno 1611. vn figliuol morto: e [10] ra. dopo alcune hore mirandolo così freddo, e negro; palsò a considerarne l'anima; nè soffrendole il cuore, che quella perdesse in eterno il Ciclo; si diede a ricordare a S. Ignatio il suo sommo zelo. E non andò molto, che mostrò segni di vita il bambino; potè hauere il Battesimo; e visse alcun poco 11.

Si piangeua in Granata nel 1626. da Genitori più la morte fempiterna, che la temporale d'vn figliuolino mancato loro senza riceuere l'acqua del Sacro Fonte. e come diuoti di S. Ignatio; & informati del potere datogli da Dio, a lui riuossero i cuori, con mandargli tra fospiri, e lagrime vnitamente i voti loro; finche furono gratiati dal cortesissimo Santo. Tornò a viuere il già morto siglio: e come sù veduto a muouersi; andò a romore la casa, e'l vicinato; gridandosi: Miracolo, Miracolo: è risuscitato, è risuscitato. E quell'anima rinata in Christo alla gratia pochissimo dopo se ne volò alla Gloria 15.

Filippa Barnaba, moglie di Giosesso Guarnotta in Trapani, e Mieremi madre infausta di figliuoli, chi cicco, chi mutolo, chi storpio; mattri desormi, & infelici; essendo nel 1670. nouamente gravida, staua in travaglio più che mai; temedo colla nuova prole nuova suentura. Quando a 20 di Luglio sù presa da dolori del parto; i quali sempre più crescendo, la stratiarono per 4 giorni, e 4. notti sino a condurla in punto di morte; senza che o nulla giovassero i medicamenti: o la creatura nel ventre dasse alcun segno di vita e che anzi sosse morta da vn tempo, lo mostrava la marcia, e'l fracidume,

9 Process. Oc. Cur Archivy. Neapol.
Nieremb.
Annus dier.

20 Alph, de Andrad, vbi Supra, Relationi Rampato.

#1 Annus dier, memor, Soc. ad }1.lul. Garcia,

ES De Andreda vbi furra. Nieremb. Annus dier. cidume, in cui si disfaceua; e scolaua fuori con puzza, & horro. re. Mentre dunque riceuuti li Sacramenti, era per giudicio del Medico presso allo spirare; Anna Maria Bagata, ricordandosi con quali marauiglie S. Ignatio fauorisce le Donne si grauide, si par-torienti ne più strani pericoli, diedesi cò i circostanti a pregare il Santo; & applicò al ventre della Moribonda vna sua piccola medaglia con l'impronto di S. Ignatio. Nè si tosto quella su toccata dalla medaglia; che s'inuigori per iscaricarsi del corrotto cadauero: & in vn attimo mandatolo fuora, si trouò libera d'ogni pericolo con sesta di tutti; se non che l'intorbidaua quel figliuolo nato morto, colle carninere, e fracide; versante materia putresatta, e setida per varie parti, singolarmente per vna sissura sopra il capo. Dieci persone testissicarono in giudicio le diligenze di più Donne; che bramandolo viuo, glisi affaticarono intorno per vn hora, e mezza, con bagni, con fomenti, con gagliardi conforti; ma era morto troppo da vero; e pensarono a sepelirlo. All' hora nella comune disperatione, all'euidenza del morto da tutti conosciuto, e confessato per tale, Anna Maria Bagata sentì muonersi ad inuocar S. Ignatio; e con tutti prostesi disse: s. Ignatio Mio, prendo ardire dalle stupende gratie, c'hoggi fatto ci bauete; vorrei, che risuscitaste questa morta creatura. Non siate scarso al hambino; se tanto liberale siete stato alla Madre. Voi patrocinate le Partorienti, come tutto il Mondo sà; ma la protettione vostra, che tutta è zelo della salute dell'anime, stà speccialmente sopra à parti; accidche non periscano senza battesimo. Deb' Santissimo Patriarca, partorite al Cielo questo misero aborto; e rendete alles fredde membra il fiato. Sò, che lo farete; poiche non foste mai sordo a chi vi cercò d'aiuto in bene dell'anime. Con che piena di fede, pose la sudetta medaglia su'i cadauero: & ecco quello cominciare a muouersi; e ad aprir gratiosi, e ridenti gli occhi. Si gridò, Miracolo; si pianse per diuotione; si rise per gioia. Nel Battesimo lo chiamarono Ignatio; alla cui hiesa su presentato indi a due giorni bello, e spiritoso, e coperto con l'habito de

13. Da processe votatia lui 13. antentici, Gr. Relationi Ham-Forli, Gr.

Nel Messico, e in Tizonazo popolatione de Tepeguani, mori mo, Ferrara, del 1645. vn Ragazzo d'anni 14; e come staua senza Battessmo, tardise ne diede auuiso al P. Diego Osorio della Compagnia; ch' era là in Missione. Intesolo, v'accorse il P: con portar seco vna Reliquia di S. Ignatio; per la quale hauea Dio fatto più miracoli: e vedendo già cauata la fossa, disse agl' Indiani: Che per la re-

nitenza di colui in disporsi al Battesimo hauea Dio permesso quella disgratia: ma sperare, che per i meriti del Santo, di cui recaua la Reliquia, tornerebbe in vita il Morto; acciòche tutti credessero meglio quanto loro predicaua; e con affetto si battezzassero. Toccò poi, e segnò colla Reliquia il Morto; il quale aprì gli occhi, diede vn gran singhiozzo; e cominciò a dimenarsi; finche sciolto sorse in piedi; e tenne dietro al P. con Parenti suoi al numero di 7; ch' obligati s'erano al Battessmo quando risuscitasse il Morto 14.

Nel Luglio del 1680. Rosalia moglie di Domenico Baroni nel Relationi stala Città di Vizino in Sicilia su 3. giorni continui stratiata per dolo: Garcia nella ri di parto in modo, che la leuatrice madre di Rosalia temette la visalibis. est. morte sì della partoriente, sì del portato: perciò dopo molti rimedi non trouando conforto alle ambascie della Figlia, & a replicati suoi deliqui si diede con Rosalia, e cò Parenti conuenuti ad inuocar S. Ignatio: ecome senza indugio cessarono alla patiente le agonie, senza pena pure si sgrauò, e stette bene: se non che si vide il parto essere vn mostro rauuolto, e raggruppato, freddo, fracido, nero, con segnonissun di vita. In darno vi s'adoperò attorno due hore la leuatrice con somenti per destare in cosa morta spiriti vitali; onde in fine voltossi a S. Ignatio pregandolo d'accoppiare al miracolo di trarre la Madre da morte la risorrettione di quell'informe cadauero. L'vdì cortese il Santo; e senza più risentissi quella putrida carne, si mosse, si suiluppò, prese forma, e fattezze di bambino, e tosto bello: a cui nel Battesimo si dicde nome Ignatio. Già viueua da vn mese il Bambino la vita miracolosamente riceuuta dal Santo, quando per non sò qual disastro cadde sì disgratiamente di culla, e diede il capo in terra con tal impeto, che gonfiossi a segno di mettere horrore. L'Auola ricorse al Santo; e rinouando vn voto non ancor adempito gl'inuolse il capo in panni lini ammollati nel vino; e indi ad vn hora lo trouò sgonfiato, senza dolersi, e senza liuidura. Finalmente il Figliuolo in età d'vn anno, e mezzo non hauea detto parola, nè pur balbettato, con ramarico della Casa, considerandolo quasi due volte nato, e poi mutolo; e di nuouo miracolo si pregò il Santo; e pochi giorni dopo, presenti l'Auola, ela Madre, staua il Fanciullo auanti vn imagine di S. Ignatio; e snodò la lingua, e a no- riaici, e sensente chiare prononciò le prime voci, che furono s. Ignatio: e seguì a si del Vesc. di parlar sempre speditamente 15. Soggiugniamo per vaghezza di chi legge vn altro miracolo so ri-

24 Informationi

Siracu/a Franc\_Fortezza, Relatione Bam-

forgi-

sorgimento. Escudossi assogata in certo pozzo di Manrela vna Gallina: ne faceua le disperationi vn tal figlioletto, per timore d'esserve battuto da sua Madre; con dar molto più nelle strida, quando tratta quella in fine dall'acqua, se la vide morta, e putrida sotto gli occhi; e compatendolo akri fanciulli del vicinato accorsi el suo pianto, si posero ad esclamare: S. Iguatio, ternate in vita la gallina. E prima che cellissero dal grido; quella su viua; e durôtale: solamente indi auanti amò stare in difoarte lungi dall' altre. Il miracoio sta dipinto in tauola sopra del pozzo, doue accadette nella via detta Sobreroca; e ogn' anno quel vicinato sa sesta, e musica nel giorno del Santo 66.

Theas. in A4. mir DrbisChrif. Historia Xa-

## CAPO XXXIX.

De Miraculofis in Europa l.s. Miracoli di S. Ignatio contra li Demony ; contra gl' innosamenti, stregberie, tentationi, e molestie loro: Franc. Garcia,

I seguenti mica colisticome gli addreti di logra; paci quali tutti tratti: ma per no volte gli ftetti

1 In lectionibus Bren. Rom. 2 Reynand, to. 9.745.134.

On quanta ragione dica di S. Ignatio la Chiesa; che sù mirabile il suo potere sopra li Demonij : in Damenes mirum efi trouano stam- xercuit imperium, s'èveduto nella vita. Ma non è meno dopo da più astori, morte; anzi viene sì temuto da quei maladetti Spiriti; esì valod'onde si sono roso in discacciarli, sì selice in dissare ogni loro ssorzo, e srode; replicar tante che si legge di lui: Energumenorum agmina, a quibus malum bospinomissene alle- tem deputerit, proferri possunt. A suggir però la noia solita inga vn solo per contrarsi, oue non è varietà; si porteranno casi, c'habbiano più darpiù a variar- del raro, e diano maggior diletto.

li, che adakro. Viueua in Siena Giacoma di Prato, giouane virtuosa, e perseguitata da Demonij: che in varie sigure le appariuano; e in barbari modi la percoteuano. Soffri dodeci anni la misera, senza trouar rimedio: sinche nel 1560, prese a portar seco vn'imagine di S. Ignatio morto quattro anni prima. I Demonij all'hora; se bene le appariuano, con gridarle: Che gittasse via quell'imagine. Che colui era nemico loro. Non però maiardirono d'accostarsele, non che di toccarla. E se mostraua loro l'imagine; chiudeuano gli occhi, dicendo: Di non poter mirar cosa tanto rea. Giunse insino a prouocarli di percuoterla, se poteuano; con tutto ciò mentre teneua l'imagine, non surono potenti a farlo. Venutale vna volta curiosità di chiarii si di quella paura de Demonij, se dall' imagine del Santo procedeua; la pose giù; e tosto le vennero addosso, e la bastonarono si crudelmente; che da quei di casa su giudicata per morta. E l'istesso

E l'istesso auuenne indi a poco, quando se la leud, stimandoss affatto libera. Con che apprese a non disarmarsi di quello scudo contro a Demonij; li quali non potendo molestar lei, batteuano i muri, le casse, e le ceste; non toceandone mai vna, in cui era a Biderman. A

pur vn imagine di S. Ignatio .

Il P. Gio: Battista Perusco della Compagnia; che portaua su'l Vita. petto vna Reliquia del Santo, agli 8. di Luglio 1597. entrò in certa-Chiesa di Roma; doue scongiurauasi vna Spiritata. Si diede all'hora il Demonio a gridare: Che quel Padre l'abbruciana con ciò, L'bauea seco. E astretto dagli esorcismi consessò: Come al petto di quel Sacerdote stana vna Reliquia del B.Ignatio gran Serno di Dio, e Fondatore della Compagnia; e ch'era Santo nel Cielo; e che non era conosciuto; e che presto sarebbe canonizato in terra. E ponendo il P. Perusco il Reliquiario al collo della Spiritata; vrlando il Demonio, esclamò; Che la Reliquia di quel Padre l'ardeua: e fuggi .

S' erano addomesticati li brutti Spiritinella casa d'vn Maestro di Scuola in Ancona; e gli spazzauano la stanza, rifaceuano il letto, portauano il lume; anco gli guastauano, & imbrattauano il tutto. liberossi egli assatto l'anno 1599. con appendere nella camera vn imagine di S. Ignatio. Ma perche non cessauano far di fuori grandissimi strepiti; toccar tamburri, sbattere vsci, e finestre; con altra imagine del Santo posta in quei luoghi gli sbandeggiò per

lempre 3.

Faceuano gli Elercitij Spirituali sotto il medesimo Direttore D. Giouanna Orsina, e la Marchesa di Riano. A questa si secuvedere il Demonio trauestito da Religioso: e mostrando zelo del suo profitto, l'esortò a non voler perdere il ceruello, e'i tempo in quelle baie: applicasse a meglio. Ma rispondendo ella: gli Esercitif effere stati composti dal Padre Ignatio, conosciutissimo per santità; e gran maestro di spirito: il Demonio all'ydir quel nome, sparissibito co'l finto Padre Compagno. Così ella raccontò al P. Lorenzo Maggio Confessor suo, & anco a Mons: Siluestro Brancodio, Vescouto poi di Monte Marano: aggiugnendo; come il Demonio hauea preso il sembiante d'vn tale, di cui era già stata penitente 4.

Ad Vlna, figliuola di Gratiano Galasso, in Montechiello su'l Sencse, appariuano spesso i Demonij; le parlauano di cose laide; la sollecitanano a disonestà: e perche non consentiua loro; la batteuano spietatamente, con lasciarla tutta pesta, e liuida. finche nel Lu-

z Ribaden.

3 Biderm

g. Aibaden.

d. Ribaden...

glio del 1599, co<sup>2</sup> mezzo d'vna imagine di S.Ignatio, rimase libe-

rata da ogni molestia?.

Lodouica Fontana, Moglie di Paolo Guidoni, e Nobile Modonese; Francesca, e Anna Brancolini sue Sorelle Materne; e Linia Fontana loro Nipote; Vergini tutte tre, nel 1598. si scopersero indemoniate. Queste, per altro di rara honestà, esempio, e virtù; oltre gli stratij del corpo, essetti dell'inuasamento; oltre malathie stranissime; passar di salto da vn male ad altro estremamente opposto; dal punto di morire a persetta sanità, come se resuicitationo; patiuano anco incentiui gagliardissimi di lasciuia: e se bene Dio le mantenne sempre immacolate; i Demonij almeno moueuano loro la lingua a parole sconcie, o di bestemmia; nell' vdir Messa tramortiuano; nel confessarsi ammutosiuano; traheuano suor le lingue in dilegio del Sacramento, e del Confessore; agitate sopra tutto da impulso d'vecidersi; come sarebbe più volte seguito, se altri accorrendo non le hauessero impedite. Così arrabbiati erano quei Demonij; che per maggior dispetto vccisero alla Maritata vn sol sigliuolo, c'haueua di 14 mesi; come auanti minacciarono di fare appunto in quel tal giorno 6. Etutto questo (lo dissero poi a forza degli esorcismi) per priuarle della castità; e porle in rischio dell'anima. Due anni erano scorsi; quando vn giorno, che stauano con loro il P. Frà Benedetro Merla. dell Ordine di S. Domenico, intendente della cura de maleficij. el P.Girolamo Fontana della Compagnia, zio dell'v'tima, e delle tre prime fratello; entrònella medesima stanza il P. Girolamo Bondinari della Compagnia Consessoriori e d'appiatto, si che quelle no'l videro, attaccò al muro vna piccola imagine di S. Ignatio. A questo non si tennero i Demonij; ma horribilmente fremendo con vrli, e strida, chiedeuano al Bondinari: perche là: recato hauesse l'effigie di colui; di cui solo temeuano? con dire: contra d'esso bruttissime villanie. Poi si diedero a farsi cuore kvno all'altro; perche, innumerabilich' erano, resistessero adva-1010, sciancato, pelato, e mezzo cieco (così chiamando per ischerno S. Ignatio, tocco d'una gamba, caluo, e risentito degli occhi per continuo piangere) Pur nondimeno in tanto vn di loro, e capo di truppa, suggi con tutt' i suoi, sasciando tramortita la giouine; che disse: Come s'era veduto presente S. Ignatio, the la confortana; e le promesteua intera liberatione. Poiche il Santo gli hauea scoperti, non si celarono più; parlauano latino, arabo, furbesco, & altri linguaggi a quelle donne ignoti; raccontauano ciò, che in quel

tem-

tempo faceuasi molto lottano; indouinauano cose da venire; caminauano ginocchioni per terra senza muouere le ginocchia, con altre tali enidenze. Onde mezzi potentissimi s'adoprarono per liberarle; conducendole anco a Santuari celebri contra i Demonija ma volcua Dio glorificare il suo S. Ignatio, a cui con orationi, e voti si riuossero; vna Reliquia del quale portò a quei giorni da Roma il P. Agostin Viualdi della Compagnia venuto a predicare in Modona. Detta Reliquia entrando in quella casa eccitò strepito, e confusion talenegli Spiriti; che palesando di chi sosse; maledicendo chi l'hauea recata; confessarono: essere venuto su chi douea scacciarli tutti. Equel giorno stesso vn de Capi principali, che faceua l'ardito più degli altri; dopo il vantarsi: Che d'Ignatio, e de pari suoi non temeua; che per lui non si mouerebbe vn passo; dissubito cominciò tremante a dire: Abi abi the non è così: esce di cotesto osso una fiamma, che m'abbrucia, e cuoces io non la posso più soffrire. S. Ignatio, S. Ignatio, S. Ignatio mi scaccia per la sua humilsà, e patienza; e per la gran dinotione, che portò alla Santissima Vergine? aggiugnendo, che in breue si ve-7 Ribaden. drebbono altri suoi miracoli; e che sarebbero i Demonij stessi ni di gridare auanti al Papa; perche si accelerasse il canoni
Biderm. 1 3.6.6.

Sforzati di gridare auanti al Papa; perche si accelerasse il canoni
Hebdom. 5.1gn. zarlo: e con questo parti. Vn altro di quei Capí, suillaneggian- sabbat.n.8. do pur il Santo; e tacciando come vili, e disonorati li compagni vsciti, giuraua dinon andarne giamai; nondimeno in così dire, fù scacciato. s'inginocchiò però verso vna Spina della Corona di Christo, ch'era quiui; e gridò; so parto da costei, ma non per Ignatio; nò; il protesto. Non egli me ne scaccia : è questa Spina; che può più di me. Così diceua; e non partiua; finche mettendo vn altissimo strido; e così, com era ginocchioni, caminando sino all' imagine del Santo; prostratosi, gridò: E pur mi bisogna dirlo al mio dispetto: Sono i meriti d'Ignatio; che mi discacciano. efuggì. Auuenne il medesimo ad altri; che partendo protestauano d'andare, chi per vno, e chi per vn altro Santo; finche veniuano astretti a leccar la terra a piedi dell'imagine di S. Ignatio; e consessare: Che per forza loro fatta da lui tornauano all' Inferno. Evno d'essi riuolto a Lucifero gli rimproueraua la sua debolezza, e codardia; giache non era buono da mantenerli nel possesso, in che a sidanza di lui s'erano posti. Fra questo mentre sù data da leggere alle Donne, per quando hauessero tregua, la Vita di S. Ignation il che misei Demonijsottolopra; enecacciò molti: e buonnumero d'essi annidato nella lingua d'vna di loro, si scoprì nel comin-Clar

ciar ch'ella sece a leggere, gridando : Che auxi, che leggere quel maledetto libro: s'eleggenano d'anders: come andarono. Altri similmente sloggiando esclamauano: Abi Dio; che togliesti a noi la gloria, per darla poi a questo prete sciancato! In tal maniera tutte rimasero libere; con ritornare alla sanità, alla quiete, e diuotione di prima, e più ancora: premiate da Dio, e sauorite molto, massimamente Lodouica; che dopo 5. anni mori la vigilia di S.I. gnatio; dal quale su introdotta, disse vn Demonio, come siglinola in Paradiso . Erano passati due anni dopo la liberatione; quando Liuia stata l'vitima in liberarsi, trouossi di nuouo indemoniata; gridando glispiriti: Non volere Iguatio; che ue pure edesso banessero pace. Che si tornaua con loro aglistrapazzi di prima. e simili brauate; parlando in varj linguaggi cose da disperato. Nen la molestauano però se non in casa; e dissero: Che s. Ignatio volena; ch'ella potesse godere in pace de Sacramenti, e della parola di Die nella Chiesa. È sino in casa; quando il Demonio infuriaua, vna fanciulla sua cugina le faceua incontro il Segno della Croce; e comandauagli nel nome di S. Ignatio; che s'acquetasse: & egli obediua subitó anzi la fanciulia, presa per mano l'Indemoniata, la conduceua douunque le fosse piaciuto; con ridersene vn altro Demonio; e dire: Che vna formica si tiraua dietre vn elefante. Difendendosi la superbia dell'altro; e allegando: Che non alla fan. ciulla; ma all'Angelo suo Custode cedeua; e in lui ad Ignatio; che l'immana. Gridauano anco molti di loro nel partire: Che il grande Arcangelo Custode d'Ignatio gli scacciana. E la giouine stessa più volte si vide appresso il medesimo Santo con volto maestoso; e con in mano vn terribile flagello; dalle cui percosse suggiuano i Demonij. Così Liuia la seconda volta rimase libera, e per sempre.

Hauendo vna Donzella votato a Dio la sua verginità in Cagliari di Sardegna nel 1601, sù per due anni combattuta dal Nemico; che le compariua in forma, hora di cane, hora di porco, hora
d'huomo, con parlar cose oscene; vna volta stra l'altre in habito
di giouane garbato, che la volle accarezzar con vezzi, con gesti,
e parole impudiche; tremando ella; ritirandosi; disendendosi;
chiamando Giesù. Giunse a volerle sar sorza; e la portò di peso in
disparte con gran pericolo di perdersi: le sece insin vedere vna
quantità di fanciulle di sua età, che si dauano bel tempo! E se
ben ella si manteneua costante cò i Sacramenti, e cogli auuisi del
P. Spirituale; non però l'abbandonaua colui; e minacciolla d'am-

mazzarla,

8 Bartoli,

mazzarla, se scopriuaniente al Confessore: il quale in fine l'esortò a prendere S. Ignatio in protettore, come tanto potente contra l'Inferno, tanto miracoloso in prò dell'anime. All'vdir questo consiglio prouò nel cuore dolcezza, e luce grande. Si consessò, e comunicò per honor del Santo; raccomandossi con lagrime a lui, acciòche la campasse da quel tormento, e colla celeste rugiada. spegnesse ogn'incentiuo di sensualità; obligandosi a digiunare vn giorno la settimana; & in quello recitare 35. pater, & aue in ri-uerenza de 35. anni vissuti dal Santo dopo la sua conuersione. Da quel punto S. Ignatio legò le mani al Demonio; e cessarono tutte le molestie, viuendo ella con pace rara, e diuotione sin alla morte.

Rauuedutasi finalmente vna Donna in Siuiglia dopo sette anni di pratica disonesta con vn Demonio, che le compariua in sembiante humano; parlò per aiuto con vn Padre della Compagnia; da cui animata per vna sincera confessione, mentre torna verso casa, le si accostò vn Eremita; che miratala, mostrò compatirla, come fosse malinconica; e disse: Venir da Roma con Indulgenze insolite per l'hora della morte; che beata lei; perche potrà vinere allegramente, come bà satto; con poi anco morir santamente. Non maler più le vostre lagrime, che il Sangue di Dio; per cui sola misericordia ci habbiamo a saluare. Lasciasse Preti, e Confessioni; e viuesse, come le piaceua. la Donna dal sentirsi a dir li suoi secreti, e configliarsi male; s'auuide, ch'era il Demonio: e se'l cacciò da presso con dirgli: Che bene il conosceua. Egli all'hora soggiunse: Chi mi sia, lo vedrai: publicherd de tue disonestà; e ti fard abbruciar viua. Spauentata la misera tornò al Confessore; che armolla di buoni ricordi, le impose certe diuotioni da fare, con darle per vitimo vn imagine di S. Ignatio, raccomandando il non deporta mai. Ella giunta in casa ritirossi a pensar de suoi peccati: & ecco il Demonio sù l'vscio della camera, bessandola; che si faccia forte con vn pezzo di carta; e le comanda il gettarla via, se prouar non vuole il suo sdegno. E poiche quella tanto più la strigneua, e supplicaua il Santo; si diede il maligno a pregarla per quantole hauea fatto in 7. anni di buttar via quella carta d'Ignatio, da cui gli si vietaua l'appressarsi: che, se'l facesse, giuraua d'esserle quel di prima. ma non profittando, partì con istrepito. Il di seguente si finse una Vecchia, e penitente del Confessor suo, con portarle da parte di lui: Qualmente in orando per l'anima sua, Dio gli hauea comandato di non parlargli d'vna concubina del Diauolo; poiche di certo era dannata. e sinì: Siche, Sorella mia, datti prop

buon tempo di quà; non ve n'essendo di là per te. Ma questa volta pure se'l cacciò dauanti. onde infuriato, le strappò di mano la car-. ta di S.Ignatio; lanciolla nel fuoco: e sparue. Nè arse mica l'imagine; anzi con doppio miracolo, dalle siamme risaltò in grembo alla Donna non senza sommo suo conforto: alla quale in tanto confessatasi su permesso il comunicarsi. Vero è, che la notte auanti di farlo, il Demonio la fece apprendere in modo l'enormità delle sue lasciuie; auuilirsi d'animo, e distidar di Dio, e della pietà sua; che in fine disperata s'aggruppò al collo vn capestro per istrangolarsi: e perche si trouò disfatto il nodo, replicollo la seconda volta, e lo replicò la terza volta; ma sempre se'l trouò sgruppato; e inteso quello ester estetto, e misericordia dei suo S. Ignatio. ripigliò siducia; e la mattina, palesato il tutto, assoluta; e meglio stabilita, comunicossi. Neldi seguente venne il Demonio in figura di giouine, quale per tanti anni le appariua; ma con viso malinconico, cadirato; dicendole: Che quella maledetta imagine, e quel maledetto Confessore haucano potuto più di lui; e gli conneniua lasciarla, e andarsene. Suani conhorribile fracasso; nè mai più lo vide

19 Bartoli.

Morì Antonio Faustini Coadiutore, diuoto non ordinariamente del S. Padre, l'anno 1608. in Nouellara Terra di Lombardia; el seguente giorno disse ii Demonio per vna Energumena: come s. ... gnatio era stato assistente alla sua morte; nè bauca permesso at alcuno Spirito infernale d'accostarsi a quel letto per tentarlo; ne per

11 Presiof. Oc- ispanentarlo 11. cup.Morient.

Li Demonij, che nel 1611. molestauano vna buona Donna in Tolosa; le haucano ancora portato via vn imagine di S. I-gnatio. Due SS. Vergini calate dal Cielo; e surono credute Compagne di S. Orsola, gliela riportarono colle proprie mani, dicendo: Ecco l'imagine del Santo; che ti su rapita: guerda; che vn altra volta il comun Nemico non ti troui accidiosa, o saza far unila 13

13 Annus dier. permer.

Erasi alle strette l'anno sudetto per sondare vn Collegio della Compagnia non molto lungi da Lucemburgh: si tace il nome della Città per degni rispetti. quando Satanasso mosse a contradire fra gli altri vn Capitolare della Chiesa Maggiore, stato allieuo de Padri in Roma, dotto, e di grande autorità. Dopo hauer parlato vna volta peggio del solito, e con mille ingiurie contra la Compagnia, gli comparue la notte il Demonio in mezzo a due vaghe donne, demonij quelle ancora; e prese'e per le mani, e danzando con esse, lo ringratio del detto, e sutto contro a Padri; conconcludendo: Che se coloro mettenano piede nella Città, roninane il suo partito. Nè rauuedutosi perciò il Canonico; volle Dio, che l'assalissero vn altra volta i Demonij sotto forma di negri mastini; da quali sù sì maltrattato, che pareua morto: se bene sacendose sorza balzò di casa, corredo comevn disperato; perche lo inseguiuano i cani: e su a chiedere aiuto da vn Padre della Compagnia; ch'era iui per l'assare della sondatione; di cui pure hauea sparlato: e gettatosi a suoi piedi gli dimandò perdono; e si consessò con luiandato poi dal Commissario spedito colà dal Duca di Neoburgo, di cui è la Città; disdisse le sue imposture.

Vscito per li meriti di S. Ignatio, in Gorgora dell' Ethiopia, da vna Donna il Demonio; tuttauia non cessaua di darle noia: facendosi vedere in forma di bruttissima Serpe, minacciosa, e sù l'atto di auuentarsele. sinche comparendo alla Donna il Santo; e rincorandola, con dire: Non baner panra: toccò il maladetto Spirito con vn stagello di suoco: equegli posto in suga, non ar-

dì mai più tornare 14.

Era gran tirannia quella di Satanasso verso una Donzella in Dygion Città di Borgogna, co'l tormentarne barbaramente il corpo; e precipitarne sanima nella disperatione; senza valer nulla i molti mezzi seco adoperati. Quando nel 1610. peggio del consueto e travagliava, e disperava la ssortunata; le su posto sotto al capo in letto il libro della Vita di S. Ignatio; che su per lei un libro più che di esorcismi: peroche pigliò sonno, e dormì placidamente quella notte; non hauendolo satto da lungo tempo: e la mattina s'alzò quieta d'animo, e libera nel corpo da ogn' insestatione degli spiriti.

Arrabbiaua l'Inferno per le fruttuose satiche della Compagnia in Palermo con tanto prositto de buoni, e tante conversioni di peccatori; e per vendicarsi stimolò quattro Streghe Meretrici d'accordo a sarsi portar da loro Demonij nel Collegio de Padri, per quiui operar quanto sapessero, se indurre alcuno a disonestà. Così vna tal notte del 1574, surono portate insieme dentro al cortile del Collegio, e di li sin sopra lescale; allo sboccar però nel corridore, done sono le camere, vennero sermate da occulta sorza; che di più le risospingeua, e ributtaua. Spronauano irritate le Streghe i loro Caproni; e quei mostrauano ssorzarsi per andare oltre; ma in sine voltandosi alle seclerate dissero: Che virià maggiore impedinar quell' impresa; e che se ognuna di loro bauesse mille gran Dianosi sotto, una gomendano dare va passo ananti. Onde tor-

23 Nierember,

14 Annus dier<sub>e</sub>. memor.

15 *List. Ann.*...

narono in dietro. Con tutto ciò vna di quelle bella, impudica, e ardita sopra l'altre, piccatasi del non esserle riuscito quini come in altri somiglianti luoghi, volle prouaruisi di nuono; e cominciò a consessarsi sintamente hor con vno, hor con vn altro de Padri, cercando manierosamente legarseli, per hauer dentro intelligenza. Nè riuscendole ciò, risolte colle Compagne di prima ritentar l'ingresso nel Collegio, e nelle camere. Furono per tanto vn altra notte portate colà; doue a pena entrarono, che si fece loro incontrovisibile S. Ignatio risplendente, dauanti a eui non sosserlero di stare i Demonij, suggendo precipitosi di là colle Femine; da vna delle quali; che convertissi a Dio, s'hebbe autentico il racconto 16.

Quini pure in altro caso consessò il Nemico; quanto sia il posere del Santo sopra di lui. Vna rea Femina; che, meditando il come dar la morte al P. Ottanio Caetano, huomo per virtù, e celesti fauori non meno, che per nascita conosciutissimo; hauca veduto S. Ignatio d'in sù l'altare a minacciarla; non perciò deponendo i maluagi dilegni, pensò con arte magica servirsia tal esfetto del Demonio. Ma intese da lui medesimo: Che S. Ignatio gli vietana il sar nocumento al P. Ottanio. Si riuolle dunque a peggior mezzo. & a vendetta più esecranda ; einstigò vna trista Gionane ad entrar diabolicamente in Collegio, e penetrare alla stanza del P.Ottauio con indurlo a misfatto. E concertato il tutto; come parue a lei tempo, su a trouar la Giouane, per saper l'estro della facenda; e trouolla, che di sana, vagha, e leggiadra, qual era stata sino all'hora, diuenuta storpia, desorme, negra come tizzone, gridaua: Ignatio, Ignatio, Ignatio mi sa guerra; & è la mia roninat-Dal che vinta, e confusa la peruersa; pianse i suoi peccati; si con-17 Moston, so. fessò co'l P. Ottavio istesso; & emendò esemplarmente la vita 17.

sanell. im Bibl.

vener. Ad dien 3.Mars.

Vn giouinetto nobile Tedesco, detto Michel Lodouico, sù da: Annue dier. suo padre, Signor d'alcuni castelli, mandato alla Corte di Lorena per apprenderui lingua Francese; ma egli v'apprese assai altro di male; sopra tutto s'inuitiò del giuoco. Vn dì, perduto alle carte quanto haueua, passeggiaua in disparte mezzo disperato, dicendo: tra se: Che se il Demonio dasse veri danari, per buscarne starebbe con lui ad ogni patto. Et ecco si vide appresso vn bel giouine riccamente vestito; se bene, per garbato, e cortese che si mostrasse, Michele in vederlo inhorridì, stimandolo, come in fatti era, vn Demonio: che messagli consorridere la mano sù la spalla, e sacendogli cuore, gli offeri danari buoni, e reali; e gliene riempì la ma-no, con questo; che se li trouaua si fatti, ritornasse; che sesareppero

rebbero intesi. Andato dunque il giouine a compagni, che tuttauia giucauano; in pochi colpi riscattò il perduto; e vinse quanto haueano di moneta; & allegrissimo tornò al posto, done l'aspettaua il Demonio; che gli venne incontro vantando la lealtà della sua parola, e del suo danaro; con offerirne a suo piacere, segli dasse alcuna cosa in contracambio. Scusauasi Michele di non hauer nulla: Ma non hai tù, seguì l'altro, sangue addosso non me ne puoi dare quattro goccie? e fattasi porgere la mano sinistra, ne trasse poco sangue in vn guscio di ghianda; e presentata penna, e carta, gli dettò alcuni caratteri: gliene dettò ancora molti altri con dirgli poi: Questa cartuccia sia tua: e gliela cacciò nella serita della mano; la quale saldò in vn momento: il tutto e prima, poscia senza dolore alcuno. e seguitò a dire: In virtù d'essa ti darò quelle vorrai ; e farò quanto comanderai : e ciò per sette anni ; dopo i quali sarai mio : e me'l prometti nella seconda carta, c'hat scritto; e serberd per me . Sei tu contento? Sospird il misero; pure acconsenti: e'l Demonio disparue. Il di seguente su a visitario; e l'esortò a non darsi pensiero di certe orationi, che soleua recitare: anzi, hauendo egli alcuni libri spirituali, se li se consegnare: accioebe, disse, possiam riuederci più spesso; e star fra noi d'accordo, e allegramente. Lo serui poi di, e notte, in qualunque vso; gl' insegnò cose curiosissime, tutte però noceuoli, e di ribalderie. Così visse in quella Corre il più degli anni patteggiati; e già ne hauea venti di età, quando sù richiamato dal padre; che attendendolo ben costumato, e virtuoso caualiere, il vide menare una pessima vita; e finalmente far pazzie da disperato. Cercò di auuelenare il padre suo, ela madre; volle mettere a suoco il castello; el' vno, e l'altro con polueri date dal Demonio: tentò d'ammazzar se stesso, sparandosi due volte in petto vn archibugio carsco a pal-la; ma non prese fuoco se non la poluere del socone: quando poi prouò la terza volta di fare il medesimo colpo, accorsero due sorelle sue a tenerlo. E se bene la Madre gli trasse di bocca il tutto, e con dolor suo tale; che in vdirlo tramorti: nondimeno essendo heret ca Suuefeldiana; c hauendo indotto anco lui alla medesima setta, nongli cercò rimedio congliaiuti della (hiesa: sinche vn di se'l vide preso dal Demonio, e riuolto all'indietro per iscauezzarlo a mezzo: all'hora si riduste a darlo in mano di certi. Keligiosi; da quali, con fingersi disgustato, suggi tosto in Eistad a viucte peggio di prima. Ma rihauuto da vn suo Fratello Cano-nico d'Herbipoli, e incatenato, su condotto a Molshemio, e a...

to the language and and the second second t with the training the same that I continue m. u tee tu in innuit m in i lar i EN 12 - 12 THE THE THE PART I THE PART OF to the same a comment of the same interest el malibration de l'annu a achievant l'annu de ं व्यायस्थात्वाच्या से हैं। क्याया असेतर्क्षण . अस्याया श्लाहा संगीत व्याi lama i è describir a describir de Sixonelli Cappella na : vicine : int int int denni. Illa, e dicipine prepa-um : in internitation dura de procédère della Fede, con tauncar neramentale ignametates ani Demenio: e si la proinfiante. Imme a intermetal. Imme in the pugno diede al P. Retrare me rentine al Line, le coffer a Die le lo comunicò, All' rem i Genene preservantemente, e treminte: che due gran Terrami pi fruence i une: e si centretto a non temere finche 12 imir. munici a Maia, rencezgi eforcismi, e all'inuomeune ne fance mane merce i Demonij; che se gli erano multine come due gran Carron di qua, e di là dell'altare d'ritti; cas me cuicuso en l'egne d'em zampa ena delle due carte; le qual E accarecco per turto: e a piè dell'Esorcista si trouò la più breue. : cirata già cella mano di Michele; che al vederla pianse rer alegrezza; e tanto più quando mirandosi alla mano; d'onde ierea meneriene gli fu tratta; vide sparitane la cicatrice. A ricuperur l'aux carta si replicarono le penitenze, la professione della Fede,

Fede, la rinoncia, gli elorcismi, l'inuocare il Santo, la sua Messa, e la Comunione; dopo la quale sù veduta vna gran Cicogna, c'hauea nel becco la carta; e che lasciolla cadere al chiamar S. Ignatio; e disparue. Trouossi poi sù l'altare; oue il Sacerdote hauea posto la rinoncia del Giouine: il quale interamente libero da patti co'l Demonio, dagli stratij; che ne patiua, e dalla tentatione d'vecidersi; riconciliato con Dio, e colla Chiesa, visse da christiano, e diuoto al Santo suo liberatore.

18 Bartoli,

A 2. di Nouembre 1605. siscoperse indemoniata vna Principessa Italiana di Casa Serenissima; dopo hauer portato vn anno, e mezzo malathie Arauaganti, stando immobile gl' interi mesi, e insensata, senza dir parola, o dar segno di conoscimento; non prendendo per più giorni alcun cibo; sembrando vn cadauero: infuriaua però contro chi se le faceua da vicino, e contro se stessa, con volersi ferir, e precipitar più volte. Finalmente sospettarono i Medici di fattucchieria; e'l significarono al Duca suo padre; per cui ordine sù csorcizata da vno della Compagnia con l'inuocatione di S. Ignatio. All'hora i Demonij si palesarono, con dire : d'esserci assaissimi per tutto quel corpo; a cui dato baurebbono infallibilmente la morte, se al marcio lor dispetto non si opponeua il tanto abominato nome d'Ignatio. Con questo ella rimase in tutto libera dalla febre, più serena d'animo, e più maneggeuole a trattarsi, e prender cibo; quantunque de benedetti, che ottimamente discerneua dagli altri, haurebbe voluto il meno che si potesse. Fatti dunque da Serenissimi Genitori, poscia da lei ancora, voti a S. Ignatio di sar visitare il suo Sepolero in Roma, & offerirui doni, si cominciarono gli esorcismi; e ad ogni scongiuro, & inuocatione del Santo vsciua gran numero di Demonij; e quelli, che couauano in alcuna parte, al comandarsi loro nel nome del Santo; che salissero, o scendessero; prontamente obediuano. Si come nell'vscire tutti dauano il segno richiesto, e gridauano: Giesh, Maria, e Ignatio ne scaccia. E quando alcuni Sacerdoti adoprarono l' inuocatione d'altri Santi, non si consessarono mai cacciati suor che da S. Ignatio. Vno più potente, ostinato, e malitioso, al vedersi co-Atretto, mise quella Signora in agonie di morte; ma vinto vsci anch' egli, con sursele vedere in apparenza sì spauenteuole; che al ricordarsene inhorridiua. Finalmente dopo venti giorni di conflitto la Principessa su libera in tutto anco dalle strane malathie, che gli Spiriti le cagionauano. Cantossi publicamente il Te Deum; e'I Miracolo di commission del Papa su esaminato da due Vesco19 Andr.Lec. Di; & approvato 19.

Bella sù la vittoria, ch' vna. Vergine, o Sant' Ignatio in lei riportò dal Demonio; da cui trauagliata dentro con impure suggestioni, e suori con apparitioni horribili, rimase interamente libera, portando seco del continuo vn essigie in carta del Santo datale dal Consessore. Pur vna notte se le sece vedere il Nemico cinto di siamme, ardendo, e gemendo per dolore: ma la generosa Donzella inuccò il Santo, e scagliò l'imagine contro al maladetto: il quale non altrimenti, che se auuentato gli sosse vn sulmine dal Cieso, diede vno strido; e sacendo in pezzi la sinestra, suggi per quella, nè si vide più; e l'imagine restò senza lessone.

20 Lister Aze,

Vna fanciulla d'otto in noue anni, per nome Speranza, figlinola di Vincenzo Callo bombardiere di Malta, sognana, che certi huomini le prometteuano di farla ricca; e lusingata in sogno per vn mese, cominciò a vederli di giorno, prima vno, poi due, indi molti insieme, con anco donne fra essi; e tutti rassiguraua per quei, che hauea sognati. Chiamauasi ognuno co'l nome suo proprio; e le faceuano le promesse di prima: serbarsi da loro in certe Chiese deserte gran tesori d'oro, e di gioie, tutti per lei; e nominauano S. Caterina della turba, S. Sofia, e S. Andrea, con parto sol d'vecidere in vna di esse vna gallina bianca; e in vna si portasse miele, nell'altra pesce. Fuor che Speranza, nessun vedeua, nè vdiua; benche si argomentasse la lor venuta da presentuzzi, che le faceuano di frutta, di danari, e simili cose: dal prender le quali, e dal lasciarsegli accostare, andò ritenuta da principio: ma poi vi si auuezzò: & essi l'assicurarono a non temere: Che pur essi erane creature di Die, come lei. Di Gennaro le portarono fichi freschi; la sanarono d'una postema venutale in capo con applicare vn empiastro: le imbandirono spesso tanola in campagna; e pareua ben, ch' essi mangiassero come lei, allo sparir loro dauanti le viuande. Durò due anni la tresca; e'l padre della fanciulla se ne prendeua giuoco; anzi se dimandar loro dalla figliuola di vedergli; crispolero: Che all bora non si potena; ma forse al tempo della morte li vedrebbe. Hauca pure Speranza vn Fratello chierico, che serviua ogni giorno alla Messa; questo soso di tutta la casa non soffriuano di vedere, torcendo il muso, e schernendolo, quando compariua. Per indicij tali, e perche la figlia cresceua in età, cominciò suo padre a pensarui sopra; e per liberarsi, carica. to l'archibugio a più palle, ordinò alla fanciulla; che tornando coloro

loro al consueto luogo in giardino a piè d'vn albero, dasse vn tal segno. Tornarono, ma sdegnati; e con lei si dolsero di suo padre; chead amici, & amoreuoli volesse fare oltraggio; e le mostrarono la chiaue dell'archibugio, che gli hauean rubata. Egli chiarito, ch'erano spiriti, sece benedir da vn Sacerdote la casa': nel qual tempo la figlia vide; ch'i Demonij, correndo, e gridando: abi Speranza, abi Speranzina! saliuano sù i muri; e a rompicollo si precipitauano in giardino. In tanto la quaresima del 1603. andò vn Padre della Compagnia in Missione a quel villaggio, parochia di Zurrico, doue habitaua il bombardiere; dal quale informato di tutto, li consigliò a confessarsi, massimamente la fanciulla; e le diede vn imagine di S. Ignatio; acciòche comparendo i Demonij, la mostrasse loro, e dicesse: Che andassero, poiche non volena più saper di loro. Fecelo ella: e seoprendo l'imagine, i maluagi con fremiti, e strida maladissero i Giesuiti, chiamandoli Diauoli; & augurando loro il peggio, rapidamente fuggirono. Dilì a poco tornarono in forma di mostri spauentosi conlunghe corna, buttando fuoco dalla bocca; e trahendo ella fuori l'imagine del Santo, quelli disparuero con vrli; nè si lasciarono mai più vedere a lei; che per lo spavento di quei horridi cessi restò gelata, e n'hebbe vn mese d'insermità \* 1

Nel Regno di Napoli, vogliosa troppo di maritarsi, e trattenuta da suoi più del douere vna Giouane, per eccessivo assetto libidinoso inuocò arrabbiatamente il Demonio; acciòche la contentasse. Da questi sotto maschera d'huomo su violata, e per lungo tempo stracciata con pratica disonesta. Conoscena la misera l'horrendo suo fallo; e palesanalo a Confessori tal volta: per consiglio de quali s'aunalena del segno della Croce, dell'Acqua benedetta, dell'Agnus Dei, e d'altri tali rimedi della Chiesa per freno di Satanasso: nondimeno senza prositto di lei; che nell'esecrando commercio sempre più s'habituana. sinche abbattutassi al tempo d' vna Missione in vn Padre della Compagnia; e satta seco una Confession generale; n'hebbe vn'imagine di S. Ignatio. E da quel punto in poi non le comparue il Demonio, nè la molesto mai più; rimanendo ella quieta nell'anima, e nel corpo 32.

Michele Schrammeo di 17. anni sù mandato da suo padre allo sep. 12.

studio in Herbipoli; doue vn ribaldo Compagno studente di legge
lo conduste con vn altro giouinetto suo pari a casa d'vn Mago, che

gli era maestro d'incantesimi. Quegli, beuuto che si sù, diede varj saggi dell'arte sua, inuogliandone stranamente quei due; tan-

22 Scipione Paolucci , Wiffioni di Napoli car 12-

indi adoperate noi . Volendo il donere; che a paragon si vegga, chi pud sopra i Demony; e chi ancera non ci pud. Ma quanto a Ministri, dissero gli heretici, ch' essi non haueuano quest' arte di scongiurare; il che se facessero i Padri, haurebbono la Fede Romana in altro conto di prima. Con ciò entrati a visitar la Donna, e vedere se'l Demonio la possedeua; tantosto, ch'il P. Rettore la spruzzò con acqua benedetta, e le pose addosso d'appiatto vna Reliquia di S. Ignatio, cominciò ella con tremori, è smanie a gridare: Che vu oso d'Ignatio la tormentana. E perche il P. Rettore hauca la mira di sanare non tanto il corpo dell' inuasata, quanto l'anime degli heretici, ordinò, che si dasse alla Donna il. libro delle Institutioni di Caluino, o altro di quella Setta: le fu dato; e'l Demonio, presolo con segni di giubilo, si diede a baciarlo, e careggiarlo. Ripigliollo il P. Rettore, e occultamente vi chiuse dentro vn imagine di S. Ignatio; e glielo porse: all'ho-ra la Donna, anzi il Demonio in lei tutto rinfuriò, vrlando, e ritirandosi; acciòche il libro non lo toccasse. Scongiurato a dire; di che temesse ? rispose: Di quell'imagine di S. Ignatio; che tu ci bai posta dentro. Consule tanto gli heretici questo satto, ch' vn di loro disse arrabbiato: Voi altri Papisti ve l'intendete co'l Dianolo; e percid ne fate a patti quel tutto, che volete. Sì bestial parola mosse a zelo vn de Padri, ch'era quiui; e disse all'heretico; Poiche non bastano a muouerui questi segni, e gl'interpretate alla peggio, lasciatemi pregar Dio; che, se la Fede prosessata da voi è la vera, passi in me questo Demonio; mistratij, come vorrà. per contrario se la Catolica è la vera, entri per vn bora in voi a tormentarvi. Nè vi sù di loro chi aprisse bocca; solo alquanto dopo si diedero a pregare il P. Rettore per la liberatione di quella inselice: promiselo egli, e parti. A talfine si digiunò in collegio tregiorni; si diedero limosine; si secero mortificationi, e discipline; si offersero Messe, visitando in tanto alcuno de Padri l'Indemoniata; la quale in vederlo sempre contorceuasi, e strepitaua; e capitando heretici, gli accoglieua con lieto viso; e amici suoi, e suoi cari li chiamaua. In questo mentre il Demonio, parte à forza di scongiuri, parte spontaneamente disse alcune cose notabili. I Cb' i Giesuiti d'Ostrog erano i più odiati nemici, c' bauesse; e che s'ingegnaua di mettergli in odio anco ad altri, per impedire il frutto, che vi facenano. 2 Che vua volta si prond di metter suoco al Collegio; e già erasi attaccato alle stanze della samiglia: ma non gli fù permesso d'asconderlo sinche non potesse più spegnersi. 3 Che tentò

tento d'entrar nelle stanze de Padri per farui quanto mas poteua; ma che Maria, e Ignatio ne l'huneano ributtato. E per segnale seppe dire ad vn Padre quanto haueua in camera, e con qualordine; aggiungendo: Che se certa candela, c'hauea da seruire per la vicina sesta della Madonna, non era si presso ad vn Crocisisso; glie l'haurebbe spezzata. In celebrarsi poi le Messe nella Chiesa. de Padri per l'essetto di sopra, vrlaua il Demonio, con dire spauentato: Adesso s'alza l' Altissimo. Si destinò all'esorcismo solenne il giorno della Purificatione di N. Donna, e la Chiesa de Padri; pregando in vano gli heretici, che si sacesse in casa loro secretamente. Ma doueuast quella confusione alla setta loro; e alla Ferde Catolica quella nuoua testimonianza del suo potere sopra i Demonij. la Spiritata entrando in Chiesa, legata, e a sorza di molti huomini condotta dauanti l'altare della Madonna, e di S. Ignatio, diede ruggiti da Lione, che atterrirono il gran popolo; come lo mosse poi a pianto, e a diuotione il P. Rettore; quando prima di cominciar gli esorcismi esortollo breuemente a dolor de peccati. Durarono due hore gli esorcismi dauanti all'altare di Salgnatio, inuocando l'aiuto della Madre di Dio, e di lui. e appunto scongiurato il Demonio a rispondere a più cose, fra l'altre 2 questa: In virtir di chi principalmente dopo Die , potesse venir eacciato? mise vn altissimo strido; e agitandosi, e battendo i denti, alla fine con modo dispettosissimo disse: Di Maria, e d'Ignatio. E perche fidubitò, ch'il demerito d'alcun gran peccatore presente impedisse la gratia; si esortò di nuouo a contrition de peccati, e ad implorar l'aiuto di Maria, e d'Ignatio sopra colei. Fecelo il popolo adalta voce : all'hora l'Indemoniata con torsi a forza dalle mani di coloro, che la teneuano, sù buttata dallo Spirito a terra, e lasciata quasi morta; ma del tutto libera. Poso dopo ribauutasi, sù condotta manzi al SS. Sacramento; doue piangendo essa, e tutto il popolo per allegrezza, rinontiò il Cal-minismo; e sece la prosessione della Fede Catolica tra voci di sesta Fisonantid'ogn'intorno: Magnus Dominus, & laudabilis nimis. Magna Mater eius, Mognus Sanctus Ignatius, Pera, & vnica Fides Catholica \* 5.

23 AnnaliMarian.adill.ann. num.726.

### C A P O XXXX.

# Miraceli di S. Ignatio negli Elementi.

TV grande il dominio, che viuendo hebbe il Santo sopra gli elementi, da quali si vide seruito, & obedito; come quando tremò la terra nella conuersion sua; quando e l'acqua, el suoco ne
secero la vendetta contro i dileggiatori; quando teneua leuato in aria
sì spesso, e sì a lungo il suo corpo; quando il vento ne portaua la
naue lungi dallo scoglio, doue conspirarono i tristi di gettarlo; quando al dispetto delle tempeste giunse selicemente in porto; quando illeso d'inuerno stette ignudo nel ghiaccio sin alla gola, & altre somiglianti sue vittoric degli elementi si sono raccontate nella
Vita. Che niente meno sia dopo morte si proua da seguenti
racconti.

In Galitia, per poco auuedimento di certi passori, attaccossi suoco ad vna selua; e durando per giorni, e senza via di spegnerlo stendendosi attorno, su portato dal vento ad abbruciate horti, seminati, e case, hormai sulle porte d'un castello. In quella irreparabile calamità, in quel priuato, e publico esterminio, ricordatosi vno di S. Ignatio; di cui hauea l'imagine in vna medaglia, pendente dalla corona, staccolla; e leuandola in alto, esclamò, e
seco molto popolo ini presente, con pregar di soccosso il Santo; e
poi lanciolla nel suoco, doue insuriana più. E'I tocco della medaglia sudetta sù bastante ad arrestar quel torrente di siamme, a
ad humiliar quell'orgoglioso incendio; che diede in dietro; che
sosto si spense assatto. Vna donna, ch'era stata spettatrice del gran
miracolo; inuogliatasi della medaglia entrò coraggiosamente a cercarne frà i sumanti carboni, e fra le bragie; le quali simescolana colle dita senza restarne osses, doue osseruato hauea cader la
medaglia: in fine la scoprì, e trasse fuora intatta dalla violenza di
quei ardori.

a Lausick

Vide il Messico nel 1622. in luogo detto Inliacon appreso vincendio a diuorar senza riparo vn casamento. Pietro Medina in vece d'acqua, che d'ogn'intorno mancaua, gittouui vn Imagine del Santo; la quale in momento assogò quelle siamme; nè rimase lesa, o pur assumicata benche di carta. Presso a Monterrey assalì vorace suoco le biade; che inuigorito dal vento s'allargaua sopra i campi d'intorno con disperato esclamo della Villa. Souuen

dangoz. Sac.

ne al Paroco d' hauer nel Breuiario vna stampa del Santo, dicendo: Voi Santo glorioso, ch' in terra spégneste il fuoco de vitij, e dal Cielo sauorite chi vi chiama, smorzate questo suoco, e consolate questo Popolo; scagliò nel suoco la carta; gridando tutti: S. I-gnatio. Vna gran pioggia estinto si tosto non haurebbe quel vasto suoco. Restò intatta la Stampa; e'l Paroco la sece vedere al Popolo; che adorolla; e diede lodi al Santo\* D'vn altra tal Imagassa Them.
gine del Santo nel Giappone stata nelle siamme lungo tempo, trattane senza lesione fà testimonianza Nicolò Trigautio\*.

L'anno 1598. vscì dal porto della Trinità nell'isola di Cuba per eriamphis. Cartagena vn piccol nauilio detto S. Maria della Regola; su'l quale in comitiua, e per instanza di D. Bartolomeo Lupo Guerrero Arciuescouo del Nuouo Regno di Granata nauigauano due Padri della Compagnia, oltre assai passaggeri. Erano alli 23. Set-tembre giunti a vista della Iamaica; quando sorse tal tempesta, che tutti si tennero per morti: già squarciate le vele; rotti tutti gli alberi; e sì furioso il vento, che tempo non daua, nè commodità di rimetterne altri; anzi entrauano con tanta forza le onde, che parea nauigarsi più sotto, che sopra l'acque; per la qual cosa il piloto Domenico Rodriguez abbandonò il legno alla ventura. Un intero giorno era durata la tempesta; e cresceua ogni: hora: nè Dio esaudiua i miseri nauiganti, finche i Padri ad asta voce ricordarono all'Arciuescouo, & agli altri di ricorrere a Sant' Ignatio. lo fecero tutti con pianti, e grida; & ecco il miracolo ! Essendo nel maggior colmo il vento, si placò in quel punto; si quietò il mare; si videro sicuri, e consolati quei, che si teneuano per morti. E sù il miracolo 'tanto visibile; che per graticudin l'Arciuescouo, e tutti s'obligarono con diuerse promesse al Santo 3. L'issesso anno, e mese; ma vn giorno prima, vna gran tempedel Cilicio di S. Ignatio; ch'un Padre hauea seco, e calò in marc +.

Tornando nel 1600. dal Nuouo Regno in Europa il Galeone detto la Madonna di Aranzazur; allo sboccar del canale di Bahama incontrò molto siere tempeste; poiche la corrente da poppa era violentissima, il vento da prora contrario, e dalle bande stauano le secche. A sì estremo pericolo vn Padre della Compagnia. inuocò l'aiuto di S. Ignatio, con attuffirne in mare vna Reliquia: e a quel tocco parue s'incantasse il vento, si sbigottisse la borasca; restando quieta immediate ogni cosa?.

Fù maggior il rischio di questo Galeone presso l'Isole Terzere; quando vna mattina sù l'alba s'ingagsiardì repentinamente con su-ror sì grande il vento; che lo spingeua in dietro; & era già rotta la maggior vela. I passaggieri cò i marinari tenendosi morti, si consessauano publicamente de peccati, chiedendo a Dio mercè: poscia ricordeuoli del miracolo di S. Ignatio prouato al canale di Bahama, surono intorno a quel Padre, ch'era il P. Francesco Fogueron; acciòche mergesse la Reliquia del Santo in mare. lo sece il P; accompagnandolo tutti con sospiri, e voti. Nè tardò il Santo a sauorirli: cessando subito il vento; abbonacciando il mare; tornando il Sole s.

6 Idem.

Su la mezza notte de 26. Febraro 1601. s'accele fuoco in vna casa di Calimara in Fiorenza; e perche facea sorte vento, crebbe in breue l'incendio; e si sparse d'vna in altra, fino a quella di Donato Francesco Galligai. Questi all'hora si diede a canarne le masseritie migliori, e la roba della bottega; indisalito su'l terrazzo per accorrere con acqua, e guastatori, vide, che d'intorno le fiamme alte da sette braccia sormontauano il suo tetto; e questo era coperto di carboni accesi, e difauille, che li pioueuano sopra, con venirgli anco le vampe sospinte dal vento impetuosamen-te incontro. Persoche stimando lo scampo impossibile; si buttò gi-nocchioni; e colle braccia in croce inuocò piangendo i SS. Ignatio, e Francesco Sauerio, con promettere, se gli guardauano la casa dal fuoco, di non offendere Dio mai più. În così dire gli furono inanzi nell'aria, due braccia lontani, amendue i Santi; e vdì sensibilmente dirsi da S. Ignatio queste parole: Và via, che sarai con. solato. Nel medesimo punto le siamme si abbassarono miracolosamente, ritirandosi fra le case, che ardeuano prima; e tosto si spensero tutte; non accendendosi pure vna scintilla in quella del diuoto, ch' era in mezzo dell'incendio?..

7 Biderm.

Nauigando l'anno sudetto all' Isole Filippine il Galeone S. Tomaso, dopo 62. giorni di mare scoperse terra; e su stimato il
Capo dello Spirito S. Ma vn improuila soltissima nebbia tolse di
veduta la terra; e impetuose correnti li secero dar volta con portarlo a chiudersi tra scogli, che da prora, e per amendue i lati lo
cingeuano: e senza spuntar mai di vscirne, il vento, e le correnti lo spingeuano anzi verso gli scogli con euidenza di presto rompersi. Gittate in tanto l'ancore, per sopraggiungere la notte;
all'albarinsorzando il vento, si tenne irremediabilmente perduto: e col cannone richiamò va battello spedito a' riconoscere ter-

ra, per valersene nel nausragio. S'era il giorno auanti discorso della santità d'Ignatio non ancora beatificato dalla Chiesa: perciò D. Antonio Maldonato de Ribera Generale del Galeone, diuotissimo del Santo, venne pensiero e per aiuto in quell'estremo; e per chiarire il merito del Santo presso a Dio, d'inuocarlo. Et a far manisesto, che da lui s'hauea la gratia, pregollo, che precisamente alle dieci del giorno (cioè due hore auanti mezzo dì) cambiasse il vento; si che potessero salui vscir dagli scogli, e prender porto. poscia vn Padre attaccò al timone vn imagine del Santo. Erano, quando il Generale inuocò S. Ignatio, le sei della mattina. India quattro hore il vento mutò tre quarte, ch'era: come diceuano i Nocchieri, nè più, nè meno di quelle, che bisognaua per cauarsi di quelle bocche senza inconerare altri scogli; che vscendo con qualunque akto vento non poseuano cansare. Così fatto vela, vscirono allegri, e sicuri, sino a porsi nel porto desiderato 8.

Fù preso da Turchi nel nauigare a Sicilia, il P. Natale Masucci della Compagnia: e poco dopo incontrata vna gran tempesta; pensando restarui morto, si raccomandò a S.Ignatio: e vdì subito vnachiara voce, che gli disse: Non dubitare; che non ti affogherai per questa borasca; ne andrai in paese di Turchi. Rimise la tempesta; & i Christiani verso l'Isola di Lampadosa s'impadronirono del vascello turchesco: restando il P. Masucci libero da Corsa-

ri, e dal naufragio.

: Procella sì fiera nelle spiaggie di Napoli assasì vn vecchio, e brano piloto, per nome Ippolito; che quegli, vinta l'arte, si tenne perduto. In raccomandarsi a Dio, gli venne in memoria S. Ignatio: e apprendendo essere in piacere al Signore di fargli pietà vnicamente per mezzo del Santo, si riuosse a lui come seppe il meglio. e nell'istesso tempo mansuefatto il mare, trouossi suor di trauaglio 10. Et hà fauorito in modo li viaggi di mare S.I. gnatio; & hà operato in quello tanti miracoli; che si conta fra principali auuocati de Nauiganti. Ne sa sicurtà il P. Angelo Armano Italiano, morto nelle Filippine; che in assaissimi pericoli di mare corsi ne tantissuoi viaggi campò sempre co'l fauor di S. Ignatio; la cui imagine visibile in alto esponeua contro i venti, e le manu der. rempeste \* 1

Accoppiamo al predetto altri due Italiani, ambi Maceratesi. Nel 1594 navigando nel mare della Morea il P. Giulio Mancinelli verso Algieri: dopo 4 giorni di vento contrario, e di mor-

8 Bartoki.

9 Ribaden,

tile agitatione; raccomandatosi a Nostra Donna, & a Santi della Compagnia, vide il Cielo aprirsi; e S. Ignatio, che tra molti de Suoi gloriosi confortaualo a star sicuro. & eccotranquillato 12 Annus dier, non meno il mare, ch'il petto di quanti erano sulla galera 12.

memor, 3 t, Inl.

Yn vascello, che portana nel 1605. il P. Giouanni Ferri, su sì malamente vrtato, e caricato da vn altra naue; che spezzata. l'antenna, si perdeua senz'altro: se non che gridò il Padre con voce alta, & imperiola: Nel nome della Santissima Trinità, e del nostro Beato Padre Ignatio, io ti comando; che ti discosti da noi, E quella naue, non ostante il furioso impeto suo, prontamente obedì, e diede in dietro 13.

13 ibid. ad 23. . Aug.

sept.

Ne mari dell'Indie Occidentali giunse tant'oltre il disgratiato impegno d'vn legno imprigionatosi tra scogli; ch'era incuitabile il naufragio. Il P. Diego Garzia, che v'andaua sopra; esortò gli altri passaggeri a supplicare per ciò S. Ignatio; per cui miraco-To; e non seppero come, si videro tratti d'ogni pericolo, e fuor

14 ibid. ad 17. degli scogli i 4

Ammalatosi nel 1609. vn P. Certosino in vn Villaggio della Catalogna, la doue facea viaggio; e ridotto a termini di morte, pregò l'hospite suo ad abbruciare alcune scritture, che gli con+ segnaua; poiche per degni rispetti conueniua così. Dopo il passaggio, e la sepoltura del Religioso, l'albergatore butto le scritture nel fuoco, che le arse tutte, da vna lettera in fuori; la quale il buon huomo spinse più volte nelle bragie, con tiraruele anco sopra; nè però quel foglio si consumaua. Stupito a tal noutà, cauò dal fuoco la carta; e trouandola illesa, l'aprì; e vide, ch' era vna lettera sottoscritta di mano di S. Ignatio...baciatala... dunque, serbolla con riuerenza; e se ne valse a salute degl'infermi, con prouame alla giornata miracolosi essetti, sopratutto 15 De Andra- nelle partorienti 15.

Angelo Lopez in Cosenza la sera precedente alla festa del Santo, per sodisfare alla sua diuotione, accese alle finestre della propria casa varj lumi; cantando con affettuoso giubilo in questo mentre: Vina il B. Ignatio; Viua il Loiela. Haucua egli posto intorno a lumi carte dipinte artificiosamente con l'imagine del Santo, sì per vaghezza, sì per guardarli dal vento. ma questo nel più bello soffiando gagliardo ne agitò le fiamme, dalle quali s'appiccò fuoco nelle sudette carte, onde schernendo indegnamente alcuni la pietà del diuoto, si diedero con riso, e dilegio a motteggiar lui, e forse il Santo. Esclamò all'hora tocco da giusto sde-

gna

gno il Lopez: Et io penso, essere il B. Ignatio si gran Santo, che saluar possa le sue imagini dalle siamme. Nè rimase ingannato: peroche il suoco, hauendo arsa d'ogni parte la carta, non toccò punto alcuna di quelle sigure del Santo 16.

16 Biderm.

Caminaua saltellando per un monte Isabella Guttierez fanciulla, e cadendo, precipitò a rompicollo in abisso spauentosamente prosondo. I Genitori suoi, che seguiuano adagio, videro, & esclamarono: S. Ignatio, aiutatela. Piangendola poi per morta, e stimandola in pezzi; la trouarono viua, e sana, con solo i segni de colpi dati: per testimonio del miracolo 17.

7 Andrad.

Presso a Cordoua nel 1610. vn Laico di certa Religione, veduto vn Coadiutore della Compagnia, lo bessò con parole oltraggiose a lui, alla Compagnia, & a S. Ignatio già beatissicato. Indi spogliatosi assarto ignudo, si gittò in vn canale di molino a nuotare: il che mentre saceua; & era brauissimo in questo; gli venne il Coadiutore auanti agli occhi di nuouo; e gli disse: Ob' hauessi quì il vostro Padre Ignatio! il vorrei sar bere tanto; che non baurebbe sete mai più. Queste surono le vitime parole di sua vita: perche immediatamente piombò al sondo, nè più si vide 18.

Giosesso di tre anni, siglio di Domenico Cortese, giucando in Munebrega con suoi vguali, cadde in vn pozzo prosondo. Come lo seppero i Suoi, addoloratissimi lo raccomandarono a S.Ignatio; dal quale sù sostentato sù la superficie dell'acqua. Scesi che surono a ricuperarlo; disse chiaramente il fanciullo: Cauatemi di qua. e lo trouarono senza lesione a sedere sopra vn sottil palo; doue il tenersi era impossibile 19.

19 Andrad.

Vn huomo di Plazza in Sicilia, vedendo annuuolarsi l'aria, e disporsi vn temporale strano, entrò in timore, che gli andasse amale il raccolto portato già sù l'ara; e sece voto per questo a S.lgnatio. Nè hauendo tardato a venire il mal tempo; e scaricandoss rouinosamente di quà, e di là, da ogni parte, con portar via i grani, e quanto trouaua; non cadde pur vna goccia d'acqua sù l'ara di quel cliente del Santo.

n Tancie

Nella vigilia di S Ignatio preparando Vincenzo Pagani Caualier Napolitano fuochi artificiati a gloria del suo Protettore, s' abbruciò a caso bruttamente vna mano. Il Santo però non sossirà di vedere in pena il suo diuoto: poiche accorrendo le Parenti, appressamo all'arsa mano vna Sottoscrittione di S. Ignatio: e cessò del tutto, e immantinente il dolore; benche habbia per altro i suoi periodi; e tosto sanò assatto ass.

21 Biderm.

Maria figliuola di Domenico Pardo, e di Maddalena Ximenez, era di due anni; quando caduta nel fuoco in Munebrega s'abbruciò il braccio stanco; e i nervi se le seccarono, e accorciarono in maniera; che no'l poteua muonere. Il P. Maestro F. Pietro de Villar Agostiniano l' vnse con olio della lampade di S. Ignatio; e subito cominciò a leuare il braccio. l'vnse la Madre; con dirle: Alza Figliuola il braccio: e al punto che l'alzaua, vdì la Madre vno crocciar d'ossa; e si allungò il braccio. l'vnse il terzo giorno; se price Benou. sempre con l'olio sudetto: e su intieramente sana \*\*.

Quel giorno, in cui s'espose nella Chiesa di Munebrega l'imagine del Santo, vditane il popolo vna predica in lode, si commosse non poco; e poiche la stagione correua troppo arida; e la campagna staua in necessità non ordinaria d'acqua, s'alzò un grido in chiesa di questa sorte: Glorioso Sant' Ignatio, impetrateci las pioggia; mentre sete si potente son Die. Stava screnistimo il Cielo; e pure ingombratosi di nuuole ad vn tratto, scaricò tal pioggia; che diedero i campi quell'anno pari al desiderio la ri-

Infestauano la Terra sopracitata, e'l distretto suo turbini, grandini, e saette; che danneggiauano assai, e desolauano il paele; con estere questa quasi festa dogn'anno. finche i Terrazzani alzatono in faccia della campagna vn imagine di S. Ignatio a somiglianza di quella, che colà fi venera nella chiesa; e la collocarono sopra. d'vna colonna. E cessò nell'auuenire quella calamità 24.

Madrade .

Appartiene a questo capo vn miracolo raro fatto iui, prouato, & apportato da più Scrittori. Quando tal volta è aecaduto man-car l'olio nelle lampadi, che si mantengono accese nella famosa Cappella di S. Ignatio: le medesime la inpadi si sono vedute ardere continuamente con l'acqua pura, e sola, ch' era in sondo a quelle; es Escobarco-s. niente meno che se ripiene fossero d'olio 25.

Tornando Maria Nateri da Loano nel 1618. dal visitar la Madonna del Carmine in Arassio Terra della riuiera di Genoua, tenne la via di marina; e non auuedendofi d'vna piena portatain quelpunto dal torrente Antognano v' entrò nel letto, senza vdite per lo fremito del mare le voci della Madre, che seguendola da lungi erasene accorta, e gridaua. Così le siù sopratosto la fiumara; per fuggir dalla quale mentre dà volte, cascò; e dal torrente venne rapita, e spinta in mare. Ciò vedendo la Madre inuocò la Madonna del Carmine; come pur fece la figliuola, quando la terza volta venne dal fon-

do a gaila. E a pena chiamatala, ne sentì l'aiuto: percioche si troud stesa sù l'acqua, con aperte le braccia; riuolta verso il Cie-lo; ecò i piè giunti strettamente insieme. nel qual sito galleggiando su'l mare, versò dalla bocca senz'alcuno sforzo tutta l'acqua, di che staua ripiena. Inuocaua fra tanto la Vergine; sì perche la piena del torrente ingroflando la portaua sempre più dentro mare; sì perche le pungeuano il cuore certe parole dette il giorno auanti per eccesso d'affetto più, che prosontione: parerle dinon essere amata dalla Vergine, quanto meritaua l'amor suo verso lei: e apprenden-dole all'hora troppo ardite, pensaua d'esserne castigata. E perche in aiuto ancora chiamaua quanti Santi le veniuano alla mente, sentì gran confidanza in S. Ignatio; non solo perche hauea nella Compagnia due fratelli; ma perche si ricordo vn sogno di 6. giorni auanti; doue parendole d'esser caduta in mare, n'era stata tratta, e rimella in terra da S. Ignatio comparsole con Nostra Donna del Carmine. il che se bene all'hora fù da lei stimato sogno; le mise però in cuore gran fiducia nel Santo: e così adesto il pregò con tali parole: O B. Ignatio salvatemi; poiche sapete, c'bò due fratelli mare) lesparue dagli occhi, e dalla mente il mare, la terra, e'i suo pericolo: e si vide circondata da bianca nuuola, che luminosissima giungeua sin al Cielo, eformaua vn teatro pieno d'Angeli, ritti in piedi, belli e risplendenti più del Sole, si che patiua in mirarli fisso; e fra questi due di riscontro, che teneuano in mano yna velle, quegli bianca, questi di color tanè; ch' era l'habito del Carmine da lei lungamente vestito per voto. Le parue poi sentirsi confortar gli occhi a guardar più alto, doue anco era più denlo il lume; onde vide assai lontano, con a pena distinguerla, vna bellissima Donna; dal cui seno vsciua vn fiume di splendori tanto viui, che non lasciauano vederle ben il volto. Inuocò dunque S.Ignatio; sperando, che le rinforzerebbe la vista per si bell' oggetto. E subito vide S. Ignatio sopra gli Angeli, colle braccia aperte, con volto acceso, & allegrissimo, che alquanto miratala calò verso lei; e tanto se le auuicinò, che discerneua benissimo i lineamenti della faccia. Osseruò all'hora, che Nostra Donna stesa il braccio, e'l dito verso di S. Ignatio, glielo accennana; e pareua dirle: lui esser quegli, ch'essa inuocaua; perciò a lui si iaccomandasse. Ma gridò ella per nuouo rimordimento di coscienza: O B. Ignatio perdonatemi : che bor mi sonniene d'haner parlato più polte come incredula della vostra santità; mentre riprendene il P.Gio: Bb 3

Autonio mio fratello per esserate in vua Religione; A cui fondatore non era canonizato. Al che ripigliò la Vergine: Hor velli, come egli è Santo; e come di tanti altri, c'hai innocato, egli so-lo è venuto a soccorrerti; e, sua mercè, un sarai salua. Salua, intendeua la Donna, dell'anima; e con questa fiducia di saluarsi per suo mezzo, lo pregaua molto. Et egli mirandola con sembiante gionialissimo, e sorridendo, l'empiua di consellatione Mentre però duraua quelta visione; che sù per hore quattro-ità circa; non hauea la dolente Madre cessato di correre colà intorno. chiamando chi venisse ad aiutar la figliuola: e le su proueduto de vn brauissimo nuotatore; che raccomandatosi alla Madonna, si buttò in acqua; e con pericolo, e stento; per essere grosso il mare; l'arriuò; e l'afferrò per vn braccio. e con ciò suani la visione; tornando ella in se; vedendo il suo pericolo; e inhorridendo al mirar colni da presso; di modo che in sentirsi prendere credette d' esser data a Demonij: tanto più che a pena l'altro l'asserrò; che amendue andarono sott'acqua: onde lasciolla questi; & essa. tornò a galla in positura di prima; e gridaua, raccomandandosi a Dio, a Maria, & a S. Iguatio, acciòche la togliessero dalle mani del Nemico. Ma il Nuotatore, vedendola state a fior d'acqua : cosa impossibile per natura; pensò sospingerla verso terra quali vna tauola; e gli riusci con tal facilità, e tanta velocità nel nuotare, che l'hebbe a nuouo miracolo. Fin dal principio che la Donna fù portata in mare, accorsero molti al sido, chi per aiutare, chi per veder l'esito, fra gli altri Pier Maria Torre da Albenga vide sopra la Donna vna gran luce; dentro cui stelle, o lucidissim perle, come pareuano: e imaginandoui miracolo, e che volesse Dio saluar colei, mentre non si annegaua, come douea subito; spedi due miglia lontano a Tomaso Moreno, ch'è il nuotatore di sopra. Poiche la Donna sù in terra, inginocchiatasi; e pregari li circostanti a fare il medesimo, ringratiò Nostra Signora, e S. Ignatio, da quali riconosceua la vita 36.

26 Bartoli.

Presso l'Isole Filippine, l'anno 1637. vn Indiano battezzato, misero auanzo di naustragio; visse nello stretto Ogroniano due giorni; con hauersi posta in bocca certa Reliquia di S. Ignatio, a cui
si voltò con tutto il cuore per aiuto. e l'hebbe sì pronto, e cortese; che, quasi paresse poco al Santo il camparlo da morte, volle fauorirlo in oltre con sua visibile presenza, e particolar dimostratione d'amore. Poiche deponendo il buon' Indiano dauanti a
Giudici questo miracolo, assermò con giuramento d'hauer con-

gli occhi veduto S. Ignatio; il qual comparsogli; e presolo per la Corona della Madonna, che portaua pendente al collo; hauealo senza pena, e con carezze condotto a saluamento in terra 27.

Nell' Irlanda vna diuota Matrona della Città di Corch, l'anno-1650. al vedere, ch'il Marito frenetico, dato di piglio ad vna sua sigliuola di tre anni, la buttò sì repentinamente suor della sinestra; ch'ella non potè accorrere in tempo, & impedire; gridò: S. Ignatio campate la mia figliuola: e ad vn tratto correndo per le scale a basso, la troud sulla strada senza moto, e colla testa sopra vn sasso; in cui battè, cadendo. Presala dunque per mortafra le braccia, la riportò di sopra: doue nel piangerla, e nel baciarla osseruò; ch'era viua, e sana, senza serita, o contusione. con solo vn piccolo bernoccolo in testa, doue toccò la botta: questa, mostrata che ad alcuni si sù, spari da se tantosto, e affatto 18.

28i Litt, annna..

Si segnalò il Santo in due Isole per incendi repressi nel 1653. Il primo acceso vigorosamente in Corsica nella Bastia, e sempre più senza ritegno dilatandosi, staua per assalire il Collegio, e la Chiesa: c'hà la Compagnia in quella Città: nè solo maneaua modo per trattenerlo, non che per ispegnerlo; ma era diuenuto, all'inferocir del vento, vie più impetuoso. I Padri, a questo abbandono d'ogni partito, posero la speranza nell'intercessione di S. Ignatio; e in lui trouarono l'unica disesa, quando sì alle porte, come alle finestre, affissero le sue imagini: e all'hora il fuoco, quasi da forza superiore cacciato, sù ad occhi veggenti risospinto indietro. S'edificò la sudetta Chiesa della Bastia (e s'hà dalle memorie di quel Collegio) con intentione di dedicarla in honor di S. Ignatio, tosto che fosse beatificato: come segui l'istesso anno 1609. E questa par veramente la prima Chiesa eretta sotto nome del Santo. Auuampò l'altro in Sicilia: e volaua irreparabilmente a diuorare il grano, e'l sostentamento del Collegio di Naro. Se non che interpose la sua potenza il Santo, all'implorar che nesse fece il soccorso l'humana confidenza: e su sì manisesto il miracolo; che quanti erano presenti ne diuennero publici testimoni<sup>3</sup>°.

Vicito di Barcellona il P. Michele Rodes con Francesco Rodes Nipote suo; che morì anch'egli nella Compagnia; viaggiaua. verso Girona; quando furono sopraggiunti da folta pioggia, e da più solta notte: onde rouandossi a mal partito, il P. Michele con affetto supplicò d'aiuro S. Ignatio. Er ecco esclamar tosto

Bb 4

Francesco al Zio: Vedete li tutte luminese il Padre Iguatie! e gli additana il luogo. Ma questi non vide il Santo: vide ben vna. gran luce; che loro andò auanti, facendo la scorta per due leghe di strada insino a Girona; oue poi disparue? ...

In Aspeitia la notte del giouedi Santo l'anno 1665. vna dinota, e numerola processione passaua su'l ponte, che chiamano d' Emparan; d'onde si scuopre la Torre di Loiola; e questa comparue agli occhi di tutti fiammeggiante sopra, e d'ogn'intorno di miracolofi lumi senza numero come lucidissime Stelle. D. Gionanni di Tesada Vescouo di Pamplona dopo l'esame di 28. testimoni giurati approuò questo miracolo: e salendo al secondo piano della Torre si vede dipinto, e con tali parole: Populus, qui ambulabas in tenebris, vidit lucem magnam 3 2.

32 Nais con

S'allagò, nè sò d'onde, il contado di Coimbra da quantità di Caualette; che gittatesi a furia sopra d'assai campagne faccheggiauano tutto: e poiche nulla gionaua per cacciarle, o in altra guila liberarsene; ricorsero d'accordo i paesani a S. Ignatio di Loiola con publica processione ad honor di lui; e con portarui vua sua Reliquia. e questa non si tosto su in faccia di quelle bestie; le quali haucano già diuorato la raccolta per metà; che alzasesi vnita: mente da terra, come vna sterminata nuuola tollero la luce del Sole; indi volando tutte, senza rimanerne, o vedersene vna mai più; con lasciare intatto il rimanente, andarono; e non s'-35 mage a intese mai doue 33.

#### CAPO XXXXL

Miracoli operati nella Grauidanza, e nel Parto delle Donne-

' Si manisella in ogni luogo, per anco nell' Indie, la gratia; c' hà S. Ignatio di concedere frutti di benedittione a padri finamente ne casi più disperati, le donne; vedendost per tutto così pronti, così palesi; e senza numero, come parlano gli Autopato in Francese si, li quotidiani suoi miracoli sopra ciò; che sono stampati libri di solo: La Diuo- questo argomento ": e Scrittori di grido han fatto nell'opere loro tione di S.Ignatione Repuend. 10. uilegiare in tal genere S. Ignatio? Conchiudendo , altri: Che per hauerlo electo Dio a condurre in porto l'anime 31 se gli diede-

OI

W('ler

ro anco in cura gl'infanti; affinche tratti dall' vniuersal naufragio co'l Battesimo li ponesse in via della Beatitudine. altri: C' ha- Maria specato uendo egli tanto amato la salute de sigliolini, senza risparmiar Mundipliseurs. fatica per inserir la cognition di Dio, e della dottrina di Christo nella tenera età, e alleuarla bene : giusta cosa era, che in. Cielo toccassea lui la gratia di custodir la vita de pargoletti, e di camparli da mali, e da pericoli. altri: Che doueuasi al zelo del Santo; mentre con aiutar per opera de Suoi a saluarsi qualsiuoglia età, e conditione d'huomini, e donne, restauano da souuenire i bambini, massimamente i non ancor'nati; li quali s'hà riserbato; accioche colla sua potente assistenza; e se sia bisogno, mana amminio co suoi miracoli, non siano esclusi dalla Chiesa, e giungano alla prima gratia. E di tali miracoli vanno piene le Historie, le Relationi, e Lettere annue della Compagnia; e protestano di lasciarne assaissimi, perche sono innumerabili.

Vittoria Delfina Moglie di Lorenzo Altieri, e Madre di Papa & profissospitato Clemente X, sù nel 1603. presto ad vn parto affalita da replicati m iniri nequit tramortimenti, e assami di cuore, con grandi vscite di sangue; quod in iuuanche la condustero a punto di morte. Chiamossi vn Padre della euram incubue-Compagnia per confessarla, & assisterle; da cui hebbe vn ima-rit; hane el dor gine di S. Ignatio, acciòche gli si raccomandasse, come sece, rependit Deus; ratificando ancora certo voto del Marito fatto con tal fine al Santo. E se bene gli sfinimenti, e le vscite del sangue sin a trenta li- veluti obstetris bre non cessauano; & ella si ridusse a non potere articolar parola, soueatsae discridi già liuida, fredda, moribonda; non petò il Confessore si smar- minibus subduri giamai, e diceua; il malemontar tant'oltre, per fare apparir tilimis experimeglio il miracolo. E appunto mentre i Padri di Roma per le antiche obligationi a Signori Altieri, raccomandauano al Santo l'-Inferma; questa senti le doglie del parto; cessarono le ambascie; crebbero le forze con mandar tosto la creatura morta: ma co'l capo inanzi a guisa de viui; e di notabile grandezza: rihauendoss di più da questo parto, non ostante sì gran perdita di sangue; assai prima, che da qualunque altro: e rimanendo ancor libera dalle ordinarie indispositioni, che ogn'altra volta la prendeuano dopo hauer partorito. Marsilio Cagnati, e Angelo Vittorij celebri Medici testimoniarono del miracolo. Et ella spese dipoi la vita, come hauuta dal Santo, in honor suo, passando in oratione ogni di molte hore al suo sepolero 5.

Nel 1598. in Maiorica Maria Moglie del Dottor Girolamo Berardi, con hauer quaturo dì, e quattro notti penato in parto, era dispe-

Prom.Belg. n.8.

4 Lenatarum in partu mulierum, numerns, nam dz tenerz ztatis minatim gratia vt educendis in lucem paruulis octur; & eductos cat: vt frequenmentisorbe www est deprehensu. RAYNANdo to.

\$.P45.134. Vedi Alfons. de Ouaile, Relat, del Rezno delChile.

disperata da Medici, e dalla Leuatrice; poiche staua colla creatura morta, e senza sorze da scaricarsene. Si ricorse a Santi; e portaronsi più Reliquie, anche vn Braccio di S. Leonardo riuerito colà. Ma riserbaua Dio a S. Ignatio questa gloria: peroche ricordata la protettione, ch' egli hà de parti pericolosi; la Donna se gli raccomandò; e procuratane dal Collegio de Padri vna Reliquia, se la pose con affetto su'l ventre. immantinenti la punsero i dolori: e poco dopo sece vna bambina morta; e fracida; e la partorì raddoppiata: il che porta seco gran pericolo. Di questo però, e delle pestisere qualità del cadauero tenuto in corpo, nè all' hora, nè poi sentì lesione s.

Patina quini Maddalena moglie di Pietro Suani per tre giorni dolori di parto crudissimi; & essendole portata una Sottoscrittione di S. Ignatio; all'innocarlo, benche stasse quasi morta, partori subito un figlinolo, c'hancua il capo fra le gambe; con restar

ella senza ossela: e'l bambino grosso, bello, e sano?..

Nell'istesso anno, e luogo voa Gentildonna consorte di Giorgio Surreda, penando già molti giorni per acerbissimi dolori di parto, senza potersi alleggerire; al solo tocco della Sottoscrittione di S. Ignatio si vide madre d'un sigliuolo viuo, e sano s. Vn' altra sposata con un Mercante per nome Saluatore; vicina più alla morte, che al parto; e data per ispedita, come destituta di sorze assatto; ricuperò animo, e vigore colla Sottoscrittione medesima; e partorì selicemente un siglio; che su chiamato Ignatio, come hauuto per gratia del Santo.

Operò quiui cose più stupende il Santo con Girolama Rebaza. Staua questa da più giorni preso a rendere l'anima per eccessiui dolori di parto, accompagnati da estrema debolezza, e continui ssinimenti, senza che giouato le hauessero molti rimedi. E posche dal non muouersi la creatura, e da qualche altro indicio, si conobbe, ch'era morta nel ventre; la importunarono a prendere un potente medicamento da mandarla suori; quantunque con altro graue pericolo della propria vita. Ripose finalmente la sua speranza in S. Ignatio; e alli 20. d'Ottobre del predetto anno fattaseno portar la Sottoscrittione; non andò un quarto d'hora che partori. E ciò, che sece gridar Miracolo; partorì un figlio maschio, viuo, e sano. El bambino per marauiglia maggiore haueua la bocca piena della medicina, che tre giornì auanti su presa dalla Madre. Gliela cauò la Raccoglitzice dalla bocca non senza pianto del pargoletto; e ridendo gli astanti per allegrezza.

so Biderm.

6 Biderm

7 Ribadem.

3 Idem.

In

In Roma nel 1599. Orinthia Casaligrauida; e spedita della vi-ta, per esserle addosso morta la creatura, e mancar di sorze da scaricarsene, pur la mando suori con facilità; e restò sana, con solo applicarle al ventre vna Sottoscrittione del Santo . Et in. Recanati Leocadia moglie di Pompeo Giorgi, gravida di noue mesi; e dopo esserle vscite venti libre di sangue, sutnuta, equasi priua di sentimento; con raccomandarsi a S. Ignatio, si ricuperò; rinuigorì; e ristette il sangue. Poco dopo affalendola i dolori di parto; nè potendo mandare il feto con sua grande ambascia, si consigliò di chiamar S. Ignatio; da cui su prontamente vdita, con cessarle ogni pena, con partorir senza dolore vn siglio morto, con rimaner sana e bene stante. E questa è la Leocadia, che nell'Ottobre del 1599. dopo 5. mesi di graue malathia, & hauer patito gran dolbri, e palpitation di cuore; al semplice toccare vn pezzolino di Veste del Santo su libera; e sana del tutto 13.

In Ebesperga di Bauiera per dolori di parto angosciò sì sorte due giorni, e due notti vna Donna, che al terzo di parat al Marito entraste in agonia: e dosente corse per consiglio; e per aiuto ad vn Padre della Compagnia. Questi ricordando i fauoti del Santo per ciò inginocchiossi a supplicarlo; e non hauendone Reliquia diede al Marito il Libro stampato delle Regole del medesimo Santo; accioche come cosa spettante a quegli l'applicasse alla Moglie con accertarla di consolatione. A quel tocco s'inuigeri la Donna: e indi a 3. hore mando un figlio maschio sauuolto come vn vouo: e vissero l'una, e l'altro . Somiglia nel modo al seguente, che auuenne in le Puy di Francia: Diedero i Medici per morta vna Donna grauida con incurabile flusso di sangue durato 3. mess. Vn Padre ito a confessarla esortolla di voltarsi al Santo; e le pose addosso la Vita del medesimo Santo; ch' il Marito haucua in casa: e nel tempo stesso quella scaricossi d'vna creatura morta, putrida, fetente; giurando i Medici per miracolo e ch'ella soprauiuesse a tal parto; e che subito risanasse, co-

Dopo il tormento di tre giornate per angustie di parto, sù tratta dalla morte imminente colla creatura la Madre insieme in Turocz, villaggio dell'Vngheria; l'anno 1594. con una tritola di Camiscia di S. Ignatio. Era colà in Missione vn Padre della Compagnia; eattualmente ainministraua il Sacramento della Penitene za, quando richielto d'aiuto a quella, ch' in vece di partorir moriua,

riua; le mando la detta Reliquia. e sì presto sù il miracolo, e sì compito; che in comparir quella sparirono le doglie: s'insusero le sorze, nacque il siglio, esultò sana la Madre; che vagha di moltiplicarsi l'allegrezza; e mostrarsi riconoscente al Santo, impose al fanciullino il di lui nome.

15 Biderman,

Ad una in Braga di Portogallo era nata la prole, non cessato il pericolo, mandando più giorni continuo sangue in tale quantità; che si temeua ogn' hora non seco mandasse l'anima: Se non che instillatole nella bocca un poco d'acqua, doue s'era intinto un filo della Veste del Santo, arrestò questa la corrente del sangue, zitenne la vita, restitui le forze. D'un altra su'i parto senza sentimenti, e agonizante aspettaua il Cerusico la morte per aprirla, e campar la creatura; in tanto le su posta sopra una Reliquia del Santo; e insieme vscì a luce yn figlio, che battezzossi; e la Madre vsci da ogni male, fatta vigorosa; come se fosse resuscitata. Nel 1609. stando in Lione moribonda nel parto vna Femina, orò il Matito in talmodo; Caro S. Ignatio, s'è vero quello si dice; che sause potete con Dio, liberate questa Donne. In dir egli così la Moglie seceyna creatura viua, e stette bene. L'anno stesso in. Fiandra la Consorte di Francesco Boria, c'hauca partorito più volte, ma sempre con pene atrodi, fuor di tempo, e figli morti, promise al Santo d'imporne il nome alla creatura, senascesse viva : partorì al nono mese con facilità vn maschio viuo; e nominollo Ignatio 1,

16 Lancie,

Mentre in Tenerifa, isola delle Canarie, faccuasi del 1631, sesta per S. Ignatio, per dolori di parto agonizaua non lungi dalla
Terra vna buona (ontadina; e sentendo sonare ad allegrezza, nè
santo della sesta, in questo mio pericolo; con prouare in ripetere
riò sollieuo; ma non si liberaua. Entrò fra tanto vn parente a visitarla; e le diede parte della solennità da se veduta in honor del
Santo. il che inteso, esclamò ella con maggior confidanza: s.
Ignatio, s, Ignatio habbiate pietà di me. All'vicir di bocca della
Donna queste parole, vicì dal suo ventre sagionato vn frutto maschio; e su nominato Ignatio '?,

In Silos, Borgho dell'Isola predetta, l'anno stesso, alli 2. d'Agosto, giaceua moribonda vna Donna: la quale dopo hauer partorito yna creatura morta; ne riteneua yn altra gemella nell' vtero attrauersata senza possibilità di liberarsene a verun patto;

il che metteua tutta la casa in pianto. Seppelo vn diuoto Signore,

gnore, che passaua di là; e mosso a compassione diede all'inconsolabile Marito vn imagine di S. Ignatio, c' hauea seco; indi su alla Chiesa perche si celebrasse ad honor del Santo. Il recare alla Moribonda l'imagine sù portare a lei la vita; e al parto la vita, e la luce: poiche nel punto di toccar, & inuocare il Santo, ella su sana, e gagliarda; e balzò in terra vn bel figlio maschio, l'Isaac,

e'l giubilo della sua famiglia 28.

Eccessive dogsie di parto stracciarono per quattro giorni l'anno sudetto nell'Isola Palma vna Signora; e sendole raccontati li miracoli di S. Ignatio sparse da Padri venuti colà in Missione, mandò loro a chiederne un imagine; con riportare una medaglia, in cui da vn lato era l'impronta del Santo. Questa rinerentemente bació ella, e si pose: addosso; con ricenerne subito ristoro, ma non quanto desideraua: onde inuito di nuouo chi ragguagliasse i Padri del suo stato: e data da questi vn imagine in carta del medesimo Santo; come l'hebbe in mano la Donna, hebbe in mano la gratia, trouandoss di fatto lieta, fana, e madre d' un bel sigliuolo. Fù comune opinione hauersi differito il beneficio all'atrino dell'imagine, aeciòche s'intendelle, che doueuast attribuire il miracolo a S. Ignatio solo; e non all'altro Santo, la cui effigie staua pur nella medaglia 19.

Dopo hauer partorito di fresco in Moros, Terra nel Regno d'-Aragona, vna Donna; fù assalita da sì strani dolori, & accidenti, che la posero all'estremo; e però dati le surono con ogni celerità i Sacramenti. Ella sentendoss movire senza rimedio, chiamò di suore S. Ignatio, con voto di visitar l'imagine sua, se la sanava. Cosa di stupore! Non hauca ben suor di bocca l'vltime fillabe della sua preghiera; quando godeua già la gratia: peroche si troud in quel punto sana del tutto; con trasecolarsi gli astanti, e'l Medico; che la videro passare in vn momento dall'articolo di morte a vigor fiorito di sanità " . Effetto somigliante pro- 20 Lineraliana uò in Bredà vna moribonda per gli stessi dolori, che l'haueano 1650. martoriata cinque giorni. All'invocar S. Ignatio, come le fil·lugi gerito, hebbe lieta il parto; e rimale robulta, e franca, quasi nulla patito hauesse 21.

Maritossi giouanetta vna Contadina di Spagna; e concependo, non per ciò condusse mai a capo in più anni alcuna gravidanza: del che mentre si lagnatia, le su data una medaglia di S. Ignatio. E da che portò questa, & inuocò il Santo (e lo seee poi di continuo), le riused schiertogni parto. Ad via sua sigliuola sposita,

1 28 Idem.

19 Idem.

Si Bid,

e do-

excellencias de

\* 6 6%

\* ibid.

\* ibid.

22 Annus dier.

23 ibid.

24 Fullgatti nulla Vita:

\* Franc. Garcia e dolente per lo stessa infortunio, ella consigliò la diuotione del Episone de las Santo: e su moleiplicata la samiglia, e l'allegrezza \*. Staua in S.Igna.num.22. Antiguera ma'amente viua vna Signora per tener nel ventre morta già dicisette giorni la creatura: bastò applicarle vna medaglia di S. Ignatio a liberarla\*. Dauasi per morta cert' altra in Fregenal dall'hauer cominciato a mandare il parto in talguisa, che per la dispositione delle braccia era impossibile naturalmente il nascere intero: ma non si tosto su presente vna Reliquia del Santo; chedi presente su nato il figliuolo; a cui si diè nome Ignatio \*. In Vncastiglio villa d'Aragona sichiamò il Curato per dar li Sacramenti a chi non partoriua, e moriua; e s'aunisò il Chirurgo a star pronto, morta che quella sosse, per aprir l' vtero a trarne viua. la prole: in tanto corse non so chi alla Chiesa; e staccata dal pulpito vn imagine di S. Ignatio affissa iui da PP. venuti per la Missione, posela sopra la Donna; che all'hora, e con facilità partorì vn maschio. Perloche piacque a Genitori sortunare il Figliuolo col nome del Santo; & aquesti eriggere vu altare nella Chiesa di S. Martino parochiale di detta villa \*-

Data da Medici per morta vn altra impotente a partorire in Landsperga nel 1606, parue dinersamente a S. Ignatio; il quale inuocato da lei se le sece vedere, con prometterle di sua bocea e vita, e parto, e sanità. la seguente mattina troud auuerata la parola del Santo; e se tutta contenta 22. Con sommossa del P. Guglielmo Leueschi in Napoli vna Signora si votò a S. Ignatio per hauerlo propitio nel parto; di cui staua in grande apprensione. Poco auanti al partorire, apparendole il Santo, disse: sià di buan euore,o Figlia; la cara Compagnia di Giesù sà oratione per te. Contro al giudicio de Medici; non hauendo in ventidue anni hauuto mai figliuoli, rese felicemente vn maschio; a cui pose nome Ignatio "3. E'l P. Bernardino Realini pregato d'impetrare a bambini lunga vita, insegnaua l'impor loro a tal fine il nome del Santo \*4.

Diego Lopez de Tabera Curato di Bacon nelle Filippine andaua per ministrar li Sacramenti a Maria Dimaytan; che soccombendo alle ambascie del parto moriua. Inteselo vn Amico suo, in cui s'incontrò; e gli diede vna stampa del Santo, come vnico per casi tali; accioche glie l'applicasse. Così sece il Curato; che trouatala senza fentimenti: ; nè potendo trarneparola, o segno per l'alsolutione, le pose l'imagine addosso: e Maria subito rinuenne.; es De artesie, pastorit un maschiochiamato poi Ignatio; esanò tosto ; ...

... Si dispéraux la vitand'una Donna gravida in Olmuz l'anno 165 1.

Sgra

Sgrauossi përò francamente di due gemelli, fatto c'hebbe voto a S. Ignatio di comunicarsi ogn'anno per la sua festa, e digiunarne la vigilia. Era vicina la detta solennità; & ignorandolo essa, l'haurebbe trascorsa, e mancato di sodisfare; se non che comparendo in sogno la notte precedente il Santo, l'ammonì della vigilia, e della festa, con ricordarle l'obligazione . In proposito di 25 leiu. ann. questo voto, e della rammentatane osseruanza; dichiarò Dio, 4651. quanto stimi li voti, che si fanno a S. Ignatio; e come punisca chi li trascura. Il caso è raccontato dal P. Alfonso di Andrada 37. In 37 Nel 116. del-Billel, Terra del Vescouato di Segouia, Gio: Francesco Ruiz, e la veneratione Francesca Sancia sua consorte, nel 1623. secero voto a S. Ignatio di eve. lib. 4. e. 13. visitar l'imagine sua di Munebrega; e farui dire certe Messe: ma per affari di casa differendone l'adempimento da vna stagione all' altra, s'arriuò al 1627. e morì la moglie con gran sentimento di non hauer eleguito il voto. Pochi giorni appresso venne ad auuertire il Marito delle atroci pene, che patiua; e stimolarlo per esecutione della comune promessa. Gli apparue in vari luoghi, sotto diuerse forme, di luce, di fanciulla, di donna; e le visioni, e gli strepiti di quella casa erano per la Terra notorij, benche senza profitto; così rimaneuane il pouer huomo stordito, non bedando a quanto ella diceua; e n'andana come spiritato. Durossi a tal modo 7. anni sino al 1634. nel qual tempo presso al Romitorio di S. Rocco; sotto la propria forma, & habito, che costumaua in vita, si lasciò vedere a Martia Diego suo già paesano, o conoscente, con dargli paste del suo tormento: e della cagione; pregandolo di sollecitare il Marito a sodisfare al voto. Il Ruiz sece subito il pellegrinaggio al Santo; e fi celebrarono le Messe. Nè apparue più la Defonta; o s'udì strepito in quella casa.

Trattandosi di voto a S. Ignatio non osseruato reca spauento l'accaduto per occasione di Parto; ch'è soggetto di questo Capos Fatta gravida in Guadiana vna Donna di mala vita, come giunse al partorire si troud in termine di perdere la vita eterna; e la temporale; onde chiamata vna miracolosa santo, se mi cauare da questo pericolo, vi prometto vinere castamente: se no'l manterrò sfate, che sia gravida; e che crepi colla creatura in corpa. e all'hora partori selicemente. Masicando posialla promessa troudssi come prima, e nel pericolo di sopra; e mandò per l'Imagine del Santo, ma in entrando questa nella stanza, scoppiò la sciagurata con terror.

degli astanti, e di quanti lo seppero 38.

28 Relationi antentiche de Miracoli di Gadiana

Vn

Vn curiolo caso dia fine al Capo. Trouzndosi pur in Guadiana D. Giouanna de Lugo a rischio di morte per tenere attrauersata la creatura, s'obligò, se nascesse viua, di chiamarla co'l nome di S. Ignatio: e recata la sudetta imagine del Santo, apena toccolla, che senza sua pena da se vide fiorito vn maschio. Voleua il Marito per hauer così disposto verso di S. Giolesso imporgli quel nome: allegaua la Gentildonna il doppio suo debito con S.Ignatio, di gratitudine, come liberata da morte; di giustitia per l'obligatione fatta: in fine conuennero di cauare il nome del Santo a sorte; onde scritti li 2. nomi, per dodeci voke che si trasse la poliza, sempre vscì S. Ignatio. e poiche i Seruitori testimoni dell'auuenuto a Patroni fecero per loro trastullo anch' essi la pro-

Garcia nella ua, nonsorti mai se non S. Ignatio. 2.9. Vita.

## A P O XXXXII.

# Miracoli seguiti per le Imagini di S, Iguatio. time to be till a little of the

TL Martirologio di Spagna facendo memoria della Traslatione del nostro Santo, e delle innumerabili gratie, che al sepolcto suo si riportano, dopo hauer detto: ita ve ad eine enveniume Deus G. M. eins meritis intercedentibus innumera agrotantibus conferet beneficia, soggiugne de Miracoli sopra tutte affatto sorti d'infermità operati colle imagini di lui: adeo vt tantum eins saciei \* ramajus in effigies omnes prorsus mornos depullere visa sit \*. Nè petche, por-Martyrol. Histando così l'occasione, assaudi questi s'incontrino e ne passati aconom. com. c. capi, e ne seguenti, dourà essere discaro a chi legge hauerne qui raccolti altri molti, e nondimeno rari.

**P**ag 163.

· Il Licentiato D. Rocco de Villar Canonico di Calataiud Città d'Aragona, e fratello di D. Michele di Villan Reggonte del Comsiglio supremo di quel Regno, faceua dipingere le imagini de Fondatori delle Religioni: quando su'l finir dell'opera capitò a vederle, come sogliono i chriosi forestieri, un Pellegrine; emirato il tutto, disse al Canonico, & al Pittore: Mancaruene vno, e ben huomo santissimo; e nominò loro S. Ignatio non beatificato a queidi. E perche desiderò il Canonico saperne le fattezze, per accoppiarlo agli altri; glicle descrisse il Pellegrino, esibendosi anco di abbozzarlo; e senza perder tempo cominciò a delinear l'effigie. Venuto fratanto il mezzo di si portarono a pranso il Canonico, e'l Pittore; con lasciar l'altro su'l lauoro; doue, mandandoss

per

per vn seruente indi a poco ad inuitarlo, non sù trouato. dopo desinare tornando videro la figura di S. Ignatio compita; senza comparir più, o sapersi del Pellegrino; stimato con ragione vn Angelo: come a lungo si proua nell'Historia di quest'Imagine 1. 1 stampata in Non è che di mezzo corpo; co'l capo scoperto, ma cinto di rag. Madrid, nel gi; hà gli occhi grandi, e viuaci; che mirano chi li mira; la fac- son de Andracia modesta, e maestosissima; nella sinistra tiene un teschio di da Fedi ancora morto, a cui accenna colla diritta mano. Poiche nondimeno co-rapag. 418. De minciò a far miracoli, muta spesse volte sembiante, hora più a- Europal-Legg. mabile, hora seuero, tal volta fosco, e tal risplendente sino ad abbagliar chi la guarda: e dal così cambiar colori, e sembianza è proceduto il non essere mai riuscito a tanti braui pittori farne copia in tutto somigliante. Questa con l'altre sudette su mandata dal Canonico alla celebre Terra di Munebrega sua patria in Aragona; e furono riposte in Sacrestia della Chiesa Parochiale con più ritratti di Cardinali, Arciuescoui, Vescoui, Gran Maestri di Rhodi, Presidenti del Regno. & altre persone insigni vscite da quella Terra. E già da 16. anni staua quiui dimenticata, finche nel 1623. hauendoui predicato la quaresima il P. Valerio Piquer della Compagnia; e distribuite assai medaglie di S.Ignatio; al venirne tutto di richiesto, e non hauerne più; pensò di sodisfare alla comun diuotione con trasserire in Chiesa la presata Imagine, dauanti a cui si potesse orar, e dir Messa; come segui colle debite licenze alli 17. Aprile, seconda festa di Pasqua, finito il vespro, molto solennemente tra lumi, e canti, con tutto il popolo in processione; collocandola sopra vu altare nella cappella di San Biagio.

Al venerdi seguente, stando, & essendo stata sempre in luogo, de salciutto questa Imagine, sudò per ispatio di 4. hore vn liquore, che nè ben era, quantunque assomigliasse, acqua, nè ben olio; nè scorreua, ma si allargaua; & asciugato vsciua di nuouo; e se ne inzupparono due lenzuoli. Vn akro venerdì per due hore su- 3 alli 5.3662-dò il liquor medesimo. Di che surono assaissimi li testimonj; de 200. quali vno il P. Maestro F. Pietro de Villar Agostiniano, che ne bagnò due saccioletti. Vero è, che dal giorno in cui si collocò la S. Imagine, cominciarono i miracoli. Poiche fatta dopo la processione vna predica dal P. Piquer in lode del Santo, sentendo mouersi a confidanza Maria Gascon d'anni 50. storpia d'vna gamba in modo; che oltre al zoppicare sconcio, dar non poteua vn passo senza l'aiuto altrui; promise al Santo; se le facea la gratia, di publicarla subito. esti fatta: perche in quel punto se le snodò il picde

Rampale, &c.

piede, se le allungarono i nerui della gamba; e gridando Mira colo, corse alla Cappella del Santo; stupendo il popolo, che la

4 Nell'Hift.del P. Andrada, & conosceua storpiata, e la vedeua sana 4. in più relationi

Era iui Maria Parenti moglie d'Alfonso Buesso, co'l braccio E son liste stanco assiderato, e mosto, senza speranza in aiuti humani, co qualiera peggiorata. E mentre promette anch ella di notificare il miracolo; sente crocelat l'ossa dal braccio; è rinuigorire; le maneggia, e troua sanissmo. Nel giorno stesso Maria Santijus cieca quasi del tutto senza poter discernere cos alcuna, s'obliga d'vna Messa in honor del Santo se le dona la vista; quando sia meglio per lei. E dandole all'hora vna girauolta gli occhi, rimane colla vista perfettissima,

Pasquale Capraró da 6. anni storpio de piedi, e d'vn braccios soggetto di più al mal caduco; accattato vn giulio, il diede per limosina d'vna Messa; che vdì auanti al Santo: al finir la Messa finirono i mali tutti, & eccolo sano. Anna Delgado da Cerbera, sorda, e scema, condotta dal Marito a Munebrega ricupera il senno; e con l'olio della lampade; ch'arde auanti al Santo, acquista l'vdito. Michel de Lua da Ariza, escluso dalla Compagnia lungamente dimandata per una scabiosa rogna di 3. anni, toccandosi con l'olio sudetto del Santo, consegui ambe le gratie, guarendo, & entrando nella Compagnia, doue morì santamente. Con l'olio medesimo parlo speditamente Pietro Garzia da Tortuera, d'anni 74. che per paralissa era impedito di lingua, senza potere prononciar parola. Fù pur liberato da penosa paralisia Matteo Pola cittadino di Ateca. Et Agnese Lauagheri moglie di Martino Huerta da Nutualos cieca del tutto guadagno la vista; e guarì d'vn canchero in vn labro. Giouanni del Barrio con 3. coste roxte per vn archibugiata, e colle gambe aride. Maria de Garate colle gambe immobili, e con aride le braccia per certo morso veleno-To. Marito, e Moglie da S. Sebastiano di Biscaglia, dopo li Medici per 5. anni prouati; è visitati li Santuari della Spagna, trouaronola sanità in Munchrega; doue futtisi condurre si vnsero con l'olio del Santo (così guarirono i sopradetti) e sani, e a piedi tornarono alla patria.

D. Giouanni della Fuente da Barcellona, paroco della Madonna del pino, dopo 15. mesi d'inutile cura per vna gamba spezzata; e Domenico da Monte da Iaspe con gamba rottagli da vua ruota di carro, ambi sanarono facendo la Nouena del Santo. Maria di Monreale da Raela più mesi hauea portato con accibissimi

dolori,

dolori, e senza prò da rimedi va braccio slogato per caduta; quando a persuasione d'una sua vicina prononciò a pena quel beato nome di S. Ignatio di Munebrega per inuocarlo; che da se tornò a suo debito sico il braccio, e su sanza e Va poco più costò il guarire a Pietro Liopez da Fuentes 5: anni tormentato per un braccio mosso di suogo; poiche solamente al visitar la seconda volta il Santo, e ungersicon l'olio suo, porè gridar Minesolo, l' Non così de Maria Perez liberata da mortale asma di 5. anni al primo presen-

tarsi nella cappella del Santo-

Zoppicaua vn Religioso di S. Francesco del Conuento di Calataiud'; cercò il rimedio in Munebrega da Sant'Ignatio, verso doue s'inniò pian piano. Ma non hauca fatto vn miglio, e con lommo. trauaglio : che diffidato d'andare vn. passo auanti si pose a ser dere, con recitare il matutino del Santo ad bonor suo. Nel qualmentre su riempito di vigor, e di siducia; onde ripigliata la via, quanto più camminaua, sentiua di star meglio; e si trouò affatto libero come giunse al Santo. Vn Francese detto Martiale, vicino a morire per disenteria in Saragozza, promise portare vir cereo al Santo in Munebrega. in questo si addormentò e allo suegharsi staua benissimo. Vna Fanciulla d'otto anni era combattuta due, e tre volte il giorno da certe ambascie mortali sì vehementi, che la toglieuano di se; nè trouauasi rimedio. Filippo Rodrigo suo padre da Mores promise a S.Ignatio di condur la Figlia, e seco una somma d'olio per la lampade in-Munebrega, se la sanaua: e'l Santo senza dimora lo consolò.

Maria Langa da Mancones presso Daroca, ridotta per sebre all'estremo, e presi li Sacramenti, cadde in un deliquio di sette hore. Seppelo un Paesano; e portò un poco d'olio; c' hauea in casa, della lampade di S.Ignatio; e orando i circostanti, aprì per sorza la bocca della moribonda, e ve n'instillò una goccia. Quella subito alzò gli occhi, come se sosse risuscitata; e chiamando S.Ignatio disse d'hauerlo visto; e ch' era venuto a darle vita, e salute. Onde trouandossi già sana, si sece all'hora da suoi Genitori condurre a Munebrega. In pari stato, cioè in punto di morire staua Brigida Paslamante; poiche oltre un stemmone sotto il segato insuperabile ad ogni arte, patiua da 3. settimane ritentione d'orina. In una goccia dell'Olio sudetto s'annegò la morte; si smarrì l'una, el'altra infermità. Un fanciullo d'un anno, e mezzo, siglio del Mareseial Gil, e di Giouanna Mugnos da Calataiud, era graucmente infermo; e di più con rottura. lo condustero i Suoi a Munebrega; & inso-

Cc

lo presentario alia cappella del Santo; siruppe da se la legatura, che portaua, e sù veduta cadere in terra; & egli sù sano d'ogni male. Fece il P. Frà Matteo Malueda Capuccino da Madrid vn pel-

legrinaggio a Munebrega: come hauea promesso a Sant' Ignatio, se da mal di cuore liberaua vna sua Cugina incurabile. Nè così tosto l'hebbe detto, che il Santo l'hebbe fatto. Celerità somigliante ne fauori del Santo prouò in Arcos di Castiglia vn Huomo diuoto, & honorato: a cui douendoss tagliare vn braccio incancherito, accioche non infettasse il rimanente del corpo; venuti nel giorno all'operatione prefisso i Medici, e li Chirurghi cò serri loro; inorridissi l'insermo, con rivolgersi a S.Ignatio promettendo visitar lo in Munebrega. E scoperto il braccio; eccolo con istupor di tuttipersettamente sano. Michel Hernando natiuo di Munebrega, ridotto per disaftri ad angustie di non hauere come sostentar 4. sigliuoli, andò per aiuto al Santo. Nel tempo Resso Giouanna sua stglia in casa per la fame diede queste voci: Glorioso S.Ignotio, che sutti pronedete, e fauorite; perche noi pure non confolate, dando a nostro padre danari da comprarci del pane? Ciò detto, sisentì mella mano quantità di moneta basteuole per vn pezzo al mantenimento di quella famiglia. Guastatasi a Domenico Torralua vna cantina di vino in Munebrega; Isabella sua moglie addoloratissima confidò, che S. Ignatio; il qual guariua le malathie incurabili, sanerebbe anco il suo vino; ch'era tutto il suo hauere. Implorato dunque il Santo, infuse in ogni botte alcuna goccia d'oliodella sudetta lampade; con che migliorato subito il vino, riempt d'allegrezza, e di guadagno quella cafa.

lo Bonna Luisa Maria de Padiglia, Manrique, & Acugna (Moglie di D. Antonio Ximenez de Vrria, Conte di Aranda, Grande de di Spagna) attesto, e faccio sede: come sendomi trouata in une di questi anni passati per lo spatio d'otto mesi con tre infermità grani; el'erano verti suenimenti; li quali mi teneuano lungo tempo prima de sensi: un eccessino dolor di capo: & una fame vitiosa, e sanima, e che ssorzanami a mangiar quanto mi unocena; e se mi tratteneno, uni sentino venir meno: E banendo ie con indicio evidenti satto como secre da persone intendenti; questi esser esfetti di satture operate da una Moresca. Il Conte mio Signore, veggendomi così travagliata, pensò di raccomandarmi al S. Patriarca Ignatio: promettendo, che al quarir mio visiteressimo insieme la sua Sacra Imagine in Manuelvega. E intunto spedi colà persona; che seca dir cense Messe. Comendere alcune torcie nella santa sua Cappella. E da quella natto, che il.

Conic

Conte ordinò così; non solo non bò patito più in dieci anni, che sono passati, simili suenimenti; ma nè meno li dolori di testa; nè quelle salse appetenze, che tanto mi cruciauano. Perloche riconoscendo io questa marauiglia, e sauore del Glorioso S. Ignatio; consessando la negligenza mia in hauer differito sin hora il sar questa dichiaratione; adesso per gloria di Dio, e di questo Santo, testisico il tatto colla mia depositione; la qual giuro, acciòche detta verità rimanga più qualificata. Questo è il racconto giurato; che per mano di Notaro diede la Contessa sottoscritto di proprio pugno. Va somigliante ne diede il Conte, visitarono in persona con tutta la Casa, e samiglia la S. Imagine, con farui va a No-

uena, e lasciarui ricchi presenti.

Essendo nel 1632. capitato in Catalogna (quando il Conte Duca d'Oliuares v'accompagnò Filippo IV. Rè di Spagna) il P. Ferdinando de Salazar della Compagnia, huomo di gran bontà, e dottrina, e del Sopremo Consiglio dell'Inquisitione, imaginandolo alcuni consigliero di certe publiche risorme; che loro nonpiaceuano; benche in fatti non v'hauesse parte; industero con da-nari vno a volerlo tor di vita. Per quanto però il Malandrino l'-appostasse, non gli venne mai fatto: sinche ritornando il Padre in Castiglia; e inteso, ch'era diuertito a Munebrega; v'andò risoluto di trucidarlo anco sù l'altare. Vi giunse mentre il Padre appunto celebraua dauanti l'Angelica Imagine di S. Ignatio; della quale senti la potenza subito, con tremar tutto da capo a piedi; e alzando lo sguardo, la vide sdegnosa, e con occhi minacciosi per modo, che smarrì, massimamente quando gli parue vdirne voci tali: Traditore! che vuoi tu fare ? ad vu figlio, che tanto amo, cerchi tu leuar la vita? Desisti; che ti costerà caro. S'accorsero i circostanti del cangiamento nella S. Imagine, con aquedersi anco tosto di colui sbigottito; e fattolo sapere al Licentiato D. Lorenzo Lopez Cappellano perpetuo del Santo; per cui diuotione hauea preso quell'vssicio; non gli sù possibile trar parola dalla bocca di colui, ch'era come suor di se; nè leuaua gli occhi dall'Imagine. per la qual cosa il buon Sacerdote, condottolo a sedere s' vn banco della Cappella, esortaualo a considar nel Santo; sinche cominciò a compungersi, e piangendo, il suo fallo chiederne perdono a Dio, & al Santo; il qual di nuouo mutò sembiante con apparir sereno, e amabile. Da ciò rihauutosi l'Asssino, raccontò il sacrilego disegno al Cappellano; da cui persuaso d'andare a PP. della Compagnia in Calataiud, e conconsessarsi ; lo sece co'l P. Girolamo Garzia Rettore, pregandolo a publicare il caso per gloria del Santo, e credito del P. Salazar.

Bernarda Benedid, di 32. anni, moglie di Filippo Gomez, amendue di Munebrega, portaua da otto anni vn vicere in vn braccio, i polmonifracidi, vna piaga in petto, gittaua dalla bocca marcia, e sangue per vn flemmone nello stomaco; doue pronaua dolori crudelissimi: e già corteua il sesto anno, da che non poteua ritener nè medicamento, nê cibo; esforzandosi di farlo, mandaualo per le narici; la prendeuano spesso abbandonamenti, e sincopi; non poteua muouersi, nè soffrire, ch' altri la mouesse, o toccasse. Vn Figliuol suo le conto i miracoli dell' Imagine di S. Ignatio esposta di fresco, pregandola piangendo a raccomandaruisi. A tanto pur la confortò il P. Piquer: che sopraggiun. to le pose addosso vna Reliquia del Santo; promettendo il Marito vna Nouena, cioè di sar dire per 9. giorni, & vdire al suo altare la Messa. Raccomandossi ella quanto seppe al Santo; e subito la prese uno sfinimento, & un gran sudore; dopo che rinuenta. grido: lo sono in sutto suna. Mi lascino andare a riverite il Santo. Leuossi di letto dase; andò a render gratie nella Cappella del Santo; e tutto senza nulla risentirsi, e con tali forze; come non hauesse mai hauuto male. Rimase la Donna così grata verso di Sant Ignatio; che per l'auanti furono sue delicie orar nella detta cappella, e corteggiarlo; e dedicò la propria casa per hospitio de Religiosi della Compagnia, e la sua persona, e facoltà per sostentargli, e seruirli; con crescere tanto in lei questa diuotione, che meritò dal Santo molte mercedì, e apparitioni. Cadde vna volta, e si sece vna serita nella gamba; che disprezzata some piccola dana co'l tempo in cancrena; e volendo il Marito ehiamar Medici; ricusò ella con dire: C'hanea medico, e chirurgo in S.Ignatio suo Padre (così lo sopranominana) il qual curata l'haurebbe. Come fu; mentre inuocando il Santo in sua cappella ; e intinto vn panno lino nella lampade, l'applicò alla piaga; e questa suani. Portaua ella, per approfittarsi de libri dinoti, desiderio di saper leggere; al che non s'era mai applicata: e persuadendossi, ch'il S. suo Padre potrebbe insegnatie facilmente, sichieselo più volte della gratia; nè desistendo vdi vna voce distinta, che le disse : Apri questo libro ; e leggi. le staua vn libro a canto: lo prese; l'aprì; e lesselo con tale spéditezza; quanto se vi fosse stata spertissima; e seguitò poi sempre con. luo

suo piacer, e siutto. Co'l tempo le venne voglia di veder nella Compagnia vn suo figliuolo, per nome Filippo (& è quegli, di cui sopra) ch'era passato a studiar' in Calataiud Gramatica sotto i Padri. Et apparendole il Santo, lo pregò a farle dopo tante gratie ancor questa da se vnicamente bramata, di riceuere suo figlio nella Compagnia. lo riceuerd, come chiedi, le disse il Santo: ma ti fo sapere; che ti costerd ciò gran trauagli, per tanto mira quel, che dimandi. Costi quanto vuole, replicò la Madre; che troppo stimo vn sauor tale. All'hora il Santo: Sia così, Filippo entrerà nella Compagnia; e tuo Marito n'haurà sì fatto sentimento. che piangerai un pezzo. Frà non molto s'ammalò Filippo in Calataiud; equi cominciarono le pene della Madre, permettendolo il Santo; acciòche co'l merito della patienza comprasse la gemma della Religione al Figliuolo: a cui comparendo tutto gioia, e luce Sant Ignatio, dislegli: Di questa infermità doue ui morite; me per le pregbiere di tua Madre t'hò impetrato dal Signore alcuni anni di vita da spendere santamente in Religione. Annerti d'essere grato a Dio; e far quello ti dico. Con che lasciollo consolatissimo nell'animo, e migliorato nel corpo. Vscito dunque in breue di letto fù di volo al collegio, per estere ammesso: ma crouò ripugnanza ne Padri attenti al dispiacere, che dal priuarsi di quell' vnico figlio prouerebbe il suo genitore; al quale si conosceuano grande-. mente obligati. Venuto però il P. Provinciale r poiche vdito l'hebbe sopra il seguito co'l Santo; & esaminatolo insurno alla vocatione, finalmente accettollo: non giudicando buon seruitio del Padre priuare il Bigliuolo dello stato, a cui Dio per eterna sua salute l'haueua eletto, e con si bel miracolo introdotto. la notte dunque precedente all'ingresso apparue il Santo alla Madre, che oraua; gliene diede la nuoua; e la condusse in ispirito a veder la cerimonia di vestirlo, & abbracciarlo tutt'i Padri con molta cari-12, godendo incredibilmente la Madre; alla quale nell' accomiatarsi ricordò il Santo va generoso apparecchio a trauagli. Come il Maritone sù auuisato, concepi tanto sdegno, esalo tante imprecationi, proruppe in tali smanie, che parea suor di senno. Vietò anco risolutamente alla Moglie l'introdurre in casa huomini della Compagnia; e'l trattar con loro; & ogni commercio di lettere sino co'l Figliuoto. Così per alcuni mesi quella casa parue vo tormento; soffrendo la Serua di Dio le furie del Marito, non che l'ingiurie; pregando per lui del continuo: finche l'anno 1628. vide nella Cappella di S. Ignatio alcuni della Compagnia Italiani, C.c. 4 Fia-

Fiaminghi; che passauano in Portogallo per imbarcarsi verso il Giappone a predicarui Christo; e dolente di non poterealbergargli, e seruirli, supplicò il suo Padre S. Ignatio d'infondere sensi migliori nel Marito; al quale tornata con buon cuore a casa raccontò di quei Preti, del viaggio, & a che fare andauano; con pregarlo d'alloggiar quei, che albergauano, & alimentauano suo figliuolo. S'intenerì l'huomo, consentendo a tutto; e la casasu aperta in auuenire per quei della Compagnia. E Filippo profittando con osseruanza, & esemplarità, dopo 4, anni di Religione passò al Cielo. E quì sia fine a Miracoli di questa Imagine; perche troppo sarebbe dirli tutti. Moltin'hà publicato il P. Alfon so de Andrada in volume a posta, e tra questi due morti risuscitati; e se ne veggono relationi stampate in Ispagna, in Italia, & altroue. Basti dire, che in meno d'vn mese ne furono fatti, & esaminati giuridicamente più di cento; riceuendo le depositioni 5. Notari Reali, & vno Apostolico: perloche dalle Città, Terre, e Ville del Regno d'Aragona in tutto l'anno concorrono pellegrini, e processioni a S. Ignatio di Munebrega, diuenuto vno de più frequentati Santuari della Spagna.

Guadiana, Capo del Regno della Nuoua Biscaglia nel Messico è città diuotissima del Santo; di cui guarda la sesta, e la solenniza con ogni maggior pompa, e concorso ancor di tutti li Tribunali : quiui è vna piccola Imagine del Santo; che può competere, per quanto scriuono, con quella di Munebrega nella grandezza, equantità de miracoli, autenticati moki di loro. Aunenne il primo in vn Cittadino di buona vita infermo; che ridotto all'estremo prese i Sacramenti; e poiche portaua diuotione al Santo, surono i Suoi dal P. Rettore della Compagnia per qualche imagine. vna piccola, e diuota serbaua egli nella camera; & è la sudetta; oue stà il Santo inginocchiato ad vn Crocissso; questa diede loro. e quando arrivo, l'Insermo era in agonia, senza fauella, senza moto: gli su posta su'l volto; e quegli aprì subito gli occhi, ricuperò colore, sù in sorze, gridando: S.Iguatio m' bà date la vita; ringratiamolo. Et ecco si videro nella faccia dipinta del Santo gli accidenti del già moribondo, socchiusi gli occhi, affilato il naso; e sino 3. goccie di sudore, c'hauea sulla fronte, restarono improntate nella fronte del Santo; e le mani, e quanto di carne mostra la pittura, tutto rimase come di ca-

<sup>\*</sup> Relationi fila dauero; e dura così \*. pate tratte da Quiui trouandosi presso a morire per lunghissima sebre vnaproceff, Or. Garcia nella Fan-Picarlos.5.

Fanciulla già da Medici abbandonata, suò Padre le applicò la predetta Imagine; dalla quale videro i circostanti che cominciò a grondare vn sudore con goccie a guisa di gemme grandi, e colorite. Staua presente vna Donna con postema incancherita; l'vnse con vna stilla di quell' humor miracoloso presa con riuerenza su'l dito; e, veggendo tutti, sanò all'hora. Così la Fanciulla co'l tocco dell' Imagine, di moribonda ch'era, si trouò guarita, vigorosa s. Si legge pur d'vna Imagine del Santo in Antiquera; da cui vscì sudore in copia; che dicde a molti santà, e sece altri aliri.

g Bartolt, & altri.
6 Historia Na1874 pag. 418.
De Miraculosis
in Europa 1.1.

In Recalbuto, Città della Sicilia, l'anno 1666. a 2. di Giugno, De Miraculosis vn Imagine in carta di S. Ignatio stillò sangue dal dito indice del- e. 36. la mano diritta, con sanar poscia molti storpiati, e tra questi vna Tertiaria Capuccina; come vn altra Tertiaria Capuccina da lungo, e tormento sissimo dolor di capo; vna Tertiaria del Carmine dalla cecità: con guarire in vn instante paralitici, e moribondi; rendere i parti felici, e senza dolote; sanar da vaiuoli, e terminar miracolosamente la quartana; con donar latte alle poppe; e liberarle dalle posteme; fare sparir, senza restarne segno, vna mortal po-Rema intesta; riempir di buon vino miracolosamente vna botte già vuota, in somma operar tanti prodigij; che la diuota Città nel Sacro Tesoro della Chiesa Matrice l'hà riposta con publico Decreto di portarla in processione ogn'anno; & hauere il Santo in Protettore? E se bene la sudetta processione segue con gran, 7 Processi e Repompa di pio splendor, e frequenza; & vn altra si tiene pur ogn nel 1668. anno in Bethunes d'Artesia la Domenica dopo la festa con esquisitezza dimusica, e d'apparato; e a tal sine v'è buon assegnamen-to: non ardirei però assermare, che a quelle cedesse in solennità, in concorso, in pietà la processione solita farsi la vigilia del S: in Forli: e conduce sotto baldachino come in trionso la senza pari bellissima Statoa del S: con sue Reliquie correggiata oltre grannumero di Sacerdoti dal Magistrato, e da tutta la Nobiltà in tor-'cia per mezzo la diuota calca de cittadini, e de forestieri.

Vn Sacerdote del Chile vedendosi nel 1605. dato a morte da pertinacissimo dolor di sianco superiore ad ogni arte de Medici, erasi raccomandato a Sant'Ignatio; di cui teneua vn imagine pendente al letto: e alzando verso questa gli occhi, la vide tutta di splendori solgoreggiare; da che presagendo gratia, reiterò l'inuocatione del Santo: e tolto all'hora di presso alle sauci del sepolcro, si trouò in seno d'una persetta sanità. In Capo verde s'attra-

ucrsò

uersò un osso alla gola d'un Canonico senza valere humana diligenza per mouerlo di luogo: gli usciua in copia sangue dalla bocca; non poteua parlare; parea che spirasse, all' auuicinargli una stampa di S. Ignatio restò il sangue; uscì l'osso, non vi su male.

8. Garcia.

Ferdinando Pratel di Mendoza, Gouernatore del Marchesato di Lombai, per affari del Duca di Gandia suo Signore ito nel 1603. a Vagliadolid, insermò di sebre pestisera con frequenti raccapricci, e stupesattioni di mente. Due Medici Regij, poiche videro non domarsi la sorza del male con 3. medicine potenti; e sui a vincerlo con vigor di natura debolissimo; il diedero per disperato. E già, presi li Sacramenti, da 3. di stupido, e semimorto staua senzacibo; quando recatagli vn imagine di S. Ignatio; a quella vista confortato, dimandò il suo aiuto; e l'ottenne insieme con vn placido sonno d'alquante hore, dopo il quale si trouò guarito, e colla vita sì valente; che indi a 5. di si rimise in via; e nel peggio della vernata caualoù per montagne noue giornate sin a Valenza?

g, Bastoli.

Vna oppilatione di 3. anni porrata da Maddalena Talauera degenerò finalmente in hidropidia; e ne venne sì gonfia neli ventre, e nelle gambe; che da se non potea dar due passi. L'abbandonarono, come humanamente infanabile, i Medici e onde riuosse il
suo cuore a S. Ignatio; il quale in Gandia; doue ciò seguì, operaua quell'anno del 1601, molti, e stupendi miracoli. Obligatassi
dunque con voto di recitare ogni di ad honor suo yn pater. &
aue, si pose yna sua imagine su'i corpor e a quel, tocco: immediatamente cominciò a sgonfiare, con traspiratione insensibile risoluendosele a poco a poco quegli humori, ond'era piena; si che
sgravata ne si in mero di a giorni e del tutto sana so

so, ldemi

Igrauata ne sù in meno di 3. giorni; e del tutto sana di acomo Mangiardino di 25. anni Sciotto: si riduse a mali partito per 5. giorni di ritenimento d'orina, dopo hauer prouato inutilmente ogni rimedio de periti anco violento: e prendendolo già delirij, gonsiamenti, & altri mortali: sintomi; gli conuente in vitimo darsi al taglio del Cirugico; il quale però nol volle, che per corpo morto. Nel prepararsi le fascie, i ferri, e quanto al crudo servitio bisognava; ecco vn Padre della Compagnia venuto a consolar l'infermo suo considente, a cui suggeri; quanto si diviena in prò dell'anima: per salute poi del corpo l'esorsò ad invocar Salgnatio. Fecelo Giacomo; e'l Padre gli pose vn imagine del Santo su'l ventre. Cosa mirabile: senza taglio, senza trava-

trauaglio, senza dilatione, su libero da questo, e da qualunque altro male 11

11 Idem.

In Cuenca, Città del Nuouo Regno di Granata, vna diuota Matrona si vedeua morir senza riparo vn suo Figliolino; e ripiena d'assanno voltossi verso un quadro, c'haueua in pittura S. Îgnatio, a lui con lagrime offerendolo; con pregato, se a Dio piaceste, di consernarglielo viuo. All'hora vide risplendere il volto del Santo; e che questi porgeua le braccia verso il fanciullo, come inuitandolo; e le stendeua il fanciullo a lui; accettando l'inuito per seco abbracciarsi. E tra sì dolci tenerezze spirò il figliuolo con tanta consolatione della Madre; che in pianto d'allegrezza mutò le lagrime sparse auanti per dolore; godendo in veder l'innocente anima del suo carotolta per mano del Santo da questo Mondo; in cui se viueua, sarebbe forsi perira; doue hora la riponeua in Paradiso 33.

L'anno 1603. in Biuona Rocco Bonda Sacerdote Siciliano, in- cupat. Morient. fermatosi di punta con sebre acutissima, e copioso sputo di sangue, sù dato per morto. Riuoltosi dunque a S. Ignatio lo pregò ad essergli Medico; e da lui volendo la santà, si pose in bocca vna medaglia stampata colla-sua effigie. S'addormentò subito; e suegliandosi alquanto dopo, il trouarono libero dalla sebre, dallo sputo del sangue, dalla postema, e dolori di sianco 13. Somi-13 Bartoli. glianti medaglie segnate co'l volto di S. Ignatio distribuiua il P. Bernardino Realini a sanare anco grauemente ammalati; come tra gli altri auuenne a Camilla Ammirata, ad Irent Guarini, a D. Giouanna Petrarola Monaca, data da Medici per disperata; e

sorta sana di letto quel di stesso, che douea morire 14.

Giacomo Ortiz soggetto al Mai caduco su da questo abbattuto vna volta in modo, che si trattaua di dargli l'Estrema Ontione. Gli applicò in tanto vn suo Zio l'imagine di Sant'Ignatio al cuore: e Giacomo aprì a queltocco gli occhi: e si leuò in piedi sano; affermando essergli apparito il Santo, il quale haucagli detto: Che s'alzasse 3. Essendoss Margherita Ordonez per vna caduta spezzato vn braccio, smossa vna spalla, e rotta vna costa 15 Pita Bonon. vicino alla spina; stimata da Cirugici poco men che impossibile a curarsi; promise con voto di far cantare ogn anno Messa in... honor di S. Ignatio; e se ne legò l'imagine al braccio. Cominciò star bene l'istesso giorno; e senza d'altro rimedio in pochi di le ossa rotte si congiunsero, e consolidarono; le slogate si rassettarono, e non se ne dolse, o risenti mai più 19. Nel 1651, 16 Widem.

13 Pretiof, Ot-

14 Inlig<mark>as,</mark> wila **Pica,** t

in Posonio impazziua vn huomo da bene per vertigini, e dolori di capo atrocissimi, senza mai o di notte, o di giorno trouar quiete, non che dormendo chiudere vn occhio. Si pose sinalmente sulla testa, come se fosse vn empiastro, l'imagine del Santo. E questo bastò a cacciare i dolori; a tranquillare il capo; e risanar-

ARB. 165 %

lo per sempre 17. D. Giouanna d'Aragona, e Pignatelli, Duchessa di Terranno. ua, e Vedoua di D. Carlo d Aragona Duca di Castel Vetrano, s'ammalò nel 1599. d' vna pericolosa nascenza in vna mammella; nè in 4. mesi d' esquisitissima cura si potè mai o disensiarne il tumore, o rammorbidirne la durezza; e l'inferma si ridusse ad hauerne dolori tali, che ad ogni muonersi pareua le si strappassero le viscere. Così cercato in terra vanamente il rimedio, confidò trouarlo in Cielo da S. Ignatio, con raccomandarsi a lui dopo che de D. Girolama Colonna sua Madre n'hebbe il ritratto. E nel medesimo giorno suani del tutto l'enfiatura, e la durezza, e'l do-18 Biderman. lore 18. Nell' Isola Tenerissa, l'anno 1631. staua per insermità presso a morire vna Cugina del famoso P. Giolesso Anchieta. Dimandò vn imagine di S. Ignatio: nè sì tosto l'hebbe; che suggi da lei ogni male '?. In altra Isola, e su della Palma, co'l semplice baciar dinotamente l'imagine del Santo, parlò spedita, e franca quella Donna; che da 8. mesi haueua impedita la lingua senza potere dir parola ". In applicando il P. Henrico Huiskenio l'imagine del Santo allo Romaco, vi spense i crudelissimi dolori; che vi patiua. Imparò questo secreto prima d'entrar nella Com-

emer. 30. Sept.

19 Andrad.

so Id m.

to non pati male alcuno più oltre.\* 1. La Schirantia nel 1601. condusse Vincenza Cotz fanciulla di 7. anni a termini di morte; non tranghiottiua da 3. giorni cos'alcuna, e finiuasi a poco a poco. Era stata data vn'imagine di Sant, Ignatio al suo Auolo intagliatore, accioche l'intorniasse di comice. Questa imagine portarono all'inferma con inculcarle il raccomandarsi al Santo, da cui riporterebbe la vita, e la sanità. Rizzossi con l'aiuto de suoi la fanciulla in letto ginocchioni; e recitato vn pater, & aue, s'appressò l'imagine alla gola; e questa nel momento stesso disensiò; cessò il dolore; mancò l'instammatione; la fanciulla mangiò, e su sana 22. In Gandia, doue pur segui l'antecedente miracolo, spasimaua Elisabetta Calderoni per dolori colici, oltre quei di pietra; che spesso la merteuano in...

pagnia: quando in peticolo di morire per veleno futtogli bere da

vna donna; con solo recarsi allo stomaco l'imagine del nostro San-

22 Ribaden.

tra-

tramortimenti: e non trouandosi alcun sollieuo, si teneua per ispedita: sinche Maria sua sorella mossane a compassione le presentò vn imagine di S. Ignatio, perche a lui ricorresse; come sece, dicendo: Ob' Glorioso Padre Ignatio; she qui operate a salute di chi v'inuoca tanti, e si stupendi miracoli; esaudite ancor me, ch' ogni mia speranza ripongo ia voi; e saccio voto di visitare, gnarita ch'io sia, la vostra imagine in Chiesa. In punto del così sinir le sue parole, sinì ogni dolore: benche prima il pronasse in eccesso. tutta la notte dormì con quiete; la mattina senza puntura, e inaspettatamente mandò vna pietra dalle reni.

e s'alzò sana, e gagliarda 3.

Ad vna Vergine Religiosa, in Sant'Iago, Città capo del Chile, si putrefecero le gengiue con vscirne vermi, e marcia; e sentir dolor tale ne denti, che les pareua morire. Niun rimedio valse nè pur a mitigarglielo; finche nel 1603. mentre stava peggio, haunta da vna Monaca vn essigie di S. Ignatio; e pregando con lagrime il Santo; se l'accostò alla bocca. Nel qual punto le partitutto il dolore, con tanta sanità ne denti; che li batteua forte insieme con riso; doue prima in solo toccarsi le cagionauano ambascie. A sì subita, e sì gran mutatione supì la semplice in modo; che l'hebbe per caso, non per miracolo; parendole troppo gran fare, che all'appressarsi l'imagine d huomo all'hora non ancor canonizato cestalle vn dolore non potuto scemarsi, molto meno vincersi con human rimedio. Ma le caso fosse, o miracolo il guarir suo, se ne auuide ben tosto; peroche subito le tornarono quei dolori. Onde piangendo, e accusando la sua pazza incredulità, chiese perdono, e soccorso al Santo: e la seconda volta le su conceduta la gratia; e tolto di presente ogni dolor per sempre 24

Questa correttione amoreuole ricorda il castigo d'altra maniera dato da S. Ignatio a chi osò disprezzare i miracoli d'una sua imagine, 18. anni dapoi. Quando cominciarono a diuulgarsi li miracoli, che per l'imagine suà in Munebrega operava il Santo; un buon huomo di Calataiud; che n'era testimonio di veduta; ne raccontò molti ad un suo paesano. Ma colui datosia ridere, disse: Miracoli d'Ignatio in Munebrega! E che Miracoli può farona tavola? Indi riuoltosi ad una grossa, e grande asse, che stava quivi al muro appoggiata; e postosele ginocchioni avanti, sece sembiante di supplicarsa con atti di deriso; aggiungendo: a giashe una tavola in Munebrega sà miracoli; tavola mia santo.

24 Bertoli\_

23 Idem

ensor tù in Calataind. A pena il proferì, e sù esaudito; poiche quell' asse spiccatasi dal muro con impeto gli si riversò addoslo, dandogli tal colpo, che l'hebbe a schiacciare; sì che rimase colla testa, e vita rotta; e ne riportò miracola degno di. lui. 45.

as Idem

Conchiudiamo con due casi rari, e curiosi accaduti nell' Alemagna. Il primo in Znaim, Città della Moravia; doue vn... Caualier assai ricco, vedendossi mancar nello scrigno i danari ; nè bastando il sigillare i sacchetti, o altra diligenza intorno le chiaui; chiamato colla Moglie non sò chi altro, contò accuratamente la moneta; e fattene più parti, a canto di ciascuna. pose scritta in carta la qualità, è la quantità di quel danaro, con Reliquie di Santi, & Acqua benedetta: e sermati, e con-trasegnati con sigilli diuersi li sacchetti; ne diede alla Mogli da serbare; ne ritenne presso di se; ne depositò nella cassa. e pure anco in tal modo lo bessaua il Demonio; e non ostante che intatti apparissero, i bolli, & i legami, mancaua in ogni somma il valore di 10. vngheri d'oro. L' anno 1650. chius Liner. An, tutto nel consueto luogo con vn essigie di S. Ignatio, e non almanne 1650, tro. Nè vi trouò mai più detrimento alcuno 26. Il secondo è impressa Dilin- del 1669: autenticato da Superiori; e sopra cui discorre vn Theologo 27. In tempo di certa peste, che correua fra gli ar-Theologia menti, ne restò ammorbato vn cauallo di prezzo. Il patrone, Experimentalis huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penspatti 3(n 380), huomo di villa, vedendoselo morire con sua gran danno, penroco. Ma quegli: non hauendone in pronto, sipiccata dal muro
vn imagine del Santo, gliela diede. Colui postala in vna secchia d'acqua la presentò al cauallo; che l'inghiottì con l'acqua: e ciò, di consumato, e moribondo ch' era, lo tornò in carne, lo guari.

## XXXXIIL

Miracoli ottenuti colle Sottoscrittioni di S. Ignatio; con l'Acque sua; colla Poluere della Grotta; e con l'Olio, che arde nelle sue lampadi.

I costumo d'hauere in veneratione, di baciar; e come cose di pregio custodire, mentre pur viuea S. Ignatio, le sue Sot-toscrittioni: Mail primo, che si sappia, il quale ne portasse vna pendente al collo come pretiosa Reliquia; e con essa operasse miracoli, su S. Francesco Sauerio. E quando se n'aprì nel 1559. il reliquiario; vi si trouò tuttauia dentro. Con sì fatto esempio corsero gli huomini a più auidamente cercar le Sottoscrittioni di S. Ignatio: e prosegui Dio a far per quelle si notabili, e copiose marauiglie; che d'esse ancora si riempirebbono libri, scriue vn saggio Historico '. E su'l punto dell'esempio preso dal Sauerio, e degli ef- Nita; l. 5 n 40. fetti stupendi, e molti, notò vn altro ; Fasta est exemplo via; ve a Sacchin. Hist. id genus Reliquiarum Ignatif empide coleretur; Densque per eas tam num.123. multa miranda faceret, nell'Indie insino 3; toccandosi con mano 3 Alfons. de tutto giorno; che le dette Sottoscrittioni Deus magnis miris illu-chilo, 1.7: 1. 13.
strat, & Damones borrent 4. E vi sono delle Città, done alcu-Achate, pag. 3. na d'esse và perpetuamente attorno, dimandata per le case. ad ogni bisogno, massimamente di fatture, o di parto; e prouata laluteuole con manifesti, e continui miracoli: ma s'è trascurato il tenerne conto, credo, per l'eccessiua mokitudine; mentre pur in vn luogo, doue se n'era fatta qualche memoria, l'anno della canonizatione del Santo passauano il numero di 600 \*.

Non pochi se n'incontrano per questi Capi; qui molti s' vnisco- excellencias. no.

Girolamo Falconi da Barcellona in procinto d'entrar nella. Compagnia, doue Dio lo chiamaua; ne su per sini temporali distolto da Michel Battista suo padre nel 1606. e mandato a. Lerida. Quiui ammalò di febre pestilentiosa, e d'infiammation tale di gola; chei Medici, vedendogli la lingua ingrossata, nera, distero: Di cinquanta con male si fatto, e a tal segno, non camparne due. Il padre auuisatone in diligenza, conoscendo il colpo della diuina mano, pianse il suo peccato con chiederne anco perdono a S. Ignatio; a cui raccomandò il figliuolo; e fece promesse grandi, se gliclo rendeua. Indi prese le poste, tro-

uò in Lerida guarito il giouane; poiche il male tutto insieme hauea dato volta nel punto di raccomandarlo al Santo, secondo il riscontro, che ne secero. Ma nel duodecimo giorno soprauenne vn sierissimo parosismo di sebre, che rinforzato nel decimo settimo pose l'infermo agli estremi; e già il petto gli si gonsiaua; e la copia di catarro alla gola toglicua quasi affatto la respiratione: onde-i Medici, predicendogli vn accidente due hore dopo mezza notte, il dauano morto. Al padre però staua in cuore deessere stato esaudito da S. Ignatio, quando lo pregò in Barcellona; e di nuouo inuocandolo, mandò al Collegio della Compagnia. per vna Sottoscrittione del Santo; la quale assai cercata non si potè mai trouare. In questo mentre Girolamo sù preso dall'accidente mortale; perdette il polso; diede in sudori freddi, e mostraua d'entrare in agonia; tanto che il misero padre, datagli la benedittione, parti per non riuederlo più. Nell'vscire incontrò vn Padre, che portaua la Sottoscrittione; al che ripigliato animo rientrò con lui a far cuore al figliuolo, perche dimandasse a Dio la vita in gratia di S. Ignatio; e gli sù scoperta, e data dabaciare la Sottoscrittione. Direste, che risuscitasse in quell'attor non vi furono più nè febre, nè accidenti, nè segni mortali; e sano di lì a poco vscì di letto 4.

g BARtoli ,

In Maiorica Giouanna Clara Nouegera vedoua in età di 56. anni, dopo acerbissimi dolori degli occhi ne perdè assatto vno; e mentre nel 1597. la cura de Medici pretende ricuperarlo, rimase ancor priua dell'altro. Vn suo fratello Sacerdote della Compagnia le portò una Sottoscrittione del Santo; e fatti dire all'Inferma, & agli altri di casa 3. pater, & aue, gliela pose sù gli occhi: di che senti ella gran refrigerio, come le fossero applicate role fresche; subito parti ogni dolore; cominciando a vedere alcun poco. E replicata la diuotione del pregare il Santo, e del tocco; nel tempo stesso le sù resa la vista si bene, quanto se mai non hauesse patito d'occhi?. Viaggiando a Roma nel sudetto anno Paolo Caruaglio Portoghese, Coadiutore della Compagnia, su arrestato in Siena da vna sebre; che dissimolata quattro giornissi scoperse maligna, con affanni grauissimi, e angoscie di cuore; onde sopraggiunti con l'accessione accidenti nuoui pericolosi, sù disperato da Medici, e auuisato per la morte. Dimandò egli : se fosse in casa vna Sottoscrittione di S. Ignatio? e recatagli questa; la bació più volte; se la pose sulla fronte, e su'i cuore; poi disse a chi l'hauca portata; lo son gid sano. Il Padre S, Ignatio una muol, cbe

5 Biderm.

che muora questo suo figliuolo. E replicando l'altro: E se il Padre S.Ignatio vi volesse in Paradiso con lui; come seguirà forsi di qui a poco; non sete voi disposto d' andarni? Soggiunse Paolo: Io vi dico, ch'egli mi sanerà; percioche s' bà remituito i giorni passai gli: occhi ad vna cieca, per essere sorella d'vn Padre della Compagnia; come a me, che gli sone figliuolo, non renderà la vita ?: E l'indouinò: e doue prima non potea veder cibo, cenò con gusto; posò tutta la notte; stette in piedi la mattina 6.

Caduto at 1569. vn cauallo sotto Bartolomeo Costante Cerusico Maiorchino, lo tratto si malamente; che gli si gelò il capo con dolori eccessiui sino a riuoltarsi per terra, e smaniare, co-, me forsemazo; lappresso gli s'infiammò vn occhio con dolori àentissimi, e insopportabili, patendone per consentimento anco l'altr' etchio senza poter soffrir minimo spiraglio di luce. Li hameano i periti dato per incurabile; quando intesi gli stupendi miracoli di S. Ignatio al tocco d'vna Sottoscrittion sua, la dimando nella mattina del Mercordi Santo: e n'hebbe sì pronto, e pieno rimedio d'ogni suo male; che al primo entrargli quella in... camera su persettamente guarito del capo, e dell'occhio. Vscì alla luce; mangiò consolatamente; il che non facea prima senza gran pena; rese le gratie al Santo; e rimandò a Padri la Sottoscrittione. Ma se la tolse a pena di dosso, che ritornò in quel miserabile stato d'auanti; e su necessario richiamare il portatore; da cui rihauuta che l'hebbe, suanirono i dolori. E questo con tanti replicati miracoli seguì altre volte in quattro dì, che volle priuarsi della Reliquia : sinche, ridomandandola i Padri, la restizui senza danno?.

Già per vndeci anni Catterina Rocca era in Maiorica tormentata dal Demonio; che la faceua percuotere co'l capo ne muri; la leuaua in aria; la rendeua si pesante, che huomini molti, e robusti non poteuano alzarla pur vn dito da terra; mandaua schiuma per la bocca; e quando grugniua in guisa di porco; quando abbaiana come en cane : bene spesso era senza giudicio, e senza sentimento; & in fine per sì lungo tempo era senza rimedio; benche tanti d'ogni sorte si prouassero. Nell'Agosto del 1598. -mentre Rava suor di se, postale sopra per mano di Giovanni Pè Sacerdote: vna Sottoserittione di S. Ignatio, fece strani, e ferocissimi sbattimenti, di tutto il corpo: e'l Demonione vsci; & ella si tro-Coloudall'hora, e in aunente libera, e sana.

7 Ideas.

thit es

Dd

Colonia Cortei, cittadina pur essa di Maiorica, pati più mesi fortissimo dolor di testa, che sentina spezzarsi come a colpi di martello, con tanto spasimo d'vn occhio, che tal volta diceua, quasifuor di senno, a Luigi suo Marito: Che cercasse dell'occhio suo, e gliel rimettesse; credendolo sterpato del capo: in fine. perdè affatto la vista, & acciecò; abbassatasi la palpebra in modo, che Medici, e Cirugici non valsero con alcun mezzo a rialzarla. In tale stato, vdito il miracolo seguito due anni prima nel Costante, si fece portar quella Sottoscrittione alli 5. di Maggio: e ponendola sù l'occhio, con inuocare affettuosamente il Santo; s'alzò da se la palpebra; & ella insieme sù libera dalla cecità, e da ogni dolore?.

9 Ribadas

in Biderm,

Aspetrauasi d'hora in hora la morte di Russino Lanzarotti Eigmingho per sebre maligna, e petecchie. Quando gli sù portato il prindegio della vita, e della sanità; che godette miracolosamente all'esibirsegli vna Sottoscrittione di S. Ignatio, E leuandosi egli nell'istessa hora di letto, sece attoniti li Medici, e quanti sapeuano il suo precedente stato 10. In Roma Olimpia Marina. oltre il patir già da 3. mesi sebre continua; per dolore strano d'occhi hauca perduto la vista; e prouaua tormenti sì esorbitanti nel capo; che conueniua legarla, perche come furiosa non si ossendesse. In tempo, ch'era maggiormente tranagliata, tocca tre volte con vna Sottoscrittione del Santo, vide fuggita la cecità, la

11 Ribodou.

doglia, e la febre". Vna persona di consideratione in Nouellara, nel 1607. staus per infermità si male, ch'era fuor di ceruello, e fuor di speranza della vita. Venne il Paroco a soccorrerio in quell' vitimo almeno co'l Sacramento dell Estrema Ontione: ma ripugnaua l'Infermo, con gridare, con agitarsi, con infuriare, sino con ispegnere le candele benedette. Vn Padre sospettando quella essere operatione diabolica, mise fuori vna Sottoscrittione di S. Ignatio; è inginocchiato cò i circostanti, dopo breue oratione, comandò al Demonio in nome della SS. Trinità, e di S. Ignatio il non impedir quell' Infermo da riceuere il Sacramento. E quegli tutto quietossi; e ri-Pagione 1,2, dif, ceuutolo, spirò.13.

In Madrid al P. Michel Garzes della Compagnia venne vna discesa nell'occhio dritto; e'l dolore cresciuto in eccessonon si alleggieriua; e parea farsi anzi più acuto co'l cauarsi del sangue, e con altri assai medicamenti adoperati. Sinche alli 9. Settembre del 1596. gli fù data vna Sottoscrittione del Santo à con promet-

tcr-

tergliene quel sollieuo sperimentato da quanti ricorreuano a sì potente mezzano. Era stato il P. Michele tutto quel di tormentatissimo; al sentir questo, inginocchiatosi orò alquanto; e pose la Sottoscrittione sopra dell'occhio: E se bene il dolore tanto era intenso più del consueto, cessò a quel contatto; e'l Padre dormi tutta la notte riposatamente, con trouarsi la mattina senza vesti-

gio di male 13.

Francesca Vignola donzella di Gandia indisposta d'una gamba già quasi da vn anno, vi patiua dolor sì fastidioso; che non le permetteua l'andare se non zoppicando, e ciò con gran trauaglio. Venuto il primo giorno del 1600. volle ad ogni modo strascinarsi alla Chiesa per vdir Messa: ma tra'l moto del viaggio, e'l rigor del freddo, crebbe il dolore a segno; che su necessitata di tornare a casa. La Madre all'hora, fattala raccomandarsi a S. Ignatio, la segnò con una Sottoscrittione di lui: nel che fare la Figlia prouò d'essere, non che senza dolore, ma sana; e potè poi caminar sempre, come non hauesse mai hauuto male alcuno. Il Padre suo, ch'era Medico, & altri lo conobbero per manifesto miracolo 14.

Sedici anni portato haueua in Maiorica Girolama Consorte di Rafael Pi continui, e vehementi dolori di gangole; & era vano sperar più nell'arte messa tutta in oprasenza essetto. Vditi li prodigij di S. Ignatio, si mossea confidare in lui; & bauutane l'anno 1598. la Sottoscrittione riverentemente la baciò, con andarne il dolore; sparire il male: consolidatsele ancor vn dente; che si scuoteua, e le daua nel mangiar gran pena 15. Il di seguente, 21. d'Ottobre, 15 stem. Giouanni suo Figliuolo su assalito da terzana doppia; che al quarto giorno gl'ingrossò la lingua, gli concentrò, e intorbidò gli occhi, gli leuò il giudicio, con altri segni, & accidenti mortali. Alli 29. la Madre gli applicò la Sottoscrittione del Santo con racco-mandarglielo molto: nè più ci bisognò per farlo di mezzo morto interamente sano; poiche parti la febre, con tornar la viuacità dell'occhio, la fauella, e'l senno: & essendo ciò auuenuto alle hore 8. sù la seguente mattina per tempo in piedi: e stimando il Medico trouarlo in agonia, o trapassato; se'l vide venire incontro, guarito, e senza orma di male 16.

Beneficio somigliante in Roma toccò nel 1597. a Girolamo Gabrieli nobile fanciullo di 7. anni, pianto per morto a cagione di sebre maligna, e maldi sianco. Si sece da Suoi ricorso al Santo: nè su luogo a dubitare, ch' egli non hauesse sottoscritto la supplica; mentre in presentarsene la Sottoscrittione al fanciullo, messa

Dd 2

13 Ribaden.

16 Idem.

2 line

in fuga e la malathia, e la morte, entrò in possesso la sanità 17. Al toccare vna di queste Sottoscrittioni certa Fanciulla cieca ricuperò la luce in Valenza. Quiui pure vn principal Ministro di Corte con essa risanò da vertigine sì sorte; che daua in epilepsia; nè in 6. mess l'haueano i Medici migliorato di nulla. In Madrid agonizana il P. Giouanni Roias della Compagnia per intolerabili dolori di stomaco; tocco da vna di queste Sottoscrittioni si leuò sano; e scese ad vdir confessioni. Questo su il rimedio, che senza frapporui tempo liberò il P. Martino Gardi tormentato da lungo dolor di denti. A D. Giouanni de Aguilera Monaco della Certosa di Toledo, storpio d'una gamba per contrattione di nerui al ginocchio: ea D. Michele Gelos Abbate Premostratese di San Martino presso ad Hesdin, paralitico delle braccia, e delle gambe, venne resa nel modo medesimo con miracolo persetta salute 18.

al Lartolia

Ma basti vno di non minor esempio, che marauiglia, segnito in Roma l'anno 1599. nella persona di Bartolomeo Biondi Sacerdote, vseito già della Compagnia; dou' era stato predicator celebratissimo. Hauea questi per insermità perduto vn occhio; capendo le cose prodigiose, ch'operava S. Ignatio con vna sua Sottoscrittione portata da Paolino Cecotti Coadiutore della Compagnia, degno per altro di memoria; si persuase di provarne i soliti essetti. Visitato dunque da Paolino, si pose detta Sottoscrittione sù l'occhio cieco, chiedendo al Santo, che li rimettesse la luce. Pure a suo maggior benesicio, se accioche aprisse in suo prò gli occhi dell' anima, lo trattò dimersamente S. Ignatio, come padre mal conosciuto, e pietosamente seuero; poiche leuata la Reliquia, si trouò cieco etiandio dell'occhio, con cui prima ottimamente vedeua.

29 Theophil. Regnand som. 8. 24L-542.

Quanto all' Acqua di S.Ignatio: cominciossi poco dopo la di lui morte ad vsare; trouandosene memoria negli antichi racconti della Compagnia, e del Santo. Et hauendo sempre Diomediante quella fatto cose maravigliose a benesicio degli huomini, e sino delle bestie, non hanno i diuoti mai tralasciato di procurarla; e riverentemente serbata, servirsene alle occorrenze. Da principio si attussava nell'acqua vna reliquia, ò in mancanza vn imagine anco di carta di S.Ignatio; e così sanno in più luoghi adesso i Preti delle Terre, e Ville massimamente d'Alemagna; in cui è tanto cercata, e adoperata l'Acqua di S.Ignatio. Il consucto, e più decente rito è ch'il Sacerdote vestito con cotta, e stola immerge il vetro con

entro la Reliquia del Santo nell'acqua; e quella benedice inuocan-do S. Ignatio colle orationi dalla Chiesa deputate a quest'essetto. e per ogni gran proua basta vna goccia beuuta, o spruzzata doue porta il bisogno. E'l P. Ribadeneira sino da suoi giorni diuulgandonell'vitima Vita, che scrisse del Santo, le gratie con tal mezzo da lui fatte, dice: Molte persone serite di peste wella Città di Burges, benendo dell'acqua; done un osso del Padre Ignatio era flato bagnato; e raccomandandosi a lui; conseguirono intieramente la sanità. E Francesco Ortiz Curato, e beneficiato di S. Pietro, a di S. Felice, afferma esfere stati molti quelli; che in questa meniera guarirono; e ch' egli dana loro l' Acqua; perche mancando i rimedi bumani ricorse a dinini: e questo su publico nella Città. Iistesso testisica il Bacilier Sancio di Cantabruna, Curato, e beneficiato di S. Stefano, esfere annennto a se nella sua persona; essendo stato percosso da pestilenza, e travagliato da sebri vebementi; e che prendendo l'acqua sopradesta, e raccomandandesi al Padre Ignatio, quari. Et Abel della Torre Curato, e beneficiato in S.Martino della stessa Città di Burgos, essendo tocco dalla peste, con bere di quest' Acqua portatagli da sua Madre, nel medesimo punto si senti sano; e libero anco dalla febre. Si legge come cosa de primi tempi, di vno, e poscia nel 1610. d'vn altro in Palermo; quali da furiosa tentatione di senso agitati, e presso a cedere; con inghiottire vna goccia di quest' Acqua vsci sin dalla memoria l'oggetto scandaloso. E similmente di chi solito macchiarsi con peccato di carne; restò mondato nella fantassa, e nel cuore, senza peccar più in tal genere; o patir più simili tentationi sinche
visse; con inuocar S. Ignatio, e bere dell'acqua sua ". Vn Giouane sollecitato dall'Amante sua; e concertata l'hora, e'l doue,
auanti d'andarui entrò in Chiesa de PP. a recitar certe sue consuete orationi a S. Ignatio: e a pena cominciolle, che senti rimordimento nel cuore, indi timor dell'ira diuina, non però senza contrasto del senso. e per hauere vdito, che l'Acqua del Santo giouaua per i mali dell'anima si bene, come de corpi, sece darsene iui dal Sacrestano; e con berne diuotamente gli si spense ogni scintilla impura; nè volle più ossendere Dio in conto alcuno. Du sauie Fanciulle, vna in Friburgo de Suizzeri, l'altra in Plazza di Sicilia, veniuano con ogni e lusinga, e gagliarda maniera da possimi amanti sollecitate a compiacer loro con dishonestà: l'vna, e l'altra si studiò di far bere al suo dell' Acqua di S. Ignatio; quell' Acqua vinse in quei lasciui tutto l'ardore; almen certo qua-Dd 2

23 ibid.

23 Ex lin. An. lunque ardire di mai più prouocarle, o molestarle 22. Vn Gioche vsci di ceruello; e più anni pati conuulsioni, e agitamenti di vita sì strani; che, quantunque solo di 14. anni, molti huomini robusti faticauano a fermarlo. Non valse industria, perche sanasse; finche asperso con l'Acqua del Santo migliorò; evisitando poi più giorni mattina, e sera l'imagine sua, sù libero assatto. Così è auuenuto in somiglianti casi ad altri, come in Amberg, in Ratisbona, in Landshut, in Bamberga, e singolarmente in Duren a chi per maleficio del Demonio patiua fame canina 3. Nel distretto d'Ingolstad vn Paroco, a cui erano stati con arti cattiue vecisi due caualli, vedendo che gli altri suoi caualli diueniuano intisichiti, ammaliati; e sarebbero tosto morti; gli spruzzò con Acqua di S. Ignatio: con che li rihebbe Vigorosi, e in carne. Per assicurarli poi nell'auuenire, attaccò all'vscio della stalla un imagine del Santo. E s'hà dalle Annue Lettere della Compagnia. publicate colla stampa; che un tal beneficio di liberar dalla morte bestie grosse, eminute, s'è riceuuto spessissimo con l'Acqua di S. Ignatio, massimamente ne contorni di Lucerna, di Hala, di Monaco, di Ebersperg'. In Colonia chi per più mesi da nesande occulte suggestioni, e dal Demonio, che visibile compariua, crassollecitato ad ognisorte di sporcitia: E chi per due anni viueua inquietato da continue rentationi di bestemmia, d'insedeltà, di disperatione; come in Ottingen, in Eiestadt, & altroue auuenne a diuersi; con quest'Acqua rimasero liberi, e in pace. Vna in Bamberga paralitica di tutte le membra guari persettamente, al ba-gnarsi, e bere dell'Acqua sudetta datale dal suo Paroco.. Così Vno da Epilepsia in Nuys; & Vno in Amberg, vicino a morir per ritenimento d'orina. Così molte Donne rese seconde; assaissime fauorite nel parto; nè a poche conceduto il latte; come in Friburgo, in Munster, in Landsperga. Insino Frenetici tornati a senno; come due in Landshut; & in Monaco, in Hala, in. Neoburgo, & altroue, diuersi. Per fine tutta la ceruosa d'vn-Cittadino di Landsperga; che per malie delle Streghe gli veniua intorbidata, e guasta; con attaccare a ciascun barile vn imagine di S. Ignatio, e gittare in essi vna goccia dell'Acqua sua, si rischiari, e torno persetta. Odasi vn Theologo; che trattando sopra questo pio costume dell' Acqua di S. Ignatio, e de moltissi-

basin Theologia mi, e bei miracoli, che ne seguono alla giornata, dice 34. Idens Indice Morali, ain de illis.; qui pauxillum aqua ad innocationem Sancti Patriar-

chæ

che nostri Ignatij; eiusque imaginis contactu benedicta, admiscent suo, suorumque pecorum potui, cibis, pabulo: quorum pietatem, sidemque creberrime luculentis miraculis in Heluetia, Sueuia, Ti-roli, Bauaria comprobauit Deus. Nè solo tra confini della Germania si prouano questi effetti miracolosi dell'Acqua di S.Ignatio; li gode la Francia; gli sperimenta l'Italia; li sà Roma, segnalatamente negli anni della pestilenza 1656. e 1657. n'è consapeuole tutta Europa, insino Aleppo, e la Soria 35. Onde senza ingran- 25 P.Bessen. nel-dimento scriue il sudetto Theologo: Sunt plurima millia honsi al trast. 26. 9. num ; quibus prodigiose profuit Oleum, Aqua, Efigies , Inuocatio S. Iguatij 26.

Circa l'Olio, e la Poluere della Grotta di Manresa; e quali, e dulgentiarum. quante gratie con l'vso loro habbia dal Cielo piouuto la valida in paris cap. 28.11. tercessione di S. Ignatio, si troua scritto: Minoressana Specus, patrata per Olcum l'ampadis; imo & Puluerem; quem in ea suis aliquando pedibus ille presserat; innumerabilia miracula recenses 37. 27 maios sac. Con quella Poluere vna gran, Dama in Tolosa sperò, e ottenne il 636. parto e viuo, e maschio, e con selicità. In Santa Flour i va- al Ex Ette. anni, iuoli trattarono malissimo vn Giouinetto, con torgli anco la luce degli occhi, e serrargli affatto le palpebre senza frutto minimo dall' arte: l'afflitta Madre sua, raccomandatolo a S. Ignatio, gli porse a bere in brodo poca poluere di Manresa; e quegli aprì gli occhi; e fu sano \* 9. Cacciò da se vn altro neil'istesso modo la febre conti-va = #// nua di 15. giorni 3°. S'hà verificatamente da lettere di Francia, 30 anno 1650. e da Testimonj di veduta: Ch' vn Canonico della Catedrale di Tolosa nel 1651. andato a visitar pellegrino la Grotta del Santo; e portatane per diuotione vna pietra; come sù di ritorno in Patria trouò, che la peste vi faceua strage da non dirsi. onde mosso a pietà; e pieno di sede nel Santo, si pose a raschiar, e sar poluere: di quella pietra; e darne a bere in acqua pura senza più, saluo il raccomandarsi al Santo: e che ne guarirono con ciò sopra cinque-

Altrettanto è vero a dire (anzi molto più, in quanto è cosa vniuersale, nè semplicemente di Manresa) degli effetti miracolosi, e gratie di continuo riceuute con l'Olio, che arde in lampade auanti ad alcuna imagine di S. Ignatio. e in questi capi se n'apportano molti; esc ne leggono assai nelle Historie, e nelle Annue della Compagnia. Multos morbos Oleum lampadis ante eius imaginemes ardentis mirabiliter depulit 3 1. scrisse vn Autor versatissimo nelle Gior. S. Ignat.e. cose del Santo. Ni vè sorte dinfermità forse, o di male; a cui S. 17. Dd 4

cento.

Ignatio

Ignatio dato non habbia rimedio, quando diuotamente s'è adoperato l'Olio sudetto. Ma il racconto de casi particolari sarebbe rin. cresceuole per la tanta somiglianza.

## C A P O XXXXIV.

Miracoli di S. Ignatio a salute delle anime.

•• ON si può recare in dubbio, che gl'innumerabili miracoli di S. Ignatio non si no stati da lui, oltre che al giouamento salute conjuncts Groz XV.

4 Sap. 11. mas animas.

corporale degli huomini, ordinati al profitto anco loro spirituale; come degli operati da Christo dicono Sant' Agostino, e S. Toma-S'Tho. 3-2-4-4 Gregorio Papa : Miracali Spirituali, che sono principalment Homil. 29. in per aiutar le anime; come dauanti al Pontesice su auuertito 3: e Thank is finou ste mi. se ne leggono molti si ne Capi 39,e 43, si ne Capi seguenti. E dorom: si no punca urebbe notargli ognuno; poiche di quà pure s'apprende l'incessanex ils minimalis. que huius me te cura, che tiene il Santo della saluezza, del conforto, e della. ritis prestitit persettione dell'anime. secondariamente, quanto Dio sia liberale marum quoque per amor suo con gli altri, anco maluagi, e disperati. per terzo, fint. Nicol.zam. la gran confidenza, che s'hà da col·locare in lui, nel suo patrocibeccar. coram nio, e protettione, sì da giusti, sì da peccatori, in vita, e in. tempo di morte. Anzi di tali miracoli pare ch' il Santo si diletti, come innamorato vnicamente di Dio, zelantissimo dell'honor · suo, e d'assomigliarsi a lui, che s'intitola +: il Siguore, che ama Domine, qui a le anime. Onde raccontano gli Scrittori; ch'essendo senza numero le gratie del Santo in Loiola, i voti, che in riconoscimento vi si appendono; sono più assai le mutationi de peccatori; li quali d'improuiso tocchi da dolore lauano iui con pianto, e consessano con singhiozzi le proprie colpe. così dell'angelica Imagine del Santo in Munebrega testificano i processi, essere in maggior quantità i miracoli operati a saluezza dell'anime, che quelli (e pur sono tanti!) per bene de corpi; e che huomini schiaui del vitio, e peccatori ostinati, al solo entrar dou'è la Santa Imagine, oin mirarla, sono mossi a lagrime, a contritione, a pacificarsi con Dio. E di questa fatta molti essere stati ancora in vari luoghi, e prouincie; che dimandando aiuto a Sant' Ignatio, hanno riportato vittoria delle tentationi; & impetrato pace alla coscienza, sicurezza tra pericoli, consiglio ne trauagli, ristoro nelle tribo-lationi, lo asseriua, e publicaua insino d'all' hora il P.Ribadenei

deneira nell'vitima Vita, che ne scrisse.

Era di poco morto S. Ignatio; nè però dimenticando nelle af-flittioni vn suo caro amico, venne dal Paradiso a confortario in... questo modo. Giouanni Pasquali hospite già del Santo soleua vdire ogni giorno il Matutino, e poi la Messa al Sepolcro di S. Eulalia; ch'è sotterra a piè dell'altar maggiore della Catediale di Barcellona. V'andò vna volta sì per tempo; che conuenendogli aspettar molto, si pose in oratione inginocchiato sù i gradini, che sagliono all'altare; e per nuouo trauaglio sopraggiuntogli raccomandando se stesso, e le sue cose a Dio, e a S. Ignatio; gli venne da esclamase; Ob' Padre? come ogni cosa mi prediceste voi! E vedete ben bora dal Cielo, qual'è la mia vita; voi, che tanto prima stando in terra preuedeste, qual esser doueua. Datemi almen patienza; perche termini tutto a quel fine di salute, che mi prometteste. In dir così, cominciò a sentir da lungi vna musica soaussima, che s'auuicinaua, finche ad vna porta dal sinistro lato dell'altar maggiore comparuero i Musici, e con essi gran comitiua d'Angeli, e d'huomini ecclesiastici, tutti bellissimi di volto, e di persona. Questi entrati, e fatto ala intorno al detto altare, presero in mezzo yn huomo souramodo venerabile; che dopo tutti veniua, vestito alla sacerdotale, di stola, e piuiale bianco. Era la Chiesa, prima che ciò auuenisse, oscura; peroche a pena toccaua delle quattro hore dopo mezza notte d'inuerno: ma quando comparue quell'vltimo; lampeggiò, e risplendette così eccessiuamente, che parea tutta. bruciare. Si sermò il Sacerdote sopra il Sepolcro di S. Eulalia; inchinato prosondamente il Diuin Sacramento, prese da vn Ministroil turibile; e circondando l'Altare più volte con odoroso profumo incensò. Ciò futto, quella beata comitiua diè principio, come per vscire, ad auuiarsi verso la porta della man destra; doue staua Giouanni, attonito a quello splendore, a quel canto, a quella cerimonia: finche a lui riuolto il Sacerdote, c'haueua incensato; e con mirarlo fisso, quasi marauigliandosi di non essere raunisato, gli sè cenno, che s'accostasse. All'hora gli si aperseto gli occhi, e riconobbelo per S. Ignatio; e rizzandosi gli andò incontro. Raccolselo il Santo con allegrissimo volto; gli dimandò con dimestichezza; se si ricordaua di lui: si come io, disse, di voi giamai von mi dimentico: il consolò, e rinouò la parola; che viuo gli hauea dato; d'hauersi a saluare. Volle Giouanni abbracciarlo; e gliene chiese licenza; ma in accostarsi per farlo, il Santo benedisselo; e spari, e seco entra la vissone. Gridò

Gridò egli all' hora: Oh' Padre! oh' mio Padre Ignatio! alle quali voci accorrendo alcuni Preti, trouarono Giouanni come fuor di se; che dirottamente piangeua; e vinto da loro prieghi contò il tutto: e per quanto poi hebbe di vita, e di suenture, in sol ricordarsi questa visione si confortaua. L'apparitione del Santo nell'habito, e ministero sudetto risueglia la memoria d' vn altra sua comparsa nel Giesù di Palermo sotto ricchissimo baldachino, reggendone le haste 4. suoi Figli Beati, per honorar la Prosessione d'alcuni Suoi, e d'uno fra questi a lui più caro, poiche più virtuoso; com ei dise a chi su degno d'esserne spettato.

\* Nelle'Plia Pl del P. Bern.Col. IC

5 Rortolia

Viueua in Condon, Città della Guascogna, vn Gentilhuomo sì nemico della Compagnia, che gli era pena l'udirne il nome; auuerso poi da S. Ignatio in modo, che in cambio d'hauerso per Santo, motteggiaualo da empio; con leggerne anco la vita per calunniarlo, e spacciar come fintione quanto vi trouaua di singolare. Ma S. Ignatio mirandolo dal Cielo con occhi di compassione, gli comparue vna notte in aspetto di maestà, e con gloria di Bcato; cinto d'Angeli, che gli faceuano corteggio: nè gli disse parola; ma si lasciò mirar lungamente; finche facendo mostra. d'andarlene, il guardò con sembiante di tale amoreuolezza, che l'inteneri; e disparue. Confuso quegli, e piangente, balzato di letto, si prostese colla faccia in terra, dimandando al Santo perdono degli oltraggi. baciaua poi, e sistringena con lagrime al seno il libro della sua Vita; e prometteua d'essere in auuenire, come fu, a lui, e alla sua Religione altrettanto diuoto, & ossequioso .

6 Fazioli.

Vna Donna idolatra da Bazain nell'Indie, s'indusse a battezzarsi per la speranza di così giugnere più commodamente a goder d'vn Christiano, di cui staua innamorata. Raccossela in cassa vna buona Signora per alleuarla seco nelle diuotioni; ma la Disonesta si se presto conoscere d'altra voglia, che di pater nostri, e di Sacramenti. anzi come il Demonio con l'acqua del Battesimo sacrilegamente preso le hauesse cacciato addosso nuouo suoco di libidine, daua in surori per andare oue il senso la violentaua, sino a gittarsi da vn muro; & a giurare, se non lasciauansa in libertà, di mettere a suoco la casa. Dopo hauer la caritatiua Singnora sopportato a lungo, si consigliò con vn Padre della Compagnia; il qual mosso da Dio le diede vna Reliquia di S. Ignatio; perche l'appendesse al collo dell'imbestialita semina. E su rimedio

dio del Cielo; poiche montata sulle furie colei più che mai, mi-nacciando, e facendo cose da spiritata; se le accostò gratiosamente la Patrona; e come per darle vna bella gioia in pegno: di volerla consolar presto, le gittò al collo vna settuccia; da cui pendeua vna borsetta colla Reliquia. nell'instante di quel tocco le caddero le furie, rimanendo per vn poco stupida, e come fuor di se; poscia diede in pianti, con accusare il suo peccato, e l'intention rea nel battezzarsi. e la Signora. l'abbracció con lagrime; le scoprì qual fosse la gioia stata sì efficace; la condusse alla Chiesa, come chiedeua ella; che per via non fece se non pianger, e baciar la Reliquia. Confessossii; e le vsci di cuor, e di memoria colui; del qual era

prima sì pazza 7.

4 11 1.

y Idem. Tutto diuerso su il bisogno d'una in Catanzaro, per nome Beatrîce, persona di vita virtuosa, e dedita molto all'oratione; in cui Dio largamente la fauoriua con delicie spirituali. Queste vna vol-42 cessarono; e rimase non solo arida, ma in tale oscurità di mente; che le postaua gran pena l'orare; nè v'era cosa, che le dasse conforto. Così tormentata mile vn giorno l'occhio nell'imagine di S. Ignatio, c'haueua su'l suo altarino; e sentì muouersi ad inuocar lui, che nell' vnione con Dio tanto s'auanzò, e godette. Non sù tarda in raccomandarsegli; e subito: come sopra le si apris-se il Paradiso, sù ripiena di sì gran luce, di tal suoco; che stette xapita più hore in Dio; e con tenerezza d' affetto continua in aumenire. A questa non hebbe ad inuidiare vna Monaca in Sicilia, a um. diuota del Santo; che afflitta per aridità, e lungo abbandonamento nell'oratione, gemebonda il pregaua d'aiuto nel 1607: peroche fauorendola della sua miracolosa presenza, le predisse il presto arriuo colà d'alcuni della Compagnia, da quali riceuerebbe sufficiente indirizzo; come seguì. E mentre staua vicerata in vna gamba, le comparue la seconda volta; e le diede conforto, e fanità?.

Nella Popolatione detta di S. Ignatio, vna delle 7. del Paranà gran fiume del Paraguai, vn Giouine per delitto falsamente oppo-Rogli su cacciato dalla Congregatione della Madonna, e poi carcerato. Il misero n'hebbe tal cordoglio, che caduto in disperatio--ne volle finir la vita con vn capestro. Ma non gli essendo riuscito, e stando pure sulla medesima frenesia; gli entrò di mezza notte in prigione per gli spiragli dell'vscio vn gran lume. Nè su visita d'huomo terreno, come pensò alla prima; su S. Ignatio, che tutto luce gli si presentò auanti, allegrissimo, amabilissimo,

9 Annus dier.

con dirgli: Dio ti guardi Figliuolo: e postagli per amoreuolezza la mano su'l capo aggiunse: Ngu ti dar pena; pereche sei seuza colpa: e sira poco sarai posto in labertà. Il che detto, disparue.
Gridò all'hora il Giouine ad alta voce per assetto; e accorsa gente, trouarono la carcere serrata, e lui piangente sorte. Indi a
poco, secondo la promessa, si scoprì l'innocenza sua; e liberossi
". Essendosi per disperatione appiccato da se vn Prigioniero in
laroslauia nella Polonia, staua semimorto; nè sapeasi, come sargli ricuperare i sensi, e l'intendimento. Sol quando gli su appressata vn imagine di Sant' Ignatio al petto, si risentì, e tornò

in senno; e rauuedutosi chiese perdono a Dio de suoi pecca-

Berteli.

21 Litt, annua, ann. 1613.

Penaua gran tempo in Burgos Maria d'Alaua, dell'Ordine di S. Francesco, afflittissima per intolerabili tentationi, & angustie dispirito; nè con lungo pregar, e piangere scopriua compenso a suoi affanni; finche nel 1592. D. Francesca de Bernui le diede va imagine di S. Ignatio, raccontandole molti, e gran miracoli fatti dal Santo, anco per mezzo di quella stessa imagine. La prese con siducia; ma dimenticatasi del nome d'Ignatio, che a lei era nuouo; inginocchiata dauanti l'imagine, cominciò a dire: Ob' Padre Atanasio; che sì pronto fate gratie a chi v'innoca; vdite me ancora tanto più bisognosa, e compatibile; quanto è maggior il pericolo di peccare, che di morire. Padre Atanasio, esauditemi. Nel così raccomandarsi, vdì sensibilmente vna voce dal Cielo, che le disse: Ignatio si chiama egli, non Atanasto; come tu dici. Ma consolati; che per intercession sua ti si fà la gratia, che domandi. E senti nel medesimo punto vna serenità, e contento d'animo inesplicabile. All'hora esclamò la Donna con marauiglia: E come non è canonizato vu buomo; che può tanto con Dio? Rispole la voce di prima: S'egli non è canonizato in terra; è ben canonizato in Cielo. E quella fu libera per sempre 12. La sudetta D. Francesca era Monaca fuor delle mura di Burgos; la quale come sapeua, ch' alcuni fossero in rissa, o discordi, o si portassero assai, o poco d'odio; raccomandauagli a S. Ignatio: e con sol tanto quei si placanano, e faceano pace 13.

24 Bartoli.

13 Annus dier.

Vn Capitano al seruitio in Roma de Signori Orsini, spezzatagli vna gamba, ricorse all'intercessione di S. Ignatio; e nell'applicarui vna Sottoscrittione di lui, sentì subito l'essicacità del rimedio; ma doue staua peggio, e vi pensaua meno, cioè nell'anima. Cominciò d'improuiso a piangere le sue colpe; dal che prima era lontal'ontanissimo; e a chiedere da Die la sanità interna co'l dirizzar la sua vita verso del Cielo 14. In Genoua nel 1600. s'affannaua 14 Barton. per la Confessione vn Giouine, perche non poteuz con tutto il raccorsi, & esaminarsi hauer memoria de suoi peccati. Fece per ciò capo a S. Ignatio; e nel tempostesso hebbe auanti gli occhi ad vno ad vno con chiarezza, & ordine tutt'i peccati, altrettanto che se si vedesse scritti, o dipinti 15.

Era nel 1602. vna Donna di Gandia per inuecchiata disonesta pratica tanto schiaua del suo amor, e dell' amico suo; che lo Raccarsene le pareua impossibile. Consigliata d'attaccarsi al letto vn imagine di S. Ignatio; ne prouò tal effetto; che subito il mal compagno le venne in abominatione; sino a non poter vederle lo giamai più dauanti, non che da presso . Iui pure ad vno, c' 16 Bariote hauea fatto vna Confessione smezzata, comparue S. Ignatio con ricordargli cinque peccati mortali tralasciati per sua colpeuole negligenza 17.

Voleua far violenza vn Negro ad vna Donna dell' Indie Christiana; la quale non sapendo come o suggire, o disendersi i lo pregaua sino con inginocchiarsi a portarle rispetto. Ma inserocendo il barbaro, e più stringendola; voltossi ella in sine a S. Ignatio per aiuro nel gran bilogno. Detto; e fatto: in quel punto mancarono le forze all'impudico, senza restargli alcun vigor nelle brac-cia; dalle quali stricatasi con velocità la casta Donna, scampò 18.

Giacomo Titio della Compagnia, gionine Scozzese; studiando Logica in Roma; s'affettionò in modo alla specolatione; che spendeux nello studio il tempo dalle sue Regole assegnato all'orare, all' esaminarsi, a leggere libri spirituali: onde sempre più indebolendosi nell'anima; & assalito da gagliarda tentatione, si vide in gran rischio di perdersi: poiche nondimanco era di mente buona; faceua ricorso a Dio; e s'andaua tenendo alla meglio. Compatillo S. Ignatio morto dieci anni prima; e vn giorno, mentre forte tranagliaua cò suoi pensieri, gli apparue in viso paternamente seuero, e lo riprese dell'hauere hauuto più amor alle scienze, ch'alle virtù. Non essere questo il fine di Dio nel trarlo dal Mondo, e porlo nella Compagnia: concludendo con questo: Manco lettere; e più spirito. E partì. Ma percioche venuto era non solamente ad emendarlo, ma insieme ad aiutarlo; il rese libero in tutto dalla tentatione; libero ancò dagli serupoli, che l'agitauino: e sì affettionato alle cose dello spirito, che diuenne gran

15 Annus dier

Seruo

19 Bartoli,

Seruo di Dioce morì Assistente di Germania. Vna somma gra-uissima di scrupoli opprimeua Girolamo Abarca nel Perù; il

Santo glieli tolle tutti, come ne firichiesto. Lasciò il Santo vedersi tre volte ad vn Diuoto suo infermo nel Messico l'anno 1619, la prima, per auuisarlo di consessarsi, e prepararsi alla morte da indi a 15. giorni. Nella seconda gli suggerì vn peccato tralasciato. All'vitima venne sestoso, e prendendolo per mano seco il conduste a visitar, e consolar quanti ammalati di quella popolatione giaceuano in letto; nel qual mentre non prouaua egli pena, o trauaglio alcuno. compito quest' refficio di carità; lo ritornò il Santo alla sua stanza, e al suo letso Annue 16- to 3 doue placidamente spirò nel giorno prescritto. 10 . Il P. Andrea Rudomina Lituano, merito hauerlo presente alla sua morte seguita nella Cina: e disse al Padre, che gli assisteua: caro Padre, fate bonore al Nostro Podre S. Ignatio; ch'è venuto a condurmi seco. Mirate; che maestà di volto! che bel corteggio si me-21 Proiof. 0c. na dietro 21! Ammoni del vicino passaggio il P. Marc Antonio Soldani, e Filiberto Vanluich; che leggiermente indisposto accertaux il Superiore del suo morir di quell'insermità, come sù, per hauerlo S. Ignatio inuitato al Cielo. Scese nel 1580, cinto d' Annue dier. Angeli, e di Beati a prendere vn Padre, che moriua. Nel qual punto Pietro Ochioa se l'hebbe a canto stà più Martiri della Compagnia. Nel 1590, venne in aiuto d' vn Moribondo. in Vratislauia; e del P. Emanuel Sà in Arona colla Madre di gratie nel 1596<sup>24</sup>. Così al P. Stanislao Oborski vicino a mori-

emp Morient.

24 ibid.

25 ibid.

\* 164 30. Apr.

6.15.7.4. 28 Ibid. Mebdom.s. uanni 39. Trapassati li PP. Stefano Paez, e Gio: Battista Car-

Zabbat, n. Z.

vn suo Diuoto; fatto visibile con Nostra Donna, è con S. Gio-

allegramente: verrete frà poco in nostra compagnia 25. Il P.Gasparo Santio, insigne per virtù, e per lettere, prima del suo passaggio hebbe lui, e'l S. Sauerio venuti adaiutarlo vnitamente con 26 Annal.Ma. Christo, e con Maria 26. Colla Vergine pur, e co'l Figliuolo, e con S. Claudio, su in Anisi presente alla morte del P. Claudio memer. 1 Non. Ponceot \*, nel 1609. Nel qual' anno hauendo prima di morire Pretios, Ocenp. baunto gratia il P. Giouanni Magirin Spira di veder S. Ignatioz mortent. cap. 15. esclamana: essere d'ogni sanità, d'ogni human contento più 27 Presios.oc- saporite quelle febri, e più soaui 27. Morì consolatissimo per la enput. Morient. veduta del medesimo Santo in Barcellona il P. Giouanni Plà 28. Annu dier. In Valenza similmente non mancò di soccorso in quel punto ad

re; accompagnato da BB. Stanislao, e Luigi; con dirgli: State

minata, furono vedute l'anime loro incontrate con accoglimenti dal

dat Santo \*; il quale in habito di sacerdote con seco alcuni della \* Annus dier. Compagnia si mostrò fare altretanto co'l P. Luigi la Nuza per memor. introdurlo alla SS. Trinità \*. Oue dopo breue Purgatorio douer \* In Pienippine. essere condotto da S. Ignatio lo predise l'Angelo Custode a Guglielmo Elfinstonio congunto con Real Sangue della Scotia; che sin allo spirar volle sotto gli occhi, e in mano il Crocifisto colle imagini di Maria, e del Santo.

Era vno in Bigenis di Sicilia vicito di senno: e staua per vscir tra poco di vita: se non che assi persone si comunicarono per lui,. e secero altre diuotioni ad honor di Sant Ignatio. Quegli ricuperò all'hora il giudicio; e consessatossi auuerti li suoi a non attristarsi della sua morte; la quale succeduta sarebbe auanti la prossima Domenica: e su vero : °. In Granata similmente vedendo 30 Line. Ann. il P. Andrea de Zea vir insermo freneticante, gli ottenne co'l ann. 1650. mezzo di S. Ignatio, a cui supplicò, ranto interuallo d'intelletto sano, e di pio sentimento: che compunto consessossi: e terminata la Confessione ricadde nella frencsia 3ª. S'ammalo'a morte in Oro-31 Annus diez, pesa l'anno 1604. vna persona sì ben dinota del Santo, che me memor. ritò l'autillo del suo passaggio; e del modo per christianamente farlo. Quando le apparue vuo in habito della Compagnia si mato S. Iguatio; che le impose al chiamare alcuno de Padri per conserir seco l'anima sua; le sece grancoraggio; e la riempì di sidanza di saluarsi 3.3.

.Ma sarcbbe prolisso il solo nominar li molti; a quali s'è degnato il Santo d'assistere nella morte loro; suggerir motiui di pentimento, di speranza, e d'altre virtù; e tener lontano Satanasso, con quel gaudio de Moribondi, qual prouò il P. Domenico Simoni; che auanti di morire fauorito di si regalata visita, co'l capo, e colle mani alzate gridaua: Oh'adesso si, eh'adesso: si, che vedo quanto sia grande la glorin vostra ? Non vi partite da me, . Padre mio Sant' Ignatio : non andate via ; o lonatemi con voi 3 3 - 33 Annu dier. Quindi è tenuto per gran protettor nella morte; ande i sani l'inuo- memor. 4. Non. cano per quel passo, e si moribondi si gittano nelle sue braccia. E bene stà, che assista, e protegga nell'vitimo, e nel motire, chi custodisce l'ingresso alla vita, disende, aiuta nel nascere.

Vn Prelato di gran casa in Italia, e Arciuescouo per dignità, era lungamente combattuto da tentationilaide; che non gh dauano tregua; e temendosi vicino a cadere l'anno 1595, poste in terra le ginocchia, chiamò l'aiuto di S. Ignatio; e si conchbe ascolta-20, e gratiato. Era scorso vnamo quando assalito di nuovo da.

quelle

32 Ibid.

34 April Petr. Ant Spinellä.

quelle sozze importunità ricorse al medesimo Santo, con attaccarsi vna sua imagine a capo il letto. E attestana in sine della vita d'esserne stato da que l'hora libero per sempre 54. Si legge anco di molti nel Regno di Napoli: che superarono varie tentationi, o le discacciarono con raccomandara a Sant' Ignatio: morto all'hora di poco: e con menerare, oportare addosso qual-35 Annus dier. che ritaglio di sua veste 35.

36 Bid,

37 Ibidem,

38 ibid, . .

Vacillaua in Palernso l'anno 2594: vn Nouitio della Compagnia tentato, e hormali risoluto di tornare al secolo; di che mentre discorre co'i suo Maestro, questi gli diste: Che baciasse. va imagine di S. Ignatio, che quiui era; e poi hauria deliberato. Non l'hebbe a pena eseguito, che non su pui quel di prima; e stupito di se, volle ritrattarsi, e perseuerare?. Colla medesima industria è lacceduto a molti liberarfi selicemente da sugge-Aioni diaboliche 37: Così nel 1571 vuz Monaca tormentata da tentationi lunghe non meno, che importune, se ne sbrigò di subito, e per sempre, poiche a lui raccomandatasi ne pose nel breuiario l'imagine per diuotione 38. In voa principalissima Città d'Italia, doue si mantiene allo studio gran numero di Religiosi della Compagnia; se auueniua ch'alcun di loro infastidisse del seruitio di Dio; per assodarlo ne proponimenti della vocation sua, era vnico, epresentissimo rimedio l'applicargli al cuore alcune. Reliquie di S. Ignatio 39.

89 Bartolin

Peggiorò nel 1609 in Malaca notabilmente va Infermo: perche non voleua intenderla di confessarsi; lo raccomandarono, parenti al Santo. Et egli si lascià veder nella stanza, presso al Grocifillo pendente a fianco delletto; e mirana l'infermo; e pareua, che l'inuitafie a penitenza; e volesse vdirlo. Tanto, bastò a cangiarlo : e però compunto, e tutto lagrime sece la Confessione con uno della Compagnia, dopo hauergli narrato la ri-40 Amus diet, ceuuta gratia da S. Ignatio 40. Nell'anno precedente comparue ad vna Gentildonna inferma in Granata; e co'l suo sembiante di Paradiso la consolò, assicurandola e che non sarebbe morta senza. confessarsi, e che rimarria quieta d'animo, e tranquillas. senza più trasittura di scrupolo. Eperche il tutto puntualmente, s'a, dempì, ella ne sece publica dimostratione 41. Toccò miglior sorte ad vna Religiosa di Spagna; la quale, mentre oraus nel 1590 con desiderio ardentissimo di giungere alla persettiones vide venire: a se Christo; che le conduceux in mezzo a un drapello d'Angeli. S. Ignatio.; e quotile diede per mæstro nelle cosedell'

41 Ibid.

dell'anima, e scorta nello spirito. E degno di sì gran maestro sù il progresso da lei satto nelle virtà, singolarmente nell' humiltà, e nell'obedienza \*\*. Al P. Pietro Scarga, quel sì prositteuole alla Po- 4ª wint lonia, sì caro al Rè Stesano, apparue il nostro Santo con S. Francesco di Paola toccatogli protettore in quell' Aprile, promettendo aiutarlo negli apostolici ministeri, e ne continui pericoli tra gli heretici. Lasciò più volte vedersi al P. Giouanni Fernandez nella Spagna, & al P. Isidoro Saauedra nel Perù, con riempirli di soauità, e di seruore a far, & a patir gran cose per Dio. Se resse a lustri di satiche nella sua Scotia, e di tormenti per la Fede il Padre Guglielmo Murdoch, mercè al comparirgli del Santo; che l'armò di coraggio, e di vigore a portar sì grancoroce\*.

Per tirar fuori di Religione Alfonso Vela Coadiutore nel Collegio di Baeza, gli mise il Demonio tanto desiderio d'impiegar molto del giorno in oratione; che abborrendo l'vsticio suo, e'l tempo che v'impiegaua, come cosa di poco merito, volle cam-biar la Compagnia cò PP. Scalzi di S. Francesco; e senza esaminare, nè vdir le ragioni, che persone di spirito, e suoi ami-ci proponeuano, per fargli conoscere l'arte di Satanasso; e che, toltolo di doue Dio l'hauea posto, il torrebbe poi ancora di là; nel 1601. scrisse importunissimamente a Roma per licenza. Indi gittate di camera le Regole della Compagnia, e la Vita del S. Fondatore, leggeua le Croniche di S.Francesco; e non solo non oraua molte hore al dì, come haurebbe potuto; ma nè pur adempiua l'osseruanza di meditare vn hora ogni mattina. e poiche il Superiore, vedutolo a discorrere in quel tempo cò secolari, gli dimandò: Com egli, che per fare più oratione degli altri vsciua della Religione, non ne facesse pur quanto gli altri? presa l'ammonitione a dispotto, si trasse la veke; e con in dosso vna tonica di caneuaccio protestò di rimaner, ma come seruitore, sinche giungesse la patente; la quale, a suoi conti, doueuz esser già spedita. Compatiuano i Padri queste più pazzie, che tentationi; & vno d'essi pensò per vltimo rimedio raccomandarlo a S. Ignatio; e si pose a pregare il Fratello, che almeno a titolo di farne a lui gratia dicesse ogni di ad honor del Santo vn pater, & aue: nè ci volle poco ad impetrarlo; e solo vi s'indusse per torsi dalla molestia di tanti prieghi. Sodisfece quel giorno alla promessa, ma sì strapazzatamente; che ne meritaua più castigo, che gratia: nondimeno si sentì subito rammorbidare il cuore. A quella nouità,

nouità, contra se sdegnato, e contra la sua preghiera, cercò caeciarsi dal petto quel primo senso di tenerezza; ma per quanto seco rissasse, o ripugnasse a Dio, sentendosi riassettionar sempre più alla Compagnia, smaniaua; nè potendo in molte hore della natte prender quiete, vsci nell'horto a ssogarsi con grida. Quando ecco vno splendor bellissimo con S.Ignatio nel mezzo, e sì da vicino, che potea toccarlo. A tal comparsa esclamò confuso, e tutto vn altro: O Padre Santissimo, per vn solo pater, & que vna gratia si grande! Rispose il Santo: Figlinol mio, mi contente di. peco. e fattogli vn volto di grande amoreuolezza, sparì. Egli prostrato in terra tutto il rimanente della notte pianse di pentimento, di giubilo; e con disdire poi a superiori le sue pazze domande, pe fece gran penitenza; e sinche visse, quante volte gli tornaua in mente la visione, o la risposta del Santo, si disfaceua in lagrime 43.

43 Bartoli.

Mattia della Saulx da Lilla, Coadiutor anch'egli di gran carità, peritissimo, e diligentissimo in seruir gli ammalati, ma illuso dal Demonio, per istimarsi habile agli Ordini Sacri trauaglio li Superiori con ciò molti anni, e gli altri co'l cattiuo esempio; si, che finalmente s'era in punto di licentiarlo il di auuenire. Se non: che la notte gli comparue a piè del letto S.Ignatio: e colla mano, e colla voce lo minacciò della dannation eterna, se non perseuerana nella Compagnia. Vna tal veduta, e vn tai parlare lo commosse in modo, che conobbe l'occulta sua superbia; e molle di lagrime si ritrattò inginocchiato, e ottenne di rimanere con tanta sodisfattion sua, e di tutti; che indi a molto tempo sù degno, come lungamente pregò, di seruire in Duai agli appestati, e dar la 44 Heroes, & vita per amor del prossimo 44. Giouanni Soria della condition de l'istima Charit. de sudetti, presso a morire nel 1617. confidò nel Santo; e n'hebbe vn miracolo degno di lui, mentre all'hora e fù sanato nel corpo, e rinforzato nello spirito; e se bene stato sempre virtuoso da li auanti corse a gran passi alla persettione per via dell'o-\* Annu dier. diar se, dell'amare Iddio.

pag.231.

Vna Vergine in Cazorla nel 1602. diuenne tanto sorda, che non vdiua nè pur da vicino, quantunque altri gridasse. A lei rassegnatissima nelvoler di Dio era ciò di pena solo per quel danno dell' anima di non intendere il Predicatore, nè'l Consessore. Per tanto raccomandossi a S. Ignatio; e presa l'imagine sua con protestar, che nulla curaua del corpo, lo pregò a renderle per le cose di Dio l'vso degli orecchi: con che baciata l'imagine; & all'vn orecchio, & all'altro applicatala, s'auuiò alla Chiesa. & in entrarui senti spic-

catamente le voci de Sacerdoti, che celebrauano, e poscia il Consessore ancora, e'l Predicatore. Ma era la marauiglia più bella; che yscita di Chiesa perdeua l'vdito; e lo ricuperaua tornandoui,

. con vicenda perpetua di miracolo 45.

dall'impuro Asmodeo 47.

In Bacza vna serua di Dio, tuttò che da lungo tempo ritirata dalle conuersationi attendesse a vita spirituale, s'era illanguidita nell'esercitio delle virtù, e della mortificatione. Volle nel 1603. aiutarla S. Ignatio; e le comparue a riprenderla di quella sua tepidezza in modo soaue sì, ma tanto esficace, che la Donna si rauuide, s'inferuorò, e su perseuerante 46. Staua vn altro sotto il 46. Annus dier. tempo sudetto, come s'hà dalla sua depositione, così tiranneg giato da sciocca vergogna di confessar li suoi peccati, che già per 4. anni non l'hauea fatto senza sacrilegio. Aprì, come a Dio piacque, gli occhi per vedere il suo precipitio; e a fin di camparne s'obligò in honor di S. Ignatio a digiunar 9. giorni: e rimale vittoriolo della vergogna, del Demonio, del peccato, e di sestesso; si confesso interamente con tutta e facilità, & emendatione. Vn Giouane di Valenza poco ficoltoso, e molto misericordioso patendo in occasione delle sue limosine molte tentationi laide temeua o di perdere la Castità, o d'hauere a lasciar la Carità : gli fù consigliata in rimedio la diuotione di S.Ignatio, e'l portare vna medaglia con l'impronto del medessimo; e con ciò proseguì nella sua pietà felicemente: ferito però di notte alquanto dalla catenella, da cui pendeua la medaglia, se l'appartò : e in quel mentre senti gli assalti di prima, che cessarono al ripigliarla: e questo prouò quante volte se la trasse di dosso. e se gli parue poter fidarsi quando la diede ad un Orefice per indorarla, hebbe a gratia il ricuperarla tosto a sine di liberarsi, come segui per sempre,

Erano poco buoni li costumi d'vn Gentilhuomo d'Almagro, Castello della Spagna; & esorbitaua specialmente nella bestemmia, e nel giuoco. A questi parue di notte ( fosse in vigilia, o in sonno) d'essere trascinato al tribunale di Dio, e di sentirsi accusare de misfatti, e de suoi scandali; douc mentre tutto tremante aspetta sentenza d'eterna morte, vide, che si sece auanti, e s'interpose per lui vn personaggio in habito della Compagnia somigliantissimo all'imagine da se altre volte veduta di S. Ignatio; il quale con farsi malleuadore gli ottenne gratia di pentirsi, d'esser assoluto de suoi peccati. Così persuaso, e disposto si conselsò quanto prima con accuratezza; e in termine d'vn meleus Ee 2

47 Garcia.

caduta

caduto in letto, morì nel giorno appunto di S. Ignatio; il cui nome incessantemente colla bocca, il cui soccorso chiamaua co'l cuore 48.

al ibid

se ibid.

Vengano due Giouani a ratificar la prontezza di S. Ignatio in porre mano a miracoli per salute dell' anime. Il Primo in Malta essendo troppo fiacco nelle battaglie del senso con cadute quotidiane; dopo in darno sperimentati vari mezzi per diuenir sorte a resistere; nel 1600, come sù consigliato, appese al suo letto vn essigie del Santo, ad honor di lui recitando 3. pater, & aue a fine di conseguir questa vittoria: e la guadagno con tal felicità, che non ostante il euor suo così lubrico, e'l peggior costume; dopo gran tempo santamente assermana di non hauer sentito mai più mi-nimo assalto contra l'honestà 49. Ferrara, l'anno seguente, sit spettatrice del Secondo; che ricco, e nobile arriuò a tale proteruia, & empietà: che si astenne a pena dal battere la buona, saggia Vedoua sua Madre. Aspettando questa ogn' hora d'essere cacciata di casa; poiche nè lusinghe, nè minaccie di parenti, e d' amici valeuano ad ammansare il ribaldo figliuolo, si rivolse con lagrime a S.Ignatio; e di lì a poco si vide a piedi pentito, e dolente il Figlio; che della perfidia le chiese perdono; e le giurò l'obepassinus de dienza, el'ossequio, che le mantenne poi sinche visse so.

8.differt.D.

Combattuto vn certo da vehementissimo impulso di disperatione in Praga; e già vinto volle nel 1605. darsi risolutamente la morte, sparando contra di se vna pistola; e perche non sortil'efsetto, diede mano al serro con tirarsi alcune pugnalate; in fine cercò di precipitarsi. E mentre ostinato si ssorzaua di perdere la vita del corpo, e dell'anima, S. Ignatio s'adoperana per campargli e questa, e quella. Poseiache riconoseiutosi per merito del Santo: e pentito, raccontaua d'hauere in quei surori suoi veduto S.Lgnatio; che tenendo in vna mano il nome di Giesù, stendeua in sua difesa l'altra; con fraporla tra lui, e la pistola; con diuertire i colpi del pugnale; con trattenerlo dal precipitio 5 1.

Nel 1610. hauendo vn Padre della Compagnia, con occasione di visitar certa inferma in Vienna procurato vanamente di tirare alla Fede catolica il suo marito in età di sopra 50. anni; pottò il caso, che guarita la donna, egli pericolosamente ammalasse; onde chiamato senza saputa della moglie vn heretico predicante, da lui prese la sacrilega cena. Nella notte appresso gliapparue S. Ignazio; che con seucrità di volto, e di tuono ripresa l'ostination sua, si pose a convincerso de suoi errori ne capi del credere, con-

. .

mostrare molte fallacie degl' insegnamenti hereticali; e con inti-margli la morte se non si convertiva, sparì sa Egli sbigottito, sa danne denta arreso, e compunto palesò tutto alla moglie; fatto venire il di sei Consessore riconciliossi colla Chiesa; e ad vn temposanato dall' insermità, n'andò in faccia degli heretici a comunicarsi alla Chiesa de Catolici 53.

Hauea per inganno del Nemico il P. Diego Barreto lasciato la Compagnia; quando luminosissimo comparsogli S. Ignatio, lo persuase a tornare. Ottenne Diego la gratia; e riaccettato, virtuosamente viueua, e faticaua nell'Ordine, finche gli mosse guerra di nuono Satanasso con tentarlo nella vocatione. Ma non abbandonandolo il suo Santo, e amoroso Padre, su nouellamente a visitarlo; e rincorollo a faticar, & a soffrire, con promettergli che perseuererebbe; come sece 34.

54 Auros dieri

Segua per somiglianza del soggetto, e dell'oggetto in ragion memor. di pura narratione vn altro Diego di casa Tedeschi, di patria. Catanese; che auquedutosi d'esser entrato nella Compagnia in età di soli 13. anni per mero sbaglio di chi scrisse la fede battesi-male, con preualersi di questo titolo accordò secretamente il passare ad Ordine diuerso meno stretto: ma in tanto auuitato della Prosessione, per non iscoprirsi ancora, entrò negli Esercitij, che vanno inanzi; su'l fine de quali volle fingersi ammalato per pigliar tempo, e disserire: onde ginocchioni all' imagine di S. Ignatio, di cui per altro era diuoto, disse: S. Ignatio mio, io entrai tanto picciolo in Religione., che ne l'accettatione mia, ne li miei voti surono validizonde voglio vscire: questo sizebe sempre sarò vostro diuotissimo; & ogni vostra vigilia digiunerò in pan, & atqua. lo sorprese all'hora vn accidente di vertigine, che buttollo a terra; sinche ribauutosi, e punto dalla coscienza vide sensibilmente accostatsi vno, che gli disse: Mi conosci ? io sono il suo Padre S. Ignatio. fà la professione, sà la professione: ( e l'inculcò 3. volte) sà la prosessione; perebe ti voglio saluo: e se nel tuo sare i voti ci sù innalidità; li valido so. E sei sano. Con che l'abbracciò, e sparì. Tanto tra lagrime di tenerezza, e confusione raccontò il P. Tedeschi l'anno 1673. in Trapani al P. Andrea Girolamo Sauini Predicatore, che ne celò il nome sin alla morte del P. 55.

35 Lestere del

Fù in Parma nel 1652. attaccato da pericolosa tentatione, con vscirne vittorioso, vn Giouine Caualiere. In premio fauorillo della sua prosènza la Reina del Cielo comparsagli con S. Gio-Ec 3

sesso, e con S. Ignatio; il quale anco l'abbracció come suo dinoto, ecaro. Gli apparue altra volta egli solo per auuertirlo di nou porgere orecchio al Demonio; che in habito, e sembiante di certo Religioso per preuestirlo sarebbe a trouarlo: aggiunse di venir mandato da N. Donna: E l'elortò a palesar tutto l'interno 36 Annie Mer. Suo al Confessore 56.

•

Ciò, che vien dietro è certo, non però autenticato per i rispetti, ch' ognun vedrà: lo porto com esempio assai presitteuole. me lo disse in verbo Sacerdotis chi vdillo da vn gran Prelato, a cui fù dato il racconto con giuramento senza notitia della persona, e del luogo. Vna Giouane d'alta conditione legata con voto di castità, e di clausura, trouatasi gravida s'auvide tardi dell'infamia; che a se, al parentato, al Juogo doue habitaua, irreparabilmente veniua. Per sottrarsi a questo disonore con abortir (che dell'offesa di Dio poco all'hora o pensaua, o le pesaua) non si può dire quanto facesse, quanto soffiise; ma riuscendo tutto in vano, stabili prendere il veleno: e su in piacere a Dio, che prima d'eseguir l'atroce disegno lo palesasse in Consessione ad vn P. della Compagnia. S'adoprò egli per dissuaderla, come portaua l'honor divino, e la salute di due anime; in fine, poiche nulla profittaua, la prese in parola di sopraseder dal veseno sin alla mattina vegnente, con prescrinerle certa diuotione a Sant' Ignatio; a cui si raccomandasse quella sera; come altresì con orationi, e penitenze baurebbe fatto egli. Esegui la Giouane piu assai del ricercato: atteso il lume venutole per conoscere le sue maluagità, e la gratia per compungersi; e non finendo ella di piangere, verso la mezza notte sfauissò d'intorno la stanza, e nel mezzo S. Ignatio con faccia di Paradiso le disse: Che l' haucua. esaudita; che si confessasse de suoi peccati, senza dimenticar giamai di farne penitenza. C'haurebbe hauuto vn figlio, a cui douea subito dare il Battesimo. Nè semesse della riputatione. Partito il Santo; senza dolore, senza necessità d'aiuto altrui mandò fuori vn parto maschio, e viuo; che da lei battezzato, indi ad alquanto si morì. Tornato la mattina il Confessore dalla Giouane riceuette in Confessione i peccati, e'l figlio in vna scatola, per sepelirlo in luogo sacro, con di più il giurato racconto del Fatto da publicarsi ad honor del Santo, quanto senza nota si potcua.

Dopo hauer lungamente Diego Luigi di San Vitores in darno supplicato i Genitori per buona licenza di seruir a Dio, suggi a

val effetto nel Collegio Imperiale della Compagnia in Madrid. Sdegnatissima la Madre corse là in carrozza per seuarlo a sorza; e smontata lo videad una finestra tenuto per mano da S. Ignatios all'hora di surorpiù che mai ripiena, senza pensare altro; d sse a seruitori: Ecco mie siglinolo! andate; e trascinatelo quà. E guardandolo de nuouo;, le parue tutto insanguinato; e senti dalla boce ca di S. Ignatio; Lasciatelo stare, perche è mio; & bà da esser martire. Queste parole sedarono le furie, spensero lo sdegno; e la secero voler ciò, che prima esecraua; e per opposta brama si sè condur subito alla Casa Prosessa; e si disdisse co il P. Francesco Aguado Prouinciale; da cui tenena parola, che no'l riceuerebbe; pregandolo anzi ad accettarlo. Così sece pur con vn. Parente; che ad instanza sua ottenuto hauca dal Nuncio Apostolico vn biglierto per trarlo douunque sosse. Douendo poi nel 1640. il sigluolo partire verso il Nouitiato del VillaReio distante da Madrid alcune leghe andò la Madre a dargli buon viaggio; e seco inginocchiata, e piangendo, così orò alkaltare del Santo: Sauto Padre, ecco il mio Eigliuolo; io ve lo dò: accettate questo mio sacrificio; e in ricomponfa impetratemi d'al Signor Iddio l'eterna mie sakute : Dopo molti: anni passò con opinione di santità nel 1668. all'Indie Orcidentali, & all'Isole già De los sadrones, hora dette Isole Mariane; in 13: delle quali con altri della Compagnia portò, e piantò la S. Fede; per la quale veciso ancora vi su alli 2. Aprile 1672. 5.7°.

C A P O XXXXV.

Diverst Miracoli, di S. Ignatio.

59 Vedi la Reilatione frampatain Siniglia nel' 11674..

e Nathanael Sotunell' nella Bibliotheca della Compagnia.

Asparo Marescani Auuocato in Catanzaro, essendogli nato I vn figliuolo, voleva chiamatio Ireneo, a diuotione del Santo di tal nome protettore di quella cirtà; ma ricusava la Moglie; che per hauer nel parto savorevole S. Ignatio, s'era obligata di porgli quest'altro nome. Fin grande la lite non terminata mai per quanto si dicesse, o pregasse di quà, e di là; e s'accese peggio, quando si stimò composta co'l temperamento di chiamare il Bambino con ambidue li nomi; atteso l'addimandarso la Madre Ignatio Ireneo, e volere, che così l'addimandasse la servità i dove strepitava il Marito, nè sossi l'addimandasse la servità i dove strepitava il Marito, nè sossi l'addimanda se la servità il Marito. Tre messera durata la distribuzza quando von mattina il Marito.

Ec 4. vol-

voltando la cosa in giuoco, rimise le sue ragioni a quello ne paresse al Figliuolo: accettò il partito la Donna; esatto recar tosto il Bambino, interrogollo il Padre in presenza di tutta la famiglia.: Come volcua esser nominato? e'l Bambino di 3. mess, che per ancor non cinguettaua; nè secelo se non dopo assai, parlò per diuina virtù: e alzando alquanto la testa in riuerenza di quel nome disse spiccatamente Ignatio: con decidere la causa in honor del Santo, & in fauor della Madre 1.

zBiderman.

D. Lucretia Aurispa Badessa in S. Caterina di Macerata, nel 1599. hauea pregato per Isabella Moroni Nipote del Vescouo, alleuata già iui, e all' hora sì grauemente inserma; ch'assolutamente se ne disperana da Medicila vita, quando riciratasi a dormire, le apparuero in sonno le SS. Vergini, e Martiri, Caterina, e Orsola, titolari della Chiesa di quel Monasterio, con dirle: Che Isabella camperebbe per gratia di S. Ignatio : da cui le s'era impetrato la vita: dichiarando, che intendeuano di S. Ignatio, non del Martire, ma del Fondatore della Compagnia di Giesù. e le comandarono l'auuisarne Ilabella, e ricordarle d'essere diuota di chi era stato si benesico verso lei. ( ecco vengono sin dal Paradiso i Santia raccomandar la diuotione di S. Ignatio) Dopo quello k. parue di veder l'Inferma tizzarsi ginocchionisu'i letto; e ringra, viare il Santo della vita, e della sanità da lui hauuta. Suegliata. la Badessa marauigliauasi del sogno, perche non haucua maia S. Ignatio fatto ricorso, nè portato dinotione. Hor mentre si seceso veder le due Vergini alla Badessa, comparue ad Kabella in sogno il Santo di bellissimo aspetto, e sutto splendore; che auuicinato al letto, e presala per mano, la consortò con dirle: Che di certo guarirebbe: perciò si rizzasse ginocchioni su'l letto; e rendesse gratie a Dio; da cui ottenuto le hauea la vita: e così le pareua difare. Senti per questa visica un allegrezza tale; che si sueglio; e staua bene. onde chiamata la Madre, e la Suocera, che la guardauano come moribonda, contò loro il tutto; ma l'hebbero per delirio. la mattina venuto Valtiero Valtieri, ch'era Medico suo, & ancodel Monasterio; doue vdito haucua la Badesla, e ne portaua l'ambasciata; si sece il confronto delle visioni; ese netoccò la proua nel polso, stando ella sì migliorata, che non v'hebbe, più a tornare il Medico 2,

2 Battobl

: Il P. F. Aluaro da Molina Religioso di S. Domenico, Predicator General, e Definitore dell'Ordine viueua in Lima paralitico, e così perduto delle membra; che non potena formare ya piede. 4 9 %

**DUO**-

muouere vna mano; anzi nè pure formar colla lingua parola, che s'intendesse; non trouandosi rimedio nè anco a mitigare vn sì ostinato, e penoso male: onde senza più speranza di sanità, se la pas-faua leggendo libri diuoti; nel che però hauea bisogno di chi gli voltasse le carte. Otto anni era vissuto così; quando il P.F. Diego d'Oheda Mackro di Theologia in quel Connento, diuoto di S. Ignatio, e della sua Religione, gli diede a leggere l'vltima Vita del medesimo Santoscritta dal Ribadeneira. Lo sece l'Insermo com molto affetto, e consolatione; la quale ogni giorno cresceua; e con esta la confidenza nel Santo; di modo che giunto al racconto de miracoli, dissea Dio co'l cuore, non potendo colla lingua: Signore', come indubitatamente credo esser vere le maraniglie, che det vostro Seruo Ignatio in questo libro si contano; così vi prego in riguardo a meviti suoi di rendermi la sanità: il che quando sia, sò voto di sempre diginnar la sua vigilia; di recitare ogni de a matusino, e a respro l'antisona, e l'oration sua; e d'essere dinoto di lui, e della sua Religione. Così orò il giorno de Santi del 1607, e prosegui fin all'Ottava; nel qual giorno senti all'improuiso dirsi: Rizzasi., e camina : e sperimentò come vn impeto interno, che lo sbalzasse. Prouossi; e trouò se membra rassodate, gambe, braccia, lingua, e tutto se rauniuato, e gagliardo; e andò francamente verto doue i suoi Religiosi attendeuano ad vna disputa publica di Theologia. Rimasero quegli al vederlo attoniti; e inteso da lui tosto il miracolo, fi riuolsero, lasciati gli argomenti, a ringratiare Iddio, e S. Ignatio, cantando il Te Deum. Quel medesimo di staua, presi gli vltimi Sacramenti, vicino a morire Christosoro Mesa Nouitio della Compagnia; e vdito il Miracolo partecipato subito da Padri di S. Domenico a quei della Compagnia; e andando questi a renderne gratie al Santo, chiese d'alzarsi; e nella comune allegrezza cantare con gli altri. E sù esaudito, poiche migliorò in quel punto, e tra poco su compitamente sano?.

In Sant'lago l'anno 1603. s'apersero molte piaghe in varie parti del corpo a Caterina Morales nobile donzella; e facendosi ogni di maggiori la ridustero a non potersi muouere, non che vscir di letto: sopra tutte ne portana vna in parte secreta, molestissima, e più di tutte pericolosa; maggiormente che non s'induste mai per gran prieghi de Suoi a scoptirsi ad altri occhi, o darsi ad altre mani, che della Madre poco a proposito del gran bisogno; la quale in sine consigliò la Figliuola, per non vecidersi da se, ad ammette la cura d'un Cirugico vecchio, & honorato. Alla Giouane pre-

3 Idems

meua il rimedio peggio del male; onde la notte auanti al venir del Cirugico, pregàcon lagrime S. Ignatio ad bauer pietà, se non del' male, almeno dell'honestà sua. e così orando s'addormentò; indi a poco suegliata si trouò hauer più assai di quanto desideraua: perche su sanissima di tutta la persona, e senza veruna piaga; e non solamente senza quella piaga principale, ma senza segno, che maj vi foste 4.

4 Idems

Costumaua il Dottor Gillabot, vno de primi d'Arboes in Borgogna, non men diuoto, che letterato, alloggiar quanti Religio. si passauano per colà: gliene capitò uno d'Ordine stimatissimo nella Chiesa; e mentre lo tratteveuano quei d'ecasa, il Dottore introdusse ragionamento delle virtù, e de miracoli di S. Ignatio; verso cui era colla famiglia tenerissimo; e quantunque non fosse per ancor canonizato, lo chiamò Santo. All'hora quel Religioso, scosso il capuccio, ripigliò: E abe Santo è cotesto vostro ? che non è stato mai buono di Janare va mal' di denti. Ripresclo modestamente il Gillabot; e non frenando colui la sua malignità, su colpito da Dio; perche iui nel medesimo circolo, doue sedeua, e ragionaua, nel tempo istesso lo prese vn sì furioso dolor di denti, che raccapricciò; e muggendo, e arrabbiando come indemoniato,, senza più dir parola, o dar segno di penitenza, dopo alcune spatio mandò L'inselice anima 5.

3. 11:Barteli: dinerfamente lo mercuta ... Ma vedi Kainando smale, al tomo 7. pag. 599. edi Ruono altomisi PAS-529).

Ippolita Bartoloma si Monaca in S. Geminiano di Modona por, nel Prato Spiri- tò 3. anni vna piaga;, che rodendole dentro il naso, il palato, e la gola, con hauerle disformato il volto rendeua vn fetore intolerabile sino a lei medesima. Era già destinato il giorno di porre mano al ferro, e al fuoco: quando vna Sorella dell'informa per compassione dell'atroce rimedio ricorle a Salgnatio con promettergli vna Messa, un voto d'argento, elidigiuno d'ognianno nella sua vigilia. Gradi la preghiera il Santo; e la notte auanti a fare il taglio si spiccò da se stesso di entro la gola, elipalato della Monaca vo. pezzo di carne in durezza somigliante alla cartilagine, larga quattro dita, e con esso vscì ogni male, senza più bitogno dialtrome. dicamento 6.

Mentre Benedetto Lopez soprastante ad vna delle minere del Perù andaua in cerca d'vno schiauo, che gli era fuggito, cinque assassini vsciti d'aguato l'assaltarono, e tiratolo da cauallo, gli furono tutti addosso con l'armi sin a lasciarlo per morto. Haueua egli ali primo accorgersi del pericolo, inuocato S. Ignatio; er fin d'all'hora non solo hebbelo propitio, ma presente in sua difela,

fesa, con vederlo di mezzo tra coloro, e se, in atto di ripararlo da colpi de nemici mediante il suo mantello, con valersene a guisa di scudo. Il successo sù, che partiti coloro, il Giouine s'alzò; e trouandossi tutto trinciato il cappello, e i panni traso-rati dalle coltellate; non haucua nella vita vna minima puntura,

o segnale di ferita 7.

In Cazorla Terra dell'Arciuescouato di Toledo s'occupaua in... orationi, e penitenze vna Giouane a Dio consecrata con voto di verginxà, esommamente diuota di S. Ignatio; dauanti vna cui effigie faceua le quotidiane sue diuotioni, e ricorreua per ogni bilognospirituale, o corporale. Hauendo smarrito la chiaue del forcierino, doue serbaua i danari; e cercatone lungamente in vano; in fine colla solita confidenza si rinosse a S. Ignatio, accioche gliela scoprisse. la notte senti chiamarsi per nome; e aperti gli occhi si vide appresso il Santo con faccia serenissima, che con Toaue affabilità le manisesto il doue trouerebbe la chiaue. le insegnò parimenti certa scrittura di conto perduta pure alquanto prima; nè per diligenza possibile sin all'hora giamai ricuperata. Nel 1605. Giouanni Leida Maiorchino ammalò di febre acu-

ta con indignation tale di stomaco; che non titeneua nè pur quel pochissimo cibo, che a forza pigliaua tal volta. la malathia sù data per mortale da principio; e trascurato il trar sangue a certo tempo, su tenuta per disperata. Era egli diuoto di S.Ignatio; e vdendo la nuoua della morte, ripose le sue speranze in pregarlo di cuore. Dormi quieto la notte; finche suegliato da eccessiuo splendore nella camera gridò chiamando Anna Bianca sua. Moglie, con dimandarle: Se vedeua quella straordinaria luce bellissima, e S. Ignatio in mezzo venuto a risanarlo? Soprafatta d'allegrezza la Moglienon vide altro, che l'essetto; cioè il poco auanti moribondo Marito già sano sorgere di letto; vestirsi da se; vscire a ringratiare il Santo della vita, e della sanità?.

Agnese figliuola di Giouanni Tibau da Manresa nel 1603. gonsiò per hidropissa smodatamente, dicono i testimoni, sino a parere vna botte. Dopo vnanno di cura, e d'ogni fatta rimedi l'abbandonarono i Medici, come impossibile a sanarsi. Ma su ageuole il farlo a S. Ignatio, poiche la Madre d'Agnese lasciò persuadersi menar la Figliuola sin alla Grotta i in cui egli sece penitenza. Ve la portò dunque, accompagnata da cinque altre donne del vicinato; che furono vaghe di veder Tesito, e interuenire al miracolo aspettato. Giunte alla Grotta, e inginocchiate, a

PCD2

y idem,

7 Bideral

so Lerieli.

21 Biderm.

memor.

sz ibid.

pena cominciarono a pregare il Santo; che quella sù gli occhi dell'altre si disensiò, mutò colore, rinuenne tatta, e parue nata di nuouo 10.

Vn fascio di miracoli piobbe S. Ignatio nel 1605. in Napoli so-pra Girolamo Maggi posseduto da vn gruppo di malathie, ba-stanti ciascuna da se ad veciderso, sebre continua, stati che gli toglieuano lo spirito, lunghi tramortimenti; e tale hidropissa, che gli dauano i Medici 3. soli giorni divita. Si butto nelle braccia di S. Ignatio; echiesta vna sua Reliquia, se l'applicò al petto.; e immantinente ne senti l'efficacia: nè passarono 3. hore; che staua già libero dalla febre, da flati, da tramortimenti, dall'hidropissa, senza restargliene vestigio : 1. Ad vn Sacerdote di Lima. confinato in letto per insermità l'anno 1608. comparue in sogno 5. Ignatio, animandolo colla speranza di guarire ad arrolarsi nella Congregatione de Chierici fondata, e gouernata iui da Padri. Determinò egli nel suo cuore di farlo, poiche sù risuegliato: e'I Santo lo guari di fatto 12. Nel medesimo luogo, ma 4 anni dapoi vno, eh'era fratello della sudetta Congregatione, ammalato a morte, implorò il soccorso del Santo; nè quegli differì l'vdirlo, e volerlo consolato; e per fauorirlo più, gliene recò egli stesso la nuoua comparendo tutto luminoso; e dicendogli: Che Dio in gratia sua gli daua la sanità. e l'hebbe all'hora "".

D. Giouanna Orsina, fanciulla, e figliuola di D. Cornelia Orsina Duchessa di Cesi, patina tosse tanto continua, e violenta; che non lasciauala prendere il latte, nè respirare. la Duchessa Madre la raccomandò a S. Ignatio; e pregollo della sanità per la Fi-gliuola, ma in modo, che si vedesse chiaro venir dalla sua mano, e perciò senza dilatione. Quanto richiese, tanto conseguì; & es-sendo stata la fanciulla vna notte intera, e vn mezzo giorno senza chiudere occhio, si addormentò in quel punto. Non hebbetosse mai più; e prese quietamente il satte 14. A Drusilla Torsellina Gentildonna Romana da graue sebre trauagliata s'accrebbe tormento con un penosissimo dolor di capo; il qual dolore con trarle sangue dalle braccia, dalle narici, e dalla testa, e con ogn' altro rimedio praticato andò più tosto sempre crescendo. Solamen. te in appressarle alla fronte vna Reliquia di S.Ignatio fuggi quel pertinace male insieme colla febre, lasciando la Donna persettamente fana '5.'

14 Bladen.

B5 Biderm.

A pena entrato-nella Compagnia vn Sacerdote Alemanno detto Giona, fuggi presso l'Arciuelcouo di Treuiri; e stando in vna sua

Rocca su preso dalla peste; per la quale ogn'uno l'abbandonò suor d'una Vecchia, che n'hebbe compassione. Quando il male no'l toglieua di se; al veder l'inselicità sua d'anima, e di corpo daua nelle disperaționi, e vna volta s'haurebbe segato la gola, se accorsa la Donna non gli strappaua di mano il coltello. Ma non impedigià, che non si precipitasse da vna sinestra; d'onde caduto s' vna massa di pietre rimase fracassato. All'hora si risenti della mala vita, e della peggior morte, che faccua; e riuolto al S. P. suo Ignatio gli promise, mentre lo campasse da quell'estremo, di pellegrinare a piedi sin a Roma; e gittarsi auanti S. Francesco Borgia Vicario Generale in quel tempo con supplicar d'essere di nuouo ammesso; e se degno non ne fosse, di rimanersi come garzone in perpetuo al seruitio de Padri. Fatta con lagrime questa promessa, fù in instanti sano e del fracassamento delle membra, e della peste; per cuiera in termine di morire. Andò a Roma, e sciolse il voto 36.

Vn Padre di S. Agostino habitante nel Conuento di Burgos passò per carità nel 1599. a Quintaniglia del Somugnon, luogo di quell'Arciuescouato, per ministrar li Sacramenti agli Appestati. Tra gli altri sentì alli 12. di Nouembre la confessione di Maria. figliuola di Giouanni Gomez in età di 22. anni; che staua con sebre ardentissima, e con peste: indi l'esortò a raccomandarsi a S.Ignatio; e gliene pose un imagine su'I petto. Dopo un hora tornato la troua senza peste, senza febre, senza male alcuno. E adoprato non s'era verun medicamento 17.

17 Ribaden.

Correua nel Paraguai, l'anno 1605. vn male pestilentioso; che toccò ancora la famiglia d'vn huom honorato: e due in breue ne morirono; e quasitutti gli altri, & erano molti, stauano chi moribondo, chi ammalato. Egli vide intanto alcuni Padri del'a Compagnia, ch' erano in missione per colà; e informatili dello stato lagrimeuole di sua casa, n'hebbe in rimedio vn imagine di S. Ignatio; perche datagli a proteggere la famiglia preservasse i sani, sanasse gl'infermi. Così sperdegli: e così a sua persuasione sperarono li suoi, con raccomandarsi al Santo. Il seguente di ritornò a Padri pieno di giubilo; peroche d'all'hora, ch'entrò in sua casa l'imagine del Santo, e ne fu supplicato l'aiuto, haueano tutti, Barreli. gl'infermi, etiandio gli aggranatissimi, ricouerata la sanità 38

Nella peste di Roma l'anno 1656. su'l principio di Luglio s' accordarono venti persone, d'età, di sesso, di conditione disserenti; e preso in protettore. S. Ignatio, gli promisero, se indi auan-

ti per insino al prossimo Natale hauesse preseruato da quella insettione, o contagio tutti loro, di presentare al di lui Sepolcro nella Chiesa del Giesù vna tauoletta, che testimoniasse il benesicio. Procedeua co'l tempo la sanità d'ognun di loro; e come sisual di pattuito del Natale portarono vnitamente la tauoletta in ricognitione della gratia, di cui prosessauano l'obligatione al Santo. Capitò là vna gran Dama (poiche lerrate la maggior parte le Chiese anco de Regolari, poco men che vnica era quella; doue si amministrailero i Sacramenti. E sù cosa di stupore, che assistendosi quiui del continuo a confessionali, e ascoltandosi ogni sorte di persone; niuno di quella Casa sosse tocco di peste; apparendo chiaro il beneficio miracoloso di S.Ignatio; a cui s'erano i Padri con voto raccomandati da principio: e però appesero alla Cappella del Santo vn Quadro con tale inscrittione: Seruata a peste Prosessorum Domo anno 1656. E poteuano per vero debito aggiungerui poi anco l'anno seguente 1657, mentre fecero voto nuouo per quell' anno; & in quello furono tutti preseruati) Quella Dama dunque, osseruando la Tauoletta mentouata, disse tra se; Ob' che inuentione di questi Padri per accreditare il Sauto lero appresso il popolo ! e tornata con tal giudicio a casa; e fattosene besse lungamente; con hauer ben cenato la sera, sana, & allegra se n'andò in letto. Haueua dormito due hore; quando si rifuegliò per acutissimo dolor di testa; che la faceua gridare da disperata; e tutto a vn tempo senti la misera d'hauer la peste con vn gran bubone. Oh' all'hora si, che tenendosi per morta mile a romor tutta la casa! In sì gran bisbiglio ricordatasi del maligno suo concetto contro S.Ignatio, almeno contro a Figli suoi; riconoscendo il castigo da se tanto ben meritato, assannosa, grondante di lagrime, gliene dimandò perdono, con pregarlo ad hauerle pietà. Non hebbe finito d'humiliarsi, edi supplicare, che cessò l'intolerabile dolor di testa; sparue il mortisero bubone. Così la seguente mattina si prostrò in persona riuerente al Sepolero del Santo; e con giuramento publico volle, che constalle il gran Trastat. Titule fatto, e fosse narrato il doppio miracolo 19.

culs./pec. SS. in 20m 8. punit.8. 243.530.

La Città di Ruremonda è in tal possesso del fauore di S. Ignatio contro la Pestilenza più volte co'l suo valido aiuto cessata, o tenuta lontano; che n'ha fatto autoreuole testimonianza; e costuma qualunque volta ne stà in sospetto di ricorrere a lui con arderui 20 Imago 1.54. dauanti vn gran cereo, nel quale stà il nome del Senato, e del Popolo di quella. Città ?°. Quindi per li sadetti, e per altri casi,

che

sulist,6,c.5.

٠,

che si contano in questo libro, si sà manisesto; quanto potente Auuocato sia contra la Peste S. Ignatio. E la Città di Bologna, quando nel 1630. ne staua trauagliatissima, si riuosse a lui, & a S. Francesco Sauerio; e su liberata. Onde con publico Decreto li prese per Protettori; & ogn'anno con offerta di cera, e con solenne Processione li riconolce.

Alli 19. Luglio del 1599. il P. Michel Vasquez Presetto degli Studi nel Collegio Romano su assalito da dolor di sianco, e di reni sì spietato; che in breue coperto di sudor freddo, perduti li sentimenti, ridotto come in agonia, si tenne che morisse; tanto più che nulla giouauano i medicamenti, anzi gli accresceuano il male. Se gli portò vna Reliquia del suo P,S,Ignatio; la quale diuotamente baciando pose doue più acuto, e vehemente prouaua il dolore; e subito cessò in quella parte, restando nell' altre; sopra le quali mettendo parimenti la Reliquia, partiua il dolore, secondo che le andaua toccando, sino a rimaner libero affatto. Indi a quattro, o cinque hore cominciò mandar suora senza pena pezzi di pietra sanguinolenti, rauuolti come in toniche di carne. Si leuò subito di letto contro al parer di molti; poiche tenne per celeste quella salute impetratagli dal suo S. Padre; in conseguenza essere persetta, e non douerne temere; come fù ".".

Nel medesimo anno, e nella medesima Roma seguirono i due miracoli appresso. Vna Gentildonna di conto portaua in vna mammella così maligno, e pestisero cancro: che doueua darle tantosto la morte, giusta la sentenza prononciata da Medici. A lei parue di appellarsene a S. Ignatio; e presentatasi al suo Sepolcro; e pregandolo, si conobbe gratiosamente fauorita: parti consolata; e senza medicina corporale non solamente visse a lungo, ma in breue risanò affatto 12. E'l Marito pose al detto Sc- 32 Ribad, polcro vn drappo di tela d'argento in segno del miracolo, pegno di riconoscenza. Non fù men cortese il Santo in gratiare Anna Ruggieri. Questa con obligarsi al digiuno in pan, & acqua, & alla Comunione in vita per la sesta del Santo; e toccando con sua Reliquia l'orecchio diritto; di cui già per vn anno era sorda; nell'istesso punto si trouò sanata; nè della sola sordità, ma in oltre d'vn doloroso strepito, che giorno, e notte le tormentaua il capo 23. 23 idemi

Francesco Ortiz Curato, e Beneficiato in Burgos hauca sofserto cinque anni vn infermità di flussioni d'humori alle ginocchia,

**.** . . :

31 Biderm

& al-

24 Biderm.

& akre giunture con dolori eccessiui. Gli sù così propitio S.Ignatio, che al primo raccomandarsegli tutto insieme risanò, senza mai più risentirsene <sup>34</sup>. Nell'Ottobre del 1599. Horatio Leopardo Gentilhuomo di Recanati ridotto a pericolo di morire per dolori di pietra, e ritentione d'orina, giache in terra nè rimedio trouaua, nè sollieuo, supplicò la Madonna, che lo sanasse per i meriti di S.Ignatio, pregando pur'il Santo ad essenzi auuocato. In finir la dimanda, terminò il dolore, vscì la materia; e con mandar poscia senza molestia pietre in pezzi, e arena su totalmente sano <sup>25</sup>.

25 Ribaden.

Haueuano Filippo Bonnieri, e Anna Hondia, cittadini d'Anuersa, vna figliuola detta Maria, che di 20. anni ammalò per ostruttioni nella milza, nel fegato, e nel ventre; le quali non. potute distiparsi dalla Medicina degenerarono in vuo scirro incurabile. Due anni andò prendendo piede il male, con toglierle ognivigor, e forza da reggersi; onde necessitata di giacere immobilmente in letto giunse a tale abbandonamento, che non potea delle braccia valersi nè men per accostarsi la mano alla bocca. La prendeuano spessi tramortimenti, che durauano dieci, venti, e tai volta quaranta hore; le si era ensiato il ventre colle gambe, segni manisesti d'hidropissa; rattratti hauea inerui delle ginocchia, e de piedi; nella fossa del palato le si erano aperte alquante viceri; ne lati del ventre agl'hipocondrij sentiua dolori acerbissimi; etutto il corpo stana sparsodi macchie liuide; si che i Medici non le prometteuano vita se non di pochissimi giorni. Vn Padre della Compagnia per dieci anni suo Consessore, alli 24. Luglio del 1635. l'animò a confidare in Sant'Ignatio, e raccomandarglisi; e gliene prestò vna Reliquia. E Dio, che mosse il Padre a proporle questo intercessore, mosse lei ad accettarlo con risolutione di non desistere da pregare il Santo, e di non. rendere la Reliquia sin a gratia compita. Partito il Padre, sece tanto, e tanto pur si dimenò colle braccia, che a grandissimo stento la vinse di porsi al collo la Reliquia; poi alzati gli occhi al Cielo disse queste parole: Signor Iddio, sono quattro anni bormai, ch'io fò la volontà voltra: vi prego per i meriti di S. Iguatio; che ancor voi facciate vna volta la mia. Rendetemi sana; e prometto di seruirui nel rimanente della vita, che mi darete, con persettione. E voi S. Ignatio; la cui imagine bà tante volte cacciato i demonij; vi prego, che per virtù di questa vostra Santa Reliquia cacciate di dosso a une ancora tante mie insermità. In così :dire

dire diede in vn dolcissimo sonno, dopo interi otto giorni, e otto notti di continua veglia; e passate cinque hore si destò, e trouossi del tutto sana con tanti miracoli, quanti erano stati li suoi mali. Sorle di presente a ringratiar Dio, e'l Santo; e hauuti da vna Sorella i suoi panni riposti da gran tempo, si vesti da se; calò senza punto appoggiarsi vna lunga scala; e presentossi a Suoi, che in vederla inhorridirono, credendola morta; e comparsa loro per hauer sustragi. Terminate le debite diligenze, il Vescouo e alli 26 Gaspar Nezi neine Episcop.

20. Nouembre sece in ringratiamento cantar solennemente vna Antuerpien.

Messa, e predicarne al popolo e cantar solennemente vna Antuerpien.

Sagueno dire cassi che per successi l'accomparsa spirite.

Seguono due casi, che, per quanto breue ne sia il racconto, somo 17. lasciano in forse, qual di loro sia il più bello; se bene vgualmente ammirabile rendono il Santo. Studiaua in Monaco vn Giouinetto, estudiaua in vano per la sua rozzezza, e incapacità naturale insuperabile ad ogni sforzo: e poiche mancaua d'ingegno; mostrò giudicio in dimandarlo a S. Ignatio; e per profittar nelle lettere gli sece vn voto l'anno 1650. l'istesso giorno gli sù aperta la mente; rischiarato l'intelletto; nè insegnamento alcuno gli era dissicile; apprendeua tutto; e superaua ogn'altro de condiscepo-li 38. Ignatio Francesco Nauarro da Gandia visse molti anni mu- 1874 Annua Littolo; se può dirsi viuere vn'huomo senza loquela. e durò così; finche i suoi genitori concependo speranza; che S. Ignatio donerebbe al figliuolo ciò, ch'essi non poteuano, diedero principio alla. Nouena in honor suo. E prima di terminarsi quella, parlò il figliuolo, con essere nella lingua, e nel discorso felicissimo; e fatto della Compagnia riusci fruttuoso, e valente predicatore \* ?.

Girolamo figlio d'Onofrio Estraschi da Gandia d'anni 10. hebbe sì fiero colpo sopra vn ciglio verso le tempia; ch' entraua nella. piaga vn dito di tasta; gli si gonsiò tutto il volto, e lo prese vna gagliardissima sebre. Il Cirugico dopo la fatica d'vn mese non potè mai saldar la piaga; e se la vedeua passare in sistola: onde per tanta putredine, che n'vsciua, sospettò di lesione in altra parte più dentro alla testa per consentimento della percossa: e all'hora bisognaua trapanargli l'osso; e aprire altro sfogo all'humore, che scolaua per la piaga dell'occhio, e la faceua infistolire. Ma per essere operatione di qualche pericolo, ne volle il consiglio d'vn eccellente nell'arte. Così venuti amendue a visitare il Fanciullo, mentre l'Ordinario gli toglie d'intorno al capo le fascie per iscoprir la piaga, non si trouò se non piccola cicatrice, segno d'esserui stata la piaga. Di che mentre vno rimane attonito; l'altro si tiene schemito; la

· 30 Nieremberi

Madre

Madre del Fanciullo sattasi auanti disse: Quella essercura d'un miglior di loro, cioè di S. Ignatio; a cui ella, vdendo tagli, e aprimenti d'osso, hauea sutto voto; se risanaua il figliuoso, di visitare l'altar suo 9. giorni 3°.

30 Lauric.

Vn somigliante voto impetrò a Speranza Castiglia Maiorchina quanto volle da S. Ignatio. Era questa in tormenti per la chiragra; che, oltre il torle con dolori continui ogni riposo, le rinforzaua ciascun mese sin allo spasimo; e già n'hauea la mano diritta storpia, e inutile. Di più portaua su'l petto vn vicere, che daua segno d'incancherire; per modo ch'i Medici, & i Cirugici dopo hauerla trauagliata lungamente in darno l'abbandonarono come incurabile dell' vno mal, e dell' altro. Con ciò le venne in cuore, che S. Ignatio non l'abbandonerebbe, se raccomandauasi a lui: secelo; e gli promise di presentarsi al suo altare 9. dì. l' hauea due volte visitato, quando alla terza (e siì alli 9. Agosto del 1601.) si troua interamente sana della chiragra, edell' vicere ancora 31.

31 Bartoli,

Giouanni Parenti Modonese d'anni 12. dissatto da ostinata sebre etica, da lungo sputo di sangue, e da continue medicine,
staua ridotto agli vitimi due giorni di vita; conforme al pronostico de Medici; non poteua muouersi da vn sianco all'altro; e pareua spirare ad ogni momento. Visitollo vn Padre della Compagnia suo zio; e l'esortò ad inuocar S. Ignatio, e fargli vn voto. e
però il Giouinetto disse all' hora: B. Ignatio, se mi date vita, io vi prometto; che se mi verrà inspiratione mai di vestirmi Religioso, mi sarò
de vostri: e in tauto manderò al Seposcro vostro in Roma vn voto
d'argento. Nel concludere queste parole sinì ogni suo male; non
visti sebre più, non più sputo di sangue, non più debolezza; e
saltò suori a giucar cò i compagni 32.

32 idem.

A questo medesimo giouinetto, in cenando 3. anni dapoi, si attrauersò vna grossa spina; e, non potendosi con veruna industria mouersa di luogo, già l'assogaua. la Madre, che si vedeua perdere l'vnico sigliuol suo, corse in sine al più essicace mezzo, c'hauesse per aiutarso; e cominciò a segnargli con vna Reliquia di S. Ignatio la gola; nel qual mentre il putto co's cuore gli si raccomandaua. E subito prorompencio in atto di grandissima sessa gridò: signora Madre, S. Ignatio m'bà portato via la spina, e il male. Di satto era così. nè per quanto si cercasse della spina, potè trouarsi; che veramente nè l'inghiottì egli; nè gittolla suori; e ne sù libero 33.

33 idem.

Vna

Vna Fanciulla Greca di Sciò, per nome Teodora, di 6. in 7. anni, rimase nel volto sì mal concia da vaiuoli; che scolatosi l'occhio sinikro, lo perdette irremediabilmente. Giunta in tanto colà nuoua della Canonizatione di Sant'Ignatio, se ne secero allégrezze per tutto: e la Madre di Teodora, che ne staua dolente oltre modo, sentì venirsi al cuore confidenza nel nuouo Santo; e visitata la Chiesa de Padri, dopo alquanto d'oratione si sece dare vn poco di bambagia, c'hauesse toccato l'imagine di quegli. Con ciò ritornò a casa; e in presenza di tutta la famiglia radunatasi a pregare il Santo, la pose con sede sopra l'occhio acciecato della Figliuola, promettendo guardarne ogn'anno la festa, e portargli vna candela. Indi leuò la bambagia; e videro ella, e tutti di cala l'occhio rifatto, viuo, e sano come prima dell' infermità. E la semplice fanciulla richiese la Madre del perche si tardi hauerle tolto dauanti quella scura cosa, che da tanti giorni le impediua il vedere 34.

Dopo vna malathia di ben 4. anni Rafael Valcanera da Maiorica era intermine di morire, aggiunta l'estrema debolezza, e'l non hauer per 4 giorni preso alcun cibo: datogli però l'Olio S. si chiamò vn Padre della Compagnia; che gli assistesse nel transito. Venne quegli con portar seco vna Reliquia di S. Ignatio; e se bene vide l'infermo stupido, e senza conoscimento, pur con esta il segnò, e raccomandollo al Santu: così sece la Moglie, con promettere di far festa nel giorno del Santo, e dare a 3. poueri da mangiare in sua casa. Fatto il voto, immediatamente il Marito, ch'era moribondo, rinuenne; rauuisò i circostanti; si rimise in senso, e mosse nelletto, doue prima giaceua come cadaue-ro; e suggita la sebre, su sano 35. Ciò inteso vna sua Sorella; 35 idem. che portaua da più di due mesi vn canchero incurabile; concepi speranza di rimedio dal Santo, a cui promise visitar 9. dì la sua Cappella. E hauutane da vn Padre vn imagine, la sourapose al male. A quel tocco migliorò subito; e in pochissimi giorni fioi di guarir persettamente 36.

In Marsala di Sicilia su celebre per due bei casi giurati l'anno 1650. Vna Donna, che di continuo, e da gran tempo trauagliaua per molestissime tentationi d'impurità; come prese a portar su'l petto l'imagine di S. Ignatio, trouò gran pace; poiche subito si pose in suga Satanasso, nè osò più darle noia in tal materia 37. Veniua senza discretione importunata una Vedoua dal suo anni 1650. Creditore; accioche pagasse certo debito, che non poteua, per

36 idem.

Ff 2

non hauere il modo. Piena d'angoscia, e disiducia dananti a S. Igaztio, propose l'vrgente sua necessità, e con lagrime dimandò souvenimento. In questo fare vdi a dirsi da interna voce; che guardi nella cassa, e vi trouerà danaro quanto bassa: ma troppo sapeua quella essere vuota in tutto di moneta; pure su così essicace l'impulso, che le conuenne andare alla cassa; & ecco vi trouò il contante, che bastaua per sodisfare al debito 38. Sospiraua in Falchenag vna Donna; poiche hauendo impiegato l'hauer suo in certa mercantia, non poteua spacciarla; per non capitare alcuno a comperarne. Fece voto a S. Ignatio, con obligarsi a portar del continuo pendente dal collo la sua imagine; se le concedeua di ritrarre il suo danaro con qualche guadagno da potersi mantenere: l'istesso giorno hebbe auuentori; e vuotata in breue la bottega con vtilità, lo riconosceua, e publicaua per manisesta gratia del Santo 39.

29 ibid.

38 did.

Alli 30. Luglio 1629. staua in Ferrara Paola Sharbagli verso la sera con in braccio Luigi di 7. mesi, sigliuolo di Giouanni Oltramari suo cognato; quando sorto un borascoso tempo di vento, & acqua, ella salì alle stanze d'alto per serrame le inuetriate; doue incontrò tal difficoltà nel chiudere lo sportello superiore d'una d'esse; che le bisognò alzar molto il braccio, rizzarsi sù la vita, e sporgersi alquanto suori verso la strada. In tanto il Bambino; che non era fasciato, ma dal petto in giù rauuolto in panno, diede sì gran guizzo; che le balzò di seno; e cadde dalla finestra alta circa 8. braccia. La Donna in quel punto chiamò Giesù, e Sant'Ignatio, di cui era molto diuota; e si abbandonò sopra vna cassa vicina. Così stata breue tempo, e rinuenuta: Vidi, dice ella, cò propri miei occhi il glorioso Sant' Ignatio; che mi staua a canto co'l Bambino in braccio; e me'l ripose in seno : e perche io non haueno forza da stringerlo per le smarrimento, e tremore; me lo tenne egli stesso fra le mie braccia; e me'l ripose in seno, stringendouelo sin a tauto, ch' io ripigliassi spirito, e forza. Era il Santo vestito con l'habito della Compagnia, e co'l mantello, e haueua la faccia splendidissima. Allegro il Bambino si diè subito a scherzare con lei; e'l panno in cui prima era inuolto, si trouò a piè della detta finestra 48

Ito nel Nouembre del 1680, ad vn podere fuor di Vezino città nella Sicilia Domenico Gurreri con Melchior, e Biagio suoi figliuoli, scherzauano questi frà loro; eBiagio cascò tanto inselicemente, che se gli ruppe in più pezzi l'osso della coscia destra. Il Padre,

ch'of-

ch'ossernana certa facenda nel campo, accorso alle strida; e si-condottolo come si potè a casa, chiamò persona pratica in ciò: ma dopo assai giorni di cura diligentissima, crescendo i sintomi, e auanzando i dolori, si diede per disperato il guarirlo. Inconsolabile fra tanto piangeua Tomasa Madre di Biagio, sta che da Maria Lentini lesti suggerito il ricorrete a S. Ignatio con obligarsi a digiunar la sua vigilia, comunicarsi nella festa, e presentargli vna candela. Così promise la Madre co'l Marito; così posero in cuore al Figliuolo; c'hauendo inuocato alcune volte il Santo s'addormentò; india non molto si diede a chiamare Padre, e Madre, per hauer li panni da vestirsi, e rizzarsi; finche accostatissis Genitori; che lo stimauano, sognarsi, o delirare, disse loro: Come gli era comparito S. Ignatio nella forma, che si vede colà in Chiesa de Padri; e che gli hauea colle sue beate mani toccato, e stretto la coscia, con dirgli: Alzati; che sei guarito. E senza più l'ossa spezzate furono ricongiunte, e saldate; la carne igonfiò; iuani ogni dolore: per segno del vero agitana, e batteua la coscia; che auanti'nè muouere poteua, nè toccar senza spasimo. E sceso di letto su con tutti di casa a ringrativre il Santo 43.

41 Prooff of Sentenza dol Vesc, di Siracu-Sa D. Franc For-

## C A P O XXXXVL

Segueno i Miracoli di Sant'Ignatio.

En assai delle volte vest la Terra le voci del Cielo sin lode, o in disesa di S. Ignatio: piace però dar principio a questo capo co'i racconto d' vn duello: in cui si ssidarono le penne del Paradiso, e dell Inserno; a chi poteua meglio scriuere del medesimo. Dissi, Meglio scriuere: sì perche quanto più insuriato è l'odio, che ssoga, e'i tossico, che vomita il Demonio, e seco i partigiani suoi, contra di S. Ignatio; tanto è più chiaro il testimonio della virtù sua; tanto più risalta la sua santità. Si perche scrisse pure a suo mal grado, la manoguidata dal Demonio gli encomis d'Ignatio; e seruì a Dio, e contribuì alla gloria del Santo, quando pensò d'oscurarlo, e fargli scorno. Andò la cosa in questo modo. Nella Città di Girona l'anno 1611. vn Religioso, indegno dell' habito, che portaua, non contento d'impiegar empiamente la lingua in obraggio, e besse di S. Ignatio, volle anco protarsi colla penna; e si pose a scriuergli contro vna satira di vi-

Ff 3 tupe-

superio. Dopo hauerne stesa buona parte, in rileggerla troud, che la mano scritto hauea totalmente all' opposto di quanto era stato suggerito dalla malitia, e dal depravato ingegno: percioche mirava lodi, & applausi. Attonito non intendeua il modo, nè gli parena possibile; comunque si fosse, cancellato lo scritto contra sua voglia, ripigliò il componimento ginsta il primo disegno del ceruello, e della malignità sua: e pur quelle seconde trouo, ch erano glorie, non ingiurie del Santo. Ma sì cieco, e indiavolato era di mente; che non auverti douer essere altro che shaglio della penna, vno scriuere al suo dispetto incontrario affarto da quello che meditaua: onde postosi all'opera ostiparamente la terza volta, e nondimeno co'i successo dell'altre; nè per tutto questo, raunedoto; mentre con issupor, e: rabbia vi si mette per la quarta si vna potenza inuisibile sere due gran dimokrationi; e gli strappò di mano la penna, con gettarla lontano a mezzo la camera; e portò la sua stessa mano a dargli vno schiasso. Con che pieno di spauento, e di consussone, rico. nosciutos mutà concetto del Suo-Santo Ignatio; che così poi co-Rumana chiamarlo; e mutà:stila scrivendone in lode a lungo com

enne un pari affetto, & eleganza L.

Entrato nella Compagnia per Coadiutore vn Giouine da Siuiglia, in vece d'anuanzarfi nel fernore, s'andò intepidendo a segno, che prima d'incorporarlo cò voti alla Religione sù bisognoallungargli oltre li due anni foliti la proua del nouitiato: il che come intele, ben mostrò il suo poco spirito; e recandosi ad ingiuria ciò, che gli, si daus per medicios stornò al secolo - dout accordatosseo's Capitano d'un vascello per passar nell'Indie d'Occidente a trassicare; quando staua su't salire in mare, preso in errore, sù con pugnale serito mortalmente nella schiena. E perche il pericolo non daua tempo, si confessò, e prese il Viatico; indi venutosialla cura, il Cirugico vide tosto non esserui che fare per lui: e più per mostrar d'hauere operato qualche-cosa, come disse dapoi, che per isperanza di giouargli, l'impiastrò con semplice chiara; e lasciollo in mano de Preti, ch'il confortassero a morire. In tanto il misero ben capendo, quel cospo essere d'altra mano, che di chi l'haueua trapassato in iscambio : piangeua l'instabilità, sua; e se Dio gli donasse la vita, giuraua di renderla sì a lui, sì alla Religione per fin alla morte: inuocaua pereiò S. Ignatio; e prometteua d'essergh semmo, e dinoto: e di faticare in sua case da schiana, giache non era degno d'est scrui

serui accolto come figliuolo. Et stauendo in così pregar, e piangere passata quella notte, che doueuz esser l'vstima di sua vita; si conobbe la mattina con duplicato miracolo esaudito dal Santo; che non contento di sottrarlo alla morte, gli hauea donato ancora vna subitasanità; poisht della profonda, e mortal serita non si troud altro, che la saltatura, in segno d'esserui stata. Et egli sanato nell'anima, e nel corpo dimandando nouamente la Compagnia, dopo grandi, e lunghe proue su riaccetta-

Giolessa Castiglia Vergine di 40. anni patiua in Gandia d'un sì strano mal caduco, che in venirle l'accidente vsciua di se; infuriaua; si strappaua cò denti la carne di dosso; come pur a quelli, che a forza la reneuano; e ve ne bisognauano molti: dopo ciascuna caduta restaua con malineonia, e tormento di cuore grandissimo, e con si pesta, e dolente la vita, e si debole; che pet due di non poteua state in piedi, nè vscit di letto. Hauca portato sedici anni questo male, senza nulla giouarle i Medici, e le cure da loro fatte con tempo, e spesa: quando in vdire i miracoli, che S. Ignatio quell'anno 1601. operaua iui, senti muouersi a sperare in lui; evnanotte dopoil trauagho del male tornata in lenno inuocò il Santo, pregendolo ad hauer di lei pietà in morbo sì brutto, e lungo; e dissegli 3. pater, & aue. Nel momento di sinirli sperimentò la potenza del Santo; percioche l'atroce malinconia, l'ambascia di cuere, i dolori, e le languidezze, che le timaneuano ssuriato il male , tatte insieme partitone; anzi tiel medesimo punto diuenhe si franca della persona, come non fosse mai stata inscriba: ne finche visse temette mai più di quel male. Die ci giorni dopo la sudetta liberatione su assalita da fierissimi dolori colici; che in poche hore la misero in termine di morte. Considò in S. Ignatio con dirgli 5. pater, & auc, come l'altra volta; e come all'hora, finiti che gli hebbe, fuanirono i dolori, & cha fù persettamente sana?.

Nel tempo stesso vna Fanciulla di 25 anni dello stato di Gandia 3 Bidermi per ilpauento haunto d'una fantasima patina tal passione di cuores che la toglieua di senno, e di senso, con tramortimenti di quattro, e cinque hore; con farla di più arrabbiar, e addentarsi le mani. Da principio la prendeua il male una volta, o due la settimana; poi anco tre; finalmente arriud a caderne diciotto volte in vn di, e su l'vitimo del mase. Percloche sua Matrigna, dosentissima per vederla peggiorara si forte, raccomando a S. Ignatio l'infeli-

ce Fanciulla. & ecco mel tempo istesso ella, che presa dal malessaua in accidente, aprì gliocchi; e leuandosi di terra, con segni di riuerenza, disse: Che diana a sedere a quei due Padri; vn de quali era S. Ignatio; che l'hauea fatta rinuenire; e presala per la mano in atto di rizzarla promesso le baneua, che in auuenire sarebbe assatto libera da quel male. Il descriuere si bene il Santo com ella faceua, e molto più la sanità intera, e permanente comprouarono il miracolo, e la visione.

4 Bartoli,

Caminaua di notte nel 1623. sopra vn carro Giouanni Luzzano da Olhes in tempo piouolo, & oscurissimo; quando a certo passo, che chiamano il Torriglio, stretto, e precipitoso straripò il carro, e di colpo cadde in vn basso fondo l'altezza di tre huomini. Giouanni grido nel traboccare: S. Ignatio, aintatemi: pur nondimeno perche il colpo sù sì forte, che tutto il carro si sfasciò, esotto vi rimase Giouanni: accorsero alcuni, ch'andauano seco, pensan. do cauarlo di là infranto: ma egli non haucua male alcuno. peroche all' innocar che fece Sant'Ignatio, se'l vide presente in atto di soccorrere a lui, e alle mule, che tirauano il carro; le quali ancor esse in gratia del patrone surono senz'alcun danno?. Sei anni dopo, alli 19. di Luglio in Munebrega Pietro Gil garzone di 16. anni, guidandovn carro, per poca destrezza li diede volta, e sel tiro addosso; restando frà le ruote, che gli andarono sopra. Nel cadere su auuisato di chiamar Sant'Ignatio. Nè lo sece in darno, poiche affermaua d'hauerselo veduto a canto nella forma, che stà dipinto colà pella sua Cappella. E che non mentisse, il dichiarò l'essetto; attesoche quando si stimò per morto, storpiato almen, e serito; sù intatto senza ne anco liuidura, o vessigio di male 6.

6 Andrade.

s iden;

Dopo hauere i Medici nel 1605. intimato la morte ad va Sacerdote per dolori di fianco ridotto all'vitimo in Sant'Iago del Perù, e ad vna Donna consumata da infermità in Carauaca: e questa: e questa: e questa: e questa: e questa: e questa: e l'hebbero sì propitio, che comparne ad entrambi con faccia splendentissima: e con dare al Sacerdote vn occhiata lo riempì di giubilo nell'anima: e lo sanò nel corpo? alla Donna in oltre con sensibile soauissima voce diede parola: Che di quella indispositione sarebbe campata. Dopo la qual promessa tornando il Medico la tronò inpiedi.

2 ibid,

Mentre nella Terra di Guimar ad vna Donna honorata; poiche presi haueua il Viatico, e l'Olio Santo; e perdusi co'l discor-

o Lancic. 😘 :+

discorso anco i sentimenti, si raccomandaua l'anima, vna sua Considente, che le assisteua, ricordatasi d'vn ritaglio di Cintola vsata da S. Ignatio; e mandatole poco auanti da vno della Compagnia suo siglio, corse a prendere quella Reliquia; e con pari assistetto, e pietà posela sopra la Moribonda, ma non più moribonda. Mercè che in quell' instante aprì gli occhi; cominciò a muoversi; agitò le braccia; chiese di cibarsi; e sù sì repentino questo risanamento; che oltre a Medici non mancarono testimoni per giu-

rarlo vn gran miracolo 9.

Giacinto di 4. anni figliuolo di Stanislao Filipponiz Proconsole di Varsatia nel 1611. per malathie humanamente incurabili era in posto d'eshalar l'anima. Lo vide vn Canonico, e lodò alla. Madre il portarlo a S.Ignatio nella Chiesa de Padri, e con fargli vn voto raccomandarglielo. Sgridauala il Marito con dire; Che prima di giungere alla Chiesa Giacinto morrebbe. ma lo portò ella; e lo tenne dauanti al Santo il tempo d'una Messa, che vi sentì. Al finir la Messa terminò qualunque male al Fanciullo; il quale collocato sù l'altare, vi si resse da se in piedi, e ridente

Vna Giouane di Campo Gaiano Villaggio di Modona diede in frenessa, e poi totalmente impazzi; e quando le montaua il surpore, sinaniana contal sierezza; ch'era bisogno guardarla, perche non vecidesse altri, e se. N'hebbe compassione vna Signora Modonese; e vn dì, che la trouò in qualche interuallo disenno, la sece promettere con voto; ch' ogni giorno, vita durante, reciterebbe ad honor di S. Ignatio vn pater, & aue. Lo promise; anzi per lei s'obligò sua Madre. All'hora la Gentildonna segnò la pazza con Reliquia del Santo; & essa tornata in ceruello non su molestata mai più da verun accidente, o principio di tal infortunio

Benedetto Dandolo da Sciò haueua vn figliuolo d'otto anni per nome Ottauio. Questi mangiaua carrubbe con suoi compagni, e persuaso da loro; Che se posto si sosse in vn orecchio vn seme di carrubba, gli sarebbe vscito per le narici; lo sece subito; co spinselo co'l dito, e con vno stecco quanto più dentro potè. La sera si sè sentire il dolore; ch'inasprì sorte il giorno seguente: nè per quanto i Citugici vi lauorassero intorno conferri sino a farlo tramortire, giouarono punto: e rimasto incurabile perdè l'vidito assato; e a-certi tempi prouaua doglie di capo insopportabili. Dopo 7. anni, desideroso di seruir Dio nella Compagnia ne parlò co'l suo Consessore, il quale, poiche la sordità l'esclu-

escludeua, consigliollo a raccomandarsi a S. Ignatio, di cui egli, e sua Casa erano assai diuoti. Lo sece Ottauio; e toccata con bambagia l'imagine del Santo, se ne pose nell'orecchio. Giunto a casa su preso da sì siero dolor di capo, che diede in delirio; e però i suoi, temendo che ciò procedesse dalla bambagia, gliesa tossero dall'orecchio; e in leuarsa, le venne dietro quel seme di carrubba ingrossato, e gonsio; e che da vna parte bauca messo il germoglio. E con questo parti ogni dolore; tornò interamente l'vdito.

es idea.

13 Ribad.

24 idem

Ad vn Giouane di Recanati vsciua in tanta copia dal naso il sangue, senza potere arte alcuna stagnario; che manisestava esere vicino l'vscirle anco la vita; come sarebbe seguito, se non l'arrestava S. Ignatio. E bastò a questo il primo, è semplice tocce d'vna sua Reliquia. Nel medesimo anno, cioè nel 1599, nel medesimo luogo, e al modo medesimo guarì vna Donna; che pativa nelle poppe dolori eccessivi, e vi haueva vna postema; esendosi aperta questa co'i tocco di sopra, è queste rimaste assatato sane. Lera Monaca nel Convento dell'Huelgas D. Giovanna di Gangora, guastata dalle malathie in guisa; che procurava dal Papa con Breve la dispensa d' vscire a sine di curarsi meglio. In tanto buttossi avanti l'imagine di S. Ignatio con supplicarlo della sanità; e l'ottenne si abondantemente, che non hebbe nè bisogno, nè voglia d'vscire.

15 idem.

Tomala Baiona distructa da lunga sebre etica; e da Medici lasciata come incurabile, se non per miracolo, staua sù le porte dell'altro Mondo: e perche la sorprese vn dolor eccessiqo, e pali
pitation di cuore; stimandosi che sosse in transito, se le sece la
raccomandatione dell'anima. Esta in quel frangente voltossi a Si
Ignatio, con pregarlo della vita; e ne riportò e la vita, e la samità: poiche mutando l'agonia in placido sonno, posò lungamente: Indi suegliata si tronò senza tormento di cuore, senza
sebre, senza vestigio di male, saluova leggier dolore di sanco; da
cui su libera subito, vagendosi con olio, ch'ardeua inanzi al
Santo in Gandia; doue ciò accadde nel 1601.

16 Bartoll.

Languina poco meno che agonizante nel 1617. vna diuota Giouinetta del Messico; e tenendosi presso a morire chiamana in ainto Nostra Donna, e S. Ignatio. Nè andò molto, che sù certa d'essere vdita, co'l vedersi fauorita della presenza dell' vna, e dell'altro; e di sù certa di non morire, mentre S. Ignatio l'esortò a seguir più da presso la virtù; e la secesana 17. Con vnastra in Vienne di Fran-

cia

27 Annue dier,

eis non si mostrò men buono; quantunque non le dasse la sanità, perche non le conueniua. Era questa Matrona molto pia; e das male ridotta sù l'orlo della vita. Hor mentre staua sollecita del gran passaggio, su degna di vedere ad occhi aperti S. Ignatio; che seruito da 5. suoi Beati Compagni oraua dauanti al Diuin

Trono per la di lei eterna salute 18

Compreso da sebre acuta vn Cittadino di Corck, assettionatithmo al Santo; in cui honore fabricato s'era in cala la Cappella ; venne dalla efferuescenza del male soprafatto in modo ; che vscito di senno ', e rimasto solo di è di piglio ad vn coltello, e si rea Panno nell'ignudo petto co'l vigor tutto del braccio se lo spinse ; ma. cadde il colpo sopra vua medaglia di metallo improntata co'Ivolto di S. Ignatio, che gli pendeua dal collo. Sdegnato contro l' error suo stimando hauere vrtato nell'osso, più furioso replicò Il tiro; e questo pur su riceuuto dall'essigie del Santo. all'hora leuate ambe le braccia volle trapassarsi se viscere ad ogni via; e'l S. amico accolle anco il terzo colpo. E in questo riscossosi l' Insermo conobbe il mortalissimo suo rischio, e'i partialissimo scudo suo. E'l riconobbero molti, che notarono i segni lasciati e dal serro nell'impronta, e nel petto dalla medaglia 3. volte premuta; onde ricuperata in breue c'hebbe la sanità, si professò debitore al Santo della vita con presentarsi a ringratiarlo nell'Oratorio de Padri \* .

20 Nadahin menfe i. Dinigë

Nel 1625. in Mechlinia Maria Cachlearia donzella per vn bot-Ameria die 9tone di fuoco malamente datole rimale offesa nel neruo d'yna gamba, e con vena rotta; d'onde ogni giorno mandaua oncie assai, taluolta sia a dieci, di sangue; anzi colla contrattione de nerui le diuenne la gamba mostruolamente più corta dell'altra; sinche al bagnarla con Acqua di S. Ignatio prouò gran miglioramento. Ma poiche per voglia di guarir più presto vi applicò certo rimedio, peggiorata subito, giudicò meglio adoperar solamente l'Acqua del Santo; colla quale in breue tempo e l'vicere ano; e la gamba ricuperò la sua misura 21.

S'erano già da due anni ad una Schiaua Indiana dislogate le Jententia Arwertebre della spina del dosso in modo; che portar non poteua chiepadechlinisin piedi la vita senza gran pena, oltre al sentirui dolor continuo. Vn Padre della Compagnia la vide in Guadiana; e mosso a compassione, sopra tutto per non trouaruisi rimedio, pregò S. Ignatio a prenderne cura; e le contò alcuni miracoli del Santo in quei contorni; e glic ne recità sopra l'Oratione. In far ciò, cc-

gran peso; e'l porta da gagliarda. Partito il Padre, le venne pensiero di sar qualche cosa, perche non le tornassero i dolori; ciò surono bagni caldi d'acqua semplice; ne quali come si tusto la prima volta, le corsero per la vita subitamente acerbissime doglie; che la secero dare in voci da disperata; e su bisogno trarnela suori, e riporla in letto. E indouinando quella esser pena della sua leggierezza, e della poca stima del benessio; chiese perdono al Santo, e recitò con lagrime ad honor suo alcune orationi; finite le quali si trouò con nuouo miracolo interamente sana la 2. volta

12 Barteli.

Circa l'anno 1571. vna sera d'inuerno in Toledo sù presa da gramissimo dolor di stanco Vega siglia d'Alsonso di VillaReal, è di Maria de Torres; e con tal vehemenza, che i Medici le intimarono
il prendere la stessa notte i SS. Sacramenti, e dispor le sue cose;
non giudicando trouarla viua la mattina. Seppe ciò Giouanni
Mesa cittadin honorato, e amico d'Alsonso; e raccomandatossa S. Ignatio, andò all'Inserma; e sù la parte, don' era il dolore più
crudele, pose vn pezzetto di tela di lino, & vn altro di corame,
adoperati dal Santo in vita. Nè ci volle di più ad annientare il dolore, a rauniuar Vega; la quale con viso giulino, e voce franca
disse al Mesa, mirandolo sisso: Ab signor Giouanni, cosa m'bà
satto? che m'bà leuato i dolori, & ogni male 25. A quei di surono i seguenti due cass.

.13 Intermon

D. Lopes di castro in Burgos aggrauò per male a segno di darlo spedito i Medici di là, e quei pure condotri da Vagliadolid; si che vedendo il Canaliere disperata dagli huomini la sua vita, pensò considaria in migliori mani, con inuocar S. Ignatio; in
cui riuerenza obligossi per voto a certà limosina. E'l Santo con
gradire il ricorso non su scarso in farlo contento, sanandolo inquel punto, e assatto 24. Era quiui nel Monasterio di S. Dorothea D. Francesca di Bernui vergine di rara virtù, e ritiratezza;
della quale s'è detto nel capo 44. Questa trauagliata da dolori di
pietra si vasse dell'intercessione di S. Ignatio: e ne prouòcosì marauiglioso l'essetto, che da sì auanti per lo spatio d vn anno mandò suora più di cento pietre, parte piccole, parte grandi, e
tutte senza minimo dolore 25. La medessma nel 1593. stette
in gran pericolo dall'essersele rotta nel petto vna vena; senza trouarsi come trattenere il sangue, che sgorgaua dalla bocca. Cereò aiuto dal suo S. Ignatio; baciando, e applicandosi al petto

34 idem

as idem

vn ritaglio del Sacco di penitenza vestito dal Santo. E tolta ogni dilatione ciò su bastante a sermare il sangue; & a consermar la

vita, nonche la fiducia della sua dinota 26.

36 idem.

In Leccivn Fanciullo di 3. anni figliuolo del Baron di Begliboni cadde in terra di braccio della balia, con graue danno del ginocchio diritto. & hauendo la Balia celato la caduta, il male crebbe tanto; che fece di mestieri aprir con ferro il ginocchio vna, e due volte senza frutto: e volendolo aprir la terza; il Padre, temendo la morte del suo figlio, che vedeua per la piaga, e per la febre mancare, ottenne da Padri vna Reliquia di S.Ignatio, con porla sopra di lui. e quando vennero i periti per fare il terzo taglio; lo trouarono con loro supore in tale stato, che non vi bi-

sognò altro ?7.

Essendo Giouanna Teresia Suora Francescana in Burburgo diuenuta cièca, oltre assai malathie sue sì graui, che li Medici ne disperauano la vita, non che la sanità; per consiglio loro si preparò alla morte con l'Estrema Ontione. Indise le pose al collo vna piccola Reliquia di S. Ignatio; che sù da lei, e da circostanti diuotamente inuocato: e poco dopo ella buttò vn humor rossiccio dalla bocca, e dimenò le braccia, che prima non poteasentirsi toccare. La mattina seguente staua colla vista ricuperata interamente; con appetito del cibo, che auanti non soffriua di gustare; in somma con salute si persetta; che senza ombra di tanti mali s'alzò di letto, mangiò, & operò, come l'altre Suore. Onde si eresse nella Chiesa Maggiore vn Altare al Santo; e con pompa se ne solenniza la festa 28.

Nel 1650. vegliando in Sandomiria vna virtuosa Donna distrutta per lunga infermità, e hormai più morta, che viua, vide S. sacissis. Ignatio sceso dal Cielo a consolerla; che le ordinò di visitar la Cappella sua nella Chiesa de Padri. Al partire la riempì d'allegrezza, e di tanta lena; che all'hora su in sorze di portarsi alla Cappella; e in realtà la visitò, raccontando il miracolo, e publican-

do a tutti le grandezze del Santo 29

Vn crudelissimo dolore tormentaua in Ragalbuto il capo, l'occhio destro d'Angela Maria Passari di 67. anni Tertiaria Capuccina, per modo, che la forzò a giacere in letto tre mesi. Finalmente consigliata da Vita Pasquale sua nipote a salutar Sant' Ignatio con 5. pater, & aue in memoria de 5. stati di sua vita: 1. quando si conuerti. 2. le penitenze di Manresa. 3. la visita. di Terra S. 4. la fondation, e gouerno della Compagnia. 5. la... [ua

27 Ribaden.

Episcopi Andon

29 Annoalist

sua gloria, recitò detti pater, con chiedere solo moderatione al dolore, si che potesse frequentar la Messa, e i Sacramenti. La fece il Santo da par suo; e nel finir quella di pregare, il male sinà

20 Expresse del tutto, e per sempre di trauagliarla 30. Regalb.

S'addoloraua vna Gentildonna d' Auignone per vn Figliuol suo ridotto a cattiuo termine da vehementi, & ostinate sebri; a cui anco il male haueua smossa di luogo, e riuoltata bruttamente vna mano; della quale secondo i Medici rimarrebbe storpio, quando ben soprauiuesse. Mossane a pictà vna Monaca, sua parente promise a S. Ignatio per la vita, e per la sanità del Nipote far dire 3. Messe ad honor suo, e presentar 3. siaccole. Nel medesimo tempo il Giouinetto sù sano, e la mano tornata nel suo sito senza difetto alcuno, e senza l'opera d'alcuno, se non del Santo 31. Niente men bello l'accaduto in Friburgo, doue vn. Fanciullo di 3. anni d'età rottosi era vn braccio. Ne su dolentissima la Madre, sì per lo disastro del figlio, sì per timore del Marito, huomo feroce; onde preuedendo disordini bestiali, s'abbandonò in seno di S. Ignatio, a lui con tutto lo spirito raccomandandosi. Come s'alza dall'oratione, vede cò suoi òcchi; e perche non crede agli occhi, tocca il miracolo colle mani; essendo assestato, saldato, assodato, senza segno di lessone, l'osso che fù in pezzi 32.

32 idem.

34 ibid.

ور

21 Lausis.

diuotamente venerato certa Reliquia di S. Ignatio, vide nella seguente notte la Vergine, che le disse: Mira que vu mie Figliusso; del quale baurai come risanarti. Quest'era S. Ignatio in. habito della Compaguia; che promise di soccorrerla; e mostrolle vn deforme animale, con auuisarla; che dalla bocca n' haurebbe mandato vn sì fatto. e come raccontà la donna in se tornata; così dopo la stessa visione 3. volte hauuta, gittò fuora 33 Annue dien vn serpente: con che parti ogn' indispositione 33. L'anno antecedente la Peste arrestò in Praga, e su in punto d'vecidere vn P. ViceProuinciale della Compagnia: & vn salasso malament fatto gli raddoppiò il pericolo. Chiamò egli con particolar voto la B. V. di Loreto, e S. Ignatio; riportando la prossima notte il fauore di veder quella, e questi a canto il letto; e sentir darsi parola di soprauiuere. Soprauisse; anzi prestissimo si rizzò ia piedi 34.

In Acquipan del Perù, l'anno 1608, vna Donna di conto da 4,

anni gonfia tutta della persona, e presso a morire, dopo hauer

Nel 1601. Pietro Giouanni Cotio di 4 anni d'età in Gandia,

COU-

consumato da disenteria, e da sebre, staua sullo spirar l'anima; e già erano fatte le prouisioni per sepelirlo. Vna parente s'obligò a S. Ignatio, se gli daua la vita, d'appendere all'imagine sua quanto eta preparato per la sepoltura; e di mandar lui per vnanno vestito come vsa la Compagnia. L'istesso di andò il figlivolo a giucar, e correre cò suoi vguali per la strada is. Pari su siderm. l'infermità, il procinto di morire, il sanarsi ad vn battere d'occhio, di Cosmo Ferreri, minor d'un anno del Cotio, e figlio d'vn famoso Medico in Palermo; il quale, vedendolo spedito apparecchiaua il conueniente per sotterrarlo. Ma postogli sopra vn pezzetto di pianeta stata in dosso a S. Ignatio; quel medesimo giorno lo vide mirabilmente guarito.

In Torino a Margarita Bugini moglie di Pietro Griuetti nel 1676. s'ensiò, e s'indurì la poppa destra con dolori, che valsero a torla denno: e non giouando rimedio sù chiamato il Chirurgo di sua Altezza Reale; che v'adoperò il serro, e lungamente ne prosegui la cura in vano: come auuenne ad altri due valenti nella prosessione. Spasimaua in tanto la misera con 3. piaghe puzzolenti nella mammella, sinche a persuasione della. Contessa Laura Francesca Ferraris Beggiami diuotissima del Santo, gettati empiastri, e vntioni, sece al Santo vna Nouena; il finir della quale diede miracoloso termine al suo male senza re-

starne vestigio \*.

Guglielmo Guardeford Sacerdote Inglese andato a Roma nel \*\*\* 5.5 ebr. 1677 1594. per entrar nella Compagnia fù nel giorno destinato all' ingresso assalto dalla febre; che rinforzò il di seguente, con lcuargli le forze, e con altri accidenti di cattiuo pronostico; si che dubbioso di perdere la vita, quando cominciaua essergli ca-ra, pregò con lagrime S. Ignatio a non permettere, che tolto gli fosse quel bene tanti anni sospirato, e cercato con pellegri-naggio sì lungo. Vdillo il S. Patriarca; e la notte vegnente gli comparue in quella parte della stanza, verso doue riuolto staua quando il pregò. Con lui erano cinque, o sei altri della Compagnia. Egli alla domestica, con la sopraueste da camera, e'l bastoncello, come vsaua da vecchio, accostossi al letto; e co'l bastone sece atri, come di chi scaccia di sopra vn cadauero corui, o cani. ritiratosi poi lo guardaua con faccia piaceuolissima. In tanto vno de Compagni del Santo gli venne apprello; & e-gli, che sentiuasi già interamente sano, il dimandò: Se ancor essi poteuano fare altrettanto? Sorrise quegli; e presolo per le

spalle il voltò sù l'altro lato; e coprendolo cò panni gli se cenno, che s'accquatasse, e dormisse. All' hora lo prese vn quietissimo sonno di più hore; dopo le quali s'alzò quel medesimo di sanisſimo 37.

17 Barteli.

Stando nel 1598. per vecchia, e graue malathia quasi all'estremo Ressreda de Flos Vergine in Duai, s'addormentò; e le comparuero due Sacerdoti della Compagnia, con riconoscerne vno, ch'era il P. Massimiliano Cappelli già Consessor suo, e morto alcun tempo auanti; l'altro non sapea chi sosse ma fattosi accosto il Confessore glie l'insegnò con dire: Vedi tu quest'altro meco venuto a visitarti? egli è il Padre Ignatio ( di cui era ella sommamente diuota ) Hor se bai nulla da chiedere a Dio, chiedilo per intercession sua; e l'otterrai. Che dimandi? Rispose; che desideraua diviuere tanto, che potesse aggiustar certi assari; che morendo lasciaua in mal essere: con hauer l'occhio al Santo, per vedere, se inclinaua. Egli sece verso lei viso cortesissimo; e chinando la testa in segno di far la gratia, la benedisse; e sparue. Suegliossi tutta lieta per si bel sogno: ma poiche s'accorse di stare persettamente sana, sentì altro gaudio: e leuatasi andò a farsi vedere da Suoi; che a quell'aspetto smarrirono; & era sì bene in forze, che quel di non si risparmiò dalle satiche di caſa 38.

28 Barteli.

Languiua per lunga, e pericolosa indispositione in Cahors della Guascogna l'anno 1613, vn Giouine di christiane virtù dotato, sopra tutto diuoto di S. Ignatio; il quale cinto di gloria si compiacque visitarlo; e approssimatosi al letto con parlar soauissimo gli disse: Che non sarebbe vscito di vita per all' hora; nè men giaciuto lungamente in quel male. Lo voleuano 39 Annuelier. morto in breue i Medici; e ad vn tratto fù sano 39. Ammalato grauemente con flusso, e sebre il P. Giulio Mancinelli si ssorzò nella Vigilia di S. Ignatio, al quale portaua tenerissimo affetto, di recitare il matutino ad honor suo; è vi sentì maggior facilità, che quando era sano. Venne poi al di lui letto il Santo; e liberollo dall'vno, e dall'altro male. Nè questa volta solo, anzi frequentemente gli comparue il Santo, visibile anco di giorno, a consolarlo nelle afflittioni; assicurarlo ne pericoli; auuisarlo de trauagli soprastanti alla Lompagnia, e d'altre einellist.3.c.10. cose a quella concernenti 4°.

an in Plia Mil.

Alcune Valli del Piemonte, fra l'altre quella di Lanzo nel 1626. furono inondate da lupi; che calati dalle montagne sen-

za numero, e arrabbiatissimi predauano la campagna, e stra-tiauano greggie, armenti, & huomini. E come che poco pri-ma s'era edificata nella principal Chiesa di Mezenile vna Cappella in honore di S. Ignatio: quei Terrazzani per impetrare il riparo da sì graui danni, e lo scacciamento di quelle fiere, s'accordarono di ricorrere a lui con processioni di noue giorni alla sua Cappella; e cantarui vna Messa. Cominciarono le processioni; e ad vn tempo le gratie del Santo: percioche vscirono a turme insieme da quei contorni scacciati da forza inuisibile i lupi; senza che all' incontrar fanciulli, o animali ardissero d'auuicinarsi; ma come impauriti fuggiuano. Accioche nondimeno più euidente fosse il miracolo, a due fù dato licenza di minacciar, e non più. L'vno incontrando vna greggia custodita da certa funciulla di 7. anni, e da suo fratello di 5; lasciate le pecore, corse al figliuolo, e messolo a terra, l'vrtaua co'l muso, spingendoloquà, e là, senza nuocergli: & era sì manifesto il miracolo di S. Ignatio; che la Sorella non temette d'accostarsi, e di battere il lupo con vn bastoncino, e'haueua: e perche ciò non bastaua; e'l fratello disperatamente strideua; lo affertò ella stessa per gli orecchi; glie lo trasse di sopra; e lo cacciò alla montagna. L'altro, entrato in vna capanna, diè di piglio al collo d'vn ligliolino di 5. anni, che quiui era tra più altri; e con esso fuggi verso il bosco. Al pianto, e alle voci de rimasti accorsa la Madre, che lì presso zappaua; e inteso il caso, inginocchiossi a supplicar S. Ignatio per suo figliuolo: poi si mise a correre dietro la fiera, che se lo portaua; e non iscoprendo nulla, vdi finalmente chiamarsi da lui di mezzo ad alcune pietre, così: Madre, Madre; son qui; e son vino. E le seppe dire; come il lupo, lasciatolo d'improuiso, e stato alquanto a mirarlo fisso; gli hauca sbuffato lopra: & era scappato nella sclua. E al confronto fattone dalla Madre, osseruossi: hauer la bestia lasciato il figliuolo, quando fù da lei raccomandato alla tutela del Santo 41.

Nel 1683. Francesca di mesi 19. siglia di Giosesso Calogeri, caduta in Messina da balcone alto 15. palmi gonsiossi tutta con dimenir nera, e mandar liuida schiuma dalla bocca; che desormemente se le strauosse; onde si piangeua per morta: sinche Suor Catterina Galibaldi Tertiaria di San Francesco; ch'vdito hauea poco prima vn sermone di Sant'Ignatio, come per più giorni costuma la Sicilia in preparatione alla sessa; disse a quei di casa; che stassero di buon animo; quando ben morta sosse la Fanciulla, S. Ignatio la risusciterebbe, se con sede l'inuocassero. Così

Gg faceua-

faceuano tutti, mentre sparì nella Francesca il tumor, la nerezza, la schiuma; tornò alla sua carne il color, la morbidezza; e quella si pose a giucar, & a mang are. Si resero all'hora priuatamente gratie al Santo, non permettendo la sopraggiunta notte l'andare alla Chiesa de Padri; doue il di seguente si portò la Fanciulla, indi all' Arciuescouo; che ne sece festa, e ordinò al Vicario di formarne processo per autenticare il miracolo. Tornata dall'Arciuescouado la Madre per nome Vittoria recossi la sua Francelca in braccio; e osseruandola calda più del giusto, chiamò la Consorte di Santo Monagò sua zia; e questa scoprì, e mostrò, come l'osso del gomito destro le staua fuor di suo luogo, per cagione senza dubbio dell'essere stata vezzeggiata, maneggiata, e abbracciata da quanti veduta l'haucano quella mattina: e sentendosi eccitare a gran siducia nel Santo, disse alla Nipote: Raccomandiamola al Santo protettor nostro. E inuocando Sant' Ignatio, con nulla più che toccar co'l dito l'osso sloga-to, quasi additandolo al Santo, si portò l'osso al sito suo naturale da se; o anzi recollo il buon Santo. Nè in ciò die, de segno la Fanciulla di dolore, nè sece moto, nè se ne ri-12 Processos fenti dapoi 43.

fentenza dell' Arcin.di Messa ma D. Gios. Cizala.

## C A P O XXXXVIL

## Altri Miracoli di S. Iguatio.

Odonico Bello diuotissimo della Madonna, e Vicario d'Auignone, infermatosi a morte nel 1600. ricordana la sua seruitu alla Vergine, promettendole con lagrime, se gli prolungana la vita, di menarla, non secolarescamente come sin all'hora, ma consorme alla conditione del suo stato. In così orando
vide alli 7. di Settembre la medesima Reina del Cielo; che
comparsa con volto cruccioso, e come infastidita del suo tanto
chiamarla, gli rimpronerò le neglette inspirationi, e la durezza
del cuore; onde non meritanano sede le sue parole spremute
dalla tema di morire, non dalla voglia di ben vinere. Per conto poi della seruitù a lei satta, non se ne promettesse nulla;
percioche non gradina, nè accettana seruitù d'anime vitiose.

come

come la sua. E disparue. Restò egli confuso, e addolorato: e messa giù ogni speranza di viuere; per disporsi a morire, chiamato vn Padre della Compagnia: la qual teneramente amaua; cominciò seco vna Confession di tutta la vita; che su interrotta da gagliardo parosismo con turbatione di capo, e sfinimento. In tanto lasciossi veder di nuouo la B. Vergine, adirata pur in faccia; ma con S. Ignatio ginocchioni a piedi; e appresso il suo Diuin Figliuolo, a cui ricopriua colla mano la piaga del costato. L'Infermo, benche vdisse le calde suppliche di S. Ignatio in fauor suo, si atterri peggio di prima per quel chiudersi dalla Vergine il fianco di Giesù. con tutto ciò era sì efficace il pregare del Santo; e'l promettere, ch'il Vicario haurebbe mutato costumi; e la sicurtà, che saceua per lui; ch'in sine la Vergine quasi rendene dosi a prieghi d'Ignatio, fatta più mite nell' aria, dimandò all' Infermo: Se gli si daua la vita; come la menerebbe? signora, disse piangendo, e tremante, adempirò sedelmente quanto per me bà promesso questo santo intercessore. Gli parue all'hora, che Nostra Donna, messa la mano dentro l'aperto lato di Christo, e tintala di viuo sangue, tutto l'vngesse. Qui sparito colla visione ogni male, andò egli subito a Padri con dar loro autentica testimonianza del miracolo; espose in publico alla veneratione del popolo vn quadro di S. Ignatio non ancor beatificato; e cominciò vna vita esemplare '.

Giunta la nuoua della Beatificatione di S. Ignationell' Indie riani n.998. d'Occidente, vi se ne secero solennissime allegrezze: le vide nel Potosì Christoforo Martinez, che da 4. anni era storpiato: disse al Santo: E sarà vero, che nella comune allegrezza satta per voi , o Glorioso Patriarca Ignatio , rimanga dolente io solo? e mentre saltano tutti ad bonor vostro in tal sesta, io non possamuouermi, e dare un passo ? Il santo no'l soffii; e nel tempo stesso gli drizzò i piedi, e gl'insuse vigor sì grande nelle mem-bra; che gittate le crocciole sù sano. D'essetto somigliante. . Luni. Rupi Maiorica l'anno 1609, peroche celebrandosi nella Chiesa. de Padri la Beatificatione del S. Patriarca, vna Donna volle interuenirui, e se bene storpiata de piedi, strascinaruisi. Cost non facendo stima del replicar di sua Sorella: Che l'opprimerebbe l'insuperabile calca del popolo; s'auuid come le su possibile fuor di casa; d'onde a pena vscì, che le si snodarono, e rinforzarono i piedi; e lasciate le crocciole, sana caminò alla-Chiefa 3:

2 Annales Ma-

Si faceuano in Cagliari grandi apparecchi per festeggiare il gierno di S. Ignatio nouamente canonizato; e venutosi alla Vigilia, due casi nobilitarono la solennità. Il primo d'una Signora; che dopo 4. mesi di malathia non potendo valersi de piedi, reggersi, o dare vn passo; per desiderio d'honorare anche colla presenza il Santo, lo pregò di sanità; e sù gratiata sì bene, che repentinamente guarita potè sodisfare alla sua diuotione . L' altro d'vna Bambina, che per ancor non fauellaua; la quale in. vdendo le salue d'allegrezza, e li fuochi artificiati, che d'ogni parte risonauano, proferi distintamente queste parole: Domani è la festa di S. Ignatio. E dagli esami con autorità publica fatti sopra ciò è manisesto; che niuno hauea insegnato di così dire alla Fanciullina. E che all'orecchio di lei non era mai peruenuto vn tal nome; non essendoui colà chi l'addimandasse altrimenti, che il Beato. Molti, che vdirono, attoniti a sì fatta nouità di parole tanto diuerse dal costume del paele, nè confacenti colla pochissima età della Figliuola, vollero dimandarla di quello haueste detto; e con intrepidezza replicò il medesimo 5.

3 Bidorms

Laucie,

S'era vno in Napoli confessato appunto la Vigilia di S. Ignatio; nel qual mentre vn suo Nipote di due anni condotto seco, allargandosi a poco a poco da lui si smarrì nella frequenza della gente, senza ch'ei se n'auuedesse: onde poscia nè dentro, nè fuor della Chiesa trouandolo, nè per le strade intorno, o finsu'i Mercato, doue anco andò a cercarlo; e stando in graue affanno fece risolutione di ricorrere a S. Ignatio-; di cui hauca cominciato la festa. Entrato dunque in vna delle Chiese, c'hà la Compagnia, prega il Santo per trouare illeso il Nipote, promet-tendo vn digiuno in riconoscimento. E tosto sente dirsi da interna voce: Stà di buon animo: il fanciullo è in gran pericolo; ma la Dio merce, n'escird libero. L'huomo, fattosi cuore, vàdou! era inspirato; & ecco vede il Figliuolino sotto vna ruota di carro, che gli passaua su'i petto; & vn cauallo, che gli tiraua calci alla... testa, e ad vn braccio. Corre, pensandolo morto: el troua e viuo, esenza offesa; eccetto, in segno del miracolo, vna graffiatura nel braccio, e nella fronte.

In Francia nel Conuento della Flesse vn diuoto Religioso di S. Domenico vedendosi per insermità nel 1612. ridotto a mal partito, con anco sentirsi venir meno, proud straordinaria siducia in S. Ignatio. E richiestone l'aiuto e l'hebbe sì fauorenole, ch'il Santo medesimo gliene volle portar l'auniso: poiche comparendogli

s idem.

dogli con faccia maestosissima l'accertò del douer tosto risanare. Nè su lusinga di sogno; essendo che in quel punto timase franco da tutto il male 7. A Gio: Battista Morsale in Modona si 7 Annus dire. gonfiò per va herba velenosa il collo, e la faccia di modo; che memor. pensaua morire. Mentre sece chiamate il Fisico, la moglie il pose in cura di S. Ignatio. Nè sù ella in supplicar più sollecita, di quello si fosse il Santo in compiacerla; & auanti all' arrivo def Medico lo rese onninamente sano 8. Vgual celerità vsò in gua 8 su Pita Bono. rir miracolosamente da hernia inuecchiata il P. Anselmo Croci nien. Fiamingo, e'l P. Andrea Brunner Tedesco. Così stando il memer. P. Giouanni Roxas per dolori, e stemperamento di stomaco insermo del continuo senza trouaruisi rimedio; glielo trouò il Santo, e sanollo stabilmente; inuocato che su a pena da lui 10.

L'Ottobre del 1600. in Gandia Gioseffa Borgia moglie di Gasparo Herrera, staua poco meno che immobile da più settimane per dolor grauissimo in vn ginocchio; nè cauando ristoro dalla Medicina, rifuggì a S. Ignatio con recitargli 3. pater, & aue. Hauca 3. volte fatto così; quando vna notte, mentre il dolore la tranagliana peggio, si addormentò; e vide il Santo, che in volto amenissimo le disse; di venire a curarla, toccandole colla sua benedetta mano il ginocchio. Dileguato il sogno, e la visione, si risuegliò; e doppiamente godette al trouarsi del tutto guarita 13

Convenne in Cagliari ad vn inselice padre vedersi sumestar la monsa dal figliuol maggiore, che garrendo, e rissando co'l fra-tello, il ferì nell'occhio con un coltello di tauola. Altroue vna Donzella nobile, nel trinoiare i cibi, e spartirli, rimase inauuedutamente, ma grauemente da se ferita in vn occhio. E questa, e quegli, fuor dell'aspettation comune, rihebbero intero, e persetto l'occhio mediante S. Ignatio; a cui si raccomandarono 33

Nel 1631. S. Ignatio vestito alla sacerdotale, co I Giesti in. vna mano, e nell'astra il libro delle Constitutioni, apparue ad Anna Vuolffleberim, vergine di 19. anni, storpiata, è in oltre perduta d'vn piede. Nè hauendo ella conoscenza del Santo; in contar la visione, intese chi era; e imaginando quella per vna spontanea esibitione a sanarla, tutta si riuolse a lui per la gratia; e gli promise vn voto di tera, e al suo altare vna Messa in Monaco. Ma disseri alquanti mesi e per la pouertà, e per la distanza di più miglia; onde nè poteua conduruisi a piedi; nè hauea

Gg

at Ribal.

chi

chi ve la portasse: anzi vn dì, che si prouò al viaggio, ancorche aiutata da vna compagna, le riulci di tanta pena quello strascinarsi: che s'abbandonò sulla via; sinche passando vn contadino la prese per pietà su'i carro, e la condusse in Monaco alla Chiesa de Padri; doue procurò vn poco d'olio della lampade del Santo per vngere il piè perduto; e tornata il di seguente confessossi, e vdì la Messa: in finir della quale senti mouersi a prouare il piede. alzatasi dunque con l'aiuto di due donne, si troud talmente sana; che lasciata iui la crocciola, senza verun appoggio andò a comunicarsi ; e del tutto guarita ritornò da se alla sua Ter-

mas Epife. Fri, 12 14 eggis data,

sinde boe lata; In Lecci nel 1594. vna Serua di Patienza Simoni; che per eine momente insiammatione di reni acerbamente penaua, con hauer 3. giorni sputato sangue, e marcia, su poi da sebre acutissima tolta di senno affatto, e ridotta in agonia; si che apparecchiauasi per sepe-lirla. In tanto la Patrona la raccomandò a S. Ignatio; e le segnò il petto, e la fronte con sua Reliquia, che al collo portaua... Nel qual punto addormentossi, la Moribonda; il che non hauca fatto da molti giorni; e vide tosto vn Sacerdote d'aspetto venerabilissimo in habito della Compagnia; che la confortò a raccomandarsi a Dio; peroche di certo haurebbe la sanità. & ella il fece. Aggiunse anco il Santo; che tal era quegli: Direi alla tua Patrona; che tenga in più veneratione quel pezzetto di pauno della mia veste, c'hà nello scrigno. Vedeua, e vdiua queste cose con gran diletto; quando al sopraggiungere vu altra Serua per certo affare, destata grido: Dio te'l perdoni; che m'bai tolta dal più dolce sogno; che in mia vita facessi mei. Se bene sogno non è; perche da vere son sana. Era tale in verità: così leuossi all'hora; e narrò il tutto: e mostratale vn imagine di S. Ignatio, vi rauvisò il Sacerdote comparsole. Fù trouata pur nello scrigno la Reliquia; ch'era vn pochissimo di veste del Santo già cercato altroue in darno 15.

Vn Bambino d'vn anno in Modona, figlio d'Alberto Fontana, nel 1605. oltre vna febre ardente haueua ensiato il capo, e'i collo; e dentro serrata ogni via non solo di prendere il latte, ma di respirare, saluo che stentatissimamente; onde assogauz. lo piangeua la Madre per morto: e Liuia Fontana cognata sua, per compassione di lei, e del Bambino, pregò ginocchioni Sant' Ignatio; di cui diuotissima era, per quell'innocente. indi gli segnò la gola con Reliquia del Santo; c'haueua in vna Croce d'argento.

gento. E in far ciò, vide con gli occhi la gratia; non vedendo più enfiatura; che suanì colla sebre: si che in meno d' vn hora quegli sù nel suo stato naturale, sano quanto potea desiderarsi 16.

. 16 idem.

Passando per Milano D. Filippo Lopez de Villanoua nel 1601. venne alle mani con vn suo conoscente; il quale nel prendersi alle braccia insieme, toltogli dal fianco il pugnale, con esso il feri sotto la mammella destra fra l'ottaua costa, e la nona. Dietro alla ferita gli giunse sebre gagliardissima, con posso duro, sudor freddo, ssinimento di spiriti, e gran dissicoltà di respirare. E perche 3. periti lo dauano morto in 40. hore; si consessò; e mise la vita in mano di S. Ignatio, con obligarsi di mandare al di lui Sepolcro, se campaua, vn voto d'argento. E all'hora cessò la sebre; cessò il dolore nella respiratione: anzi venuti la seguente mattina co'l Medico i Cirugici, trouarono; come la tasta, che d'vn palmo entraua il di auanti nella ferita, non v'entraua vn dito; e al quarto giorno sinì di saldarsi; al settimo si leuò; al nono partì per Fiandra, dou'era inuiato 17.

Non sù men brutto il colpo, che segue; sù più bello il miracolo, che lo guarì: sù però l'istessa mano di S. Ignatio. Nelgiorno di S. Bartolomeo del 1623. ad vn giouine chiamato Michel
Polo sù data vna pugnalata in tal sito, e così penetrante; cheper quella risiataua e con tal sorza; che spegneua vna candela,
mentre s'andò per Cirugico, raccomandossi egli a S. Ignatio; e
si sece vngere con olio della sua lampade in Munebrega. Di lì a
poco arrivato il Cirugico, non trouò piaga da operarui attorno;
poiche con miglior arte l'hauea sanata il Santo.

18 De Andrad.

Staua l'anno stesso in ordine la carrozza colle mule per servir D. Giouanni Perez di Nueres Caualiere di Calataiud; hor mentre vn Figliuol suo giucaua intorno alle ruote di quella, mouendosi le bestie, sù dalla carrozza buttato a terra; e passauagli vna ruota su'l bel mezzo del volto. Vna Signora, che da lungi ciò vide, gridò: S. Ignatio, liberatelo. liberollo il Santo: e subito mirabilmente sece dare in dietro alquanto le mule; onde sù leuato da terra il fanciullo, ch' era senza lesione, con solo nella fronte i segni de chiodi della ruota in testimonio del miracolo.

e Idemi

A Pietro Grassi d'anni 13. dopo acerbissimi dolori nelle ginocchia, si ritirarono, e indurirono quei nerui, come sossero di legno; e così quei delle gambe, le quali s'inaridirono, con sec-

Gg 4 carsi

carsi tutta la carne; oltre l'aggrupparsi, e strauolgersi de piedi; conuenendogli con l'aiuto delle mani, e delle braccia trascinar la vita per terra. Passati 6. mesi sù esortato di voltarsi a S.
Ignatio, e gliene parue bene dopo vn bel sogno hauuto sopra ciò; e
obligatosi con voto, se otteneua la sanità, di visitare ogni dì
per tre settimane l'altar suo, e dirui dauanti vn Rosario, sè
condursi alli 16. Marzo 1628. alla porta della Chiesa della Compagnia in Monaco di Bauiera; indi strisciandosi, e rampicando
sin all'altare del Santo, consessosi, comunicossi, e recitò il Rosario. In tanto sentiua rinuigorirsi le gambe, stendersi li nerui,
sgropparsi li piedi; talche volendo tentare se teneuasi diritto, pregò vna donna, ch'era vicino ad aiutarso per alzarsi. Ma poteua farso da se, stando già sano. Si resse molto bene sù piedi, e
caminò francamente; con dar sodi al Santo egli, e tutto il poposo
spettatore del miracolo 20.

de Bidarman.

Ammalatosi a morte in Colonia il P. Gherardo Otmarsese della Compagnia nel 1612. segnossi con Reliquia di S. Ignatio, e gli sece vn voto; con che si tenne sicuro, non ostante che continuassero a batterlo gagliardissime sebri per 10. giorni. Dopo questi lo prese vn tramortimento; dal quale rihauendossi, prouò nelle gambe vn dolore così eccessiuamente penoso; che parendogli non poter ester estetto naturale, concepì nuoua speranza di venir liberato: e dando in vna come alienatione da sensi, di là a poco sentì halitarsi nella bocca vn leggierissimo sossio, e tutto insieme riempirsi d'insolito giubilo, segno della sanità persettamente ricuperata. Onde cantò a voce alta il Te Deum con sin-

AL Bertoli.

ghiozzi, econ lagrime d'allegrezza. In Gisola, e Tortore villaggi della Valle di Lanzo, correua vn morbo pestilentiale fra le bestie, che ne sece strage l'anno 1629. I Terrazzani per ouuiare al gran danno s'obligarono con publico voto a S. Ignatio di sabricare ad honor suo vna Cappella su'l monte di Tortore detto la Bastia. Fatto il voto, cessò la mortalità; e'gli animali ammalati sanarono; e la Cappella s'ediscò, montando in gran veneratione tra quei contorni S. Ignatio; e frequentandosi quella da popoli circonuicini per modo, che bisognò aprir, e spianar nuoua strada per la montagna; senza che la Cappella stando in cima d'essa, e in vista del paese intorno, si riueriua nelle proprie case ancor da lontani. E concorreua il Santo con gratie assai, e con miracoli, sino con sarsi vedere a Paola Moglie di Tomaso della Mussa della della mussa della della mussa della mussa della mussa della della mussa della della mussa de

Tortore; alla quale hauea sanato miracolosamente un figliuolo sì mal concio da rottura, che non gli daua speranza di guarire se non il taglio de Cirugici. Hauendo questa vn dì recitato sue orationi al Santo; mentre si riuolge al monte per offerirgliele, vide il Santo seder sopra vn sasso rileuato, doue se gli era destinato vn altare. Staua co'l viso al Cielo, e con l'habito della Compagnia, benche adorno, e risplendente; sedeua sotto, e in veste men riguardeuole vn compagno pur della Compagnia. Sentì ella dirsi al cuore, sui essere S. Ignatio; e glieso manisestò il grand' impeto d'allegrezza, che la riempi. Onde per consiglio del Curato di Ceres raddoppiò le dinotioni al Santo, e comunicossi più volte ad honor suo; sperandosi, ch'vna seconda visione confermerebbe la verità della prima. E sù così, perche a 20. Decembre dell' anno stesso trouandosi Paola tribolata per non sò qual disastro, e raccomandando le sue cose al Santo; in riuolgersi verso il monte della Cappella vide S. Ignatio di nuouo nell'atto, nell'habito, e su'l sasso di prima, con torsele a tal veduta in vn momento la malinconia; e traboccarle nel petto insolita consolatione. Accrebbe ciò in tutto il paese ampiamente la diuotione al Santo; la cui vigilia si digiuna; e si guarda il giorno come festa solenne; al cui nome construtti si sono alta-ti, e cappelle in vari luoghi 22. La Città similmente di Dilinga con fare vn publica processione ad honor di S. Ignatio, & offerire vn grandissimo cereo al suo altare ottenne l'anno 1650. d'essere liberata da sì fatta mortalità d'animali 23. 23 Annua lini

Anna Barcellona di 60. anni; oltre la paralisia di lungo anni 1650tempo, per cui non poteua mouersi vn passo, fuor che strascinandosi a gran pena, e con aiuto d'altri; su presa dall' apoplessia, che le fece morir tutta quasi vna parte della vita, e la confinò immobile in letto; doue poi gli acerbi dolori, che patiua nella parte rimasta viua, non le permisero in otto dì, e netti prendere mai riposo. Stimando perciò vano cercar suo rimedio quà giù, si rivolse a S. Ignatio; e tanti aiuti adoperò, che si condusse alla Chiesa, channo in Gandia i Padri; oue promise al Santo vna Nouena, vna Messa, vn Voto di cera, e di confessarsi, e comunicarsi nella sua cappella. Nel così dire si rauniuò tutta; e senza estrinseco aiuto da se ritornò a casa; d' onde totalmente sana venne il di seguente a pagare al Santo la promessa 24. Nell'istesso luogo, & anno, che su il 1601. vsò 24 Lancie. il Santo pari cortessa, e prestezza in sanar Vincenzo Apparitio.

Era

Era questi bambino d'vn anno; che da 3. giorni per lo spassmo, e per la febre non prendeua latte. Tra'l fare i suoi vn voto a S. Ignatio; e cominciar egli a poppare, con rimaner libero del male; non si frappose tempo 25.

25 Pita Bone-

Donna Barbara Christina Maria figliuola del Conte Gio: Antonio Castelli Presidente del Senato di Nizza, e Monaca della Nontiata di Saluzzo, tormentata da vomiti di sangue con deliqui, con sebre terzana doppia, & acuta, con sete inestinguibile, somma difficoltà di respiro, e veglia incessante, perdette le forze affatto; e succeduta vna pleuritide, ottenebrata la vista, impedita la lingua, si trouò all'agonia l'anno 1680. Quando nella vigilia di S. Ignatio le fù lodato il raccomandarsi a lui, con porgliene sopra vn imagine în carta: e nel pregarlo ella co'l cuore senti vn bollimento alle coste senza doglia. la notte però infuriando la febre parue che douesse spirare a momenti; pure alle hore 8. del giorno festiuo al Santo, pregandolo di nuovo, prese quiete alquanto senza dormire; e in tal quiete vdi voce alta, chiara, & allegra, che disse: Gratia. Rendi gratie a S.Iguatio: sei guarita. In quel punto su libera dal dolor di punta, dalla flussione salsa, dalla tosse, dal vomito di sangue, e dalla febre: alzossi da se, cibossi, e vestitassi, e ita in Chiesa intono franca, e gagliarda cantò l' hinno di lodi a Dio, e al San-

\* Sentenzo di to A . Mon .Lepori Vefe, di Saluzzo, e

Cominciò nel 1609, ad hauere impedimento d'orina, e per-Giurista, e Consigliere di Burburgo in Fiandra; il quale non. perdonò a viaggi, o a spese; manè consigli d'huomini eccellenti, nè rimedi esquisiti giouarono; si che astrimenti, che con violenza d'arte, solo dopo quattro, e cinque giorni, e conintolerabile spasimo potesse sgrauarsi di quell'humore; anzi giunfe a ritenerlo sino a 9. di. e dopo le si chiuse ogni meato inmaniera, che nè anco gli stromenti dell'arte poterono aprirgli; e durò così 27. giorni. Erano fra tanto i dolori, che alle reni sentiua, insossibili; non potea veder cibo; tutta gonfiana sino a divenirle due palmi più strette le vestisonde aggiunta la sebre, certa, e presta se n'aspettaua la morte. Quando capitato da Berga il P. Teodoro Rosmer della Compagnia esortò lei cò i domestici ad inuocar S. Ignatio; e diede loro a leggerne la vita: poiche i Padri di Berga n'haueuano Reliquia, si spedi a dimandarla. Come giunse, l'inferma si raccomandò al Santo; e sece otoy

voto d'ogn'anno comunicarsi alla sua festa, e digiunarne la vigilia. Indi le si applicò alle reni la Reliquia; & ella subito diede in vn sonno d'asquante hore, finche da nuoue punture suegliata, vn poco dopo grido: Cb'era sana; seuza febre; ben in sorze. Disensità subito; e su si vigorosa, che quel medesimo giorno, 15. 36 sententia L di Luglio, 1610. andò alla Chiesa per honorare il Santo 26.

Vna Vedoua, principale di Calataiud, haueua vna figliuola of per extense d' anni 7. storpiata delle gambe; la quale non si moueua di luo- in Annui anni go, faluo che portata sulle altrui braccia. Per la celebrità de miracoli di S. Ignatio all'angelica imagine sua di Munebrega venne spesso desiderio alla Madre di condurui la figlia, con siducia d'hauerne dal Santo la sanità: ma per decenza del suo stato vedouile non osando imprendere quel viaggio; e persuasa, che S. Ignatio amasse la ritiratezza nelle vedoue, lo pregò in... tal modo: Glorioso S. Ignatio, al mio stato di Vedoua non conuiene andar viaggiando; ancorche sia per visitar la Cappella vostra. Quanto potete là, qui potete ancora con mia figliuola. Caro Sauto, babbiatele per bene, con restar servito di sanarla. Fatta questa oratione, volta l'occhio, e vede la figliuola, che scendeua da se per vna scala; e poi l'ascese con agilità, come se non fosse mai stata con alcun male 37. Secondo il giudicio de 37 De Andrea. Medici era imminente la morte nel Nouembre del 1399. a Francesco Blasi Gentilhuomo di Nola per sebre pestilentiale accom-pagnata da grauissimi dolori di testa, e di stomaco. A consiglio di Zenobia della Tolfa sua Madre implorò l'aiuto di S. Ignatio, e se ne pose su'l capo vna Reliquia: Nè l'hebbe sì tosto eseguito; ch' il Santo l'hebbe sottratto dalla sebre, da dolori; e redinte-

grato in piena sanità 38 Nel 1600. Michele Hokolzer sacrestano nel Collegio di Sellia, caduto a precipitio dalla cima d'alto campanile, dou'era per certo lauoro, sin al fondo, s'infranse in più luoghi la testa, e si ruppe tutta la vita, restando prino di sensi, e come morto. I Cirugici, al primo vederne il capo, lo diedero disperato; sì pesto l'haueua, e sì aperto con serite mortali; oltre che per lo scotimento, e compression del ceruello petiua conuulsioni; e inpochissimo tempo gli vennero più di 20, accidenti d'epilepsia. Datogli dunque l'Olio Santo, gli assisteuano i Padri per consorto dell'anima; & vn di loro gli pose al capo vn' imagine di S. Ignatio; e gli altri pregarono il Santo a soccorrere il suo figliuolo. E furono esauditi; poiche l'insermo ripigliò all'hora i sentimen-

· 28 Ribadest.

timenti: e presentandogli vno la predetta imagine, accioche inuocasse il Santo; e dimandato, se la riconosceua? 10, disse, ben
riconosco l'imagine del nostro B. Padre Iguatio; ma in altra maniera, e più chiaramente hò veduto sui medesimo. Guarì tosto, e
tornò all' vsticio suo; nè risentissi mai più di tal caduta nella vita, o nel capo ".

& Barteli,

Cadde nei 1601. da luogo alto Isabella Roselli Monaca di S. Elisabetta in Barcellona, vecchia di 67. anni; e si ruppe in più pezzi l'osso d'vna coscia, e quello dell' anca:nè i Medici, e si Cirugici fecero altro in 40. giorni di cura, che aggiungerle tormento. Se le gonfiò sconciamente la coscia, e la gamba; nè senza dolor eccessivo la moueua vn dito: e poiche le vennero nuoui sintomi, e vna vehementissima smania con accidenti mortali, se le pronosticaua di pochissimi giorni la vita. Vedendosi abbandonata in terra, chiamò Sant'Ignatio dal Cielo; e hauutane vna Reliquia; sfasciata l'anca, e la coscia, e leuati gli empiastri la soprappose doue l'ossa erano spezzate, inuocando con 3. pater,& aue la potenza del Santo: e immantinenti dopo sì breue oratione le ossa in pezzi si ricongiunsero da loro, la carne sgonsiò, parti ogni dolore: si che gridando ella miracolo, chiese i panni, e volle rizzarsi: e perche le Monache glie'l contendeuano; in segno di ben poterlo, moueua speditamente la coscia; e alzatasi, e caminando, mostrò d'esser più forte dalla parte sanata, che non dall'altra 3°.

To Lancicius,

Suor Rosana Benedetta Viandoli sin da fanciulla diuota del Santo, e colla di lui Acqua, e Reliquia tolta dalle fauci di morte, ne digiunò sempre la Vigilia, e solennizò la Festa etiandio satta Monaca in S. Stefano di Rauenna; doue a 26. d'Agosto 1678. la prese vn mortal accidente, che lasciolla perduta dalla parte sinistra, senza prositto dall' arte per punto rihauersi, o dalle crocciole per muouersi, con patir di più spessi, e lunghi tramortimenti; dopo l'vitimo de quali venutale in mano vna Reliquia di S. Ignatio, baciolla, e sermossela su'i cuore, a lui raccomandandosi; e per quanto le sossero proposti altri Santi rispondendo: Hauer sua sede in Dio, nella Madonna, e nel suo Sant' Ignatio. Stata tre hore in questo modo, e vegliando la notte delli 28. Settembre sentì chiamarsi da Suor Alba Cecilia Arrigoni morta iui due mesi auanti, e già sua considente in eserciti diuoti; che posandole vna mano sulla fronte le disse: Stà allegra, che guarirai. e più sensibilmente la seconda volta, e più anco

anco la terza; quando raddoppiò il chiamarla, e le disse: Giesu, e 3. Iguatio, leuati su, che sei sana. Si rizzò subito a seder su'llettto quella, che vi giaceua immobile, attonita per questo essetto: e dicendo seco stessa; Che non le sarebbe creduta vna tal sanità; soggiunse l'Arrigoni: che gittasse la crocciola; e parti con dire: Sia buone, e ringratia il Signor, e S. Iguatio. All' hora le comparue il Santo nell'habito consueto; che mirandola dolcemente le infuse nella vita calor, e vigor sì grande, che grido: Oh' mio Giesù! ob' mio S. Ignatio, son guarita. Quegli spari; & ella vestitasi andò speditamente in Chiesa; e poco dopo vi tornò con tutto il Conuento a ringratiare Iddio, e'i Santo 31.

Il P. Girolamo Zuccaro Messinele della Compagnia, tocco archiepisc. Ranello spatio d'anni 6. da replicati accidenti di goccia, con restar-nenn. E Dier. ne paralitico nel diritto lato; e priuo d'ogn'vso di quella mano, vin Gener. e braccio; e liberato 5. volte cò bagni, e stuffe di Lipari; finalmente alli 7. Maggio del 1665. assalito di nuouo dal medesimo male, su ben a sorza di medicamenti tratto all' hora dal pericolo di vicina morte; rimase però con distillatione salsa, che somentando l'indisposition sua, oltre al fargli versare ogni di sangue in copia dalla bocca, indusse i Medici a darlo per morto in breue; se pur l'aria natiua giouato non gli hauesse. Ma non potendosi per degni rispetti ciò fare : se ne attristò egli tanto, e cedette in modo all'amor della vita, e agl'inganni del Nemico; che a 5. di Luglio deliberò scriuere al P. Generale; rappresentando il deplorato suo stato, e oneroso, non che inutile alla Religione; accioche lo sciogliesse da voti, e dasse libertà d'andare. Nel voler dunque pigliar la penna per iscriuere, trouò nella man sinistra; della qual sola gli restaua l'vso; tale stupidezza, e impedimento; che per quanto più volte si prouasse in darno, sù astretto a differire. Doueua quella sera sermoneggiare in Chiesa il P. Girolamo in honor di S. Ignatio conforme alla diuotione d'ogni giorno nel mese precedente alla festa del Santo vsata in Sicli Città di Sicilia; doue si trouaua. A tal fine aprendo colla sinistra la Vita del Santo; Dio lo fece incontrar là, doue si tratta della patienza, e carità del Santo verso i tentati nella vocatione. In questa virtù del Santo egli raunisò il mancamento suo, e di se vergognandosi aprì gli occhi ad vna piena di lagrime; indi tutto compunto n'andò auanti l'altar suo, dimandogli cento volte perdono della repidezza nella religiosa disciplina, e della poca mortificatione ha-

31 Expreseff.

nuta nella malathia, lasciandoss trasportar tanto dall'amor disordinato della vita, e della sanità; con promettergli sermamente di perseuerar nella Compagnia, e sopportare ogni male, ogni stanza senza querela. Spese vn hora in questi assetti, piangendo, e supplicando, con rimaner non sol quieto, ma consolato assai; anzi come prima co'l corpo s'era informato anco lo spirito; collo spirito si ribebbe ancora il corpo; e cedendo pian piano il male, in 15. giorni si ridusse a buon termine, saluo l'immobilità del braccio, e della mano. Ammalò in tanto il P. Antonio Casaletti, che far doueua il panegirico nella festa del Santo; e richiesto il P. Girolamo dal P. Giosesso Minareo Rettore a prendere quella. fatica, dopo qualche modesta ripugnanza rispetto al braccio im+ pedito per l'attione, acconsenti; e l'vitimo di Luglio festiuo al Santo recitò in pulpito il suo discorso. Vero è nondimeno, che la fatica del comporre, del mandare a memoria, e del dire, tra l'angustie di 9. giorni sì feruidi, soprasece la natura tuttauia risentita del passato; e rompendogli a 4. d'Agosto vna vena del petto, benche ogni rimedio vi s'adoperalle; gli sè versar tanto sangue, che al terzo di se ne disperò la vita; stando la virtù som mamente indebolita, lo stomaco gonfio per sangue trauasato, e corrotto, con puzzo insoffribile anco all'infermo; la nausea estrema in solo veder cibo; e'l dolore si acerbo nel petto, che non patiua vn leggier passarui sopra di mano. Finalmente agli 8. del mese in sabbato, quinta, e vitima giornata del male, sgorgan, do per 11. hore continue dalle 7. sino alle 18. il sangue dalla bocca, volle per miglior apparecchio alla morte confessarsi co'l P. Rettore generalmente di tutta la vita; e l'inuitò a seco ralle+ grarsi per la segnalata gratia, che otteneua, e la maggior, che ottener potesse da S. Ignatio, di morir nella santa Compagnia; protestando, che quante goccie di sangue gittaua, erano tanti fauori di Dio; essendo la somma de suoi desiderij: Morir vella-Compagnia. Esortato poi dal P. Rettore a confidar più che mai nel suo P.S. Ignatio (e ne teneua per diuotione l'imagine del continuo auanti gli occhi) sece voto; Che se per aucentura sosse paruto a Dio prolongargli la vita; volena più tosto attratto, iun tile, dimenticato passarla patientemente nella Compagnia; che fuori con sanità, con bonori, e morbidezze. Vscito di camera il P. Rettore, piangendo per pietà, e per tenerezza, l'infermo addormentossi; e dopo vn quarto d'hora su assalito da nuous accidente di goccia mortale; che lo rese apopletico rutto da capo a... picdi.

piedi. e intale stato sù le hore diciorto, e mezza, si osseruato, che balbettando recitaua la formola de voti della Compagnia. e all'hora con gli occhi smorti, e mezzo chiusi, con volto di cadauero, con polso insensibile, serrò la bocca, e i denti sì tenacemente; che nè pure con instromento di metallo riuscì d'aprirli tentando, se a sorte gli si sosse potuto dare il SS. Viatico; così delle dita della simstra serrate dall' vitimo accidente. Per ciò, e perche ad alta voce più volte chiamato non daua segno di senso, tornato il P.Rettore trattaua cò Padri di tosto dargli l'Olio Santo; quando tutti videro, ch'il moribondo, alzato il braccio destro già da 3. mesi priuo di moto, sece mostra di stringer cosa, che appressata si alla bocca più volte caramente baciaua; e alzato pur il braccio stanco, ad vn tempo leuossi a sedere su'l letto; e con alta, e distinta voce gridò: S. Ignatio, S. Ignatio, S. Ignatio m'bà sanato. Ein dir questo non vi su più pallidezza di volto, nè tumor dello stomaco; furono rauuiuati gli occhi, rinuigoriti li polsi, sciolte le membra, senza residuo di male. Egli baciando più volte la veste religiosa, prestamente si vesti; e portatosi tosto alla Chiesa co'l seguito de Padri attoniti al grande spettacolo, gittossi colla faccia in terra inanzi l'altare di S. Ignatio per vn quarto d'hora; e altrettanto dimoratoui sulle ginocchia in rendimenti di gratie, ritornò alla camera; e sedendo gli altri, raccontò stando inginocchiato: Come perduti li sentimenti del corpo, e rischiarati quei dell'anima, veduto hauca dalla parte de piedi sopra del letto il S. Patriarca Ignatio; che mandatià dal volto vn profluuio di splendori, con aspetto somigliante alle antiche imagini sue in foglio reale, co'l capo scoperto, in habito sacerdotale, con pianeta rossa ricamata d'oro: la man destra posauasu'l petto; nella sinistra teneua vna verghetta lunga da vn palmo, e mezzo; & vn vasetto con entro vna penna immersa colla piuma in giù in certo liquor pretiosissimo; che si mostraua, come anco il vaso, cosa del Cielo. E perche lo vide con volto maestoso, e seuero, raccapricció; e tremando gli disse : Padre Santo, ricordateni, che son figlinol vostro; e quando vei mi discacciate, a chi ricorrerd in quest' vitimo passo? Ma senti a teplicarsi: lo non riconosco per figlinolo chi non m' bonora da padre. Girolamo, voi pur troppo bauete strapazzato il dono impareggiabile della vostra vocatione, hanendoni posto a rischio di perderla per la poca patienza, con che portato vi sete nella vostra infermità. Confessò egli piangendo essere verissimo ciò; ma che se n'era

pentito, & emendato; hauendo anco fatto vn hora prima quel voto, ch'ei ben sapeua. Sorrise il Santo, e con faccia rasserenata disse: State di buon animo. con che sgombratogli dal cuore ognispauento, e tristezza, soggiunse di volere far proua; s'era suo figliuolo? e domandollo; se la formola de religiosi voti si ricordasse pronto a rinouargii? E rispondendo con animo giubilante: Che sì : ordinog'i, che li rinouasse. e senza dar tempo cominciò. il Santo la formola: Omnipotens sempiterne Deus, &c. che tutta, intera, parola per parola, gli andò porgendo alla bocca, & imprimendo nel cuore (Questa è la formola de 3. voti sostantiali religiosi, che vsa la Compagnia dopo li 2. anni di nouitiato; la quale, oltre l'essere stata composta da S. Ignatio, e inserita da lui nella quinta parte delle Constitutioni; hà contratto nuouo pregio, esantità; poiche sceso dal Cielo S. Ignatio l' hà recitata, c al sudetto Padre suggerita; come altra volta. S. Francesco Sauerio al P. Marcello Mastrilli) Ciò finito, gli disse il-Santo: Hor v'accetto per figliuolo. E sappiate, ch'è vicino il termine del vostro viuere: boggi a vent' vn bora douete spirar l'anima. Come, ripiglià il moribondo, permettete voi, Santo Padre; ch' vn figliuol vostro muora priuo de Sacramenti? Non senza sacramenti; replicò S. Ignatio: essendoni confessato generalmente co'l P. Rettore, e questo è sofficiente per la salute vostra : benche co's Santissimo Viatico, e con l'Estrema Ontione baureste riceunte maggior gratia; scemața gran parte si sarebbe della peua, che vi resta da pagare in Púrgatorio. Et in viso ancor più lieto, pieno d'amorosissima grauità, prosegui a dire: Non vi smarrite; & io vi propongo; che, se desiderate restare in questo Mondo, vi si prolungherà la vita soltanto che la spendiate da figlinolo: della Compagnia, faticando conforme a talenti vostri per gloria del Signore in aiuto de prossimi, ricordeuole sempre de vostri buoni proponimenti, e dei voto fatto a me tanto caro. Dall'altro canto s'eleggerete il morire, v'accerterete dell' eterna salute. Alla gran proposta rispose il P.Girolamo: Ch' egli era suo figliuolo, cioè figliuolo d'obedienza, vgualmente pronto, douunque piegasse il diuin beneplacito: non volere deliberar punto di se, ma rimettere liberamente a lui la vita, e la morte: come più conuenisse a maggior gloria di Dio. Bene 514, disse il Santo: Douete dunque contentarui di sopravinere vn altro poco, che tale si è il diuin volere. Vi si restituisce la primera sanità; la qual dourete spendere da vero mio figlio ne ministeri della Compagnia. E presa la verghetta nella destra, percosse tre volte leggicsleggiermente il capo, tre l'una mano, tre l'altra, e similmente i piedi, addolcendogli con quelle percosse l'angoscia, & agonia, nella quale si trouaua. Riposta poi nella sinistra la verghetta; ttasse dal vasettino la piuma intrisa del liquor celeste; con quella ongendo in forma di croce le cinque parti percosse, con dire per ognuna le diuine parole: Ego percutiem; & ego sanabo. Indi l'assicurò d' hauerlo compitamente guarito: e gl'impose, ch' ".1. in rendimento di gratie celebrasse tre Messe, la prima in honor della SS. Trinità, la seconda in honor della B. Vergine, la terza in honor suo. Scoprì di più al P. Girolamo tre atti di virtù da lui esercitati nella malathia; e tanto graditi al Signore, c'hauea voluto premiarli con tre segnalatissime gratie; l'vitima, e minor delle quali era la vita, e la sanità donatagli a quel modo. la seconda gratia era; che sarebbe libero da tentationi disoneste sino ad auuicinarsi al termine della vita sua; che all' hora datasi allo spirito immondo licenza di tentarlo, prendesse quello in auuiso della vicina morte; come auuenne in fatti. la prima gratia sù la più selice nuoua, c'hauer si possa in terra; il Erlo certo dell'eterna sua predestinatione. S'accorse in tanto il P. Girolamo, che staua S. Ignatio per licentiarsi di ritorno al Cielo; e lo richiese della benedittione. Quegli con sembiante allegrissimo gli porse a baciar la destra: ma era sì discosto; che non potendo il Padre arriuarui colla bocca, supplicollo a restar seruito di farsi più da vicino. Stendete voi la mano: disse il Santo: e a quel comando fuggita l'apoplessia da tutto il corpo, lenò il braccio; strinse colla sua la di lui destra; e humilmente baciatala, e ribaciatala, su da lui benedetto colle precise parole: Dominus te benedicat; ab omni malo desendat; & ad vitam perdu-cat aternam. Terminata la visione, su terminato qualunque male del P. Girolamo; che prouò forze robuste nel tempo istesso, e poscia; caminando, orando prostrato, dimerando a lungo in ginocchia, digiunando quel giorno, disciplinandos publicamen, te nel resettorio in ringratiamento al suo Santo, e trauaguando fino a notte in assistere a tutt'i Gentil' huomini, & a gran parte del popolo, venuti per congratularsi alla fama del miracolo dinolgato subito da molti, e poi ad hore 21; quando appunto s'haurebbe douuto dare il segno del transito; dal ribombo delle bombarde, delle trombe, delle campane tutte della massimus. Città, e dalle voci di gioia de Cittadini; che benediceuano Dio, preservati, e S. Ignatio 32.

Deaterous,

Mantua, Ferraria, Ti,

Viaggiaua sopra d' vn giumento a 10. di Settembre 1673. da Forli sua patria verso Cesena Giulio Montalto; e gli sù d' improuiso addosso vn Nemico suo con archibugio a cauallo, gridando tra molte ingiurie: adesso t'hò nelle mani; risoluto d'veciderlo; e ben gli daua l'animo: si vedeua tuttauia imbarazzato, non potendo regolare il cauallo, sbrigar le braccia, e la persona; onde sbussò con dispetto: E sorza, che tù babbia qualche santo, che t'aiuti. Ricordatosi all'hora Giulio di Sant' Ignatio, a cui era diuoto, cogli occhi al Cielo disse: Oh' Santo Padre Ignatio aiutatemi. E nel punto medesimo ecco il Santo visibile in aria vestito alla Sacerdotale venir colle braccia slargate verso lui, e fargli cuore; mentre il Nemico tentò tre volte scaricatgli contro l'archibugio; e Giulio n' vdì ogni volta lo scorrere della ruota; e si vide attorniato di fuoco, senza restarne ossesso. E poiche non appariua doue stampare tirò auanti con raccomandarsi ai Santo; e giunto sù confini di Forlì, e di Forlimpopoli ad vna Cappelletta; ou'è dipinta Mostra Signora, sermossi al vederui entro inginocchiato con assai Angeli Sant' Ignatio in atto di pregar la Madonas e se bene il Nemico, che gli era stato sempre al siunco, isi pole z percuoterlo alla peggio colla bocca dell'archibugio in tutta la vita, non però senn egli dolore, o riceueste minimo danno . finche auuiatosi colui a canto alla Cappella per la via, che conduce al fiume Ronco, Giulio prosegui oltre liberamente ri
23 Ex authent. conoscendo la Vita dal S. 33

24 Forolin. Cr. Stauano actualmente sotto il tottoso questi sogli, quando valer. Erunaceino Vic.Gen. coli del Santo fatti Weimamente in Piazza Città della Sicilia; discussi, e giuridicamente approuati; li quali se bene curiosi da sapersi, e di profitto, non si racconteranno tutti; pet essere molti, e prolissi: hora che se ne sono d'ogni fatta portati a sa tietà: ch'il volume crescerebbe troppo, Di Luglio nel 1682, ridotto all'estremo per sobre maligna il' nobile D. Michele Trigona; sir dulla Moglie con ultre Gen-tildonne raccomandato a Sarz' Ignatio, e henedeuto colla sina Reliquia: dopo di che stimando i Medici trouarto in agonia, il testificarono per miracolosamente sanato. In tanto D.Onofrio figliuol suo d'vn anno, e mezzo-, surpreso da fiusso mor-tale con sebre ardente, a cagione dell'estersi con l'improui-

fa, e disperata insermità del Padre turbato il sangue, e gua-

stato

stato il latte alla Nodrice, da cui succiauà l'infetto alimento; in pochi di smunto, e consumato boccheggiaua già, & era presso allo spirare; quando in applicariegli la sudetta Reliquia del Santo ristette il susso; e cessata la sebre su con intera salute.

Nel medesimo anno, e tempo, in tornare Francesca Venetia honorata Citradina dalla diuotione del Mese al Santo nella chiesa de Padri, la morse certo Cane in vna gamba, con lasciarui cinque buchi, e tale acerbità, e violenza di dolore, che la meschina smaniò quattio giorni, e quattro notiti; sinche vngendosi con Olio del Santo s'addormentò subito; e suegliatasi appena sentiua il dolore; che tosto suanì. Onde alzata di letto vide chiuse le serite; si conobbe sana; e lieta continuò la diuotione del Santo.

Vna pratica disonesta fra due Amanti durata quattordici anni, nè potuta vincersi con minaccie di parenti, nè con timor di giustitia humana, o diuina, si disciolse selicemente colla diuotione del Mese, che la Donna sece con tal sine al Santo; il quale dentro detto spatio impetrò loro si grande abominatione all'indegno commercio, che intrapresero all'hora, e

proleguirono vita esemplare

L'istesso mese, ma l'anno seguente appreso suoco di notte in vna casa preso a PP. di Sant Agost no crebbe tanto a cagione sì del vento gagliardo, sì del pabolo molto, e disposso i che senza porussi rimedio minacciana di comprendere tutto quel quartiere: quando certa Donna piangendo il crudel eccidio a voci alte da vna finestra inuocò replicatamente Sant'Ingnatio: e a quel suono sù gli occhi del popolo accorso le siamme s'abbassarono, ancorche non calasse il vento; e con tanto d'esca in pronto s'estinse rosto il suoco assisto.

. Vn Figliuolo del Sign: D. Saluatore Capizzi per nome Ignatio s'ammalò a segno, che non poppaua più; e in breue sù dato per morto. la Balia sì perche amaualo, sì perche campata di quella prouisione; riuoltossi a Sant'Ignatio; e per ottener la vita del pargo!etto promise di non mangiare in auuenire, nè bere mai ne giorni della sua vigilia. E satto il voto su sano il Bambino, che poco auanti agonizaua.

Marco Rizzo hortolano spassimana per una spina ventosa nella diritta mano; e vdendo, che d'ogni serte insermi guariuazio con l'Acqua di Sam' Ignatio, si eredette l'Acqua del Santo essere quella conservata nella pila dell' Acqua benedetta presso la porta della Chiesa de PP; e perciò inuocando il medesimo quiui dentro attusto la mano. Il Santo gradì la semplicità, e la siducia del suo divoto; e al trarre suor la mano, quella era già sana. L'istesso alcune settimane dapoi feritosi con vn coltello inauvedutamente la sinistra considò pur nel Santo; e immergendo nella pila della sudetta Chiesa la mano, v'assogò il dolore, ne pescò il primero statò.

Vna sera di Luglio 1685, sù presentato con lagrime sù l' Altare del Santo da Genitori vn Figliolino d'anni due più morto che viuo per male di pietra, e ritentione d'orina già da otto giornì. E quegli senza gemiti, o voci l'istessa notte mandò la pietra, e l'humore sì lungamente rattenuto. Nè altro ci

volle a farlo sano.

Nel Maggio del sudetto Anno Michel Angelo Lungo d'anni 5. su tocco d'un male in bocca; il quale trascurato da principio si manisestò fra non molto per canchero; e tutto il palato sin dentro alle narici gli corrose, e infracidò con puzza insossibile. Nè trouandoussi rimedio, sua Madre dopo tre messi su consigliata d'ungerlo con Olio di Sant' Ignatio. Fatto ciò addormentossi Michel Angelo; & indi a poco nell'atto di sarnutare gli saltò di bocca un pezzo di materia callosa largo quanto piastra d'argento, con insieme quattro denti, e parte della superior gengina. Così reciso colla radice il male, sinati in breue i denti, e cresciuta la carne, su compito il miracolo.

Ma non si vuole omettere il seguente benche auuenuto 5. anni prima. Mentre di Luglio nel 1680. Vito di Baudo con Boussi l'aia batteua il grano, vno di quegli animali, spezzate le corde, corse a serire la di lui Figlioletta d'anni otto, che serieua s' vn mucchio di paglia; e con vn corno le squarciò il ventre sino ad vseirne tutte le interiora. Il misero Padre a si doloroso si spettacolo si raccomandò a S. Ignatio suo diuoto; e in ciò sare sentì muonersi a riporre nel ventre di quella poco men che morta le intestina: e gli riuscì. Dapoi sù inspirato a cucirle il ventre; nè hauendo ago, nè silo, s'aunide come stenena nella montiera con alquanto spago vn ago grande per cucir cananacci; con che sattosi animo, e datile alcuni punti, corse alla capanna per vn imagine di carta di S. Ignatio, che v'hauea, esopra glicia pose, come se solle vn empiastro: indi stessa s'vna tanola la



trascinò sotto la capanna. Di tutto auuisata la Moglie; che nella Città faceua il Mese del Santo; venne sollecita, e fattale vna chiarata con soprapporui la detta imagine, iui alcuni giorni la guardarono senza farle altro. E poiche prendeua cibo, e mostraua migliorate, la portarono in Città, oue tosto sanò persettamente.

34 Ex proceff. anthis. & altip publicie, & c.

## C A P O XXXXVIII.

Detti pretiosissimi di Saut' Iguatio, degui d' eternamemoria, e viilissimi sopra tutto alla vita spirituales

Ltre a quello, ch' il S. Padre di sapienza diuina ripieno hà insegnato al Mondo colla sua vita, & esempi, cò suoi scritti, & instituto, sono in buon numero altri suoi documenti, e detti sententiosi da prezzarsi come aforismi di celeste prudenza, e da praticarsi come secreti della diuotione. Se ne addurranno quì molti, senza replicare i già sparsamente portati di sopra.

Pochissimi sono, che intendanociò; che Dio farebbe di soro, se totalmente si mettessero nelle sue mani, e si lasciassero dalla.

sua gratia maneggiare.

Chi si scorda di se, e dell'vtile suo per seruitio di Dio; hà Dio, ch'il preuede meglio di quello haurebbe saputo sar egli;

se per attendere a se scordato si fosse di Dio.

E preparata in Cielo ricchissima corona per coloro, che sul diano di far le operationi con quanta possono diligenza, & applicatione; atteso che non basta il fare opere di sua natura buone; ma è necessario il farle bene.

Chi hà gran paura del Mondo, non farà mai gran cose per Dio in aiuto dell'anime; poiche il Mondo solleua subito perse-

cutioni, e pone tutto a romore.

Chi porta seco Dio; porta seco il Paradiso, douunque stia, e

comunque si troui.

Fà gran festa il Demonio, quando scorge vn anima caminare sconsigliatamente senza freno di chi la possa regolare, ancorche vada, ò voli per vie; sublimihauendo così occasione di sperarne vna più gran rouina, e maggior precipitio.

Non v è chi faccia più di chi altro non fà, che vn negotio

solo.

Si come gran mercede riporta in Cielo chi procura scacciar da se vna imaginatione cattiua, tosto che se ne auuede; così a gran pericolo si pone di cadere in grani mali, chi non acconsente alle

alle buone inspirationi.

Se la carità, e la cortessa non sono veritiere; già non sono più nè cortessa, nè carità; ma vanità, & inganno: perciò non bisogna largheggiar mai tanto di promesse, che i satti non pareggino le parole; anzi stà bene non promettere vna cosa per domani, se non possiamo farla sin da hoggi.

Si deue più stimare vna vittoria di se, vn mortificar la volon-

tà propria; che il dar la vita a morti.

Conuien parlar poco; e vdire assai; e in quello, che si dice, star molto considerato; e maggiormente nell'aggiustar paci, e terminar disserenze; come pur in trattar le cose di Dio; si che di bocca inauuedutamente non esca vna parola. Ma quanto si conserisce ad vno, facciasi conto, c'hà da peruenire all'orecchie di molti; e s'hà da publicare in piazza quello, che s'è discorso in secreto; accioche le parole si pesino con christiana prudenza.

L'accidia, la negligenza, la tepidezza, l'otiosità, sono la

Leuola de peccati, e de vitij tutti quanti.

Quei, che vogliono essere troppo saggi nelle cose di Dio, poche volte riescono in affari grandi; poiche a sublimi, & ardue cose non s'applicherà mai chi, guardando per minuto ad ogni dis-

sicoltà, souerchio teme tutto ciò, che può accadere.

A chi non è chiamato da Dio a quel grado primo di persettione; ch'è Non possedere altro, che Dio; rimane il secondo; Che le cose, che hà, le possegga egli; e non sia da quelle posseduto; se non le lascia per Dio, le ordini a Dio; e se siano molte; le tenga tutte per meno di quell' vna; che dice l'Euangelio essere necessaria.

Per mutar luogo non si cangia costume; e chi porta seco se medesimo cattiuo; per ordinario non è migliore in quel paese, che in questo.

Chi si adopera in aiuto de prossimi, sarà più, e vincerà sempre meglio co'l cedere, con l'humiliarsi, che con l'autorità, o con-

trastando.

Tutto il mele, che può cauarsi da siori delle mondane delicie, ricchezze, honori, piaceri, non hà tanta dolcezza; quanta l'aceto, e'l siele di Christo, cioè le amarezze de patimenti presi per amor, & in compagnia di Christo.

Se bene hanno a fuggirsi tutti si vitij, si metta però maggior cura in superar quegli: a quali si vede l'huomo di natura sua

)

Hh 4 più

più inclinato; poiche questi minacciano rouine più miserabili, e

certe, se loroseriamente non si prouede.

Cosa indegna, e vergognosa diceua; se Religiosi hauessero danari proprij; o di quelli sossero cupidi; o con ragione pensar si

potesse, che fossero tali.

Conuien saper distinguere i moti della natura da quei della gratia; nè misurare il prositto spirituale dal sembiante, o dal portamento esteriore, o dalla facilità naturale, o dallo starsi ritirato; ma dalla forza, ch' vno si sà, e dalle vittorie da seriportate.

Chi hà negotij, non deue accommodar li negotij a sema se alli negotij; ne li trattera bene, chi li misura colla propria commodita, e non con quanto ricercano le cose, c'hà per

le mani.

A chi possiede Dio; ancorche non habbia cos alcuna, nonmanca niente; perche Dio è ogni bene; e ogni bene ci viene insieme con Dio.

Della virtù de principianti, massimamente giouinetti, nonsi deue sidare in cose di pericolo; sì per l'età soggetta vgualmente ad impressioni opposte; sì per lo spirito, ch'è come i rampolli di primauera; i quali mettono presto; ma sono sì teneri,

che si seccano co'l toccare.

Quanto è maggiore il frutto; che fanno i Religiosi nel prossimo, trattando seco famigliarmente; se si conuersa bene; tauto e maggior il pericolo, se non si sa, come dourebbess: perchesi come un ragionamento sauio, & una conuersation modesta d'un prudent, e spirituale tira gli huomini a Dio, e al bene gli alletta; così li ritarda, & aliena il fauellar d'un inconsiderato, e d'un precipitoso; cauandosi danno, e mala edisicatione, d'onde si pretendeua carità, e prositto.

Per le persone spirituali d'ordinario è maggior pericolo ne difetti leggieri, e nelle trasgressioni, che paiono di poca importanza, di quello sia nelle colpe graui; atteso il conoscersi ageu uolmente il male di queste, se vi s'incappa, e'i danno loro; doue il pregiudicio di quelle si sente solo dopo assai tempo, e quan-

do è già fatto grande.

I colerici di complessione deuono star sopra di se, armarfi, e premunirsi, specialmente hauendo a trattar con altri pur colerici; poiche con tal apparecchio l'huomo si prepara, e sa ostacolo alla seruida sua natura: se nò, sacilmente viene inrotta, rotta, e nascono disgusti.

Insegnaua l'istesso per vincere gli altri vitij, & inclinationi naturali men buone: stando che il raccogliersi frequente nel suo cuore; il tener conto di se, con guardar bene, sì a quanto s'hà da dire, o fare, sì a quanto può succedere, serue a trattener la ribelle natura, e le passioni vitiose, che ne prouengono. E se alcuno trouasse vn sì fedel compagno; a cui potesse conferire i difetti propri, e venirne auuisato; e che vno auuertisse l'altro de suoi; ciò recherebbe grandissima vtilità.

Se Dio vi dà molto da patire, segno è, che vuol faruivn. gran Santo: e se desiderate, che Dio vi faccia vn gran santo, pregatelo a darui molto da patire. Nè v'è legno, che faccia maggior suoco d'amor di Dio, che quello della croce. L'insegnò ancor dal Cielo, all' hora che dopo la comparsa di più Croci, e dopo vna voce, che le Croci, cioè la patienza, solleuano all'amor di Dio; egli si lasciò vedere con S. Domenico, reggendo amendue vna Croce, sopra cui risplendeua d'oro l'imagine di Christo: dimostrando come sia pretioso il patire per Christo, c'hà per noi sosserto assai più; e come serua d'esca per maggior fuoco d'amor diuino.

I predicatori, e quanti ammaestrano il popolo, deuono considerar ben prima, e scriuere accuratamente ciò, che vogliono dire; nè assermar cos' alcuna temerariamente; nè ambire i pulpiti; nè portarui cose dubbiose, o nuoue; anzi, sia nelle prediche, o ne sermoni, si deue più riprendere con modestia i vitij; che portar cose di diletto a chi ode, o di applauso

chi dice.

S' bà da fuggir la famigliarità di tutte le donne, anco di quelle, che sono spirituali, o lo vogliono parere; ma principalmente delle più pericolose, o per l'età, o per lo stato, in cui trouansi, o per la condition loro naturale; auuegnache abbruciano tali conuersationi, o incendono; e n' esce sumo almeno, se non fiamma, secondo lo Spirito S. ': Dalle vesti nasce 1 Eccles.42. La tarma, e la maluagità dell' buomo dall' occasione, che gli dà la donna.

E' vsficio di buon Religioso il persuader gli huomini a seruir, non le corti, ma Christo. Così pregato di fauore presso qualche Prencipe, o di ottener luogo fra cortigiani, rispondena: lo non conosco signore da più, o miglior di quello, che mi son tolto per meile a lui seruir volete, con ogni sforzo, e di cuore v'ainterò.

Se alcuno ci domanda cosa, la quale a noi non istia bene il concedere, o no'l permetta il decoro; non per questo habbiamo a sdegnarci verso chi fa la dimanda; ma negargliela con sì bel

termine, che resti sodisfatto del nostro buon volere.

Il pescator d'huomini, e ministro di Christo, che tirar vuoi le anime a Dio, deue accommodarsi, per quanto comporta la Diuina legge, in modo, che si faccia ogni cosa con ogn'vno; nè pensi di viuere a se, o per se; ma sia tutto de fratelli suoi: e così riesce l'entrar con la loro, e l'escir con quella di Dio.

Certi zelanti riformatori, che si prendono assai assanno delle cose publiche, consigliaua di voltar sopra di se, e sue cose, la cura, che delle altrui vanamente haueano; e pensar di quali cose Dio sarà i conti nell'vitimo giorno: e disporsi a sodissar per quelle, che proprie sono; e non per le altrui, che d'vssicio non appartengono.

Le cose grandi si vogliono cominciar dall'humiltà; perche hab-

biano buon fondamento da crescere..

Coloro, che pretendono salir molt'alto, hanno da prosondarsi molto a basso; douendo alla misura della sommità, done si pensa inalzar l'edificio, corrispondere il sondamento dell'humiltà, e del dispregio di se; perche all'hora sicura sarà: l'opera, se sarà:

ben fondata sopra questa verità.

Per aiuto dell'anime s'hanno ad vsar l'arti, e l'assute, ch'vsa: il Demonio per danno di quelle. Onde si come il nemico prima: osserua la natura, e'l genio di ciascuno; e poi gli propone, qualsi esca all'hamo, quell'oggetto, che più si consa con tal humo-re, osserendo ricchezze agli auari, honori agli ambitiosi, piaceri a carnali, & a diuoti cose in apparenza di diuotione, con entrare a poco a poco, non tutto in vna volta, sinche acquistata la volontà, s'impossessa totalmente dell'anima: così l'accorto Maestro spirituale, mirando le inclinationi, e natura delle persone, colle quali tratta, deue dissimolar nel principio, e trapassa moltecose, singendo non vederle; fatta poi sua la volontà loro combatterle con l'armi loro, e conquistarle a Dio.

E' inganno anco di persone, che spirituali si stimano, il vole-

re, o cercar di gouernare, o hauer cura d'altri.

Quando a fine di conseruar la pace, si patisce qualche cosa per amor di Dio; il Signore a più doppia ricompenserà la perdita temporale, che vi si sa.

Alcune

Alcune volte l'huomo è tentato dal Demonio, e sì fortemente oppresso; che pare priuo di giudicio: e molti all'hora sogliono attribuire alla natura, o all'infermità quello, che nasce dalla

tentatione.

Non sono da lodarsi quei Maestri spirituali, che misurano tutti al dosso loro, con guidare ognuno per la via di vita, e d'oratione, che per se trouano buona. Questa diceua essere cosa pericolosa, e da huomini, che non intendono i diuersi doni dello Spirito Santo, e la varietà delle gratie; colle quali comparte le misericordie sue in modi particolari, a questi d'vna sorte, a quelli d'vn altra.

Come non è cosa nella Religione più pestifera, che non essere i soggetti di quella vniti, e concordi; così niuna cosa rende i Religiosi meno apprezzati, quanto il vederli diuisi con parti,

e fattioni; poiche la carità è la vita della Religione.

Lesciar Dio per Dio, cioè la nostra contemplatione per la conuersione altrui, è perdita di gran guadagno; imperoche, oltre
al merito d'acquistare vn anima, quando torniamo a Dio nell'
oratione, trouiamo assai più; che non hauressimo satto, attendendo a noi soli. È questo chiamaua vn circolo di scambieuole
influenza; poiche l'oratione innamorandoci di Dio, ci spinge a
sarlo conoscer, & amar dagli altri; & ilfare, che lo conoscano
altri, e l'amino, gli ci rende più cari; e ci guadagna i suoi sauori nell'oratione. Diceua però esser vero, che si può vscire a
trattar co'l prossimo, senza partir colla mente da Dio; e questo
co'l pratico esercitio della presenza di Dio; che trouar ce lo sa, se
amare in ogni persona, suogo, & operatione. insegnando a Suoi
l'impiegarsi nella salute altrui con imitar gli Angeli; che lasciano il Cielo senza perdere Dio di vista, e occupati nella custodia
degli huomini non cessano d'amare il Creator, e di contemplarne la faccia.

Di quei, che vorrebbono vn Angelo dal Cielo ad assicurargi; esser bene per loro l'entrare in Religione, diceua: Che tal venuta d'Angelo bisognerebbe, non per vscir del Mondo; ma per rimanerui con sicurezza di saluarsi; stando i frequenti, e granpericoli; e li pochi aiuti, che s'adoprino essicacemente. doue in Religione osseruante l'esser saluo è sì facile, anzi l'esserui santo; che o non vi si cade in peccato mortale giamai; o subito se ne alza.

La ragione deue porre freno non solo alle passioni, accioche non

non trabocchino in fatti, o in parole icomenenoli; ma infino allo

spirito, si che operi, non per impero, ma con discusso.

Chi desidera gionare ad aini attenda inanzi a se, con ardere di carità, se vuole accendere astrui. Non habota paura del Mondo; suga come peste l'ambanone; lascila morbiderza, e se desicie della carne; cancelladal cuore ogni moto sensial, e vitioso; accioche posta ricener megsio nell'anima i dimini instali, e comunicargli adaltri.

Configliana il frequente comunicarsi a chi ne cara qualche frutto; e sente aintarsi l'anima, e più infiammarsi nell'amor di Dio. E con tal sine, insegnana, doncrsi andare alla Comunione.

Non è minor miracolo veder mesto il Religieso, che non cerchi altro da Dio in snori; di quello sia veder sieto vn Religioso,

il qual cerchi ogn'alera cola, che Dio.

La virtii, e la santità della vita vagliono assai presso Dio, e presso gli huomini; nè v'è cosa in terra da vguagliarsi: e tal volta i più santi, e men prudenti accertano il buon successo di grancole, meglio d'altri più sani, e manco santi; venendo le operationi loro guidate da Dio, a cui s'appoggiano. Vninersalmente però non basta la sola santità per gonemare altri; ma colla virtii ci vuole anco gran giudicio, e prudenza.

Intenda chi piglia carico d'aintare il prossimo, di non hauere a trattar con huomini persetti, ma con gente non santa, e spesso iniqua; e, come dice l'Apostolo, in mezzo di natione cattiua, e perucrsa; e però s'armi commo gli assati possibili a venire: onde per gran peccati, e sceleraggini non si turbi, o scandalizi; nè per gran malitia, o sciocchezza degli huomini lasci la semplicità di

colomba, e la prudenza della serpe.

Chi vuole intendere la volontà di Dio per eleggere stato di vita, o per altro interesse dell'anima, deue spogliarsi d'ogni propria inclinatione, con mettersi generosamente nelle mani del Signore, pronto del pari a qualunque cosa il chiami. Poscia prendendo auanti alcune verità dell'Euangelio, misuri con quelle il sì, e'l nò del negotio, che tratta; cauando le conseguenze d'una parte, e dell'altra; e riserendole tutte al sine vitimo, per cui Dio ci creò. Che se pur anco rimane dubbioso; rimettasi alla Morte, o al Giudicio; che gl'insegneranno sare adesso quello, che sù l'entrar nell'eternità vorrebbe hauer satto.

Per lontane speranze di sar molto in seruitio di Dio, e dell' anime non si deue trascurare il presente, che a tal sine s'hà per mano; mano; essendo meglio poco ben fondato, e dureuole, che molto mal sicuro: altrimenti spesso l'vno si perde, nè si guadagna l'altro.

Quando il Demonio c'impusillanimisce con pensieri timidi, ci dobbiam confortare colla memoria de beneficij, e delle misericordie di Dio; considerando, con quanto amor, e con quanto desiderio ci aspetta per saluarci.

Il Demonio non hà punto scrupolo del dire la bugia, o anco

la verità; purche ci faccia poi cadere.

Chi hà natura impetuosa, e ribelle, non si smarrisca, nè si abbandoni come inutile per la virtù; ma facciasi cuore a domar detta natura: e sappia, ch'vna di queste vittorie vale più di molti atti, ch'altri faccia senza contrasto, per essere di natura quieta. E diceua spesso auuenire, ch'vno di sì cruda tempera, se aforza di spirito giunge a domarla, riesce habile a gran cose in sernitio di Dio.

La bontà diuina con maggior efficacia disende chi con maggior violenza è combattuto dal Demonio; e con celesti consolationi suol premiare i trauagli, e le fatiche sofferte in resistere a Sata-

nasso.

Habbia gran cuore chi attende alla salute del prossimo; e serbi la sua pace interna, qualunque cosa gli succeda; mentre dal suo canto non hà mancato. Nè s'assanni, benche il peccatore duri nell'infermità, o ricusi la medicina: nella guisa, diceua, de SS. Angeli Custodi; che ci assistono, e c'inuitano al bene: ma se noi, vsando male il nostro libero arbitrio, ci ostiniamo; non si contristano però, nè perdono punto di loro beatitudine.

Valersi de Religiosi in cose di seruitio di Dio, ma con detrimento dell'osseruanza della Religion loro; questo è per le frutta

distruggere la pianta.

Non s'hà da lasciare di spesso comunicarsi, ancorche manchi certa diuotione sensibile; che sarebbe vn non voler mangiar pane, perche non è vnto di mele.

S'il Demonio non può indurci a peccare; si prende spasso di

darci molestia, e fare che ci malinconiziamo.

Molte volte c'inganna sotto sinta d'vna salsa humikà, sacendo, che non osiamo ragionar di cose spirituali; come saressimo con...

profitto nostro, e d'altrui.

I talenti di natura per chi si adopera in aiuto del prossimo, accioche riescano esticaci, deuono maneggiarsi dallo spirito; e dalla prendere sorza per operare. Con li benedice Iddio, e vi met-

te la sua mano: perche tanto vale vna cosa, quanto la sa valere Iddio; e tanto suoi farla valere, quanto ella per ben operare si congiunge come instromento a lui. Quindi più amaua, e stimaua vn huomo semplice di gran virtù, che vn letterato d'assai talenti, ma di poco spirito: benche aiutasse con maggior cura il dotto, est

talentato, per l'vtilità, che potea venirne all'anime.

L'vso delle penitenze non può essere l'istesso in tutti, e in ogni tempo: e si come con quelle non s'hà da rendere inutile il corpo ad opere di maggior seruitio di Dio; così ne anco insolente colla morbidezza: e se ripugna molto allo spirito; si domi conmolte penitenze, sinche lo segua, & aiuti. E se il senso dice di non poter più, non se li creda, nè si scarichi di tutte le penitenze; ma si mutino in altre vguali, sinche la ragione, o il chiarolume di Dio mostri la misura conueniente alle sorze.

A precipitare vno d'improuiso, il Demonio l'assalta mentre si desta la notte, prima che s'armi di santi pensieri; e la ragione stà mezzo addormentata; nè conosce il nemico; el'huomo è

senz'altro consigliero, che se-

A chi professa spirito, & oratione, accioche l'aridità no's tiri a dissidenza, o malinconia; nè s'inuanisca nella consolatione, riputando frutto di suo merito la pura limosina di Dio; mesto si ricordi le gratie godute per diuina pietà; e lieto mettasi auanti se stesso desolato.

Mentre s'è sconsolato; non si risolua in opposto allo stabilito nella quiete di spirito; e in tempo di gran consolatione non si facciano voti perpetui, o promesse dissicili: ma si disseriscano, sinche calato quel bollore, si determini con maturità di considera-

tione, non con impeto d'affetto.

Dobbiamo farci grati a Dio, & anco agli huomini per amor di Dio; e regolate il zelo dell' honor diuino co'l profitto del proffimo, fino afar molte cose, o lasciarle, in riguardo al giudicio degli huomini (purche non sia peccato) per vtilità degli stessi huomini. e si come non si lasciò mai egli portar dallo spirito più oltre di quello, che ricercaua il sine della maggior gloria di Dio, e dello stato, che professua; come haurebbe fatto, se sosse si diceua, pri-uata, e non padre di Religione; se hauesse badato solamente all'anima sua, e non a quelle degli altri ancora: così diceua, che quanto a se haurebbe ordinato più cose nella Compagnia, che per tal rispetto non ordinaua.

·Per non ingannarci nel deliberar circa le cose proprie, si rimi-

tino come affatto d'altri; e a noi toccasse darne giudicio per verità, e non per intéresse. Così risoluto il sì, ò il nò, di nuouo e-saminar tutto dauanti al Signore, con farui sopra oratione; persioche di rado co'l discorso vediamo quanto I humil ricorso a Dio, è l'eterne regole ci manisestano.

Chi hà vshicialisotto, non metta troppo le mani nolle cose loro. 1. Perche Dio assiste ad ogn' vno con particolar gratia per sar,
come si deue l'vssicio suo. 2. Perche chi vede volersi dal Supenore sar tutto, perdel assetto alle cose; nè si applica quanto suole, mentre le sà come proprie. 3. Perche l'isperienza d'un ussicio
achi lo maneggia qualche tempo, hà insegnato ciò, ch'il Supenore; da se specolando, non sà. 4. Perche più cose auuengono;
delle quali non può risoluersi bene, se non dipendentemente dalle circostanze; le quali non vede chi non hà le cose per le mani.
5. Perche meglio è; ch'il Superiore corregga i sudditi, se mancano negli ussici loro; che non è, ch'i sudditi emendino il Superiore, come poco intendente di quel, che comanda.

E' arte del nemico togliere il timor di cadere; perche più sicuramente si cada. Presentare ombre smisurate di terrori; perche auuilitosi l'huomo ceda, non credendo valere a resistere quanto basta: e all'hora insolentisce a guisa delle semine; che in rissar con

huomini tanto sono ardite, quanto quei si mostrano vili.

Per cauare vno dallo stato di persettione, doue serue a Dio, e tirarlo a viuere alla mondana; gli dipinge sì bello vn altro stato virtuoso, ma diuerso dal suo; che per voglia di questo abbandona quello, che per lui era l'ottimo. Così anco accioche si lasci quel bene, che si fà, inuaghisce d'vn maggiore; che poi non si farà; in tanto il mostra facile a conseguirsi, sinche stacchi da quello: e dapoi impedisce l'altro con difficoltà nuoue scoperte, o ingrandite.

Vna Religione, che si mantenga di limosine d'ogni dì; e non s'adoperi nell'aiuto de prossimi; o non porti apparenza di viuere aspro, e rigido, non può durar lungo tempo nel suo primo instituto. Così diceua per auuiso di certi; e così è stato di fatto.

Come l'amante mondano a peruertire vn honesta fanciulla, o moglie honorata, nulla tanto procura; quanto che occulti restino i trattati suoi; e teme sopratutto, che la figlia non li palessi al padre, o la moglie al marito: così quando il nemico vuol trappolare vn anima, studia particolarmente; che celi al padre spirituale ogni sua suggestione; ben sapendo, che in altro modo

modo riuscirebbono vane l'arti sue.

I nostri pensieri sono dal buono spirito, se battono giusto intorno al principio, al mezzo, al fine. Se in opposto si scorge; o ne procede cosa mala; o che ritira dal bene; o ch'induce ad vn bene inferiore a quello, ch'era presisso; o se l'anima s'assanna; si stanca; perde la primera pace; segno è, che vengono dallo spisito cattino.

Se hauestero a volersi miracoli, si dourebbe volerne più, e maggiori per sermarsi nell'osseruanza de soli precetti di Dio; che per attaccarsi alli consigli euangelici: la ragion è; perche Christo benedetto hà esortato liberamente alli consigli; per contrario nel godere agi, e commodità, e nel posseder molte ricchezze, hà mostrato esserui gran dissicoltà, e gran pericolo della salute.

IL PINE

In gratia de Diuoti del S. piace aggiugnere vii Atto di perfettillimo Amor Diuino esprello dal medesimo nel se- guente Sonetto da lui composto in lingua Castigliana, e per altri voltato nell' Italiana.

Ni me mueue, mi Dios, para quererte
El Cielo, que me tienes prometido
Ni me mueue el Infierno tan temido
Para dexar por esso de oscuderte.

Tu me muenes, Sennor; mueneme el verte Clauado en essa Cruz, y escarnecido; Mueneme el ver su Cuerpo tan berido; Mueneme tus afrentas, y tu muerte.

Mneneme al tu amor en tal manera; Que aunque no huniera Cielo, yote amara; Y aunque no huniera Insierno, te temiera.

No me tienes que dar por que te quiera; Que aunque quanto espero, no esperara, Lo mismo, que te quiero, te quisiera, Nè quel mi muone sì comune or rore, Nè quel min muone sì comune or rore, Per chi non s'ama, dell'Inferno aperto.

Tumi muoni, o mio Dio, mio Redentore, Che in questa Croce io weggio, e per mio mertoo I tuoi chiodi, il tuo fangue, il tuo dolore, s E Pobbrobrio, e'l morir da se fosferto.

Mimmoni ad un amor tanto fincero; Che intero dureria, sol promio, ol fo De l'Inferno, e del Ciel mancasse intero.

Non hai che darmi perche l'ami anch'io; Che se nulla sperassi il ben , ch'io spero, Qual t'amo, t'amerei, perche sei Dio,

Non s'è mai recato in dubbio, che S. Ignatio fosse l'autore di questo Sonetto; mentre tale per più d'vn secolo n'è stata la traditione, corroborata dall'argomento, considerandolo sentimento, e massima così propria del Santo, e da lui sempre così felicemente insegnata; e dall'essersi applicato egli da giouinetto a verseggiare, com'è noto, in quell'idioma; la proprietà, e pulitezza del quale imparò per lo studio fattoui ex professo, giusto al qui detto in suo luogo; e per essere lungamente vissuto nella Real Corte di Castiglia, doue quello siorisce. Tutto ciò, conuien dire, sù ignoto a chi hà tradotto in latino, e stampato in Germania il medesimo Sonetto, con attribuirlo ad altro Santo; di cui però non si troua che mai si dilettasse comporre versi; o che per educatione, o per istudio si procacciasse la fauella Castigliana; ma ben sì apprese, come apparisce dalle sue lettere, la Portoghese per lungo conuersare con huomini di quella natione; giache la materna in entrambi era molto diuería.

# INDICE

## D'alcune cose più notabili.

| A                                                                                   | Ajmalici restituiti asanta. 403.406.414.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A Cquadel Santo miracolosa. pag.396                                                 | 448.451.474<br>Aspeitia suoi esempi, fatiche, frutto, iui. 109       |
| 414.42 simo a 423; e altroue.                                                       | Miracoli suoi nel medesimo luogo. 353                                |
| L'Acqua punisce gl'ingiurios al S. 67.287                                           | Aspetto d'Ignatio consola tutti. 328                                 |
| Miracoli del S'nell' Acqua. 382, sino a 390.                                        | Assideratiricuperano le membra. 339.354                              |
| Addottoramento del S. 99                                                            | 388-402-471                                                          |
| Albero weduto in figura di lui. 180                                                 | AstinenZasua estrema.23.25.27.35.121.228                             |
| Alcald, cofe ini del S. 81                                                          | 282                                                                  |
| Alas Card. Farnese Benef. della Comp. 219                                           | Austriaci Prencipi proteggono, e fauoriscone                         |
| Ales. Dica Farnese, suo detto, e fatto. 155                                         | la Comp. 154                                                         |
| Ales.VII. Papa praticagli Esercity del S;e                                          | _                                                                    |
| da Indulg.Plen.a chi lifa. 55                                                       | ${f B}$                                                              |
| Alfonso S'almerone, e suo valore. 103                                               | ,                                                                    |
| Janato miracolos amente dal S. 355                                                  | Ambino Ignatio si pone il nome da se                                 |
| Amiganti, antica loro pieta. 29                                                     | Bambino di tre mesi parla, e vuole il                                |
| Quanto amorenoli al . 29.278                                                        | nome del S. 439                                                      |
| Corrisposti da lui. iui                                                             | Caso poco dissimile d'una Bambina. 458                               |
| Amor del Saverso Dive sue prone. 191                                                | Ed altri due Bambini. 363.400                                        |
| Amor di Dio, il S. n'è macfiro. 203                                                 | Bambini quanto fauoriti, e protetti da lui.                          |
| Ammutinamenti seduti da lui.                                                        | 303                                                                  |
| Angeli BB. quanto n'era diuoto. 30.209                                              | Cardin: Bandini, e suo concetto del S. 334                           |
| Gli compariscono. 30.204.209                                                        | Cardin: Anton: Barberini solennik a l'Anno                           |
| Loro musiche mentre ora, o celebra. 201.                                            | Centesimo della Comp. 164                                            |
| 216 .<br>Carlos II a liva Torral ations                                             | Barcellona, opere d'esso gloriose quizi. 58.71.                      |
| Gosdanda Translatione. 343                                                          | Sino a 79                                                            |
| Angelo F.dell' Apocal.figura la Comp. 140<br>Anlma del Mondo è intitolato il S. 180 | Cardin: Baronio loda la Comp. 215<br>Ama, stima, e loda il S. 335    |
|                                                                                     | Ama, stimase toda ti S.<br>N'espone il primo l'imaginese l'adora.336 |
| Anime HB: vedute da lui. 127.348<br>Anime del Purgatorio, come n'era diuoto.        | Bassano, cose mir abili del Sini. 122                                |
| 112.200                                                                             | Beatificatione d'Ignatio celebratissima. 336.                        |
| Apoplei in l'atti sani da lui.388.440.473.476                                       | 467                                                                  |
| 400                                                                                 | Cardin: Bellarmino quanto lo veneraffe.                              |
| Apostolo vilen chiamato. 76.115.181                                                 | 335                                                                  |
| Apparilie in vita. 138.354                                                          | Proua la di lui santità. iui                                         |
| In marte glori /o. 322                                                              | Gindicios no della Canonizatione di que-                             |
| Dopo morte. l'editra li Miracoli presse a                                           | gli. 338                                                             |
| cento welte.                                                                        | Benefattori come corrisposti dal S. 278                              |
| Appestato servito da lui. 183                                                       | come riconosciuti dalla Comp. 280                                    |
| Appestati veh franchi dal medesimo. 421.                                            | Bestie, miracoli del S.in quelle. 364.392-114                        |
| 422.115.116.163                                                                     | 432.464.472                                                          |
| 422.4-15.4-46.462  322  322                                                         | Cardin: di Burgos grande amico del S. 89                             |
|                                                                                     | Mal                                                                  |

# INDICE.

| C                                                                                | Chiragratolia dal S.                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A Caduco essiato. 353.402.411.422.                                               | Ciechi illuminati.402.409.416.418.426.451.                |
| <b>1V1</b> 455                                                                   | 461                                                       |
| Caluino herestarca; oli è cotraposto Ignatio.3                                   | Cilicio (no di setole. 23                                 |
| Camere vsate dal S. quanto venerate                                              | Preso a morire non unoletrarselo. 76                      |
| In I.oiola. 341.342                                                              | Claudio Iaio,e sue lodi. 106                              |
| In Manresa. 56.58.341                                                            | E'sanato miracolos amente da lui. 354                     |
| . In Barcellond. 79                                                              | Clemente VIII.loda la Comp. 138                           |
| In Alcalà.                                                                       | Clemente IX.ne promoue il culto. 185                      |
| Fuor di Vicenza. 121                                                             | Gli adorna una Cappella. 126                              |
|                                                                                  | Dolori Colici soppress. 412.455                           |
| In Roma. 344                                                                     | Cardin: Commendone, cosa dicesse della                    |
| Camillo de Lellis allieno della Comp. 153<br>Canale d'acqua in figura del S. 180 |                                                           |
|                                                                                  |                                                           |
| Cancheriestinti. 402.404.447.451.484                                             | Comunione frequente introdotta. 254                       |
| Canoni? atione solennissima di lui. 338.468                                      | Comunione spirituale consigliata. 215                     |
| Manifestata inanti. 337                                                          | Compagnia di Giesù fondatu da lui. 138                    |
| Carità sua verso Dio.191. Vedi per tutto.                                        | Predittioni esterne d'essa. 139.140                       |
| Versuil prossimo. 83.95.122.135.173.180                                          | Altre di lei fatte dal S. 346.347                         |
| Versogl'infermi.24.28.58.96.118.158.272                                          | Suo Instituto gli è riuelato. 35                          |
| Sino a succiarne le piaghe. 24                                                   | Suo fine. 140                                             |
| Versoitentati. 274                                                               | Ministeri suoi propry. 142                                |
| Verso i poueri. Vedi Poueri.                                                     | Modo suo di guidare anime sicuro. 144                     |
| Cardinali nel Conclane solleciti di lui. 332                                     | Fauorita da M.V. 157.220                                  |
| Cardinalifrequentemente lo visitano. iui                                         | Sua ser uitù all a stessa. 156                            |
| Cardin: S. Carlos' approfitta degli Eserci-                                      | Solennità in celebrarsene l'anno cetesimo.                |
| tÿ. 48                                                                           | 164                                                       |
| Quatestima, & voon hauesse. iui                                                  | Amor, e protettione, che n'hanno hauuto                   |
| Come amasse la Comp; quanto fidasse a                                            | Santi 147. sino a 153                                     |
| quellator. 145.150                                                               | Papi. 144                                                 |
| Carlo IX. Rê di Francia, suo detto per las                                       | Rè. 155                                                   |
| _                                                                                | Haurà sempre persecutioni; come Diori-                    |
| Comp. 155<br>Carlo Spinola, sua veneratione ales. 326                            | uelò, e promise al S:che ne l'hauea lun-                  |
| Nel Giappone sa miracoli con Reliquia                                            | gamente pregato. 212                                      |
| del S 326                                                                        | Concilio di Trento approua, loda, & esenta                |
| Castità del S. marauigliosa. 17.252                                              | la Comp                                                   |
| Catena grossa di ferro, che cinge sulla carne.                                   | la Comp. 141.146 Concilio Provinc Tarracon como perio del |
|                                                                                  | Concilio Proninc. Tarracon. come parli del                |
| 23.110 Catacumani fond Cafa panlone                                              | Confidence d'Ion etic in Die Kali ann auss                |
| Catecumeni; fonda Casa per loro. 173                                             | Confidanza d'Ignatio in Dio Vedi per tutto.               |
| Case de Catecumeni nell'Indie, Gc. 184                                           | Constitutioni della Comp.come scritte da lui.             |
| S. Catterina da Siena predice le opere del                                       |                                                           |
| S. 140.in postilla.                                                              | Con visioni, estafi, rivelationi. 169                     |
| S.Catterina V.M.raccomanda la dinotione                                          | Comestimate da Saui, e da SS. 170                         |
| del S. 440                                                                       | Sono Constitutions Papali. iui                            |
| S.Catterina, Monastero da lui sondato. 174                                       | Constitutione d'Innoc. III. fatta rinouar da              |
| Canallette cacciate. 392                                                         | lui. 182                                                  |
| Certosa benemerita del S. 4.164                                                  | Cardin:Contarini, sua stima degli Eserciti.               |
| Gran benefattrice della Comp. iui                                                | 42                                                        |
| Ceruosaguasta tornatasana. 422                                                   | Amor suo ad Ignatio. 278                                  |
| Cesare de Bus, quanto stimasse la Comp. 153                                      | Contemplatione sua. 203                                   |
| Chierici Rogolari di S. Paolo cari al S. 164                                     | Habituale. 256                                            |
| Lettera, chenescrissero alla sua mente.                                          | Come & connertisse.                                       |
| 329.                                                                             | Festa della sua Conversione. 11                           |
|                                                                                  | Ii 2 Can                                                  |
|                                                                                  |                                                           |

### INDICE.

| Conser Sc. (Gradaefateda isi. 387577.  1. 52. 120. 113. 117.128.173.176.286. 127. 128  Cofianza, Ma.  Cordiniza Marmon mila fina grotta maxda fanyne.  Cardinizalia Cumua, qual affetto gli port soffe. fc.  Cardinizalia Cumua, qual affetto gli port soffene soffe manualia.  Affere continualia comunicalia.  Soffetti soffetti soffetti gli port soffetti soff  |                                                | 1. C L.                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| St. 34. 100. 112. 117. 122. 173. 176. 186. 187. 188  Chinata (m. a. 92.03. 247  Crosibio di marmo nella fua grotta manda fangue. 186  Cardin: della Cuena qual affetto gli portafe. 333  Mal di Cuore per !ni domato. 205. 402. 404  Cardin: de Cupis gli s'inciencibia dauanti. 133  D. Mari gittati via da Ignatio. 60  Ricufati dal medofimo. 56.03.113. 114. 250. 280. 283  Miracolo fiper comperar paus. 404  Per 2942 a debiti. 451  Demony, quanto l'habbiano fempre odiato. 206  Spâdati dal ui. 650  | Conterficiental ete fatte da lai. 28.78.77.    | Gli è eferto il Dottorato in Theologia        |
| Cracis just as mormo nella sua grotta manda sur processo della Crema, qual offetto gli portefic.  Cardio della Crema, qual offetto gli portefic.  Addi di Crore per ini domato. 205.42.404  Cardio: de Curir gli i ingicocchia damanti.  132  D Anari gittati via da Ignatio. 60  Riculati dal medefimo. \$6.63.113.  14.250.280.282  Mir acclos per comper ar pane. 424 Per 279 ar debiti. 451  Demoniy, quanto l'habbiano sempre odiato. 216  Sidati da lui. 80  Cacciati col l'assome, oco va calcio. 33.355  Vendette, che quei in secero. 227  Col an educes in l'enetia van di oro. 110  Miracili contro d'est. 353.354.355.355  Vendette, che quei in secero. 227  Col an educes in l'enetia van di oro. 110  Miracili contro d'est. 353.354.355.355  Vendette con maggior miracolo. 412  Detti suo l'est a Beati. 611  Cardin: Dietri cshain predices in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorossismi praca minimo cibo. 27. 35  Digiuni suoi rigorossismi praca minimo cibo. 27. 35  Digiuni suoi rigorossismi praca minimo cibo. 27. 35  Digiuni suoi rigorossismi can della compican voto. 305  Districtory suoto della Compican voto. 305  Districtory suoto della compican voto. 305  Districtory suoto has equi operato della Compical della Compican voto. 305  Districtory suoto has equi operato della Cop. 174  Com gran suoto d'est admanti. 120  Dalli impediti per lui in Portoga 20. 182  Et in Roma; one prima frequentissismi. 120  Miracili negli Flementi. 382  Et in Roma; one prima frequentissismi. 120  Dio di Gerii suo Roma 320  Altrove, anche melli suo suoto suoto 325  Estamina ogni bora. 233  Estimo Roma 301.112  Miracili negli Flementi. 382  Miracili negli Flementi. 382  Estimo Roma; one prima frequentissismi in suoto suoto suoto 325  Estemina ogni bora. 233  Estimo Roma 301.113  Ladis Granica Roma. 320  Altrove, anche melli suoto suoto suoto 325  Estemina ogni bora. 233  Estimo Roma 301.114  India con in suoto suoto suoto 323  Estimo Roma 301.114  India con in suoto su |                                                | prima diterminar la Filosofia                 |
| Constant in more mella fina grotta marda fangue.  Cardin: della Cuena, qual offetto gli portoffe.  Cardin: del Cura, gil s'ingin: xchia dananti.  132  Danari gittati via da Ignatio.  Cardin: de Cugis gli s'ingin: xchia dananti.  132  Danari gittati via da Ignatio.  Cardin: del cuntra debiti.  D'Anari gittati via da Ignatio.  Cardin: del madafano.  \$6.63.113.  D'Enona; quanto l'habbiano fempre odiato.  226  Sidati dalui.  Cardini de desfine per odiato.  226  Sidati dalui.  Cardini de desfine per odiato.  226  Sidati dalui.  Cardini de desfine per odiato.  237  Cola na dereffe in Fenetia va di loro. 119  Miracoli contro d'essi.  352  Menuto con maggior miracolo.  413  Dieno Hofer vedatu centrare in Gielo.  127  Altra volta fra Baati.  Cardin: Dietricshain predica in di lui lode.  323  Anche d'otto giorni fenza minimo cibo. 27.  Signi qual a fra Baati.  Dignita fa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estimpia; adopora molto per quella.  128  Prega giaocchiomi d'andar gli a connersitelle.  129  Littiro dell' Eucarestia gli vien manifessito.  120  Sua d'avotione verso d'essa.  121  Altra volta fra Baati.  Dignita fa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  126  Estimpia; adopora molto per quella.  127  Mira volta fra Baati.  Dignita fa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  128  Littir refittatii à for di fanità.  129  Altra volta Christo colle piaghe.  121  Infegna il vista de imperato.  122  123  124  125  126  127  128  128  129  129  Il vacoli negli Flementi.  129  Il vacoli negli Flementi.  129  Il vacoli negli Flementi.  120  121  122  123  124  125  126  127  127  128  129  129  Il vacoli negli Flementi.  129  Il vacoli negli Flementi.  120  121  122  123  124  125  126  126  127  127  127  128  129  129  Il vacoli negli Flementi.  129  Il vacoli negli Flementi.  120  121  122  123  124  125  126  126  127  127  127  128  129  129  129  129  120  120  120  120                                                                                                                                                      |                                                | Friends design of environment of Contract     |
| Grecini's di mermo nella sua grotta manda fanyne.  Cardia: della Cmena, qual ossetto gli portosse.  133 Mad di Cnore per l'ni domato. 205.42.404  Gardia: de Cuçis gli l'inginexchia danani.  132 D  D Anari gittati Via da Ignasio.  Ricusati dal medassemo. \$6.63.113.  124.250.280.283  Mir accloss per comper ar pame.  Acta Per 2-9 ar debiti.  Demony, quanto l'habbiana sempre odiato.  210 Sissati dal un.  Cacciati col bassome, co vu calcio 33.355  Vendette, she quei me secero.  227 Cosa ne dreesse in l'enetia vu di loro.  119 Miracili contro d'ess. \$3.354.355.565  36.45 non 381.135.  Dolor di Denti causto per suo miracolo. 412  Peri non a 381. 135.  Dolor di Denti causto per suo miracolo. 412  Peri non a 381. 135.  Dolor di Denti causto per suo miracolo. 413  Alti a volta fra Baati.  Digiuni suoi rigorosssemi predica in di lui lode.  334  Digiuni suoi rigorosssemi predica in di lui lode.  335  Diginità so voto di non cercarle, ne d'accettavie.  236  Digenti a vengono soccorsi. 186.370.427.428  436 eretato Dottore cons suo garammerito, e lode.  340  Pere que della Comp. con voto.  350  Dimenti e vengono soccorsi. 186.370.427.428  Alti e volta con suo gram merito, e lode.  341  Pri raccoli negli Flementi.  385  Miracoli negli Flementi.  387  Il sacoli negli Flementi.  388  Il vacoli negli Flementi.  387  Il segni in spediti per lui in Portogazio.  388  Il segni in suo in spentaria.  200  Il segni in suo in spentaria suo in suo |                                                | 1 reprinted to announce In 172 S.J.           |
| Jangne.  Cardinidella Cwenaqual offetto gli portoffe.  Je. 28.74.81.110.129.135.167.  Mal di Cwore per l'ni domato. 205.492.494.  Gardinidella Cwelpir gli s'inginecchia danami.  132  D. Anari gittati via da Ign.110. 60  Riculati dal madafmo. \$6.63.113.  124.250.280.283  Miracolofi per comper ar pana. 401  Per 201 anatol' babbiano fempre odiato.  226.  Sfadati dalui.  Caccinita col' baftone ocò un calcio 33.355  Vendette, che quei na facero.  227.  Col ane duelle in l'enetia un di loro. 119  Miracoli contro delli. 352.354.354.355.360.  364.fino a 381.118.  Dolor di Denti canato per fuo miracolo. 413  419.420  Venuto con maggior miracolo.  Latti fuoi fenalati. Vedi qua el a e per tutto l'ultimo Capo.  Diego Holer veduto entrare in Cielo. 127  Altra volta fra Batal.  Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode.  334.  335.  Anche d'ottogiorni fenza minimo cibo.27.  357.  Teli di un compono foccorfi.186.370.427.428  Diunti i un gropo ofoccorfi.186.370.427.428  Diunti one che deue hauergii ognuno. 100  Donne d'eccelfa virtu allieue della Cop.154  Congran frutto han fattogli Efercitie, 22  Gentato Dottore con fuo gran merito, elode.  90  Langhi di inferiore priffin di infermati. 129  Delli megli Flementi. 129  Li in Roma; one prima frequentiffini. 129  Miracoli negli Flementi. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima fundition. 383  Ele in Roma; one prima fundition. 383  Ele i |                                                | Date 1 at 2 at Care 1 a. 343                  |
| Jangne.  Cardinidella Cwenaqual offetto gli portoffe.  Je. 28.74.81.110.129.135.167.  Mal di Cwore per l'ni domato. 205.492.494.  Gardinidella Cwelpir gli s'inginecchia danami.  132  D. Anari gittati via da Ign.110. 60  Riculati dal madafmo. \$6.63.113.  124.250.280.283  Miracolofi per comper ar pana. 401  Per 201 anatol' babbiano fempre odiato.  226.  Sfadati dalui.  Caccinita col' baftone ocò un calcio 33.355  Vendette, che quei na facero.  227.  Col ane duelle in l'enetia un di loro. 119  Miracoli contro delli. 352.354.354.355.360.  364.fino a 381.118.  Dolor di Denti canato per fuo miracolo. 413  419.420  Venuto con maggior miracolo.  Latti fuoi fenalati. Vedi qua el a e per tutto l'ultimo Capo.  Diego Holer veduto entrare in Cielo. 127  Altra volta fra Batal.  Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode.  334.  335.  Anche d'ottogiorni fenza minimo cibo.27.  357.  Teli di un compono foccorfi.186.370.427.428  Diunti i un gropo ofoccorfi.186.370.427.428  Diunti one che deue hauergii ognuno. 100  Donne d'eccelfa virtu allieue della Cop.154  Congran frutto han fattogli Efercitie, 22  Gentato Dottore con fuo gran merito, elode.  90  Langhi di inferiore priffin di infermati. 129  Delli megli Flementi. 129  Li in Roma; one prima frequentiffini. 129  Miracoli negli Flementi. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima frequentifica. 382  Altrone ganibora. 233  Ele in Roma; one prima fundition. 383  Ele in Roma; one prima fundition. 383  Ele i | Grocings as marms nella jua grotta maria       | Dottrina Christana; el autore, che in tants   |
| Cardin: della Curna, quala affetto gli portaffe.  18. 333  Mal di Curre per !ni domato. 295.403.404  Cardin: de Curjai gli s'incinenchia dauanti.  132  D  Anari gittati vina da Ignatio. 60  Riculati dal medefimo. 96.63.113.  124.250.280.283  Miracolofi per comperar paus. 403  Per payar debiti. 451  Demonio, quanto l'habbiano fempre oditato.  226  Sfidati dalui. 50  Cacci ati co'l baftone, co'o un calcio. 33.355  Vendette, che que in a fecero. 227  Co'a ne decefe in Venetia un di loro. 110  Miracoli contro d'esfi. 353.354.355.356.  364, fino a 381.118.  Dior di Denti cauato per suo miracolo. 413  Altra volta fra Beati. 101  Cardin: Dietrics filmin predica in di lui lode.  334  Digiuni s'uoi rigorofffimi. 23.25.28.121.228.  282  Anche d'otto giorni senza minimo cibo. 27.  35  Digiuni suoi rigoroffsimi. 23.25.28.121.228.  282  Anche d'otto giorni senza minimo cibo. 27.  35  Digiuni suoi rigoroffsimi. 23.25.28.04.7428  436  Ajore a della Comp.com voto. 306  Difeneria arrestata. 403.463.464.482  Dipierati vengono foccorfi. 186.370.427.428  436  Ajore a virtu alliene della Cop. 154  Congran frutto hanf attogli Eserciti, 12  Control corpi solorio fi partecipate in terra  dal S. 344  Cartini collotore con suogrammerito, e lode.  99  Cartini col baftina de succesti successi succesti succesti successi succ  | Sangue. 156                                    | · luogh sin egni.                             |
| Mad di Cuore per lai domato. 205. 423.404 Gardin: de Cuçis gli s'inginecchia dauanni.  132  D Maari gitt ati via da Ignatio. 60 Riculati dal medefimo. 56.53.113. 124.250.280.282 Miracolofi per comperar paus. 451 Per pagar debiti. 451 Dimono, quantol habbiana fempre odiato. 226 Sidati da lui. 80 Cacciati col baftone oco un calcio. 33-355 Vendette she quei na fecero. 227 Col an educefe in Venetia un di loro. 110 Miracoli contro a' effi. 353.354.355.356. 364, fino a 381.418. Dolor di Denti causto per fuo miracolo. 413 Altra volta fra Beati. 101 Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode. 33-4 Digiuni fuoi rigorofifimi. 23.25.28.121.228. 282 Anche d'otto giorni fenza minimo cibo. 27. 351 Signati fa voto di mon cercarle, ne d'accettarle. Larle. 210 Effici de dalla Comp.con voto. 206 Difenteria arreflata. 403.463.464.482 Divottone fua. 216.25.65.65.209 Dimotore fua. 216.25.65.65.209 Divottone con fuogrammerito, e lode. 418.419.443.444.470.475.482  Altra volta fra Beati. 210 Sua divoto di mon cercarle, ne d'accettarle. 320 Lingun fuoi rigorofifimi. 35.25.65.65.209 Dibutoine fua. 216.25.65.65.209 Divotone fua. 217 Lingun al virtu chan fattogli Efercitiy, 52 Dourade Corpi Gloriofi partecipate interra dal S. 34 Creato Dottore con fuogrammerito, e lode. 29 Tercane. 419.4414.415.416. 418.419.443.444.470.475.482 Tercane. 419.4414.415.416. 418.419.443.444.470.475.482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cardin: della Cuena anal offetto gli portaf-   | Con quale assistate fermore Pinson.           |
| Maldi Curre per Ini domato. 795, 403, 404 Gardin: de Cupis gli s'ingineccia dauanti.  132  D. Anari gittati via de Ignasio. 60 Ricufati dal medefimo. 56.63.113. 1124.250.280.283 Miracolos per comperar pane. 40.1 Per pagar debiti. 451 Demoni, quanto l'habbiano sempre odisto. 226 Ssati da lui. 80 Cacciati col l'assono con calcio.33.355 Vendette, che que ina secero. 227 Cosa ne deves in Venetia un di loro. 119 Miracoli contro d'ess. 353.354.355.356. 36.44 fino a 381-118. Dolor di Denti canato per suo miracolo. 412 Detti suoi segnalati. Vedi qua e la e per tutto l'olitimo Capo. 412 Detti suoi segnalati. Vedi qua e la e per tutto l'olitimo Capo. 34 Digiuni suoi rigorossissimi di lui lode. 34 Digiuni suoi rigorossissimi and la lui contenta d'al sono cercarle, nè d'accetta le l'accetta e l'acce  |                                                | (e. 28.71.81 110 120 125 160                  |
| Description of the control of the co  |                                                | Obligation Profess adinformal                 |
| In the state of th  |                                                | Duelli impediti per le la P                   |
| Individual del grassio. 60 Riculati del medefimo. \$6.63.113.  124.250.280.283 Miracolofi per comper er paue. 401 Per pagar debiti. 451 Demone, quanto l'abbbiano sempre odiato. 226 Sibdati dalui. 80 Cacciati col' baftone, ocò un calcio.33.355 Vendette, che quei na secero. 227 Coda na dues se in l'enetia un di loro. 119 Miracoli contro d'ess. 35.354.355.356. 364, sino a 381.418. Polor di Denti cauato per suo miracolo. 413 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietri cistiani predica in di lui lode. 334 Digiuni suoi rigorossismi penza minimo cibo.27. Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietri cistiani predica in di lui lode. 331 Diginità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Esclus dalla Comp.con voto. 326 Dispetati vengono soccorsi. 186.370.427.428 436.438.444 Divotione sua. 16.25.65.66.209 Dimotione, che deue hauergli ognuno. 190 Domne d'ecces su suo suo suo suo suo suo suo suo suo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GATO! N: 46 Cups gus ingrexcosa cauann.        | Duelli impeani per lui in Portogalio. 182     |
| Individual del grassio. 60 Riculati del medefimo. \$6.63.113.  124.250.280.283 Miracolofi per comper er paue. 401 Per pagar debiti. 451 Demone, quanto l'abbbiano sempre odiato. 226 Sibdati dalui. 80 Cacciati col' baftone, ocò un calcio.33.355 Vendette, che quei na secero. 227 Coda na dues se in l'enetia un di loro. 119 Miracoli contro d'ess. 35.354.355.356. 364, sino a 381.418. Polor di Denti cauato per suo miracolo. 413 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietri cistiani predica in di lui lode. 334 Digiuni suoi rigorossismi penza minimo cibo.27. Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietri cistiani predica in di lui lode. 331 Diginità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Esclus dalla Comp.con voto. 326 Dispetati vengono soccorsi. 186.370.427.428 436.438.444 Divotione sua. 16.25.65.66.209 Dimotione, che deue hauergli ognuno. 190 Domne d'ecces su suo suo suo suo suo suo suo suo suo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132                                            | Et in Koma; one prima frequentissimi.         |
| Ricufati dal medefimo. \$6.63.113.  124.2\0.280.28 Miracolofi per comperar pane. 40.4 Per payar debiti. 451 Demony, quanto l'habbiana fempre odiato. 226 Sfidati dalui. 80 Caccitati col' baftone, ocò un calcio.33.355 Vendette, che quei ne fecero. 227 Coja ne drelle in l'enetia un di loro. 119 Miracoli contro d'efi. 353.354.355.356. 364. fino a 381.118. Delor di Denti canato per fuo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo. 412 Detti fuoi fegnalati. l'edi qua e la e per tutto l'ultimo Capo. Diego Hoce e veduto entrare in Gielo. 127 Altra volta fra Beasti. 111 Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni fuoi rigorofifemi.23.25.28.121.228. Anche d'ottogiorni fenza minimo cibo.27. 35 Dignata fa voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Efclufe dalla Comp.com voto. 306 Difenteria arrefiata. 403.463.464.482 Difper ati vengono foccorfi.186.370.427.428 436.438.444 Diuotione fus. 16.25.65.66.209 Diuotione, che deue hauergli ognuno. 190 Dome d'eccelfa virtu altieue della Cop. 154 Congran frutto han fatto gli Efercitia, 23 Dett de Corpi Gloriofi partecipate in terra dal S. 34 Ereato Dottore con suo gram merito, e lode. 348.419.443.4444.70.475.482  Quartane. 419.474  Altra volta Chrifto colle piaghe. 111 Diuotione, su. 16.25.65.66.209 Diuotione, che deue hauergli ognuno. 190 Dome d'eccelfa virtu altieue della Cop. 154 Congran frutto han fatto gli Efercitia, 23 Pefifere, Maligne. 410.411.415.416. 418.419.443.4444.70.475.482  Quartane. 419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 129                                           |
| Ricufati dal medefimo. \$6.63.113.  124.2\0.280.28 Miracolofi per comperar pane. 40.4 Per payar debiti. 451 Demony, quanto l'habbiana fempre odiato. 226 Sfidati dalui. 80 Caccitati col' baftone, ocò un calcio.33.355 Vendette, che quei ne fecero. 227 Coja ne drelle in l'enetia un di loro. 119 Miracoli contro d'efi. 353.354.355.356. 364. fino a 381.118. Delor di Denti canato per fuo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo. 412 Detti fuoi fegnalati. l'edi qua e la e per tutto l'ultimo Capo. Diego Hoce e veduto entrare in Gielo. 127 Altra volta fra Beasti. 111 Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni fuoi rigorofifemi.23.25.28.121.228. Anche d'ottogiorni fenza minimo cibo.27. 35 Dignata fa voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Efclufe dalla Comp.com voto. 306 Difenteria arrefiata. 403.463.464.482 Difper ati vengono foccorfi.186.370.427.428 436.438.444 Diuotione fus. 16.25.65.66.209 Diuotione, che deue hauergli ognuno. 190 Dome d'eccelfa virtu altieue della Cop. 154 Congran frutto han fatto gli Efercitia, 23 Dett de Corpi Gloriofi partecipate in terra dal S. 34 Ereato Dottore con suo gram merito, e lode. 348.419.443.4444.70.475.482  Quartane. 419.474  Altra volta Chrifto colle piaghe. 111 Diuotione, su. 16.25.65.66.209 Diuotione, che deue hauergli ognuno. 190 Dome d'eccelfa virtu altieue della Cop. 154 Congran frutto han fatto gli Efercitia, 23 Pefifere, Maligne. 410.411.415.416. 418.419.443.4444.70.475.482  Quartane. 419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anari cittati via da Ismalio. 60               |                                               |
| 124.250.280.287 Miracolost per comperar pane. Per ?az ar debti. Per ?az ar debti. Demony, quanto l'habbiano sempre odisto. 226 Ssidati da lui. So Cacciati co'l bassone, oco un calcio.33.355 Vendette, che quei na facero. 277 Cosa ne ducesse in Venetia un di loro. 364, sino a 381.418. Dolor di Denti canato per suo miracolo. 282 Venuto con maggior miracolo. 19 distra volta fra Beati. Divitimo Capo. Diego Hoce veduto entrare in Cielo. 334 Digiuni suoi rigorossismi. 23, 252 Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27. 354 Digiuni suoi rigorossismi. 364, sino a 381.418. Digiuni suoi rigorossismi. 365, sino a 381.418. Distra volta fra Beati. Divitimo Capo Diego Hoce veduto entrare in Cielo. 334 Digiuni suoi rigorossismi. 334 Digiuni suoi rigorossismi. 332, sinche d'ottogiorni senza minimo cibo.27. 354 Digiuni suoi rigorossismi. 365 Distra volta challe suoi di non cercarle, ne à accettarle. 310 Escluse dalla Comp: con voto. 366 Distra volta suoi di non cercarle, ne à accettarle. 310 Escluse dalla Comp: con voto. 366 Distra volta challe suoi al incensaria. 367 Dimeta arrestata. 368 463, 438, 444 Diuotione, she deue hauergli ognuno. 369 Divotione she deue hauergli ognuno. 360 Divotione she deue hauergli ognuno. 361 Divotione she deue hauergli ognuno. 362 Distra volta si cui allieue della con 154 Conspran frutto ham fattogli Eserciig, 52 Dotre corpi Gloviosi partecipate interra dal S. 364 Ereato Dottore consuogram meritose lode. 364 Ereato Bottore cons  |                                                | _                                             |
| Miracolofi per comperar pause. 45.1  Demony, quanto l'habbiaus sempre odiato. 232  Si Esamina ognibora. 233  Si Esamina ognibora. 233  Fequie se in Roma 320  Altroue, anche nell'Indie. 323  Vendette, che quei ne secero. 227  Cos an edresse in Venetia vin di loro. 119  Miracoli contro desse. 353, 354, 354, 355, 355.  Solor di Denti cauato per suo miracolo. 413  419, 429  Venuto con maggior miracolo. 442  Detti suo se penti se pre pura no al Martirio. 55  Estasi o von questi se preparano al Martirio. 55  Indusquenza Plenaria in farsi. 55  |                                                | 3 F. Turnelling of Thomas                     |
| Per ? 32. debisi.  Demony, quanto l' babbiano sempre odiato. 226.  Sh dati da lui.  So Cacciati co' l' bastone oco un calcio.33.355 Vendette che quoi ne secero. 227. Cos a ne dicesse in l'enetia un di loro. 119 Mir aculi contro d'esse. 353.354.355.356.  Dolor di Denti cauato per suo mir acolo. 413 419.420 Venuto con maggior mir acolo. Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto sus los estati.  Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto sus los estati.  Digiuni suoi rigorosisse minimo cibo. 27. 33.4 Digiuni suoi rigorosisse minimo cibo. 27. 35 Dignità sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignità sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignita sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignita sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnala su vista di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnala su vista di lui lode.  Dipenteria arrestata.  A03.463.464.482 Disperati vengono soccorsi. 1865.370.427.428 446.438.444  Diuntione sua.  16.25.65.66.209 Diuntione sche deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop. 154 Congy ran frutto han fattogli Esercity. 52 Dotr de Corpi Gloriosi partecipate interna dal S.  344 Accentina semila ludie.  Especity Spirituali da lui composi con aim-  Altroue, anche mell Indie.  232 Altroue, anche mell Indie.  80 Altroue, anche mell Indie.  81 Altroue, anche mell Indie.  82 Esercity Spirituali da lui composi con aim-  10 del Gierus di Maria.  83 Especity spirituali da lui composi con aim-  10 del Gierus di Maria.  84 Estercity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  84 Estercity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  84  Sudulgenza di Maria.  84 Asserbere di Maria.  85 Especity spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  86 Especity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  87 Estatione maria di lui della Corpisto di maria.  88  Vede in quella Christo bambino.  101 Infegna il vistaria sou mir acolo.  102 Alt  |                                                | A Iracon negu Flements. 382                   |
| Per ? 32. debisi.  Demony, quanto l' babbiano sempre odiato. 226.  Sh dati da lui.  So Cacciati co' l' bastone oco un calcio.33.355 Vendette che quoi ne secero. 227. Cos a ne dicesse in l'enetia un di loro. 119 Mir aculi contro d'esse. 353.354.355.356.  Dolor di Denti cauato per suo mir acolo. 413 419.420 Venuto con maggior mir acolo. Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto sus los estati.  Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto sus los estati.  Digiuni suoi rigorosisse minimo cibo. 27. 33.4 Digiuni suoi rigorosisse minimo cibo. 27. 35 Dignità sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignità sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignita sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnalati.  Dignita sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnala su vista di non cercarle, nè d'accettarle.  Estati suoi segnala su vista di lui lode.  Dipenteria arrestata.  A03.463.464.482 Disperati vengono soccorsi. 1865.370.427.428 446.438.444  Diuntione sua.  16.25.65.66.209 Diuntione sche deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop. 154 Congy ran frutto han fattogli Esercity. 52 Dotr de Corpi Gloriosi partecipate interna dal S.  344 Accentina semila ludie.  Especity Spirituali da lui composi con aim-  Altroue, anche mell Indie.  232 Altroue, anche mell Indie.  80 Altroue, anche mell Indie.  81 Altroue, anche mell Indie.  82 Esercity Spirituali da lui composi con aim-  10 del Gierus di Maria.  83 Especity spirituali da lui composi con aim-  10 del Gierus di Maria.  84 Estercity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  84 Estercity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  84  Sudulgenza di Maria.  84 Asserbere di Maria.  85 Especity spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  86 Especity Spirituali da lui conde l'accito di Gierus di Maria.  87 Estatione maria di lui della Corpisto di maria.  88  Vede in quella Christo bambino.  101 Infegna il vistaria sou mir acolo.  102 Alt  | Miracolofi per comperar pane. 401              | <b>1V1</b> Esame particulare insegnatoglis da |
| Demony, quanto l'habbiano sempre odiato.  226  226  Shati da lui.  So  Cacciati co'l bastone, coò un calcio.33.355  Vendette, che quei ne secero.  227  Cos a ne duces e in Ventiu un di loro.  364, sino a 381.418.  Dolor di Denti cauato per suo miracolo.  419, 420  Venuto con maggior miracolo.  Altra volta se matti. Vedi qua, e là, e per tutto l'ultimo Capo.  Diego Hoces veduto entrare in Cielo.  234  Digiuni suoi rigorossssimi di lui lode.  334  Digiuni suoi rigorossssimi di lui lode.  324  Digiuni suoi rigorossssimi nencio.  232  Mistra volta se a di contra di lui lode.  324  Digiuni suoi rigorossssimi nencio.  232  Mistra volta se di lui lode.  324  Digiuni suoi rigorosssimi nencio.  232  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto des discinura di maria.  39  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui campossi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui camposi con aiuto de discinura.  30  Estetti sor mirali da lui camposi con aiuto de discinura.  424,449  Estetti sor mirali da lui camposi con aiuto de discinura.  424  Prega sinocchiomi da nadar egli connur.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Estetti sor mirali per di fanità.  408,458  Mistririo de di con quella.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Mistririo.  34  Mistririo de di Maria.  424  Mistririo de di Maria.  424  Mistririo de di Maria.  425  Esta sor miracolo.  425  Mistririo d  | Per pagar debiti. 451                          | n:                                            |
| Spati dalui.  Spati dalui dalui dalui compossi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui dalui compossi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui.  Spati dalui.  Spati dalui composi con miracolo.  Alta occapa di Maria.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui.  Spati dalui.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui.  Spati dalui.  Spati dalui.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui con maggior miracolo.  412  Diesti inci for alui di Liui lode.  Spati de di Maria.  Spati dalui composi con aiuto di Gieru, di Maria.  Spati dalui con maggior miracolo.  Alta dotto giorni.  Spati dalui composi con aiuto di Maria.  Spati dalui composi con aiuto dali giorni.  Spati dalui composi con aiuto dali giorni.  Spati dalui composi con aiuto dali giorni.  Spati dalui composi con aiuto dali Gieru, di Maria.  Spati dalui composi con aiuto dali Gieru, di Maria.  Spati dali composi con aiuto dali Gieru, di Maria.  Spati dali composi con aiuto dali Gieru, di Maria.  Spati dali composi con aiuto dali Gieru, dali giorni.  Spati dali composi con aiuto dali giorni.  Spati dali composi con aiuto dali giorni.  Alta volta fra dala con anda egli a conuertiri.  Spati ficti dali giorni.  Spati ficti dali giorni.  Spati foro di fanita.  Alta volta fra dala coni conuertiri.  Spati ficti giorni.  Sp  |                                                | Ci Elamina amiliana                           |
| Shadii dalui.  Cacciati co'l bastone, oco un calcio.33.355 Vendete, che quei ne secero.  227 Cos ane dicesse in Venetia un di loro. 119 Miracisi contro d'esse. 353.354.355.356. 364, sno a 381.418. Dolor di Denti cauato per suo miracolo.413 419.420 Venuto con maggior miracolo.  Detti suoi segnalati. Vedi quà, a la e per tutto l'ultimo Capo.  Diego Hoz es veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati.  Digiuni suoi rigorossissimi di lui lode.  282 Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27. 354 Digiuni suoi rigorossissimi di mon cercarle, ne d'accettarle.  tarle.  Diffentia fa voto di mon cercarle, ne d'accettarle.  tarle.  Diffentia fa voto di mon cercarle, ne d'accettarle.  tarle.  Diffenti a respitata.  436.438.444 Diuotione sua.  16.25.65.65.209 Diuotione sche deue hauergli ognuno. Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop.154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52 Doir de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  Altra volta la lui composicon ainto della Cop. 154 Creato Dottore con suogram merito, e lode.  90  Altra volta lindie.  323 Estici loromirabili.  42.41.49 Elastivio.  18 fletti loromirabili.  42.41.49 Elastivio.  19 Estichi prania in farli.  55 Elastigue Pedi nella Vita frequentente.  Estici adopera molto per quella.  182 Pregaginocchioni d'andar egli a connertivit.  Elibiopia a' adopera molto per quella.  182 Etici restituiti à for di sania.  408.458  Mistra volta Christo bambino.  101 Altra volta Christo bambino.  102 Insegna il vistaria soumte.  103  Vede in quella Christo bambino.  104  Altra volta Christo bambino.  105  Sua d'avotione verso d'est.  106  Insegna il vistaria soumte.  107  Ame Canina sottratta com miracolo.404  422  Fabricontinue, à Etiche gnavite.  403  408  418  423  436  449  420  421  Ame Canina sottratta com miracolo.404  422  Fabricontinue, à Etiche gnavite.  403  408  418  423  436  449  449  440  440  440  440  440  44                                                                                                                                                           | 226                                            | Elegation Por                                 |
| Cacciaticol baftone oco un calcio.33.355 Vendette che quei no fecero. 227 Cofa ne dreefe in Venetia un di loro. 119 Miracoli contro d'esti. 353.354.355.356. 364.fino a 381.418. Dolor di Denti cauato per suo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo. 412 Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto l'ultimo Capo. Diego Hočes veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni suoi rigorossifimi.23.25.28.121.228. 282 Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27. 35 Dignatà, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Escluse dalla Comp: con voto. 326 Difereria arrestata. 403.463.464.482 Divotione sua. 16.25.65.66.209 Diunti one che deue hauergli ognuno. 190 Donne d'eccels virtu allieue della Cöp.154 Congran frutto han fatto gli Efercity. 52 Dott de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S. Ecreato Dottore con suogram merito, e lode. 99  Escato Divotive con suogram merito, e lode. 190 Ergania. 190 Estiche que di Maria. 39 Estictivo mirabili. 42.44.49 Imatririe. 55 Estictivo mirabili. 42.44.49 Estictioro mirabili. 42.44.49 Estictivo  | Chi de i de la i                               | Alexand and an IPT II                         |
| Vendette, che quei ne fecero.  Coda ne direse in l'enetia un di loro. 119 Miracoli contro d'esse. 353.354.355.356. 364. fino a 381.18.  Dolor di Denti canato per suo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo.  Detti suoi segnalati. Vedi qua el a e per tutto l'ultimo Capo.  Diego Hoce veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati.  Digiuni suoi rigorossissimi. 23.25.28.121.228.  282 Anche d'ottogiorni senza minimo cibo. 27. 35  Digiuni suoi rigorossissimi. 23.25.28.121.228.  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo. 27. 35  Digiuni suoi ori gorossissimi con voto.  Difeneria arrestata.  403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Diuotione che deue hauergli ognuno.  Donne d'eccel a virtu allieue della Cop. 154 Congran frutto han fattogli Esercity. 52  Dott de Corpi Glorioss partecipate in terra dal S.  Creato Dottore consuogram marito, alodo.  99  todi Giesus di Maria.  42.44.40  Sapponess con questi sa preparano al Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  Flassi dettogiorni.  Su dopera molto per quella. 182 Pregaginocchiomi d'andar egli a convertivila.  182 Pregaginocchiomi d'andar egli a convertivila.  408.454.45  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthispia se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  55  Esthissi se di Maria.  42.44.40  Martirio.  Induspenza Plenaria in farli.  64  Esthiopia se di Maria.  42.44.40  Martirio.  184  Flati doromina di lui lode.  184  Su divotione ou verso d'essa d'ucet-  194  Viene dal Cielo ad incensa 221.  4  |                                                |                                               |
| Effetti loro mirabili. 42.4.4.49 Miracoli contro d'esse. 353.354.355.356. 364.5ino a 381.118.  Dolor di Denti cauato per suo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo. 412 Detti suoi segnalati. Vedi qua, e la, e per tutto l'vitimo Capo.  Diego HoCer veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 101 Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorossissimi 23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27. 35  Dignità, sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto. 306  Disenteria arrestata. 403.463.464.482  Diperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua. 16.25.65.66.209  Diuatione, che deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtu aliveue della Cöp. 154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doit de Corpi Glorios partecipate in terra dal S.  Gresto Dottore con suogram merito, e lode. 299  Esteti loro mirabili. 42.4.4.4.9  Martirio. 182 Martirio. 194 Martirio. 195 Setti pone si la sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |
| Effetti loro mirabili. 42.4.4.49 Miracoli contro d'esse. 353.354.355.356. 364.5ino a 381.118.  Dolor di Denti cauato per suo miracolo. 413 419.420 Venuto con maggior miracolo. 412 Detti suoi segnalati. Vedi qua, e la, e per tutto l'vitimo Capo.  Diego HoCer veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 101 Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorossissimi 23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27. 35  Dignità, sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto. 306  Disenteria arrestata. 403.463.464.482  Diperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua. 16.25.65.66.209  Diuatione, che deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtu aliveue della Cöp. 154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doit de Corpi Glorios partecipate in terra dal S.  Gresto Dottore con suogram merito, e lode. 299  Esteti loro mirabili. 42.4.4.4.9  Martirio. 182 Martirio. 194 Martirio. 195 Setti pone si la sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vendette, che quei ne fecero. 227              | to di Giesu <sub>s</sub> e di Maria. 39       |
| Miraceli contro d'essi. 353.354.255.356. 364.sino a 381.118.  Dolor di Denti cauato per suo miracolo.413 419.420  Venuto con maggior miracolo. 442  Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto l'oltimo Capo.  Diego HoZes veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 101  Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorosissimi.23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27. 35  Dignità, sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Estimpia, sa divotione verso d'essa. 213  Insegna il vistarla souente. 101  Altra volta Christo bambino. 101  Escluse dalla Comp.con voto. 306  Difenteria arrestata. 403.463.464.482  Disperati vengono soccossi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua, 16.25.65.66.209  Diuotione sua deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp.154  Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Dott de Corpi Gloriosi partecipate interra  dal S.  418.423.458.463.  Pelisfere, Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane. 409  Tergane. 419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Effetti loro mirabili. 42.44.40               |
| Martirio. \$\frac{3}{5}\$  Dolor di Denti cauato per suo miracolo. 413  419.420  Venuto con maggior miracolo. 442  Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto l'vitimo Capo.  Diego Hoces veduto entrare in Cielo. 127  Altra volta fra Beati. 111  Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorosissimi. 23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27. 35  Digiunia, sa voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310  Esculpe dalla Comp. con voto. 306  Disenteria arrestata. 403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua. 16.25.65.66.209  Diuatione, che deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop. 154  Congran srutto han satto gli Eserciti, 52  Dotto del Corpi Gloriosi partecipate interra dal S. 344  Ecreato Dottore con suo grammerito, e lode. 99  Martirio. Indulgenza Plenaria in farli. 55  Esthopia, a dopera molto per quella. 182  Prezaginocchioni d'andar egli a convertival. 181.  Etici restituiti à for di santar egli a convertival. 408.458  Misteriodel Plenaria in farli. 55  Ethiopia, adopera molto per quella. 182  Prezaginocchioni d'andar egli a convertival. 182  Etiliopia, adopera molto per quella. 182  Prezaginocchioni d'andar egli a convertival. 182  Etiliopia, adopera molto per quella. 182  Prezaginocchioni d'andar egli a convertival. 208.  Assista volta Christo bambino. 111  Altra volta Christo bambino. 111  Introduce il frequentatio. 213  Introduce il frequentatio. 214  Viene dal Cielo ad incensarla. 425  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470-475.482.  Pelistere o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470-475.482.  Quartane. 409  Tergane. 419.443.                                                                                                                                                                                                |                                                | Giapponels con quelli & preparano al          |
| Dolor di Denti cauato per suo miracolo.413 419-420 Venuto con maggior miracolo. Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto l'vitimo Capo.  Diego Hoces veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni suoi rigorosissimi.23.25.28.121.228. Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27. 35 Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle. Escluse dalla Comp: con voto. Disperati vengono soccorfi.186.370.427.428 Diuotione sua. Diuotione sche deue hauergli ognuno. Diuotione sche deue hauergli ognuno. Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp.154 Congran frutto han fatto gli Eferciii, 52 Dotte de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  Atterato Dottore con suo grammerito, e lode.  101  Indulgenza Plenaria in farli. Eltass mella Vita frequentamente. Estass mella Vita frequentamente. Estass molto per quella. 182 Pregaginocchioni d'andar egli conuer-tiviz.  Etici restituiti à for di sandar egli a conuer-tiviz.  Misteriodell' Eucaressia gli vien manifessato.  Misteriode  |                                                | Martirio es                                   |
| Venuto con maggior miracolo.  Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tutto l'voltimo Capo.  Diego Hoces veduto entrare in Gielo. 127 Altra volta fra Beati. 101 Cardin: Dietricschain predica in di lui lode. 33.4  Digiuni suoi rigorossssssssssssssssssssssssssssssssss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Indulgance Plan anis in fauli un              |
| Venuto con maggior miracolo.  Detti suoi segnalati. Vedi qua, e là, e per tuto l'Ultimo Capo.  Diego HoZes veduo entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati.  Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode.  334  Digiuni suoi rigorosssssimi predica in di lui lode.  282  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto.  36  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427-428  Diponne d'eccel sa virtu allieue della Cop. 154  Congran frutto han fattogli Escreiu, 52  Dott de Corpi Glorioss partecipate interra dal S.  Este so dottogiorni.  34  Estici restituiti à sior di sandar egli a convertirla.  Misteriodell' Eucaressia gli vien manifeliato.  Misteriodell' Eucaressia gli vien  |                                                |                                               |
| Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là e per tutto l'Ultimo Capo  Diego HoZer veduto entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 111 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietricfthain predica in di lui lode. 334 Digiuni suoi rigorosissimi. 23.25, 28.121.228.  Digiuni suoi rigorosissimi. 23.25, 28.121.228.  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo. 27.  35 Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle. 210 Escluse dalla Comp: con voto. 306 Disenteria arrestata. 403.463.464.482 Disperati vengono soccorsi. 186.370, 427.428 436.438.444 Diuotione sua. 16.25, 65, 66.209 Diuotione che deue hauergli ognuno. 190 Donne d'eccella virtu allieve della Cop. 154 Congran frutto han fattogli Esercity. 52 Dott de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S. 344 Ecreato Dottore con suogrammerito, e lode. 127 Esticopia, s'adopera molto per quella. 182 Prega ginocchiomi d'andar egli a connertitis. 111 Etici restituiti à fior di santa. 408.458 Misteriodell' Eucarestia gli vien manifestato. 244 Mitra volta Christo colle piaghe. 111 Altra volta Christo colle piaghe. 111 Altra volta Christo colle piaghe. 111 Mitra volta Christo colle piaghe. 213 Mitra volta Christo colle piaghe. 214 M  |                                                |                                               |
| Detti suoi segnalati. Vedi quà, e là, e per tuto l' vilimo Capo.  Diego HoZes vedudo entrare in Cielo. 127 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 334  Digiuni suoi rigorossifimi. 23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni senza minimo cibo. 27. 35  Dignità fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto. 306  Disenteria arrestata. 403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua. 16.25.65.65.209  Diuotione, che deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop. 154  Congran frutto han fattogli Eserciii, 52  Dott de Corpi Gloriossi partecipate interra dal S.  Esterato Dottore con suogrammerito, e lode.  Terrane. 182  Prega ginocchiomi d'andar egli a conuertiviti. 2 lui  tris. 182  Prega ginocchiomi d'andar egli a conuer- tirlis. 101  Ethiopia, s'adopera molto per quella. 182  Prega ginocchiomi d'andar egli a conuer- tirlis. 101  Etici restituiti à fior di sanita de Misteriodell' Eucaressia gli vien manise- fato.  Vede in quella Christo bambino. 111  Altra volta Christo colle piaghe. 111  Sua d'uotione verso d'essa. 213  Insegna il vistaria sou serso della Cielo ad incensarla. 214  Viene dal Cielo ad incensarla. 425  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane. 182  Ethiopia, s'adopera molto egli a conuer- tirlis. 408.458  Misteriodell' Eucaressia gli vien manise- fato. Vede in quella Christo colle piaghe. 111  Introduce il frequentarla. 214  Viene dal Cielo ad incensarla. 425  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane. 184  Altra volta Christo colle piaghe. 111  Introduce il frequentarla. 214  Viene dal Cielo ad incensarla. 425  Febricontinue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.663.  Quartane. 182  Prega ginocchioni d'antrodis antrodis antrodis antrodis allo delle in et ciri estituto delle in et ciri estituto delle in que l'antrodi  |                                                | Estas dotto giorni. 34.                       |
| Diego HoZes veduto entrare in Gielo. 127 Altra volta fra Beati. iui Cardin: Dietricsthain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni suoi rigorossssssssssssssssssssssssssssssssss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detti suoi segnalati. Vedi quà e là e per tut- |                                               |
| Diego Ho Ces veduto entrare in Gielo. 127 Altra volta fra Beati. 111 Cardin: Dietricfihain predica in di lui lode. 33.4 Digiuni suoi rigorofifimi. 23.25.28.121.228. 282 Anche d'otto giorni senza minimo cibo. 27. 35 Dignità, sà voto di non cercarle, nè d'accettarle. 310 Escluse dalla Comp: con voto. 306 Disenteria arrestata. 403.463.464.482 Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428 Diuntione sua. 16.25.65.66.209 Diuntione, che deue hauergli ognuno. 190 Domne d'eccelsa virtù allieue della Cöp. 154 Congran frutto han satto gli Esercity. 52 Dott de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S. 344 Ecreato Dottore con suogram merito, e lode. 340  Terrane. 408.458 Altra volta sintà i a fior di sanità. 408.458 Alstra volta Christo bambino. 111 Altra volta C  |                                                |                                               |
| Altra volta fra Beati.  Cardin: Dietrichhain predica in di lui lode.  33.4  Digiuni suoi rigorofisimi.23.25.28.121.228.  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27.  35.  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto.  Disenteria arrestata.  403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi.186.370.427.428  A36.438.444  Diuotione sua.  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Diuotione, che deue hauergli ognuno.  Domne d'eccelsa virtù allieue della Cöp.154  Congran frutto han sattogli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  344  Ecreato Dottore con suogrammerito, e lode.  99  Etici restituiti à for disanità.  408.458  Misterio dell' Eucarestia gli vien maniso- stato.  34  Altra volta Christo bambino.  101  Altra volta Christo bambino.  102  Sua d'iuotione verso d'essa.  213  Insegna il visturia souente.  114  Viene dal Cielo ad incensarla.  425  E  Ame Canina sottratta con miracolo.404  422  Fascia di spine cinta sulle sue carni.  23.57  Febric Continue, à Etiche guarite.  403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne.  410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  7 errane.  409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                               |
| Cardin: Dietricfthain predica in di lui lode.  334  Digiuni fuoi rigorofifimi.23.25.28.121.228.  Anche d'otto giorni fenza minimo cibo.27.  35  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  4arle.  210  Efclufe dalla Comp: con voto.  306  Difenteria arreftata.  403.463.464.482  Differati vengono foccorfi.186.370.427.428  436.438.444  Diuotione fua.  16.25.65.66.209  Diuotione, che deue hauergli ognuno.  Domne d'eccelfa virtù allieue della Cöp.154  Congran frutto han fatto gli Efercity. 52  Doti de Corpi Gloriofi partecipate interra dal S.  344  E creato Dottore con fuo gran merito, e lode.  346  Misterio dell' Eucareftia gli vien manifofiato.  347  Vede in quella Christo bambino.  101  Altra volta Christo bambino.  101  Introduce il frequentaria.  214  Viene dal Cielo ad incensaria.  425  Fascia dispine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pessifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                               |
| Jigiuni suoi rigorofissimi.23.25.28.121.228.  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  425  Escluse dalla Comp.con voto.  Disperati vengono soccorsi.186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Dimotione sche deue hauergli ognuno.  Domne d'eccelsa virtu allieue della Cöp.154  Congran frutto han fattogli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  Sad d'uotione un sulla Christo bambino.  Altra volta Christo bambino.  Iui  Sua d'uotione verso d'essa.  Insegna il vistarla souente.  Introduce il frequentarla.  214  Viene dal Cielo ad incensarla.  F  Ame Canina sottratta com mir acolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carni.  23.57  Febric Continue, à Etiche gnarite.  403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne.  419.415.416.  419.443.444.470.475.482.  9uartane.  409  Terrane.  419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                               |
| Digiuni suoi rigorosissimi.23.25.28.121.228.  Anche d'ottogiorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  426  Escluse dalla Comp: con voto.  36  Disenteria arrestata.  403.463.464.482  Disuotione sua.  16.25.65.66.209  Dinuotione sua.  16.25.65.66.209  Dinuotione sche deue hauergli ognuno.  190  Donne d'eccelsa virtù allieue della Cöp.154  Congran frutto han fattogli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S.  344  Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Vede in quella Christo bambino.  101  Altra volta Christo bambino.  101  Altra volta Christo colle piaghe.  101  Altra volta Christo colle piaghe.  101  Introduce il frequentaria.  214  Viene dal Cielo ad incensaria.  425  F  Ame Canina sottratta con miracolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carnis. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  409  Terrane.  419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carain: Dieiricginain preasea in as ini soae.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto.  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  Asc. 438.444  Diuotione sua.  Dinuotione sua.  16.25.65.66.209  Dinuotione sche deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Eserciti, 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S.  344  B'ereato Dottore con suo gram merito, e lode.  99  Altra volta Christo colle piaghe.  111  Sua divotione verso d'essa.  112  Introduce il frequentarla.  214  Viene dal Cielo ad incensarla.  425  F  Ame Canina sottratta com miracolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carni. 23.57  Febric Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  409  Terrane.  419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334                                            | stato.                                        |
| Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  Escluse dalla Comp: con voto.  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  Asc. 438.444  Diuotione sua.  Dinuotione sua.  16.25.65.66.209  Dinuotione sche deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Eserciti, 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S.  344  B'ereato Dottore con suo gram merito, e lode.  99  Altra volta Christo colle piaghe.  111  Sua divotione verso d'essa.  112  Introduce il frequentarla.  214  Viene dal Cielo ad incensarla.  425  F  Ame Canina sottratta com miracolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carni. 23.57  Febric Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  409  Terrane.  419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Digiuni suoi rigorofifemi.23.25.28.121.228.    | Vede in quella Christo bambino. 1111          |
| Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27.  35  Dignità, sa voto di non cercarle, nè d'accettarle.  100  Escluse dalla Comp: con voto.  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Dinotione, che deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtù allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  344  E creato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Sua divotione verso d'essa.  Introduce il frequentarla.  214  Viene dal Cielo ad incensarla.  425  F  Ame Canina sottratta con mir acolo.404  422  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febric Continue, à Etiche gnarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pessifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  409  Terrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282                                            | Altra volta Christo colle piaghe iui          |
| Dignità, fà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anche d'otto giorni senza minimo cibo.27.      |                                               |
| Dignità, sà voto di non cercarle, nè d'accettarle.  tarle.  Escluse dalla Comp: con voto.  Disenteria arrestata.  403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  426.438.444  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Diuotione, che deue hauergli ognuno.  190  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra  dal S.  344  Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Introduce il frequentarla.  214  Viene dal Cielo ad incensarla.  425  F  Ame Canina sottratta con miracolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carni. 214  Yiene dal Cielo ad incensarla.  425  F  Ame Canina sottratta con miracolo.404  422  Fascia dispine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane.  409  Terrane.  419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                                             |                                               |
| Tarle.  Escluse dalla Comp:con voto 306  Disenteria arrestata. 403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370.427.428  436.438.444  Dinotione sua. 16.25.65.66.209  Dinotione, che deue hauergli ognuno. 190  Donne d'eccelsa virtù allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S. 344  Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode. 99  Viene dal Cielo ad incensarla. 425  E anina sottratta con mir acolo.404  422  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane. 409  Terrane. 419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dianità fà queto di non cencarle mà Precet-    |                                               |
| Escluse dalla Comp: con voto.  Disenteria arrestata.  403.463.464.482  Disperati vengono soccorsi. 186.370, 427.428  436.438.444  Diuotione sua.  16.25.65.66.209  Diuotione, che deue hauergli ognuno.  190  Donne d'eccelsa virtù allieue della Cöp. 154  Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra  dal S.  344  Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne.  419.443.444.470.475.482.  Quartane.  409  Terzane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—</b> , , ,                                 |                                               |
| Disperati vengono soccorsi. 186.370,427.428  436.438.444  Divotione sua.  16.25.65.66.209  Divotione, che deve havergli ognuno.  190  Donne d'eccelsa virtu allieve della Cöp. 154  Congran frutto han fattogli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  344  Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode.  99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>J</b>                                       | grene uai Cieto au incenjaria. 425            |
| Disperati vengono soccorsi. 186.370,427.428 436.438.444 Dissocione sua. 16.25.65.66.209 Dissocione, che deue hauergli ognuno. 190 Donne d'eccelsa virtù allieue della Cöp. 154 Congran frutto han fattogli Esercity. 52 Dott de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S. 344 Ecreato Dottore con suo gran merito, e lode. 99  Dissocione sua. 16.25.65.66.209 Fascia dispine cinta sulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408. 418.423.458.463. Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416. 418.419.443.444.470.475.482  Quartane 409 Terrane 419.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | <b>~</b>                                      |
| Divotione sus.  16.25.65.66.209 Divotione, che deve havergli ognuno.  190 Donne d'eccelsa virtù allieve della Cöp.154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52 Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  244  E creato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Ame Canina sottratta con miracolo. 204 422 Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408. 418.423.458.463. Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  90  90  100  422 Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408. 418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416. 418.419.443.444.470.475.482  90  Terrane.  409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disenteria arrestata. 403.463.464.482          | · F                                           |
| Divotione sus.  16.25.65.66.209 Divotione, che deve havergli ognuno.  190 Donne d'eccelsa virtù allieve della Cöp.154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52 Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  244  E creato Dottore con suo gran merito, e lode.  99  Ame Canina sottratta con miracolo. 204 422 Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408. 418.423.458.463. Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  90  90  100  422 Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408. 418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416. 418.419.443.444.470.475.482  90  Terrane.  409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disperati vengono soccorsi.186.270.427.428     |                                               |
| Diuotione sus.  Diuotione, che deue hauergli ognuno.  Donne d'eccelsa virtu allieue della Cop. 154  Congran frutto han sattogli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra  dal S.  Sereato Dottore con suo grammerito, e lode.  99  1 422  Fascia di spine cinta sulle sue carni. 23.57  Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne.  410.411.415.416.  9uartane.  9uartane.  409  Terzane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | T. Ame Canina (ottratta con mir acolo 202     |
| Dinotione, che dene hanergli ognuno. 190 Donne d'eccelsa virtù alliene della Cöp. 154 Congran frutto han fatto gli Esercity. 52 Doti de Corpi Gloriosi partecipate in terra dal S.  Terrane.  Pascia dispine cintasulle sue carni. 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane  409.  Terrane  A19.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Divotione (u. 1625 65 66 200                   |                                               |
| Donne d'eccelsa virtu allieue della Cöp. 154 Congran frutto han fattogli Esercity. 52 Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  Ecreato Dottore consugrammerito, e lode.  99  Pastituto pine thia partecipate in 23.57 Febri Continue, à Etiche guarite. 403.408.  418.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane  409 Terrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                               |
| Congran frutto han fatto gli Esercity. 52  Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  A18.423.458.463.  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418.419.443.444.470.475.482  Quartane  99  Terrene  419.474:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimotivite, the dene namery it of humo. 190    |                                               |
| Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  344  Ecreato Dottore con suogrammeritose lode.  99  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418. 419.443.444.470.475.482  Quartane  409  Terrane  419.474:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | ——————————————————————————————————————        |
| Doti de Corpi Gloriosi partecipate interra dal S.  344  Ecreato Dottore con suogrammeritose lode.  99  Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.  418. 419.443.444.470.475.482  Quartane  409  Terrane  419.474:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                               |
| dal S.  A18. 419.443.444.470.475.482  Acreato Dottore con sugrammerito, e lode  Suartane  A19.474.  Terrene  A19.474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | Pestifere, o Maligne. 410.411.415.416.        |
| Ecreato Dottore con suo grammerito se lode. Quartane. 409 Terrane. 419:474:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |
| 7 orkene. 419:474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                               |
| E RECON-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i · 77                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                              | C CCOM-                                       |

|                                                 | I N                               | Ð      | ŢŢ          | C'                 | E.               |                    |                  |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Fecondità ottenuta.                             | 360.202.308                       | 422    | IF          | ocofia             | vendetta         | di chi lo          | beftenomi        | A 86               |
| Fede sua, quanta fosse.                         | 30 000000                         | 242    |             | <b>-</b>           |                  |                    | elvi 34          |                    |
| Misteri di Federinola                           | tigli. 31.4                       | 2.34   |             | 388                |                  |                    |                  | <b>3</b> •         |
| E' pronto a morir per q                         | uella, benche                     | mā-    | M           | iracoli            | suoi mel         | Fueco.             | 382. <i>3</i> 83 | 3-384.             |
| casselas Scrittura.                             | •                                 | 34     |             | 386.387            | 7.388.3 <i>9</i> | 1.483              |                  |                    |
| Ferdinando I.Imper.com                          | e-delta Comp                      | fer i- | Gl          | obo di F           | uoco soj         | bra del sa         | io capo m        | entro              |
| ue al Papa.                                     | •                                 | 146    | F           |                    |                  |                    |                  | 216                |
| ue al Papa.<br>Quanto fidasse al S.             |                                   | 288    | : Li        | ngua di            | Proco            | redutas            | targli su        | late-              |
| Cosa dicesse delle Scuol                        | e della Comp.                     | . 184  | • . :       | ta.                |                  |                    |                  | 170                |
| Ferdinando II. Imper. h.                        | à pari ∫entin                     | sereo. | •           |                    |                  | <b>લ</b>           | •                | ;                  |
| delle Scuole sudette.                           |                                   | भूग    |             |                    |                  | <b>c</b>           | •                |                    |
| Amor suo alla Comp.                             | 13                                | 155    |             |                    |                  |                    | iamente (        |                    |
| Chiede la Canonization                          | re d'Ignatio.                     | 237    |             | pruv               | olte.            | -                  | 16               | 4.307              |
| Feritisaluati da lui. 406                       | 442454471                         | .4cz.  | Colle       | roma (1            | N <b>G.</b>      | 17<br>1-1-1-6      | 5.272.27         | 9.260              |
| 483                                             | 400 470                           |        | Colleg      | gio eres           | marku<br>Lografi | a <b>s+4</b> 3701  | ndato.           |                    |
| Mal di Fianco ammenda                           |                                   |        | ·           | Farials            | rial di          | t.<br>ruella       |                  | 179                |
| 417.456.460                                     | an Colenia co                     | Same   |             |                    |                  |                    | ni al G          |                    |
| S Filippo Neri Juo cuere                        | roes jo ens and                   | · 228  |             |                    |                  |                    | rials.           |                    |
| dicesse, e facesse.                             | autaliseesta                      | ini    | VA          | Ge A D             | ariai ta         | r Tredere          | Ignaio.          |                    |
| Impara da lui orarem                            | ka                                | iui    | <u>ි</u> ලැ | -                  |                  | za∬e.              | _                | 10 <b>3</b><br>325 |
| Lovede co'raggi al vol<br>Sino a qual segno ama | Tela Comp.                        | 152    |             |                    | LS.ver           | ~ 1 •              |                  | 273                |
| Filippo II. Redi Spagna                         | in adoperais                      | _      |             |                    |                  | re Papa            |                  | 103                |
| di gransernitio di D                            | io.                               | 183    |             |                    |                  | & Pin V.           |                  | ··iui              |
| Ne dimanda la Canon                             |                                   | 336    |             |                    | - 4              | _                  | ti dalla G       | _                  |
| Fauorisce la Comp.                              | _                                 | 323    | •           | 190                |                  |                    | ,                | , i                |
| Filippo III. fà replicate in                    |                                   |        | Giap        | ponefi d           | linotissin       | ni del S.          |                  | 335                |
| canonizato.                                     |                                   | 336    | Giese       | io vifi            | ta più d         | itrenta            | volte in I       |                    |
| Catene di ferro, colle qual                     | i fi flagella il                  | S.23   |             | resa.              |                  |                    |                  | . 31               |
| Fortezza dell'animo suo:                        | 11.12.246                         | .247   |             | _                  | _                |                    | 61.62.1          |                    |
| 248.250                                         |                                   | . 11   | Lo          | Accella<br>'       | perser           | uoz e pro          | mette f 🕰        | orir-              |
| S. Franc. Borgiada M.                           | . V, manaato                      |        | 6           | 10.                |                  |                    |                  | 126                |
| Comp.                                           | Can D Tr                          | 157    |             |                    |                  | Ignatio.           | _                | 210                |
| Come di questa parlass                          | eleillene                         | 163,   |             |                    |                  |                    | la Com           |                    |
| Stima c'haueua del S.                           | enijsme.                          | 327    | 740         | inoe as (<br>.C    | J 161 16·3·9     | ( <b>ma</b> nio ne | fosse dise       | WO 11              |
| E quale delle Constitut                         | rom.<br>Adali Elerci              | 170    | R.G.        | olafat             | Martir           | e tonoville        | mo dellæ,        |                    |
| S Franc di Sales giouato<br>Allieuo della Comp. |                                   |        |             | pagnia             |                  |                    | ino ucino,       | (361               |
| Ne suoi libri loda il S:                        |                                   |        |             |                    |                  | predice            | la Comp          | ela                |
| S.Franc.Sauerio,esuo el                         |                                   |        |             |                    | rda.             | _                  |                  | 130                |
| Tenuto sommamente                               |                                   |        |             |                    |                  | _                  | Te verso a       | lel S.             |
| Ignatio,                                        | •                                 |        | •           | 329                |                  | ,                  |                  |                    |
| In qual presio l'haussi                         |                                   | 327    | · F         |                    | ersola (         | iomp.              | •                | 154                |
| Supplica Dio per i me                           |                                   |        | Głou        | anni Co            | odurio,          | sue qual           | ità egregi       |                    |
| Fà miracoli colla So                            | ttoscrittione.                    | dello  | II          | S.love             | de salir         | e al Giolo         | ) <sub>•</sub> . | 548                |
| for Joseph                                      | 11 11 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 | iqi    | BiGi        | OUANNI             | di Dio           | ema la C           | omp.             | . 123.             |
| Sentimento suo della C                          | onfish;;;                         | 170    | BG          | Quanni             | Micque           | r finsilmeer       | nte.             | ivi                |
| . S.Ignatio gli comparis                        | ce nell Indie.                    | 354    | BiG         | ouanni             | Telled           | a, stima           | il S; Pan        | _                  |
| Scriue ad Ignatio,e ne                          | ricene la satte                   | regi-  | •           | l'esalta           |                  |                    | •                | 228                |
| nocchioni.                                      | na han Dalla                      | 327    | P           | THASE              | AL J. DI         | D.                 | omp.             | 157                |
| Moportaless one Est                             | magan kess                        |        | :Cipu       | anns 11<br>conto Y | Like 48          | ETTIOZAL           |                  | <b>-</b>           |
| ' MT:                                           | • •                               |        | 1 7         | COLIN TO           | natjo            | <b>T:</b> -        |                  | _333               |
| •                                               |                                   |        |             |                    |                  | <b>L1</b> 3        | <b>j</b> .       | F2                 |

.

#### INDECE.

| Fanotare i detti, e le attioni sue. 35       | · Brisvale alla Superbia di Satanasso.        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Il defidera Papa. 332                        | 315                                           |
| Ama teneramente la Comp. 155.279             |                                               |
| Giudei; è felice in convertirli. 173         | 314                                           |
| Giulio III. Papa of a finezze d'amore col S. | <b>.</b>                                      |
| 221                                          | Andre dell de bank                            |
| In una Bolla come ne parli. 226              |                                               |
| - Amola Compze so ne servi. 144              | T                                             |
| Giuochi di dadi, e carte sbandeggiati. 112   |                                               |
| Giuoco mir acoloso d'Ignatio. 187            | T Dolate Con 7 a menerous sensel con al all a |
| Gloria di Dio, e come, voluta in ogni cosa.  | Dolatr' senza numero guadagnati alla          |
| Gioria di Dio se come, coinia in ogni coja.  | I vera Fede. 189                              |
| Claric del Carrente Ca                       | Ignatio mandato a riforma del Mondo. 1        |
| Gloria del S.quanta sia.                     | Suagran Nobilia.                              |
| Gobba raddriz ata. 459                       |                                               |
| Ossa,e Spine attraversate nella Gola. 410.   | Costumi suoi alla guerra.                     |
| 450                                          | Ferito a morte.                               |
| Grandine d'ogn'anno tenuta lontana. 388      | S. Pietro il tiene invitaze'l rifana. 12      |
| Gratitudine del S. 11.277                    | Sun Connersione. 14                           |
| Della Comp. 280                              | Terremoto in quella: 16                       |
| Gravidanza delle Donne protetta dal S.       | Glisifà vedere la B.V.con Giesù. 17           |
| 392                                          | Veglia una, & un'altra notte ananti N.        |
| Greg. XIII. Papa ammira tre cose nella.      | Dinns. 18.21                                  |
| Comp. 217                                    | Difende la Madre di Die contra ve             |
| Greg.XV.Papa, come sentisse d'Ignatio. 1.12  | Moro. 19                                      |
| Lo canoniza. 388                             | Ritirafia fare penitenza. 22                  |
| Lodala Comp. 138                             | Paris all 1 llus de la Principa               |
| Gratta di Manresa. 28                        | n. 11 - 1 - 1 - 1 - 1                         |
|                                              |                                               |
|                                              | 0) . d d                                      |
|                                              |                                               |
| Cardin.Guidiccioni; gli apparisce il S;e lo  | Raduna Compagni. 100                          |
| muta. 138                                    |                                               |
| n                                            | L'Eterno Padre lo mette per Serno con         |
|                                              | Giesu. 126                                    |
| Enrico II.Re di Francia, quanto pro-         | Dice la prima Messa nel Natale al S.          |
| 155 metta ver la Comp.                       |                                               |
| Henrico IV. Rè di Francia supplica per la    |                                               |
| Ganoni Latione. 336                          |                                               |
| 1 Quanto sece per la Comp. 155.184           |                                               |
| Le dona il Cuore.                            |                                               |
| Henrico Rè di Portog; e Cardin: fà gli Eser- | Passal Chelo. 319                             |
| ' citÿ. 44                                   | E Beutificato. 336                            |
| Henrico VIII. Rè d'Inghilterra Scifm: Dio    | E solonnissimamente canonizato. 338           |
| gli oppone Ignatio. 3                        | Imagini sue miracolossisme. 400-fino a 414;   |
| Heretici a gran numero convertiti dulni.     |                                               |
| 100.107.190                                  | Mandano sudor, e sangue. 401409               |
| Contra lero mandello Iddin. 1.120.100        | Indemoniati, che prosciolse mentre viuena.    |
| 1'11 Odiano a morte lui, e la Comp. 130.147  | 252.254.255                                   |
| **************************************       | E poi dul Cirlo. 364.365.366.371.375.         |
| Adropici di Jeccati. 410.443.444             | - 240.014                                     |
| Mare Canoniche come dette dal S. 206         | Indie dinote del S. 323                       |
|                                              | Indulgenze molso apprezzare da lui, e loda-   |
| The star reconstruction and area.            | and and many ablued the sails and             |
| milita sua persettissima. 307                |                                               |
|                                              | Infante                                       |

| Infantrdi Portogallo fà gli Eserc'in. 44                                                    | Manresa, e cose ini seguite. 22. fino a 🔁                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vuol entrare nella Comp. 195                                                                | Mansuetudino sua. 24.59.70.75.76.95.265.                                       |
| Infermiseruiti, a come. Vedi Carità ver-                                                    | Crc.                                                                           |
| fogl Infarmi.                                                                               | Marcello II.Papa, amor suo alla Comp. TAK                                      |
| Gran cura di loro. 272                                                                      | Amorsuo al S.                                                                  |
| Sino dsucchiarne le piaghe. 24                                                              | Cosa ne dicesse.                                                               |
| Inferno, vi sentirebbe le bestemmie più del<br>196                                          | Margherita d'Austria penitente del S. 247                                      |
|                                                                                             | S.Mar.Maddalena Pazzifa eli Efercity.                                          |
| Ingegno impetrato dal Surbi non l'ba.449                                                    | <b>₹2</b>                                                                      |
| Inghilterra, sue industrie per convertirla.                                                 | Vederara cosa d'Ignatio. 147                                                   |
| 163                                                                                         | M.V.glie lo da maestro. 314                                                    |
| Interesse di roba, e danaro abberritosempre                                                 | Amaz fauorisce la Comp. 147.148                                                |
| da Ignatio. 8.56.63.113.134.250.                                                            | Rinelationi sue intorno a quella. \$49                                         |
| 2X0.283                                                                                     | Maria V. gran Protettrice della Comp. 157                                      |
|                                                                                             |                                                                                |
| Agrime, n'hà dono marauiglioso. 206                                                         | Si mostra 2. volte con quella sotto il man-                                    |
| Lapadi sue ardono con acqua sola.388                                                        | Valorian de malei                                                              |
| Latte conceduto alle poppe. 422                                                             | Vhà chi amato molti. 157.158.50c.                                              |
| Lettere sue quanto efficaci, e bramate. 271                                                 | Vifitail S.in Loiola. 17                                                       |
| Liberalità (un. 11.278                                                                      | Lo Vista in Manresa 20. volte. 30<br>Altrone. 58.160.199                       |
| Libri spirituali come proficui. 14                                                          | Altrone. 78.169.199<br>Verginità sua difesa. 19                                |
| Libro dell'Imitatione di Christo. 127.224<br>Libro scritto du lui con oro, e bei colori. 15 | On and made in the disease                                                     |
|                                                                                             | E come favorito da lei. 219                                                    |
| Libro fuo nella SSA rinita. 32<br>Libro degli Esercity Spirituali. 39                       | S. Marta, Monastero da lui fondato. 176                                        |
| Primolibrostampato dalla Comp. è del S.                                                     | Martire in pace su detto. 330                                                  |
| ta                                                                                          | Martirio bramato, a cercato da lui. 16.182.                                    |
| Lingua sua sommamente circos petta. 256                                                     | 193.211                                                                        |
| Abretanto efficace. 259                                                                     | Meditare însegnatogli da Dio.                                                  |
| S. Lodonico Beltrando ama, e difende la                                                     | Lo insegnò egli a S. Pilippo Neri.                                             |
| Comp. 153                                                                                   | E lo rimise în reso nel Mondo. 81                                              |
| Cardin. Lodouico Lodouifi Sanato dal S.334                                                  | Memoria sugrand, e fedele. '- 256                                              |
| Gli pianta un Altare. iui                                                                   | Card: MendoZafauorisce il S ;e la Comp.89                                      |
| Predica in di lui lode. iui                                                                 | Meretrici molte convertite da lai. 122.275                                     |
| Gli erge vas Basilica. iui                                                                  | Messa come detta da lui. 215                                                   |
| Luce mir acologa esce da lui. 31.34.38.59.                                                  | Vi sprepara per un anno, e mezzo. 218                                          |
| 74-334-356                                                                                  | Marauiglie, chegli accadono in quella.                                         |
| Cardin. De Lugo testisica una visione del S.                                                | 216                                                                            |
| 215                                                                                         | MicheleTorres deplora il proprio ingunno.                                      |
| Luigi XIII.Rè di Francia lo prende in Pro-                                                  | 260                                                                            |
| tettore.                                                                                    | Miracoli suoi. Vedi sparsamente nella Vita.                                    |
| Sua pietà, e ardeuza in cercarne la Ca-                                                     | E da pag.372 fino a pag.487.                                                   |
| nonizatione. 101                                                                            | Supplica Diodinon far miracoli. 312                                            |
| Luigi di Granata fâgli Esercity. 48                                                         | Modestia sua angelica. 252                                                     |
| Stima suadel S. 329<br>I upi fugati. 464                                                    | Solo tra Fondatori ne da regole. 253<br>Monache da lui riformute. 79.183       |
|                                                                                             | Monache da lui riformate. 79.183<br>Mondo, some si fabricasse lo vede il S. 34 |
|                                                                                             | Stato del Mondo quande si venne.                                               |
| X                                                                                           | Prende a riformarlo tutto. 180                                                 |
| 4VB                                                                                         |                                                                                |
| A Al Maritate. Cata foundate dal S.                                                         | Moribondi akati subito sani. 355.357                                           |
| <b>IVI</b> 175                                                                              | 400                                                                            |

| . Tr                              | N           | D               | 4                                              | C                                       | H.          |                    |               |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 2 - Jone contano sento fra miraco | li.         |                 | Gar                                            | din: O                                  | doardo      | Farnese Ben        | ef. della     |
| Come s'applicasse ad aiutarli.    |             | 185             | <b>—</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Comp                                    |             | J. 2000            |               |
| E' loro grande Annocato.          |             | 431             | Olio                                           |                                         | _           | imiracolo/ffim     | 349<br>• 350. |
| Gardin. Morone riverentissimo a   | is.         | 178             |                                                | 388.40                                  | 2.403.      | 404.406.423        | 3 100         |
| Morte,il S.giubila in ricordarse  |             | 211             | Ora                                            | tione A                                 | MARLO T     | aro dono n' ban    | ena. 202      |
| Morti risuscitati dal medesimo.   | 77.258      |                 | Ò                                              | rando                                   | densto      | in aria. 31.33.    | 28.74.216     |
| 4 264                             |             |                 | Col                                            | dozli (                                 | Orfani      | fond se da lui.    | 174           |
| Mortificatione sua in sommogra    | do.         | 228             | Rise                                           | ntione                                  | d'Orin      | acessata. 403.     | AIO. A22.     |
| Musiche degli Angeli mentre cele  |             | -               |                                                | 4484                                    | 74-484      | <b>2</b>           | 420.422.      |
| 216                               |             | •               | 5.0                                            | riolay                                  | M.ra        | ecomands. Is d     | inctione.     |
| Nel contemplare.                  |             | 204             |                                                | del S                                   | •           |                    | 440           |
| · Nellasha traslatione.           |             | 343             | · I                                            | one SS                                  | .Comp       | agni di S.Ors      | olaribor-     |
| Adutoli gratiati della parola.    | . 363       | 3449            |                                                | tano E                                  | imagin      | e del S.           | 370           |
|                                   | ,           | <b>,</b> 4, 4 0 | Off                                            | rotte                                   | sloge       | eristorate da la   | -402-402      |
| N                                 | :           |                 | •                                              | 411.4                                   | 52.462.     | 466.476            | or and a      |
|                                   | •           |                 |                                                | •                                       |             | 100.470            | 7             |
| Ascita d'Ignatio.                 | •           | 6               | •                                              |                                         |             | <b>P</b> :         |               |
| Naufragati, e Ladutinell'         | ACQHA       | Son-            |                                                |                                         |             | _                  |               |
| nenuti.                           | 87.288      | §.300           | Gar                                            | din: F                                  | Ateca       | quale verso de     | LC. 210       |
| Nauiganti l'hanno per annocato    | •           | 385             |                                                | ľ                                       | Paci        | bca il Papa co     | 'l Ri de      |
| Mensici : prega per loro , mens   |             |                 |                                                | Porto                                   | rallo.      |                    | 183           |
| ammaz ando                        | ,           | 76              | $oldsymbol{\mathcal{I}}$                       | Ascal                                   | so Colo     | macolla Duche      | Sad A-        |
| a Faloro altribeneficu. 74.95.1   | 2011 27     | •               |                                                | ragon                                   |             |                    | 182           |
| Micolo Bobadiglia,e sue virtu.    | <b>3</b> 5- | 103             | L                                              | -                                       |             | ioli con S Augel   |               |
| . E' sanato mir acolos amente dal | 15.         | 321             |                                                |                                         | olleust     |                    | X.            |
| Gardin Nobili fà gli Esercity.    |             | 42              | _                                              |                                         | e Nem       | • •                | 428           |
| Vuol'entrare nella Comp.          |             | 43              |                                                |                                         |             | dd per seruitor    | a Giesù.      |
| Viue colle regole di quella.      |             | יער.<br>זענ     |                                                | 126                                     |             |                    |               |
| Mobiltà cospicua d'Ignatio        |             | 4:5             | Pala                                           | ezzo.d                                  | lòne nac    | que, in venerati   | one form-     |
| Mome presodase bambino.           |             | ` 7             |                                                | ma.                                     |             |                    | 3.42          |
| L'istesso presopur da un altro    | Bam         | dino.           | Gar                                            | din:Pa                                  | leotti l'a  | ıma,e'Tcommeni     |               |
| ð 439                             |             |                 | _                                              | _                                       | S.P.        | • *                | 85            |
| Quento potente.                   |             | 343             |                                                |                                         | _           | spa,quandoil S     |               |
| Luposto a Rambini, accioche       | habb        |                 | .,,,,,                                         | pagni.                                  |             |                    | 139           |
| unga vita.                        |             | 398             | A                                              | , O                                     |             | p:con or acolo     | 136           |
| Ambito nel Battesimo dagli Al     | dulti.      |                 |                                                |                                         |             | n Bolla.           | 138           |
| 343                               |             | <b>4</b> -5     |                                                | •.                                      |             | ca, la difande, l' | _             |
| Mouissimi come contemplati da lu  | i           | 28.             |                                                | 144                                     |             |                    |               |
|                                   | •           |                 | • •                                            |                                         | a,c'hà      | d Ignatio.         | 331           |
| O.,                               |             | -               |                                                |                                         |             | Esercity.          | 54            |
|                                   |             |                 |                                                |                                         |             | to al S.           | 332           |
| Bedien Za del'S perfettiffin      | 14.         | 284             | F                                              | d conto                                 | della       | omb                | 145           |
| Sino a punto di morirne.          |             | 285             |                                                |                                         | lalaGo      |                    | 163           |
| , Quanto eccellente in sua morte. | • •         | 319             |                                                |                                         |             | o Besto.           | 338           |
| L'esigge pienissima da Suoi.      |             | 5.295           | Ġ                                              | li asseg                                | na Vific    | io, Messa.         | iui           |
| SN's frato Maestro sucomparab     |             |                 | Par                                            | adiso v                                 | eduto p     | iù volte dal S.    | 127.190       |
| Bernardino Oshino, quantos ado    | perall      | e per           | Par                                            | alitici a                               | Jodaic.     | 278-402-409.       | 420.422.      |
| la fue consucr suma               |             | 183             | •                                              | 440.47                                  |             |                    | <b>▼</b> .    |
| Oschidel S.quanto modesti.        |             | 252             | Pari                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . · · · · · | del S.quiùi.91 f   | ino a 100     |
| :. Come potenti.                  |             |                 |                                                |                                         |             | eintutto il Mon    |               |
| Make Oschi proueduta. 100 41      | معري        | 414.            |                                                |                                         |             | TONA:432.473       | 7             |
| 423.451.461.469.                  | <b>*</b> ·  | - <b>++-</b> 5  | Parc                                           | bafeo B                                 | robet e     | (ne doti.          | 100           |
| 20                                | A !         |                 | <b>.</b>                                       | <b>6</b> , - <del>-</del>               | - <b></b> • |                    | Billia        |

# INDICE; Passione di Christo, n'à dinotissimo il S. 212 Prega Dio a prinarlo delle consolationiste.

| Pappione as Christo, no announce in S. 212   | Fregu Dio a primario nene conjuiations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passionissue, n'hà dominio totale. 235       | rituali a fine di renderlo più fedel, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Patienza in superabile. 24.70.76.228.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 239                                          | Prelati di santa vita allieni della Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pazzi, e Scemitornati a senno 402.422.431.   | 150.151.153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 455-457-459                                  | Prencipi sour ani amano la Comp. 154.155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Penitenze sue. 18.21.23.28.73 100.110.121.   | Preti Riformati quei della Comp. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 228.282                                      | Processione incontro al S. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cose perdute insegna oue siano. 443.468      | Processione veduta in Cielo. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4=0                                          | $\mathcal{D}_{i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Candina di Penana fue dette degli Flerciti   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cardin: di Perona, suo detto degli Fsercity. | 409-447-473<br>Professor del S. a (un vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| To Control of the Manuela on in              | Professione del S; e suo rito. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Persecutioni fatte al S in Manresa. 24. in   | Profeties ue . assaissime qua se la, e in tutto il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mare 63. in Barcellona 75. in Alcald         | Capo 36, pag. 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 82. in Salamanca 87. in Parigi 95.97.        | Protettione di Dio sopra di lui. 59.61.62.63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102.107. in Venetia 117. in Roma 130.        | 68.71 86.92.95.98.102.126.132.137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174.176.238.339                              | 174.e per tutto il Capo 35. pag. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pestilenza dissipata. 421.423.445.446.462.   | Prouiden a di Dio verso la Chiesa. 1.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 472                                          | PrudenZaimpareggiabile del S. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Petecchie portate vis. 58.418                | Pueritia sua di qual genio, etalenti. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Piaghe, e Cancrene ridotte a niente.406.409. | Male di Puntaspents. 411.447.474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | Description of all and an area of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441.442.449                                  | Purita deu anima jua. 229.234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mal di Pietra distrutto. 412.447.448.460.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 484                                          | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S.Pietro Ap:seruito, eriuerito da lui. 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comparisce a dargli vita. 12                 | Varanta, e più giorni su'l Vicentino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E altre volte.                               | passa in penitenza. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pietro Fabro, e suoi gran pregi. 100         | Quattordici hore aspetta un'udienza. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pressolui in quantastima il S. 326           | Quiete d'animo suo, e di cuore. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pio IV: suo raro affetto alla Comp. 145      | Quignones Conte di Luna cosa dicesse della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Industrie sue a prò d'essa. 146              | Comp. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B. Pio V. adopera, leda, e prinilegia la     | Quirino GarZoni amoreuole del S. 128.131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comp. 152                                    | Candon (1) a suppose of his in the suppose of the s |
| Pioggia impetrata. 388                       | N/Ass / At i Ala da sesas ass/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cardin: Polo confidente del S. 183           | 140n janajs as mis ario. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | <b>R</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poppe godono mir acoli del medesimo. 409.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 412.447.458.463                              | Condinate Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posteme sparite. 409.411.412                 | Cardin: Adziuil, suo frutto dagli Eser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potentatisupplicano perchesia canonizato.    | $\Delta city$ . $\Delta city$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 336                                          | Duca Raczuil, e cose operate. iui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poueri proueduti da lui. 25.28.58.61.69.73.  | P. Bernardino Realini, offequio suo al S 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80.94.110.135.277                            | Con medaglie del S. date da lui sanano In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Con qual affesto, e divotione. 25.73.110     | fermi. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poueri Vergognosi riparati. 80.94.112.277    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pouertà sua veramente apostolica. 282        | - A A - A - A - A - A - A - A - A - A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volutarigorosa ne Suoi. 283                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precipitati fatti salui. 387.391.452.456.    | Registro di quello, che prouaua il S'nell'ani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 465.475                                      | 19/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drada nal Carro della Città and non account  | Reliquie de Santi come venerate da lui.209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Predanel sacco delle Città nè pur guarda-    | Reliquie di lui ancor Viuo riuerite. 38.324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De dish for famor di afantancia ann ag       | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prediche sue fermenti, e fruttuose. 111.128. | Duchessa Renata;ne procura il S.lacon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>26</b> a -                                | nersione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Riv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             | •                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 N D                                       | I C E.                                      |
| Riti, e Cerimonie, quanto n'era divoto. 209 | Sigismondo Rè suiscerate della Compi        |
| Riuelationifatte al S. 31. sino a 36.122.   | ISS                                         |
| 123.125.126.127.212. 345. sino a 351.       | Oilandia ana da dal O                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | Chan Vadaina afuatus                        |
| Rodolfo Imperatore ne dimanda la Cano-      |                                             |
|                                             | Consome min applacement mint                |
| Rognasparita. 336                           | 245 245                                     |
| Roma, vis' az Zuffa co' Luterani. 130       | Sordi conseguiscono l'edire. 402.434.447.   |
| Attioni quiui sue memor abili. Vedi ne Ca-  | AE7                                         |
|                                             | 457<br>Sotto (svittioni (un modicio)        |
| Parito a qui moltra Dio la Carte de l'Igna- | Sottoscrittioni sue prodigiose. 415.sino a  |
| Romito, a cui mostra Dio la santità d'Igna- | 420, E altrone fra miracoli.                |
| 130. 123<br>Pottorio i Calidada             | Speranza del S. 242                         |
| Rottura saldata. 403.469.473                | Spina Ventosa in modo curioso disfatta dal  |
|                                             | 5. 483                                      |
| 2                                           | Cardin: Spinosa prositta cogli Esercity.    |
|                                             | 44                                          |
| Alamanca; vi fà, e patisce molto. 87.sino   | Spirito S.inlingua di fuoco sopra d'Ign.    |
| 2 491                                       | 170                                         |
| Vscita di Sanguesuperata. 393.395.396.      | Spirituali suoi Miracoli. 424. smo a 439;   |
| 458.460                                     | e altroue.                                  |
| Santi del Paradiso le vistano. 12.30.57.    | Sputo di sangue sermato. 406.411.450.470.   |
| 204                                         | 474-477                                     |
| Vede la gloria loro. 127.199                | Stefano Rè, suo affetto alla Compagnia.     |
| Sentimento suo de SS. 225                   | 155                                         |
| Quanto ne fosse divoto. 208.209.225         | Stelle soprate sue BB:Osa. 344              |
| S'antità d'Ignatios argomenta. 222.sino a   | Sterili (ono gratiati di prole. 360.392.398 |
| 227                                         | 422                                         |
| Vniuersale opinione di quella. 324.sino a   | Dolori di Stomaco leuati (ubito: 354.412.   |
| _338                                        | 420.469.475                                 |
| Sasso, con cui si batte il petto. 28        | Patiti fierissimi dal S. 28.56.69.          |
| Satira si cangia più volte in sue Iodi. 453 | 106                                         |
| Scabbia purgata. 402                        | Storpiati vicuperano il primiero stato.     |
| Schernitori suoi puniti. 67.86.387.413.442. | 401.402.409.420.459.467.469.472.            |
| 453                                         | 475                                         |
| Schirantia vinta con miracolo. 412. 415.    | Studia per aiutare le anime. 68             |
| 470                                         | Stud Suoi quanto contrastati. 72.96         |
| Scienze spiegategli dal Cielo. 32           | Questi sono proua heroica dissua carità.    |
| Apprese da lui con eccellenza. 99           | 7F.184                                      |
| Scirro estirpato. 403.406.448               | Cardin: Surdis pellegrino a Manrefs.        |
| Scrofole dissipate. 321                     | 57                                          |
| Scrupoli l'affannano. 26                    | Ne porta Reliquie del 5. ni                 |
| L                                           |                                             |

184

65

E'mirabile Auuocato contro quelli. 27.

Scuole della Comp quanto gionenoli al pu-

Cardin: Sega, sus gludicio della Comp.

Seminari de Chierici innentione del S.

Senator Veneto per divino auviso l'alberga.

429.430.432

S Sepolero vistado da lui.

blico.

183

62

# Tardin: Tarugi affifte al transito del S. 319 Testimonian a, che ne diede. 334 Tempeste abbonacciate. 115.383.384.385 386 Intempesta è tranquillissimo. 115 Tempio della Pace vien chiamato: 328

lul

Vilascia IndulgenZe.

# INDICE;

| A 14-43 1 433-435-451  Fingolar mente con Faqua del S. 421.  April Tentationi fue, come le vincesse; Contro al treppo aumilirs. 4.5. E le penitense che vosana. 24. Di ridere 233. Dispressione. 230. Di profonione. 230. Di spressione. 260. Di spressione. 260. Di profonione. 230. Di spressione. 260. Di profonione. 230. Di spressione. 260. Di spres | Tentati; e modi suoi di sounenirli. 274<br>Tentati si riuolgono al S;e sono liberi. 421. | Laua i piedi al P. Canisio. ivi<br>Turbini sbandeggiati per sempre. 388 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tentationi fue, come le vincesse: Contro al troppo audilirs. 24. E le penitenze che vi faua. 25. Di ridore 233. Di fruppoli. 26. Di dispositione. 29. Di timore messe goli da Demoni, 70.50. Di assetto a parenti. 230. Di lastia per le dolecezi spirituali. 72.06. Dell'amore di se. 70.95.07.  221 Tentationi d'impurita suggono consol mirarlo.  222.264  Tentationi d'impurita suggono consol mirarlo.  222.265  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.264  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.265  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.264  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.265  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.264  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.265  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  222.264  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  223. Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  224.269  Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  225. Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  226. Tentationi d'impurita fuggono consol mirarlo.  227. La vede sotto al manto di M.V.  157  Ne aiuta le fondationi.  148  Diole ne mossi spirita, e parole.  149. 149  Terremton nella sua conversone.  168  Et altro nell'isse sono conversone.  240  Dolor di Testa gierso.  240  Dolor di Testa gierso.  240  Tisci ricuper ano perstata falute.  251  Tisci ricuper ano perstata falute.  252.265  Tomasso di Villa nuona benessica, loda, e adopera la Comp.  241  Tentationi d'impurita fuggono consolo ini, fest avia gierso di lumi.  241  Transso del Villa nuona benessica, loda, e adopera la Comp.  242.403.71.45.79.  248  Tinita d'Urinta tiuna dal S.  249  Veneratione riportata in Monserrato 340.  in Manresa 24.20.37.18.56.57.58.340.  Veneratione riportata in Monserrato 340.  in Sarcellona 9.97.17.47.67.91 in Marreso in Manresa 29.00. in Marreso 39.01. Assetti 10.11.11.13. in Valenca 115.  240  Et altro nella sua conversona.  241  242  Venetia e ciu, che vitica da lui.  242  Ventra giuri di de tribi.  242  Ventra si aldiniti.  243  Ventr |                                                                                          |                                                                         |
| poli 30. Di diperatione 30. Di pro- fonione 39. Di timore messo di la de- mony 70.80. D' affetto a paremi 230. Di lasciar gli stud per le dolcez e spiri- tuali 72.96. Dell' amore di se. 70.95.97. 231 Tentationi d'impurità suggono con sol mi- rarlo. 252.264 S. Teresa sigiona degli Esercity. 52 Sin dal Gielo spregia dissi a della Cop: 148 L'illustra cos atti, scritti, e parole. 148. 149.150 L'une desto al manto di M.V. 157 Ne ainta le sondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'issesso di manto di M.V. 157 Issi di la sul esta altro nell'issesso per sutto discriricuperano persetta salute. 353.406. 450 Dolor di Testa assenzio per sutto saluta conversione, 16 Et altro nell'issesso per sutto 148.444.461.475 Testina los conversione. 16 Et altro nell'issesso per sutto 25. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 15. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 16. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Armata procurata da lui contra quelli.                                  |
| poli 30. Di diperatione 30. Di pro- fonione 39. Di timore messo di la de- mony 70.80. D' affetto a paremi 230. Di lasciar gli stud per le dolcez e spiri- tuali 72.96. Dell' amore di se. 70.95.97. 231 Tentationi d'impurità suggono con sol mi- rarlo. 252.264 S. Teresa sigiona degli Esercity. 52 Sin dal Gielo spregia dissi a della Cop: 148 L'illustra cos atti, scritti, e parole. 148. 149.150 L'une desto al manto di M.V. 157 Ne ainta le sondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'issesso di manto di M.V. 157 Issi di la sul esta altro nell'issesso per sutto discriricuperano persetta salute. 353.406. 450 Dolor di Testa assenzio per sutto saluta conversione, 16 Et altro nell'issesso per sutto 148.444.461.475 Testina los conversione. 16 Et altro nell'issesso per sutto 25. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 15. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 16. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422                                                                                      | 182                                                                     |
| poli 30. Di diperatione 30. Di pro- fonione 39. Di timore messo di la de- mony 70.80. D' affetto a paremi 230. Di lasciar gli stud per le dolcez e spiri- tuali 72.96. Dell' amore di se. 70.95.97. 231 Tentationi d'impurità suggono con sol mi- rarlo. 252.264 S. Teresa sigiona degli Esercity. 52 Sin dal Gielo spregia dissi a della Cop: 148 L'illustra cos atti, scritti, e parole. 148. 149.150 L'une desto al manto di M.V. 157 Ne ainta le sondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'issesso di manto di M.V. 157 Issi di la sul esta altro nell'issesso per sutto discriricuperano persetta salute. 353.406. 450 Dolor di Testa assenzio per sutto saluta conversione, 16 Et altro nell'issesso per sutto 148.444.461.475 Testina los conversione. 16 Et altro nell'issesso per sutto 25. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 15. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 16. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | <b>37</b>                                                               |
| poli 30. Di diperatione 30. Di pro- fonione 39. Di timore messo di la de- mony 70.80. D' affetto a paremi 230. Di lasciar gli stud per le dolcez e spiri- tuali 72.96. Dell' amore di se. 70.95.97. 231 Tentationi d'impurità suggono con sol mi- rarlo. 252.264 S. Teresa sigiona degli Esercity. 52 Sin dal Gielo spregia dissi a della Cop: 148 L'illustra cos atti, scritti, e parole. 148. 149.150 L'une desto al manto di M.V. 157 Ne ainta le sondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'issesso di manto di M.V. 157 Issi di la sul esta altro nell'issesso per sutto discriricuperano persetta salute. 353.406. 450 Dolor di Testa assenzio per sutto saluta conversione, 16 Et altro nell'issesso per sutto 148.444.461.475 Testina los conversione. 16 Et altro nell'issesso per sutto 25. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 15. Tomaso di Villa nuona benefica, loda, c adopera la Comp: 15. Approva il commicars si spesso. 15. Approva il commicars si spesso. 16. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | •                                                                       |
| Contione.39. Distimore mellogis das Demoning.70.80. Di afeste a parenti.320.Di lafeiar gli flud; per le dolere e ferine di le 170.95.97. 221   Vanità donne fer tolte da lui. 112   Vanità donne fer tolte da lui. 113   Vanità donne fer tolte da lui. 114   Valdini gli da gran lodi. 334.352   Vanità donne fer tolte da lui. 114   Valdini gli da gran lodi. 334.352   Vanità donne fer tolte da lui. 115   Vanità donne fer tolte da lui. 116   Vanità donne fer tolte da lui. 117   Valdini gli da gran lodi. 334.352   Vanità donne fer tolte da lui. 118   Vanità donne fer tolte da lui. 118   Veneratione riportata in Monferrato 340. in Marcel 24.29.37.38.56.57.58.340. in Marcel 350.31. 10.11.113; in Valenta in Monferrato 340. in Marcel 24.29.37.38.56.57.58.340. in Marcel 24.29.37.38.56.57.   |                                                                                          |                                                                         |
| Monsy-10-3. Daylet aparent. 20, Dilaciar gli fludi per le doleex e firituli. 123,06. Dell'amore dife.70.95.07.  231  Tentationi d'impurità fuggono confolmirarlo.  Terefa figioua degli Efercity.  Sin dal Gielo fi pregia difiglia della Cöp:  148  L'illustra cofatti, scritti, e parole.  148. 149.150  Lavede fotto al manto di M.V.  157  Ne aiuta le fondationi.  128  Diole ne mostra pran cofe.  149  Diole ne mostra pran cofe.  140  Et altronell'stesso di manto di M.V.  157  At 8444.461.475  Testimoni feicento settanta cinque per canonizarlo.  337  Tistic ricuperano persetta falute.  332.450.  450  Torne di Loiola, concorso ini, festa, e miracoli.  Approva il comunicars fi pesso.  157  Tornes di Loiola, concorso ini, festa, e miracoli.  219  Transso del Stra Gietus, e Maria.  Transso di stra Gietus, e Maria.  Transso del Stra Gietus, e Maria.  319  Transso del Stra Gietus, e Maria.  319  Transso del Stra Gietus, e Maria.  319  Transso del Stra Gietus, e Maria.  310  Transso del Stra Gietus, e Maria.  310  Transso del Stra Gietus, e Maria.  311  Transso del Stra Gietus, e Maria.  312  Trinità S'S; ssua dinotione a dessa con del serve i di delle Vene sue mentre pur viuene.  324.228  Trinità S'S; ssua dinotione a della.  333  Afetto sua de festa sua in morte del sua con della sua con della compe:  3 |                                                                                          | Vanaglaria vinta dal C                                                  |
| trali-72.96. Dell'amore dife.70.95.97.  231  Tentationi d'impurita fuggono con sol mirarlo.  Teres as sin dal Gielos pregia disglia della Cop:  148  L'illustra co fatti, scritti, e parole.  148. 149.150  La vede sotto al manto di M.V.  157  Ne aiuta le fondationi.  148  Diole ne mostra gran cose.  149.150  Et altro nell'istes solo nella suconnersone.  16  Et altro nell'istes stanta cinque per canonizarlo.  Tisto ricuperano persetta falute.  353.460  347  Torre di Loiola, concorso ini, selta-amora della.  237  Torre di Loiola, concorso ini, selta-amora consisto del Stra Giesu, e Maria.  Transto del Stra Giesu, e Maria.  Tribolati si consolano pur che lo vedano.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  22  Cardin: Truchse, lettera sua in morte del  S. Amor sua alla Comp:  144  Amora malla Comp:  145  Vente in in Manresa 20,20. in Muersa, 240.  in Barcellona 5, 7,58,340.  in Barcellona 5, 7,74,76,79. in Marcela 24.29,27,38.56,57,58,340.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,240.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,240.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,26.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,28,20.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,24,28,20.  in Barcellona 6,973,20.  in B |                                                                                          | Non teme di tal Vitio. 225.207                                          |
| trali-72.96. Dell'amore dife.70.95.97.  231  Tentationi d'impurita fuggono con sol mirarlo.  Teres as sin dal Gielos pregia disglia della Cop:  148  L'illustra co fatti, scritti, e parole.  148. 149.150  La vede sotto al manto di M.V.  157  Ne aiuta le fondationi.  148  Diole ne mostra gran cose.  149.150  Et altro nell'istes solo nella suconnersone.  16  Et altro nell'istes stanta cinque per canonizarlo.  Tisto ricuperano persetta falute.  353.460  347  Torre di Loiola, concorso ini, selta-amora della.  237  Torre di Loiola, concorso ini, selta-amora consisto del Stra Giesu, e Maria.  Transto del Stra Giesu, e Maria.  Tribolati si consolano pur che lo vedano.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  Auntti di fudiare ne ferine va libro.  22  Cardin: Truchse, lettera sua in morte del  S. Amor sua alla Comp:  144  Amora malla Comp:  145  Vente in in Manresa 20,20. in Muersa, 240.  in Barcellona 5, 7,58,340.  in Barcellona 5, 7,74,76,79. in Marcela 24.29,27,38.56,57,58,340.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,240.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,240.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,248,26.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,28,20.  in Barcellona 6,973,74,76,79. in Marcela 24.29,27,24,28,20.  in Barcellona 6,973,20.  in B |                                                                                          | Vanità donnesche tolte da lui. 112                                      |
| Pelenie flinti. 402.412.469 Veneratione riportata in Monserrato 340.  140.57  Sin dal Gielos fipregia disiglia della Cop. 148 L'illustra cofatti, scritti, e parole. 148. 149.150 L'Avede fotto al manto di M.V. 157 Ne aiuta le fondationi. 148 Diole ne mostra prancose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altroncli stello luogo. 340 Dolor di Testa astero. 404.409.412.417, 418.444.461.47 Testimon secento fettanta cinque per canonizarlo. Tisci ricuper ano persetta salute. 353.406. 450 S. Tomaso di Villa nuona benesica, loda, e adopera la Comp: 151 Astracolo di lumi attorno a quella. 392 Toprova il comunicarsi spesso. 214 Transito del Strà Gieru, e Maria. 319 Transsito del Strà Gieru, e del Strà del Stra Gieru, e del Strà del Stra Gieru, e d |                                                                                          | Cardin: Vbaldinigli dà gran lodi. 224.252                               |
| Tentationi d'impurital fuggono confolmirarlo. Terefa he gioua degli Eferchiy.  5. Sin dal Gielo spregia dissilia della Cóp: 148  L'illustra cos fatti, scritti, e parole. 148. Bruges 94. in Parigi 97. 98.100. no Namati ale fondationi. 110.111.113. in Valenza 115. in Venetia 62. 117. in Roma 128. 132. 132. 323. 324. nell Indie, e nella 342. Venetia je cio, che vi sece. 343. Seneti Giespopone 326. per tutto 343. Venetia je cio, che vi sece. 343. Seneti Golospone 326. per tutto 344. Veneti il cololosono. 345. Veneti miracoloso lo salua. 346. Venti l'obediscono. 383.384.385 Vente miracoloso lo salua. Vesti l'edurciato da Bue con bel prodigio rimediato. 148. Venetia 62. 117. in Roma 128. 132. 135. 323. 324. nell Indie, e nella 247. Venetia je cio, che vi sece. 62.63.64. Venetia je cio , che vi sece. 62.63.64. Venetia je cio , che vi sece. 62.63.64. Ventia je cio , che vi sece. 62.63.64. Ventia je didia. 835. 356 Vente miracolado. 826 Ventia j | 231                                                                                      |                                                                         |
| rarlo.  S. Terefa figioua degli Efercity.  S. Terefa figioua degli Efercity.  Sin dal Gielos pregia dissila della Cop:  148  L'illustra co fatti, scritti, e parole.  148.  149.150.  Lavede lotto al manto di M.V.  157  Ne aiuta le sondationi.  Et altro nell' istessi aco conversione.  Et altro nell' istessi aco conversione.  168  179  180  181  181  182  182  183  184  184  184  184  184  184  184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tentationi d'impurità fuggono consol mi-                                                 |                                                                         |
| S.T. erefa figioua degli Efercity.  148  L'illustra cofatti, scritti, e parole. 148.  L'illustra cofatti, scritti, e parole. 149.150  La vedesotto al manto di M.V. 157  Ne aiuta le fondationi. 148  Diole ne mostragran cose. 149.150.153  Terremoto nella sua conversione. 16  Et altro nucll'istesso di Val. 418.444.461.475  Testimoni sciento settanta cinque per canonizarlo. 37  Tisci ricuperano persetta falute. 352.406. 450  S.T. omaso di Villa nuova benesica, loda, e adopera la Comp: 151  Approva il comunicarsi spesso. 151  Miracolo di lumi attorno a quella. 27  Transsto del Sarà Giesvi, e Maria. 29  Transsto del Sarà Giesvi, e Maria. 21  Tribolati si consolano pur che lo vedano. 224.228  Trinità S.; sua dinotione ad essa. 28  Trinità S.; sua dinotione ad essa. 29  Cardin: Truchser, lettera sua in morta del S. 30  Anonti distindiare ne ferine va libro. 32  Amor sua alla Comp: 154  In Barcellona 59.73, 714.76.79, in Marcalo 28,09. in Anueria, e in Salamanca 89.99. in Anueria 180.84.  Bruges 94. in Parigi 97.98.100. nella Patria 110.111.113. in Valenza 115. in Venetia 62. 117. in Roma 128.132. in Salamanca 89.99. in Anueria, e in Salamanca 89.99. in Anueria 180.010. Anueria 180.010. In Alueria, e in Salamanca 89.99. in Anueria 180.010. Anueria 190.90. 20.  134  Venetia se cio , che vi sece. 62.63.64. Venti mia 20.117. in Roma 128.132. Venti elia 10.111.113. in Valenza 115. in Venetia 62. 117. in Roma 128.132. in Salamanca 89.99. in Anueria 180.010. In Alueria, e in Venetia 62. 117. in Roma 128.132. Vente as cio, che vi sece. 62.63.64. Vente si ra 10.111.113. in Valenza 115. in Venteia 62. 117. in Roma 128.132. Vente di alio. 343  Vente se quaria 110.111.113. in Valenza 115. in Ventia 62. 117. in Roma 128.132. Vente ori accio, che vi sece. 62.63.64. Vente seria 10.111.113. in Valenza 115. in Ventia 62. 117. in Roma 128. Vente quarciato da Bue con bel prodigio vimediato. Vente seria 10.111.113. in Valen | rarlo. 252.264                                                                           |                                                                         |
| 148 L'illustra cofattis scritti, e parole. 148. 149.150 Lavedesotto al manto di M.V. 157 Ne aiuta le sondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'istesso di manto di M.V. 157 A18.44.451.475 Testimon seicento settanta cinque per canonizario. 237 Tisci ricuperano persatta salute. 353.406. 450 S. Tomaso di Villa nuova benesica, loda, e adopera la Comp: 151 Approva il comunicars spesso. 149.150. 163 Torre di Loiola, concorso ivis sessa miracoli. 400 Miracolo di lumi attorno a quella. 392 Tosse continua sermata subito. 444. 474 Transsto del Sarà Giesù, e Maria. 319 Trinità S. S., sua dinotione ad essa sua consociato i sua di structura di structura sua di structura sua di structura sua di structura di structura sua di structura di structura di structura sua di structura di structura sua di structura sua di structura di structura sua di structura sua di structura di structura di structura sua di structura di structura sua di structura di structura di structura di structura di structura sua di structura di structura di structura sua di structura di structura sua di structura sua di structura di structura di structura di structura sua di structura di structura di structura sua di structura di structura sua di structura di str | S.Teresa figioua degli Esercity. 52                                                      |                                                                         |
| L'illustra cofatti, scritti, e parole. 148. 149.150 La vede (otto al manto di M.V. 157 Ne aiuta le fondationi. 148 Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altronell'issesso di 169.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altronell'issesso di 169.150.163 Tersemoto nella sua conversione. 16 Et altronell'issesso di 169.150.163 Testimoni seicento settanta cinque per canonizarlo. 116 Ississo di Villa nuova benefica, loda, e adopera la Comp: 151 Approva il comunicarsi spesso. 151 Approva il comunicarsi spesso. 151 Improva il comunicarsi spesso. 151 Instituta del Sara Gieruse Maria. 152 Transsto del Sara Gieruse Maria. 153 Transsto del Sara Gieruse Maria. 153 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.427.428.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.425.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto. 424.426.428 Trinita's Si, sua dinotione ad essa con del prodigio rimediato. 424.426.428 Trinita's Si, sua dinotione ad essa con del prodigio rimediato. 424.426.429 Tribolati si con ricorrere a lui trovano conforto, e divenuto buone. 424.426.428 Trinita's Si, sua dinotione ad essa con del prodigio rimediato. 424.426.420 Vicenta gecti o, che vi fece. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.63.64. 62.6 | Sin dal Gielo si pregia difiglia della Cop:                                              |                                                                         |
| 149.150  La vede fotto al manto di M.V. 157 Ne aiuta le fondationi. 148 Diole ne mostragran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'istesso avanto di M.V. 157 Alta Alta Alta Gierso. 404.409.412.417, 418.444.461.475 Testimoni seicento settanta cinque per canonizarlo. 337 Tisci ricuperano persetta falute. 353.406. 450 S. Tomaso di Villa nuova benesica, loda, e adopera la Comp: 151 Approna il comunicarsi spesso. 214 Torre di Loiola, concorso ini, sessione li. Miracolo di lumi attorno a quella. 392 Tosse continua fermata subito. 444.474 Transito del S. tra Gieruse Maria. 319 Travagliati con ricorrere a lui trouano consorto. 424.425, 427.428.429 Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324.328 Trinita S. S.; sua dinotione ad essa. 31.32 Riveltioni mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Avanti distudiare ne serine va libro. 32 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. Assorti su alla Comp: 154 Assorti del Cina 323. nel Giappone 326. per tutto 2343 Venetia; ecio, che vi sece. 62.63.64. Ventici secio, che vi sece. 62.63.64. Ventici più lobediscono. 383.384.385 Vente secio, che vi fece. 62.63.64. Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 444 Venti solo di sua di solo da Sua con della come con conservata di solo di s | 148                                                                                      |                                                                         |
| La vedefotto al manto di M.V. 157 Ne aiuta le fondationi. 148 Diole ne mostragran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'istesso luogo. 340 Dolor di Testa asservata cinque per canonizarlo. 337 Testimon selecento settanta cinque per canonizarlo. 337 Tisci ricuperano persetta salute. 353.406. 450 S. Tomaso di Villa nuoua benesica, loda, e adopera la Comp: 151 Approva il comunicars spesso. 214 Torre di Loiola, concorso iui, sesta mi acono di lumi attorno a quella. 392 Tosse continua fermata subito. 444. 474 Transsto del S. tra Giesu, e Maria. 319 Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324.328 Trinita S. S.; sua dinotione ad essa. 31.32 Riventia delle Vgnos sue e diuenuto buono. 404 Riventia 62. 117. in Roma 128. 132. 135. 320. 324. nell' Indie, e nella Cina 323, nel Giappone 326. per tutto 343 Venetia ; ecio, che vi fece. 62.63.64. 116 Venti il obediscono. 383.384.385 Venti al colo of la lua. 62 Vente mi racolos lo salua. 62 Vente mi racolos lo salua. 62 Vente aiuri colo olo salua. 62 Vente mi racolos lo salua. 62 Vente di arcolo da Bue con bel prodigio vimediato. 484 Vertigini levate. 72 Vesti mi racolos lo salua. 62 Vente di arcolo da Bue con bel prodigio vimediato. 484 Vertigini levate. 72 Vesti discono. 383.384.385 Vente (quarciato da Bue con bel prodigio vimediato. 484 Vertigini levate. 72 Vesti mi racolos lo salua. 62 Vente quarciato da Bue con bel prodigio vimediato. 484 Vertigini levate. 72 Vesti mi racolos lo salua. 62 Vente di cio da Sue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono. 383.384.385 Vente (quarciato da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio vimediato. 723 Vesti discono da Bue con bel prodigio discono |                                                                                          |                                                                         |
| Ne aiuta le fondationi. Dio le ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. Et altro nell'istesso logo. Dolor di Testa asterso. Asterso le sui monte con persetta salute. Testimon sei cento settanta cinque per canonizarlo. Astoro sui resperano persetta salute. Astoro sui remperano sui selesci sui selesci sui remperano sui selesci se cio, che vi fece.  62.63.64. Vente miracolos lo salua. 62 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato. Vente miracolos lo salua. 63 Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato. Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |                                                                         |
| Diole ne mostra gran cose. 149.150.163 Terremoto nella sua conversione. 16 Et altro nell'istesso avante since e la sua conversione. 16 Et altro nell'istesso avante since e la sua conversione. 16 Et altro nell'istesso avante since e la sua conversione. 16 Et altro nell'istesso avante since e la sua conversione. 16 Et altro nell'istesso e la sua conversione. 17 Et altro nell'istesso e la sua conversione. 18 Et altro nell'istesso e la sua conversione. 18 Et altro nell'istesso e la sua conversi |                                                                                          | TOE 220 224 mell India a mella                                          |
| Terremoto nella (ma conversione.  Et altro nell'istesso logo.  Dolor di Testa asserso.  418.444.461.475  Testimoni seicento settanta cinque per canonizarlo.  Tisci ricuperamo perfetta falute. 353.406.  450  S. Tomaso di Villa nuoua benesica, loda, e adopera la Comp:  Isti Approva il comunicarsi spesso.  Ii.  Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua sermata subito. 444.474  Transto del Stra Gieruse Maria. 319  Transto del Stra Gieruse Maria. 319  Transto del Stra Gieruse Maria. 319  Transto sel si confolano pur che lo vedano.  324.328  Trinita S. S., sua dinotione ad essa. 31.32  Riuelationi mirabilische n'ha. 31.197.  198.199.200  Auanti distudiare ne scrine va libro. 32  Cardin: Truchser, lettera sua in morte del  S. Mort sua di Comp:  341  Ventia : ecio, che vi fece. 62.63.64.  Ventio ibediscono. 383:384.385  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato.  484  Ventia : ecio, che vi fece.  Ventia : ecio, che vi fece.  Vente squarciato da Bue con bel prodigio rimediato.  484  Ventia : ecio, che vi fece.  Vente squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Vente squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventia : edio, che vi fece.  Vente squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Vente squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventia : edio, che vi fece.  484  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio vimediato.  484  Ventre |                                                                                          |                                                                         |
| Et altro nell'istesso longo.  Dolor di Testa astro. 404,409.412.417. 418.44.461.475  Testimoni seitento settanta cinque per canonizarso.  Tisci ricuperano persetta salute. 353.406. 450  S. Tomaso di Villa nuoua benesica, loda, e adopera la Comp:  Isti  Approva il comunicarsi spesso.  Torre di Loiola, concorso iui, sesta, e miracolo li.  Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua fermata subito. 444.474  Transito del S. trà Giesu, e Maria. 319  Transito ses S.; sua dinotione ad essa. 31.32  Rivelationi mirabili, che n'hà. 21.197. 198.199.200  Auanti di sudiare ne scrine va libro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. 333  Affetto sua dia Comp:  Tido  Vente ii secio, che vi fece. 62.83.64.  116  Venti l'obediscono. 383.384.385  Vente (quarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 484  Vente miracolos lo falua.  Vente (quarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 484  Vente (quarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 484  Vente fiquarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 404  Vente miracolos lo falua.  Vente miracolos lo falua.  Vente miracolos lo falua.  Vente miracolos lo falua.  Vente quarciato da Bue con bel prodigio rimediato.  Vente (quarciato de l'a Bue de l'a Bue de l'a Bue de l'a l'acco, anco in su avia de l'acco, anco d'acco de l'acco de l' | Terremoto nella sua conversione. 16                                                      | 0.40                                                                    |
| Dolor di Testa Asterso. 404,409,412.417, 418,444.461.475  Testimoni seicento settanta cinque per canonizarlo. 337  Tisci ricuperano persetta salute. 353.406. 450  S. Tomaso di Villa nuoua benefica, loda, e adopera la Comp: 151  Aprona il comunicars spesso. 214  Torre di Loiola, concorso ini, sesta, emiracoli. 341  Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua sermata subito. 444.474  Transito del S. trà Gierù, e Maria. 319  Trinita S. S.; sua dinotione ad essa. 31.32  Riuelationi mirabili, che n'hà. 21.197. 198.199.200  Auanti di sudiare ne scrine un libro. 32  Affetto sua al S. 179  Amor suo alla Comp: 154  Annor suo alla Comp: 154  Institut su di Testa suo in morte del venti solo los suna. 383.384.385  Venti s'obediscono. 383.384.385  Venti l'obediscono. 383.384.385  Vente miracolos la lua. Venti dia lua. 484  Venti l'obediscono. 383.384.385  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Venti l'obediscono. 383.384.385  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimediato. 484  Vente miracolos da Bue con bel prodigio vimedel se lua lua. 412.420  Vestiginidae. 484  Vestiginidae. 484  Vestiginidae. 484  Vestiginidae. 494  Vestiginidae. 494  Vestiginidae. 494  Vestiginidae. 494  Vestiginidae. 494  Vestiginidae. 494  Vestiginidae.  | Et altroncil'istesso luogo. 240                                                          |                                                                         |
| A18.44.461.475 Testimonjseicentosettanta cinque per canonizarlo.  Tisici ricuperano persetta salute. 353.406.  450 S. Tomaso di Villa nuoua benesica, loda, e adopera la Comp:  Torre di Loiola, concorso iui, sessa miracoli.  Tosse di lumi attorno a quella.  Tosse continua sermata subito.  Transito del S. trà Gierù, e Maria.  Transito del S. se Gierù, e Maria.  Transito delle sue vesti delle sue v | Dolor di Testa asterso. 401409.412.417.                                                  | 116                                                                     |
| nizarlo.  Tifici ricuperano perfetta falute. 353.406. 450  S. Tomafo di Villa nuoua benefica, loda, e adopera la' Comp:  Approva il comunicarfi spesso.  Isi Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua fermata subito. 444.474  Transito del S. trà Giesù, e Maria. 319  Trauagliati con ricorrere a lui trouano conforio. 424.425.427.428.429  Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324.328  Trinità S. S., sua dinotione ad essa. 31.32  Rivelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Auanti distudiare ne scrine va libro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. Amor suo alla Comp: 154  Amor suo alla Comp: 154  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 484  Vertigini leute. 30  Vertigini leute. 412.420  Vesti juente lui, diedero sanà. 353.  Persetti delle sue Vesti, e del Sacco, anco in sua vita, erbati come Reliquie. 37  Vesti dioneste lui, diedero sanà. 353.  Persetti delle sue Vesti, e del Sacco, anco in sua vita, erbati come Reliquie. 37  Vesti mentato. 484  Vesti dia con. 313  Ritagli delle Vyne sue, mentre pur viueua, portati al colto come Reliquie. 324  Vicenza, e qui ni sue attioni. 121  S. Vincenza, e qui ni sue attioni. 121  S. Vincenza di a Comp: 139  Vincenza di a Con pri vincenta sue attioni. 121  S. Vincenza di a Con pri vincenta sue attioni. 121  139  Vincenza di | 418.444.461.475                                                                          | Venti l'obediscono. 383.384.385                                         |
| nizarlo.  Tifici ricuperano perfetta falute. 353.406. 450  S. Tomafo di Villa nuoua benefica, loda, e adopera la' Comp:  Approva il comunicarfi spesso.  Isi Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua fermata subito. 444.474  Transito del S. trà Giesù, e Maria. 319  Trauagliati con ricorrere a lui trouano conforio. 424.425.427.428.429  Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324.328  Trinità S. S., sua dinotione ad essa. 31.32  Rivelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Auanti distudiare ne scrine va libro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. Amor suo alla Comp: 154  Amor suo alla Comp: 154  Ventre squarciato da Bue con bel prodigio rimediato. 484  Vertigini leute. 30  Vertigini leute. 412.420  Vesti juente lui, diedero sanà. 353.  Persetti delle sue Vesti, e del Sacco, anco in sua vita, erbati come Reliquie. 37  Vesti dioneste lui, diedero sanà. 353.  Persetti delle sue Vesti, e del Sacco, anco in sua vita, erbati come Reliquie. 37  Vesti mentato. 484  Vesti dia con. 313  Ritagli delle Vyne sue, mentre pur viueua, portati al colto come Reliquie. 324  Vicenza, e qui ni sue attioni. 121  S. Vincenza, e qui ni sue attioni. 121  S. Vincenza di a Comp: 139  Vincenza di a Con pri vincenta sue attioni. 121  S. Vincenza di a Con pri vincenta sue attioni. 121  139  Vincenza di |                                                                                          | Vente mir acolofo lo salua. 63                                          |
| S.Tomaso di Villa nuona benefica, loda, e adopera la Comp: Approva il comunicarsi spesso. Ist Torre di Loiola, concorso ini, festa, e miraco- li. Ast Miracolo di lumi attorno a quella. Ist ad lui.  Tanssito del S. Strà Giesù, e Maria. Iranssito del S. Strà Giesù, e Maria. Ist ad lui. Ist ad l | nizarlo.                                                                                 | Ventre squarciato da Bue con bel prodigio                               |
| S. Tomaso di Villa nuoua benefica, loda, e adopera la Comp: Approva il comunicarsi spesso. Torre di Loiola, concorso ivi, sessa, e miracoli. Miracolo di lumi attorno a quella. Tosse continua fermata subito. Transito del S. strà Giesù, e Maria. Transito del S. strà Giesù, e Maria. Tribolati si consolano pur che lovedano. 324.328 Trinità S. S., sua dinotione ad essa. Trinità S. S., sua dinotione ad essa. Type sua distribution di sua d | Tissici ricuperano perfetta salute. 353.406.                                             | rimediato. 484                                                          |
| Adopera la' Comp: Approva il comunicarsi spesso. Torre di Loiola, concorso ivi, sesta, e miracoli.  Miracolo di lumi attorno a quella. Tosse continua fermata subito. Transito del Sarà Giesù, e Maria. Transito del Sarco, anco in su avita, serbati come Reliquie. To da lui. To  |                                                                                          | 72.617 1 1 - 1 - 1 - 1 C - 4 1                                          |
| Approna il comunicarfi spesso. 214 Torre di Loiola, concorso ini, sesta, emiraco- li. 341 Miracolo di lumi attorno a quella. 392 Tosse continua fermata subito. 444. 474 Transito del Strà Giesu, e Maria. 319 Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324,328 Trinità SS:, sua dinotione ad essa. 31.32 Riuelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200 Auanti distudiare ne scrine va libro. 32 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. 333 Affetto sua al S. 333 Affetto sua alla Comp: 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                        |                                                                         |
| Torre di Loiola, concorso iui, sesta, emiraco- li. 341  Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua fermata subito. 444. 474  Transito del Strà Giesù, e Maria. 319  Tribolati se consolano pur che lo vedano. 324,328  Trinità Sis, sua dinotione ad essa. 31.32  Riuelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Auanti distudiare ne serine va libro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Sisse di Sis |                                                                                          |                                                                         |
| li.  Miracolo di lumi attorno a quella. 392  Tosse continua fermata subito. 444. 474  Transito del S. trà Giesù, e Maria. 319  Trauagliati con ricorrere a lui trouano conforto. 424.425.427.428.429  Tribolati si consolano pur che lo vedano. 324.328  Trinità S. S. sua dinotione ad essa. 31.32  Riuelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Auanti distudiare ne scrine valibro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Misse consola co |                                                                                          |                                                                         |
| Miracolo di lumi attorno a quella. 392 Tosse continua fermata subito. 444.474 Ritagli delle Vone sue, mentre pur viuena, Transito del Strà Giesù, e Maria. 319 Trinsità Stra con ricorrere a lui trouano 324.428 Trinsità Stra consolano pur che lo vedano. 32.7 Rivelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200 Auanti di studiare ne scrine va libro. 32 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Stra consola de sua in morte del Visioni celesti. 12.17.  Stra delui. 303 Ritagli delle Vone sue, mentre pur viuena, portati al collo come Reliquie. 324 Viaggi di Mare fauoriti da lui. 385 Vincenza, e qui ui sue attioni. 121 Strincenza Ferreri profetiza la Comp: 139 Vino guasto corretto, e divenuto buono. 404 Botte riempita di Vino miracoloso. 409 Visioni celesti. 12.17. 30. 31. 34. 35. 62. 64. 67. 77. 113. 126. 127. 169. 198. 199. 200. 204. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                       |                                                                         |
| Tossecontinua fermata subito. 444.474  Transito del Strà Giesù, e Maria. 319  Viaggi di Mare fanoriti dalui. 385  Viaggi di Mare fanoriti dalui. 324  Viaggi |                                                                                          |                                                                         |
| Transito del S.trà Giesù, e Maria. 319 Trauagliati con ricorrere a lui trouano conforto. 424.425.427.428.429 Vicenza, e quiui sue attioni. 121 Tribolati si consolano pur che lovedano. 324.328 Trinità S.S., sua dinotione ad essa. 31.32 Riuelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200 Auanti di studiare ne scrine un libro. 32 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del S. Vino guasto corretto, e diuenuto buono. 404 Botte riempita di Vino miracoloso. 409 Visioni celesti. 12.17. S. 30.31.34.35.62.64.67.77.113. 170 Affetto suo al S. 179 Amor suo alla Comp: 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                         |
| Trauagliati con ricorrere a lui trouano Viaggi di Mare fauoriti da lui. 385 con forto. 424.425.427.428.429 Vicenza, e qui ui sue attioni. 121 Tribolati si consolano pur che lovedano. 3. Vincenzo Ferreri profeti a la Comp. 324.328 Trinità S. S.; sua diuotione ad essa. 31.32 Vino guasto corretto, e diuenuto buono. Riuelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 404 198.199.200 Botte riempita di Vino miracoloso. 409 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti. 12.17. S. 30.31.34.35.62.64.67.77.113. Asserto suo alla Comp: 154 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                         |
| Tribolati si consolano pur che lo vedano.  324.328  Trinità S. S.; sua dinotione ad essa.  Rinelationi mirabili; che n'hà.  198.199.200  Ananti di studiare ne scrine va libro.  S. Vincenzo Ferreri proseti a la Comp:  139  Vino guasto corretto, e dinenuto buono.  404  Botte riempita di Vino miracoloso.  409  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del  S. Vincenzo Ferreri proseti a la Comp:  139  Vino guasto corretto, e dinenuto buono.  404  Botte riempita di Vino miracoloso.  409  Visioni celesti.  13.17.  30.31.34.35.62.64.67.77.113.  Affetto suo al S.  Amor suo alla Comp:  154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                         |
| Trinità S'S:, sua dinotione ad essa. 31.32 Vino guasto corretto, e dinenuto buono. Rivelationi mirabili, che n'hà. 31.197. 198.199.200  Auanti distudiare ne scrine va libro. 32 Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti. 12.17.  S. 333 Affetto suo al S. 179 Amor suo alla Comp: 154  208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | conforto. 424.425.427.428.429                                                            |                                                                         |
| Trinità S.S.; sua dinotione ad essa. 31.32 Vino guasto corretto, e dinenuto buono.  Riuelationi mirabili; che n'hà. 31.197.  198.199.200  Ananti distudiare ne scrine un libro. 32  Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti. 12.17.  S. 333  Affetto suo al S. 179  Amor suo alla Comp: 154  Vino guasto corretto, e dinenuto buono.  404  Botte riempita di Vino miracoloso.  409  Visioni celesti. 12.17.  126. 127. 169. 198. 199. 200. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tribolati si consolano pur che lovedano.                                                 | S.Vincenzo Ferreri profetiza la Comp:                                   |
| Rivelationi mirabilische n'hà.   31.197.   404     198.199.200   Botte riempita di Vino miracolofo .   Auanti distudiare nescrine un libro.   32     Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti .   12.17.     S.   333   30.31.34.35.62.64.67.77.113.     Affetto suo al S.   179   126.127.169.198.199.200.204.     Amor suo alla Comp:   154   208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 139                                                                     |
| 198.199.200   Botte riempita di Vino miracolofo .   Auanti distudiare ne scrine un libro. 32   409     Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti . 12.17.   S. 333   30.31.34.35.62.64.67.77.113.   Affetto suo al S. 179   126.127.169.198.199.200.204.   Amor suo alla Comp: 154   208   198.199.200.204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pinel etieri minelili de 21.32                                                           |                                                                         |
| Auanti distudiare ne scrine un libro. 32  Cardin: T ruchses, lettera sua in morte del Visioni celesti.  S.  30. 31. 34. 35. 62. 64. 67. 77. 113.  Affetto suo al S.  179  126. 127. 169. 198. 199. 200. 204.  Amor suo alla Comp:  154  208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                         |
| Cardin: Truchses, lettera sua in morte del Visioni celesti.  S.  30. 31. 34. 35. 62. 64. 67. 77. 113.  Affetto suo al S.  179  126. 127. 169. 198. 199. 200. 204.  Amor suo alla Comp:  154  208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | •                                                                       |
| S.  Affetto suo al S.  Amor suo alla Comp:  333  30. 31. 34. 35. 62. 64. 67. 77. 113.  126. 127. 169. 198. 199. 200. 204.  208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cardin: Truchles Lettera lua in morte del                                                |                                                                         |
| Affetto suo al S. 179 126. 127. 169. 198. 199. 200. 204.  Amor suo alla Comp: 154 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                        |                                                                         |
| Amor suo alla Comp: 154 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 6 1 2                                                                                |                                                                         |
| Trian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | <b>208</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                  | Tries.                                                                  |

#### D I C E.

Honora l'Anno Centesmo della Comp. **Vita sua tutta estatica.** 196.228 Viue per miracolo. 406.448.450.459 Viceri Sanate. Vnione sua con Dio perfettissma. 204 Vniuerstà principali d' Europa lodano la Comp. 155 Voce miracelosa del S. III Congregatione del S. Vif: proposta da lui, Velto suo detto Volto di Paradiso. 237 Voti al S.non osseruati, e dimostrationi so-· praciò. 399 Progno VIII.loda il S. 2.242

164 Elodel S. Vedi per tutto. Antepone all a certezza di sua salute il guadagnare honore a Dio. Stima ben sollocate le fatiche tutte della

vita se impedisce un peccato altrui.193 Vorrebbe morir mille volte al giorno per alutare uno a saluarfi, Altre proue del suo zelo. 71.186.187.188

Zoppi gratiati della sanità. 401.402.403. 419

#### F

| • |   |
|---|---|
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
| 1 |   |

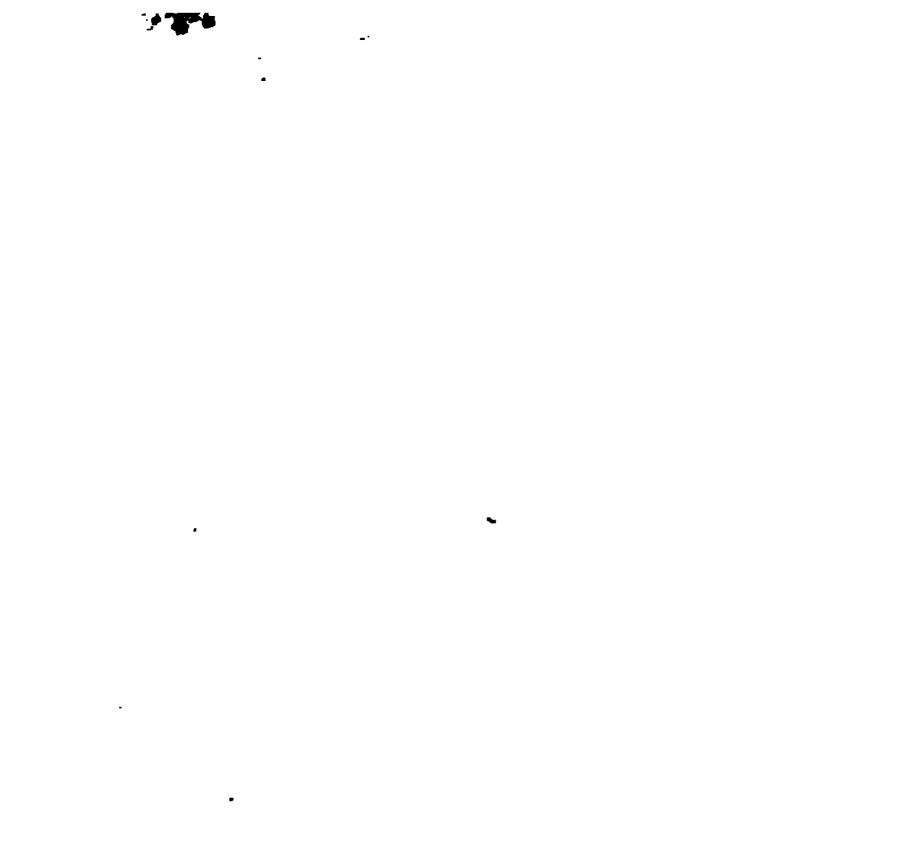

•

•

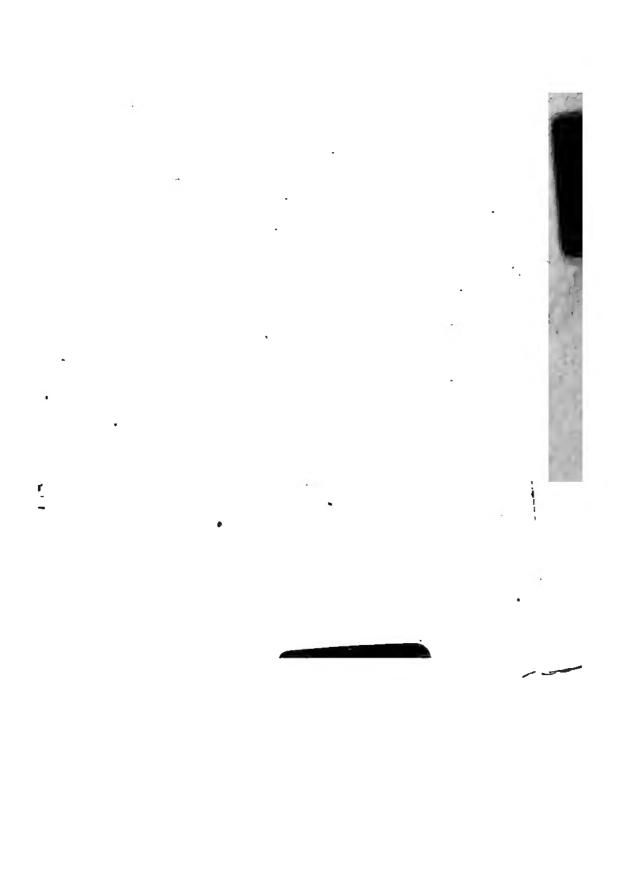

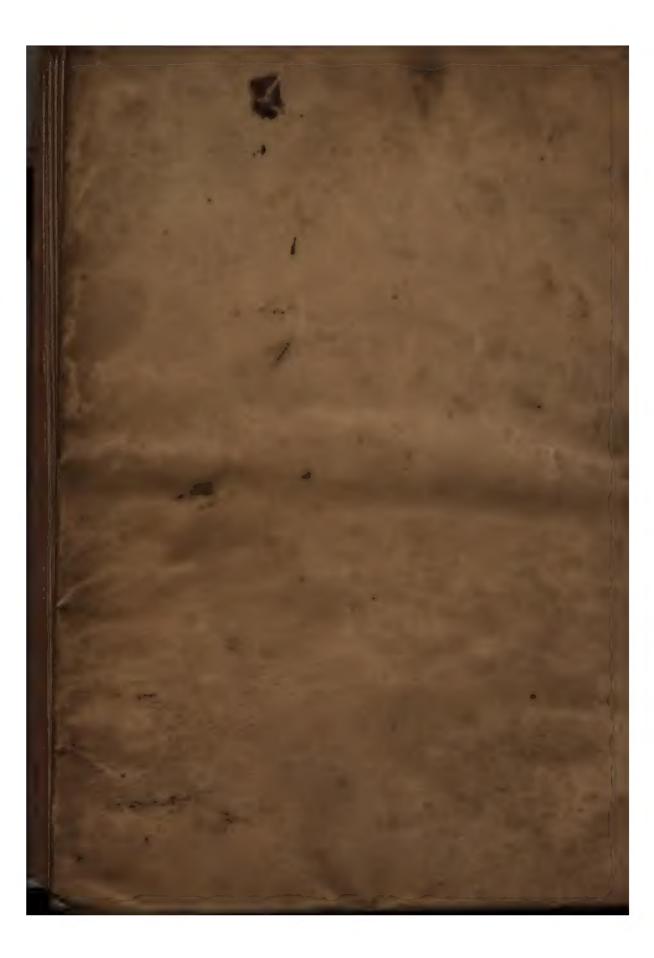